









# DELLA STORIA DE E L'

# ITALIA LETTERATA

Coll'ordine Cronologico dal suo principio sino all'ultimo Secolo, colla notizia delle Storie particolari di ciascheduna Scienza, e delle Arti nobili: di molte Invenzioni: degli Scrittori, più celebri, e de' loro Libri: e di alcune memorie della Storia Civile, e dell'Ecclesiassica: delle Religioni, delle Accademie, e delle Controversse in vari tempi accadute: e colla Disesa dalle Censure, con cui oscurarla hanno alcuni Stranieri creduto:

DIVISA IN DUE TOMI, Colle Tavole de' Capitoli, e delle Controversie nel primo: Degli Autori o lodati, e impugnati; e delle cose notabili nel secondo.

DISCORSI DI

## D. GIACINTO GIMMA

Dottore delle Leggi, Avvocato Straordin. della Città di Napoli, Promotor-Generale della Scientifica Società Rossanese degl' Incuriosi, ecc.

### TOMO L

Dal principio sino al Secolo Decimoquarto, Anno 1400.

D E D I C A T A

ALL ECCELLENTISSIMA SIGNORA

LA SIGNORA CONTESSA

D. CLELIA





NAPOLI. Nella Stamperia di Felice Mosca, MDCCXXIII.

Con licenza de' Superiori.

Hæc est vestra Sapientia, & intellectus coram populis, ut audientes universa præcepta hæc dicant: En populus sapiens, & intelligens, gens magna. Nec est alia Natio tam grandis, quæ habeat Deos appropinquantes sibi, sicut Deus noster adest cunctis obsecrationibus nostris. Quæ est enim alia gens sic inclyta, ut habeat ceremonias, justaque judicia, & universam Legem. Deuteronom. Cap. 4. 6.



### **ECCELLENTISSIMA**

# SIGNORA



U costume degli Antichi dell' Arte Geroglifica, e Simbolica valersi, e col mezo delle figure o degli animali, o di altri corpi, che Lettere sagre, e geroglifiche furon dette dagli Egizj, e da' Greci (1), spiegare i loro più sublimi concetti della mente; acciocche quelle cose, che sante e venerande stimavano, dalla roza plebe violate non fossero. (2) Davano però la notizia

delle cose umane, e divine coll' Arte stessa, che passò anche a' Ro- ler. Geroglif. mani; onde così l'ITALIA una delle parti più nobili dell'Eu-

(1) Philo Alexandrin. in Vit. Moyfis

(2) Pier. Va-

in the second

(3) Franc. Angelon. Islor. Augusto Sebast. Erizz. Discors. delle Medaglie degli Antichi.

(4) Cefare Ripa Iconologia.

(5) Dionys. Halicarnass. Hist. Rom. init.

ropa descrissero; siccome figurata nelle Medaglie di Comodo, di Tito, di Antonino, e di Vespasiano si vede. (3) Per l'Italia dunque una Donna bellissima dipinsero (4) di abito ricco e sontuoso vestita, e col manto, che sopra un Globo sedendo, colla Corona di Torri, e di mura avea nella destra mano uno Scettro, o pur l'asta, e nella sinistra un Cornucopia pieno di varj frutti; ed alcuni vi collocarono una Stella sul capo. Altri alla stessa nel grembo, non solo il Triregno, e le Corone; ma le lancie, le faci, le bombarde, e varie belliche armi, e l'Aquila altresì a' piedi, e i Libri vi aggiunsero. Colla bellezza dell'Immagine e la dignità, e l'eccellenza delle cose sue, dell'aria temperata, e del comodo delluman vivere significar vollero (5); perlocchè tutto mesto dalla Francia il Petrarca ritornando, quando appena la vide, con grandissima allegrezza così disse:

Salve cara Deo tellus fanctissima, salve Tellus tuta bonis, tellus metuenda superbis, Tellus nobilibus multum generosior oris.

Virgil. Geor. gic.lib. 2.

Così pure per la sua gran bellezza la saluto prima Virgilio. Salve magna Parens frugum, Saturnia tellus Magna virum: tibi res antiquæ laudis, & artis

Ingredior, sanctos ausus recludere sontes, Ascreumque cano Romana per oppida carmen.

Spiegarono coll'abito ricco e sontuoso i suoi fiumi, i laghi, le fontane dilettevoli, le acque diverse, e piene di virtù dalla Natura prodotte, le miniere de' metalli, de' marmi, e delle varie cose, che pur Virgilio descrisse. Colla Corona delle Torri, e delle Mura, l'ornamento delle Città, e delle Terre mostrarono, e collo Scettro, o coll'asta, e col Globo eziandio l'in perio, e'l dominio dinotarono degli antichi Romani, con cui sopra tutte le Nazioni per le sue virtu e dell'armi, e delle Lettere è sempremai stata la Reina e Signora del Mondo tutto. Coll'Aquila le vittorie: colle Corone, cel Triregno, e cell'armi significare ancor vellere l'Italia Cristiana, in cui non solo più Regni fioriscono, ne' quali è divisa;ma vi risplende eziandio il Sommo Pontefice vero Vicario di Giesù Cristo Signor nostro, ornato di Corone, e Triregni, la Santa Chiesa Cattolica governando, e la Fede mantenendo; scrisse però Isidoro: Plus venerantur homines in hoc seculo pro temporali potentia, quam pro reverentia Sanctitatis; e lo con-

S. Hidor. De Summo bono. lib.3, cap.63.

fer-

fermò il Gersone. La quantità de' Libri, che a' piedi si ponyono, la Letteratura dell'Italia ancor mostrano, e per l'acquisto delle scienze un buon numero è di essi veramente necessario, di cui

l'Italia stessa fa pompa.

Dell'ECCELLENZA VOSTRA una Immagine Simbolica formare volendo, non altra invero le conviene, che l'immagine stessa dell'Italia con tutte le sue parti; perchè dell'Italia è il più vago e nobile ornamento nell'età nostra. Siccome di una stessa Figura si serviron gli Egizj, ed altri popoli a spiegare cose diverse, e più esempj ha raccolti il Pierio; così ben posso valermi dell'Immagine stessa inventata a dimostrare l'Italia, e darle anche significati diversi secondo le sue parti. Fabbrico però un significante metaforico sopra un significato vero; ma non chimerico (il che Metafora di Metafora appellano i Rettorici ) e discoprendo la simiglianza di due soggetti di genere diverso, spiego l'oggetto vero coll'immaginario, quale è la Figura, e così una sola allusione continuata per ciascheduna parte vengo a formare, le stesse Leggi dell'Iconologia ritenendo, che delle Fi-

gure immaginarie si vale, o vere, o finte come vere.

L'Abito dunque ricco e sontuoso di bellissima Donna, della dignità, e della nobiltà dell' Eccellentissima famiglia GRILLA sono pur Simbolo, di cui appena qui posso scriverne una Idea; essendo ben noti al Mondo i suoi pregi riferiti da' Genealogisti più Classici, e da' più gravi Istorici dell'Italia, e Stranieri; spezialmente da coloro, che della sua Genovese Repubblica hanno scritto. (6) Assegnano alcuni dalla Germania l'origine sua nell'Italia ( altre più antiche memorie tralasciando ) e venuta la dicono coll'Imperador Carlo Magno, che domati i Saffoni, quando si coronò in Roma, tra' molti suoi Cavalieri creò Conte Rinolfo Grillo, e per affari dell'Imperio lo spedì in Genova, ove sposò lo stesso una Dama di alto merito, e propagò la famiglia, che fu sempre tra le prime dell'Ordine de' Nobili. Altri Scrittori l'antichità della stessa, il possesso di molti Feudi Imperiali, e le ricchezze ancora considerando, la descrivono, come una delle più antiche ed illustri, non solo di Genova; ma dell'Italia, leggendosi le memorie de suoi Soggetti sin da primi tempi della Repubblica. Uomini certamente chiarissimi in ogni Secolo ha la medesima prodotti e nell'armi, come dal Cavallo Trojano usciti, e nelle

Gerso De Statib. Ecclef. Jacob Simanca De Catholic. institut. tit. 45.num.

(6) Giustinian. di Genov. Antogliett.Bizarr. Interian. Bofadio, Mugnos, Adimari, ed al-

nelle Lettere, e ne' Ministeri; e'l numerargli tutti, e riferire i loro egregi fatti, sarebbero larga materia di una grande Istoria particolare. Nella Prosapia dell' E.V. gli Ambasciadori a' primi Principi d'Europa, gli Ammiragli di potentissime Armate, i Consoli nella Repubblica sin dagli antichi tempi, i Signori de' gran Feudi, e i gravi Prelati della Chiefa, siccome si sono continui sempremai veduti; così l'antico splendor loro ci dimostrano. Passaron molti con Gottofredo Buglione Duca di Lorena all'acquisto di Gierusalemme, e poi di tutta la Terra Santa, e portavano spesso i titoli di Consoli, e di Capitani Generalissimi della Repubblica. Della potenza loro, a cui giunsero in Genova, e nella Liguria tutta, manifesto argomento ci porge la contesa colla granfamiglia Venti; tanto che per togliere le funeste conseguenze, ed a ridurgli in pace, vi bisognò l'opera, e la mediazione di Emanuele Imperador d'Oriente, che procurò la Repubblica stessa. (7) Altro esempio della forza e splendor loro ci reca la memoria di essere eglino stati i Capi de Gibellini col nome di Mascherati contro i Guelfi, allor detti Rampini, della sorte della Liguria tutta così disponendo, che per dar fine alla lunga Guerra civile, (8) l'interposizione d'Innocenzo IV. Papa loro congionto di sangue, come nato da Beatrice Grillo vi fu affatto necessaria. Tra' suoi celebri Uomini su chiaro il nome (9) del orande Amico Grillo Console settevolte, e due Generale-Ammiraglio contro i Pisani, annoverato con elogio dal Foglietta tra più illustri Eroi della Repubblica. Federigo Grillo Capo de' Mascherati, Signor di molti Feudi, favorendo coll'autorità sua in Genova glinteressi Imperiali, ed (10) a sua divozione ritenendo il Comune di Pavia, di Dertona, d'Asti, e d'Alessandria, fu così caro all'Imperador Federigo II. che meritò il Supremo Uficio di Vicario Imperiale nell'Italia, colla facultà di eliggere i Capi della Cesarea Milizia. Emulo della grandezza, e del valor di Federigo fu eziandio Simone suo figliuolo, Ammiraglio di una ben numero-(11) Fo- sa Armata, che nella Sicilia, (II) data la celebre battaglia all'Armata di Venezia, portò vittorioso a Genova il Veneto Almirante prigione, ed un numero grande di Navi. Giunse egli per le sue grandi opere a tanta autorità, (12) che temè troppo

la Repubblica di vederlo aspirare all'assoluta Signoria; ma li-

bera poi la stessa colla sua facondia da tutte le ombre della gelo-

Sia,

(7) Cafaro Annal. di Ge-200.

(8) Paolo Panza Vita d'Innocenz.

Giuffinian. (9) Fogliett. Panza l.c.

(10) Panza Giustinian. 1. c.

gliett.l.c.

(12) Fogliett. he. Giustinian. Interian. L. c.

sia, l'invid Ambasciadore al Re di Napoli, ove con molta lode trattò gli affari più gravi dell'Italia. Ancellino coll'esempio di si gran Zio, Signore di Cassano, di Lelma, di Villa, di Brunetto, e di altri Feudi Imperiali, Generale ancor di quaranta Galere, unito colle forze del Papa, acquistò Rodi, Lango, ed altre quattro Isole, che furon poi donate a' Cavalieri Gerosolimitani. Damiano Grillo fattosi Capo di più nobili scelti, portò il soccorso all'Isola di Scio da' Barbari assediata, e nel mezo dell' Armata nemica passando con otto Galere, gli costrinse con raro valore a vergognosamente fuggire. Militò da Capitano nella Francia Giovanni Grillo nel Regno prima di Filippo III. detto l' Audace, poi di Filippo IV. il Bello, fu eletto da quel Re Maresciallo per li suoi meriti, e con molta sua gloria continuò sino alla morte. (13) Altri Capitani di gran fama tralasciando, che nell'armi assai celebri si udirono, di cui non è qui luogo da far Catalogo, ed anche impiegati negli affari di pace tra' suoi Uomini illustri si annoverano (14) Tommaso Grillo Ambasciadore a Clemente VI. Papa, ed al Re Roberto di Napoli: Alberto Grillo all'Imperador di Trabisonda, e fe riedificare Caffa nella Palestina, e fu poi Governadore nel Piemonte. Giorgio Grillo fu in Lombardia Vicario dello stesso Re Roberto: Tommaso Grillo fu Plenipotenziario per conchiudere co' Veneziani la pace dopo la famosa battaglia di Chioza; così Operto Grillo fu Ambasciadore al Re di Castiglia, e Giano Grillo due volte a Lodovico II.di Francia. Nelle Dignità Ecclesiastiche tre Cardinali Grilli annoverano gli Scrittori, (15) cioè Gerardo Grillo creato nel 1130. col titolo di Cardinal Diacono in S. Maria in Portico da Innocenzo II. Alberto Grillo nel 1145.da Adriano IV. ed Ottone Grillo da Innocenzo IV. suo Zio . Fu questo Innocenzo della famiglia de' Fieschi de' Conti di Lavayna, e nacque da Beatrice Grilla, nipote di quel grande Amico; ed ebbe la sorte la gran Dama di esser Madre, ed Ava di due Sommi Pontefici, Innocenzo IV.e Adriano V. e fu pur sua nipote Beatrice Fiesca, Sposa del Conte Tommaso di Savoja. Fu due volte Legato à latere nell' Allemagna Ottone stesso, e molti furono eziandio i Nunzj, i Legati, e i Prelati della Corte, che dalla famiglia Grillo in varj tempi uscirono. Ne fu priva la medesima de' suoi Uomini dotti; anzi abbracciò ciascheduno l'avvertimento del Nazianzeno, che disse: Duplici nomine clarus

(13) Biond. Istor. d'Ital.

(14) Federigo Federici Ristrett. della Famiglia Grillo.

(15) Panza in Vit. Innoc. Federic. Fam. Fiesch,

Gregor. Nazianz. Orat. 18. (16) Giustinian. Bibliot.
Ligur. Sopran.
Lorenz. Graff.
Elog.

erit, nempe, & majorum imaginibus, & propria virtute privatim inspectus, nelle Scienze perito dimostrandosi. Aslai celebre per le sue Poesie, ed annoverato tra' Sagri Rimatori fu il P. D. Angelo Grillo Monaco Cassinese, e per le altre Opere da lui scritte, (16) per cui meritò nobil luogo tra' Letterati d'Italia. non solo celebrato dal suo grande amico Torquato Tasso; ma commendato co' i Componimenti da due Sommi Pontefici Urbano VIII.ed Alessandro VII. i quali per la sua gran moderazione, per la santità, e per l'amore della solitudine alla Dignità più eminente non l'innalzarono. Così l'Eccellentissima Vostra Casa nell'acquisto delle Lettere, e nel favorire i Letterati si ba sempre. mai fatta vedere e dotta, ed Augusta. Nella Riforma delle Leggi fatta dalla Repubblica nel 1528. fu annoverata tra le ventiotto Famiglie nobili, che della stessa Repubblica Genovese tutto il governo aver sole doveano; ed è eziandio colle più cospicue Famiglie dell'Italia. Osserva uno Scrittore, che non è mai stata, ne sarà seconda alle Primarie, e che si è in ogni secolo innestata ne parentadi così alti, che dalla Vostra Casa per via di Donne discende la Real Casa de' Conti di Savoja, e discende questa dell'E.V. da quella del Gran Lorenzo de' Medici di Firenze. Questo pregio si è pure ammirato sino a' nostri tempi, ed è gloriosa la memoria di D. Marce-Antonio Grillo degnissimo venito. re dell'E.V. grande di Spagna, Marchese di Clarafuente in Castiglia, Duca di Mondragone, Conte di Carinola e Casale, Magnate dell'Ungaria, e Marchese di Carpeneto. Per le doti dell'animo suo, per la perizia delle Scienze Filosofiche, Matematiche, Istoriche, e di altra dottrina, per lo talento ne' maggiori maneggi delle vaste Monarchie, in cui fu adoperato, e per lo possesso delle immense ricchezze, si rende così degno di farsi ammirare e rispettare, che meritò gli onori da' primi Re dell' Europa. Egli per le virtu sue fu poi col Decreto del Re Carlo II. il Cattolico dichiarato Grande di Spagua di primo Rango, e si è l'onore da lui tramandato a' suoi posteri. Le sole azioni di così gran Soggetto, i viaggi, gli onori ricevuti nelle Corti de' Principi, e i continui atti di magnificenza per le grandi ricchezze sono pur basevoli a formare una compiuta Istoria, e già alcune memorie appo gli Scrittori si leggono. D. Francesco Grillo suo fratello, Marchese di Francavilla fu Consigliere di Stato del medesimo Car-

Carlo II.e Maggiordomo della Reina, unorato ancora colla famesa Carica di Alfiere di Castiglia, e dalla di lui bocca venivano i Sovrani di Spagna proclamati Re. Degno figliaolo e successore dello stesso è l'Eccellentissimo D. Domenico Grillo Duca di Giugliano, Marchese di Francavilla, Principe di Palo, Duca di Monte Rotondo nello Stato Romano, e Signor d'altri Feudi. Ma sono carissimi fratelli dell' E.V. D. Agapito Grillo, successore ancora ne beni, e negli onori, che è Duca di Mondragone, Conte di-Carinola nella Provincia di Terra di Lavoro, Marchefe di Carpeneto, Basaluzzo, e Capriata nel Monferrato; oltre il numero grande di altri Feudi nella Lombardia, ed in altri luoghi, e molti Imperiali col Jus gladii: Così D.Carlo Grillo, che il valor de' suoi Avi emulando, ed avendo nella sua gioventù comandato alle Galere di Napoli passò poi Generale dell'Armata Navale spedita nell' Africa, e nella celebre battaglia, in cui pienissima vittoria ottennero le Armi Spagnuole, facendo egli l'usicio di Capitano, e di soldato, restò ferito; e poi nominato ultimamente Generalissimo de' Galeoni dell'Indie, ed ba pur ricevuto il Toson d'oro. Sorelle degnissime di V.E. sono ancor l'Eccellentissime D. Livia moglie del Duca di Tursi, che per la santità de' co-. stumi si fa dall'Italia tutta ammirare: D. Teresa Sposa del Principe D. Camillo Pamfilj: D. Nicoletta Grillo Sovrana di Massa e Carrara, e Dama di gran sapere e prudenza: e D.Ge. nevra Grillo moglie dei Marchese di Trevico, e Conte di Potenza. Non punto degenerando dall'antica grandezza e splendore tramandato da' Maggiori; ma più tosto conservandola ed accrescendola ad uso delle gran Famiglie, sostengono ancora quel decoro, che alla stessa è naturale, e ciò si conferma dagli alti parentadi, che a' nostri tempi si veggono; siccome si è sempremai apparentata con famiglie cospicue d'Italia; così D. Nicoletta Grillo figliuola di Agapito fu moglie del Principe della Riccia, e Gran Conte d'Altavilla; ed altre si raccordano anche Spose di Principi illustri, i quali distintamente riferire non posso. Ma chi numerare potrà le memorie, e i gran pregi della Vostra Eccellentissima Casa all'E.V. ben noti? Nun debbo però io non ripetere alcuni con ossequio; perchè si veda quanto ben le conviene l'abito ricco e sontuoso, di cui hanno l'Italia simbolicamente adornata. Il Manto sopra la ricca veste della Figura è pur simbolo

1018. 106

del-

...

Gio:Piet.Crefcenzi Anfiteatr.Roman. part. 1. cart. 138.

Scardeon. e Scrittori di Padova.

Padova.
Guglielm.
Ongarelli.
Gafp. Bucati.
P.Paol. Morigia.
Giufeppe Ripamonti.
D. Gio: Crifafulli Meditaz Spiritual.
di Giesù nella Dedic. del

" 12 6 12 1 4 J.

della celebre Famiglia Borromea di Milano, che per mezo del matrimonio coll' Eccellentissimo Conte Giovanni figliuolo primogenito del Conte Carlo ba con felice augurio l' E. V. unita colla sua Grilla. L'Origine della stessa non solo dalla Città di Roma assegnano, ove agli Anicj si aggregarono i Vitaliani, ora detti Borromei già Re di Padova, e tutti dello stesso sangue; ma anche da Costantinopoli, e da stirpe Reale ed antica. Scrissero Francesco Filelfo nell'Orazione a' Pavesi nel 1446. quando su creato Vescovo Giacomo Borromeo, ed altri Autori eziandio, che Vitaliano patrizio di Roma fu padre di Giustino Re di Padova, e di S. Giustina Martire discendenti da Antenore Trojano. Dopo altri descritti dal Crescenzi, Giovanni Vitaliano ne tempi di Giustiniano Imperador d'Oriente occupò i primi posti nella Corte Imperiale, e venuto a favor di Bellifario contro i Goti già. dell'Italia padroni, racquistata la Romagna, e la Marca Anconitana; anzi liberati i Senatori, e le Dame Romane già prigioni: del Re Totila, dopo la vittoria presso ad Otranto meritò il titolo di Buon Romeo, che Bon Romeo si disse tra' Greci, e poi Borromei secondo la corruzione Lombarda. Ritirato nell'età matura in Milano propagò la sua stirpe, che passò in Padova, nella Toscana, e nella Svevia altresi, e fu si chiara, che nell'armi, e nelle lettere; nella santità, e nelle Signorie ha pur dato Uomini illustri nella serie de' secoli, de quali ba alcuni raccordato lo stesso Crescenzi. Larga materia da scrivere sono a porgere valevoli i gradi di parentela colle famiglie più nobili della Germania, e dell'Italia, e spezialmente della principale nobiltà Romana, Milanese, e Piacentina; anzi delle Altezze di Toscana, di Piacenza, di Parma, e di Modana:così il numero de supremi Governi, e delle Dignit à, e quello de Feudi, de' sei Contadi, cioè di Arona, di Angiera, ed altri: delle duecento e due grosse Terre, delle due Isole, de' sette grossi Borghi, e de' vari Domini, e delle Ville nel Milanese, nel Piacentino, nel Mantovano, nel Cremonese, nel Pavese, nel Novarese, e nel Lodigiano, per cui armar possono un poderoso Esercito de loro Sudditi . Nella pietà, e nelle Opere sono tra gli altri assai celebri S. Carlo riformatore del suo Clero, e Federigo, che scrisse più libri, e fondò il Collegio, e la Biblioteca Ambrogiana, ambidue Cardinali Borromei, ed Arcivescovi di Milano; ed illustra pur'oggi cosi nobile famiglia il Cardinal Giberto Borromeo Patriartriarca d'Antiochia, e Vescovo di Novara. Il B. Basilio Canonica Regolare, e'l B. Gabriele; oltre molti e tra' Borromei, e tra' Vitaliani, colla grandezza della nobiltà la clemenza, e la santità eziandio accoppiarono. Il Conte D. Carlo Grande di Spagna di prima Classe e Cavalier dell'insigne Ordine del Toson d'oro ha molto operato in servigio dell' Augustisima Casa d'Austria: Andò Ambasciadore di Carlo II. ad Innocenzo XI. suo Zio. fermò le sedizioni di Castiglione nelle Stivere col carattere di Commissario Generale dell'Imperador Leopoldo, sece altre cose assai degne, e su Vicerè di Napoli a' nostri tempi; come ne ha scritto il Crisafulli; anzi è ora Vicario Generale dell'Imperadore nell'Italia.

Il Cornucopia della mano sinistra dell'Immagine pieno di varj frutti, che ad ispiegare la fecondità degl'ingegni anche si adopera, l'abbondanza delle virtu, e delle scienze dell' E.V. ci dimostra; onde disse il Manuzio: Eruditio, & virtus aditum habent difficilem: sed fructum dulcissimum. Gli Antichi distinsero'i pregi delle Muse, a Polinnia la Rettorica attribuendo, ad Euterpe le Matematiche, o secondo altri la Musica, a Melpomene la Tragica, a Talia la Comica, o la Botanica, ad Erato la Geometria, e l'Innica, a Tersicore l'Armonia, la Saltatoria, o l'Erudizione, ad Urania l'Astronomia, a Calliope la Poesia, ed a Clio l'Istoria; ma nell'E. V. i pregi tutti delle Muse non senza maraviglia insieme raccolti si veggono. Della rara dottrina, e delle cognizioni delle varie, e più oscure Scienze, di cui ba la gran mente arricchita, bo fatto brevissima menzione nella Storia; ed in tutte le Facultà si fa vedere così perita, che delle stesse ciascheduna da se sola potrebbe agevolmente qualunque Uomo far chiaro e famoso. Ha col suo sapere oscurata la gloria di Lelia Sabina moglie di Lucio Silla, che professo lettere Greche, e Latine: e di Amalasunta Reina degli Ostrogoti, che discorreva in molti linguaggi de' Barbari, e facondamente disputava co' i Letterati; perchè parla, e scrive francamente V.E.in sette lingue, tra le. quali sono l'Italiana, la Latina, la Francese, la Tedesca, e la Spagnuola; e possiede ancora alcune Orientali. Più non si ammirano Laura Cerete Bresciana, Laura Bronzoni Veronese, e Costanza moglie di Alessandro Sforza Signor di Pesaro dotte in molte Scienze, e che le Opere di varj Autori e sagri, e profa-

Paul. Manut.
in Simil.
P. Francisc.
Serra S. J. in
Apparat. Synonym. verb.
Musa.

Idea della Storia dell'Ital.letterat. Tom. 2. cap. 38. num. 24. cart.486, Dissertat. De Hominib. Fabulos. e De Fabulos. Animal.

Shires St.

A = 4.

23550 . 246 .

il is in the

-102 3/10°

a s f as E

12140

ni aveano spesso per le mani; poicche V.E. nelle stesse dottrine è Maestra. Nella Filosofia naturale e sperimentale spezialmente è così instruita, che nella propria Casa ha fondata una nuova Accademia, divenendo più celebre, che non furono tra' Greci Ioparchia, e Leonzia; o Ildegarda tra gli Allemani, o la colohre Lucrezia Cornara Piscopia nell'Italia. Questa Filosofia, che tutta è fondata su le Sperienze, e le osservazioni, di cui sono oggidi sommamente invagbiti gli Clomini più studiosi, con genio particolare coltiva; perchè la stessa il velo a tante menzagne, ed a tante favole, che nelle cose naturali aveano per molti secoli introdotte, avendo già tolto, delle quali bo largamente nelle mie Differtazioni trattato, a molte Scienze ba recato così gran lume, che con utile evidente delle dottrine, a nuove scoperte, ed a nuove invenzioni in ciascheduna Scienza i più diligenti Letterati del Secolo applicati si veggono. Nelle Matematiche, e molto più nell' Alvebra non si legge pur Donna, da cui sia stata superata, o uguagliata; così nella Morale, o nell'Istoria antica, e modernase non ba invidia al nome di Veronica Gambara, e di altre fimili, che disputarono spesso con Uomini dotti; poicche molti gravi Letterati amici, come testimonj di occhio, e di udito, la gran perizia vostra, e la più nobile letteratura, e la profonda memoria eziandio con istupore mi attestano; onde avviene, che vi sono in pregio le Scritture de Virtuosi, e vengono dalla Generosità vostra onorati i Valentuomini . Isotta Nogarola Veronese versatissima nelle dottrine si pregio molto di Genevra, e di Laura sue dotte sorelle; ma non manca a V.E. questo pregio; perche tra le Dame letterate del Secolo sono pur celebri le sue Eccellentissime Sorelles la Principessa D. Teresa Grillo-Pamsilj, e D. Genevra Contessa, Dama pur perita nella Filosofia, e nello scrivere colla linqua latina e purgata; ma D. Teresa, e l'E.V. sono pur due Dame di uno spirito e sapere, al loro sesso veramente superiore, valevoli a recare stupore a chi ha la fortuna di trattarvi. La stessa D. Teresa Pamfilj, Principessa di Valmontone, detta Irene Pamisia nell' Accademia degli Arcadi, con tanta felicità e dottrina scrive in Poesia, che le sue Rime non solo stampate si veggono tra le altre degli Arcadi, e delle Donne illustri; ma più Letterati si affaticano a commentarle; così l'Erudito Giustiniano Paglierini ba già formato un dottissimo Commento ad un suo Sonetto. Rimova però questa gran Dama in Roma la memoria di Vittoria Colonna Marchesana di Pescara, di cui surono commentate le Rime da Rinaldo Corso Vescovo di Strongoli, il quale vi scopri largamente i preziosi semi delle Scienze. Alla perizia della Poesia, e delle umane lettere avgiugne la piena intelligenza degli affari più delicati delle Corti, gl'interessi di tutti i Principi di Europa intendendo; perlocchè ha continuo carteggio con tutti i loro principali Ministri, ed è con istupore ammirata, e con osseguio altresì visitata; ma spero con più comodo riferir le rare

virtu sue nel Terzo Tomo degli Elogj. Sono Frutti ancora del Cornucopia le molte Virtu, che l'E.V. in alto grado palesa, e segnalatamente la Moderazione, la Saviez-2a, e la Prudenza: la Clemenza, l'Umanità, e la Splendidezza, che rare volte unite tutte si veggono. Pienamente però comprendere non si possono i pregi dell'animo vostro, nè descrivere in una Lettera; perchè l'Eloquenza, e l'Istoria un largo campo richieggono per così ampio, e così illustre argomento. Per questa unione di varie Scienze, e virtù ben vi conviene l'Immagine dell'Italia; e'l sedere sopra il Mondo dimostra, come l'Orbe non ba contrarietà di moto, cost colla Scienza si acquista una vera, e Rabile felicità, con cui s'innalza l'intelletto alla contemplazione delle cose divine ed umane; nam nihil egregiùs, quam res discernere apertas: disse Lucrezio. Domina il Mondo tutto la Virtu, ed alla stessa fu ancor data la figura di Donna vestita con maestà, coll'asta in mano, e col Cornucopia pieno di frutti, come - disse il medesimo Ripa, e la fama delle Virtù vostre tira le menti di tutti, e le lingue, e le penne all'offequio. Alla gloria però del vostro Nome consagrate le Opere di molti Eruditi si veggono, come la Critologia Medica, opuscolo del Dottor Fisico Pier-Giuseppe Alberizzi giovine di maturo ingegno: il Quarto Tomo delle Opere ristampate del P.Carlo-Ambrogio Cattaneo Giesuita, cioè i Panegirici, le Orazioni funebri, i vari discorsi, e le Novene: e'l nobil Trattato De' Corpi Marini, che su i Monti si trovano del Chiariss. Antonio Vallisnieri Professore e Presidente dello Studio di Padova; ed altre.

Sono le Mura, e le Torri ornamento delle Città, dicendo il Patino: Caput Turritum solemne Urbium ornamentum est: e riferisce, che Turritum caput in una Donna si crede di Palla-

Cef. Ripa Iconolog.part.

Giornal. Let ter. Ital. Tom. 33. part. 2. cart. 410.

Giornal. letter. Ital. l. c. cart. 416.

Garol. Patinus in Imper. Romanor.
Numifinatih.
pag. 229. 8
298.

Vincenz. Cartar. Imag. degli Dei.

de celebrata in Laudicea secondo Pausania, e si vede in una Moneta di Antonio Caracalla Imperadore. Conviene all' E.V. co. me a Pallade riverita dagli Antichi col nome ancora di Minerva Dea della Sapienza, la Corona di Mura, e di Torri, perchè è l'ornamento dell'Italia tutta, non che della sola Milano. Ben le convengono ancor le Corone, e'l Triregno nel grembo; l'Aquila, e le Armi Militari, con cui l'Italia dipingono : e i Libri ; poicche l'Aquila è simbolo di quelle vittorie, che i vostri Capitani hanno a pro di tanti Re ottenute ; e'l Triregno è figura di quei Cardinali, e Legati, che la vostra gran Famiglia ha prodotto: e i Libri, della grande Letteratura, che le dà pompa. Così la Stella su'l capo dimostra lo splendore, che per le Virtù vostre l'Italia stessa riceve; anzi Virtus extollit hominem, & suprà Astra mortales collocat: insegnò Seneca. E' la Stella di Venere la più grande, e la più splendida dopo i due grandi Luminari, e dicesi Espero, quando si vede verso l'Occidente dopo l'occaso del Sole, e Lucisero, quando prima di lui nasce. Dagli Astrologi è appellata Fortuna minore benefica, e della stessa natura di Giove, e le attribuiscono la virtu di beneficare. La dipinsero sopra il capo dell'Immagine dell'Italia, perchè l'Italia è sottoposta all'occaso di questa Stella; e però conviene ancora su la Figura simbolica di V. E. di cui la Virtù, come una Stella la più splendida nell'Italia tutta risplende, e tra le altre Letterate sparge maggior lume.

Senec. Epift. 89. Andr. Argoli Pandofion Sphæric. cap. P. Christoph. Clavius Comment. in cap. 3. Spher. Sacrobosc.

Plutarch. in Apopht.

cor.cap. I.

Nannius De Heroe.

Lo Scettro nella destra è pur simbolo della Regia liberalità e beneficenza, la quale così la decora, che molti illustri Letterati e colla lingua, e colla penna la celebrano; perchè dalla stessa mano preziosi doni banno certamente riconosciuti, e ben rare, e Reali cortesse; allor che vicino, e nella vostra splendida Casa son venuti ad ammirarvi; anzi non est minus regium, atque adeò humanum parvula accipere, quam largiri magna: diffe Plutarco. Vi rende questa virtù veramente Eroina, essendo il bene-Arist. 7. Ethi- ficare virtu propria degli Eroi; onde scrisse Aristotile Heroica virtus est, quæ suprà nos existens, communem humanarum virtutum modum excedit. Così il Nannio: Heros mediare videtur inter Deum, & homines, quia oritur, & formatur partim per facultatem divinam, quæ est mens: partim per humanam, quæ est appetitus sensum ratione directus : e scrisse an-

cora:

eora: Heros est homo per sublimem, & conspicuam virtutis eminentiam suprà popularem, & communem hominum conditionem conspicuè elevatus. L'appellano però Gran Donna di genio ammirabile, e che non si conosca una Dama simile di virtà, e di spirito, a poche seconda, per non dire a niuna, avendo un'anima da Cesare, o più tosto da Eroina. Descrisse i vostri pregi stessi in un Sonetto l'erudito D. Paolo Valli Canonico Penitenziere di Milano dirizzato al Chiarissimo Vallisnieri Presidente dello Studio di Padova, ed ora anche Principe dell'Accademia de' Ricovrati, e così terminò colla sua Musa:

Per Lei trionfa ogni bell'Arte, e intera
Splende più degna in Lei d'onor sovrano
L'antica d'Eroine avite schiera.

Ah voi, che nulla unqua miraste invano Dite, se Italia ha mai gloria sì altera; Se portento maggior l'eterna mano.

Consagro dunque all'E.V.che è una viva e simbolica immagine dell'Italia la mia Idea della Storia dell'Italia letterata, e sotto il manto della virtù vostra la presento; giacchè non solo dalla Natura, e dall'arte; ma dalla benignità del Cielo ba ottenuta il colmo di tante doti, di cui và fastosa l'Italia stessa, e la Repubblica tutta dell'Italiana Letteratura. Ho pur consagrato alla Generosità vostra tutto me stesso; perchè l'ossequio al vostro Nome, che porto, è ben grande ; e perchè da' Critici, o più tosto dall'invidia è vilipesa e serita l'Italia, che di tutte le Nazioni; anzi del Mondo tutto è stata la Madre e Maestra. Sotto la forza della vostra Protezione la raccolta ripongo, che ho brevemente, e forse debolmente fatta delle memorie, che i progressi delle Scienze sin da' tempi più rimoti, e la gloria de' Letterati Italiani dimostrano. A chi alle Scienze ha tutto l'amore, e tutto il genio, consagrare le Opere stesse giustamente si debbono, che delle Scienze discorrono; molto più la mia Opera, e i Discorsi è a V.E.dovuta; poicche delle Italiane Scienze e le brevi Istorie, e le Difese contengono. Stimarò un gran premio ; se con un cortese gradimento questo mio umil dono si vedrà favorito, e se i miei argomenti e Discorsi a pro dell'Italia proposti, nel grand'animo vostro, e nella gran mente quell'amore sveglieranno, a cui la Natura stessa, verso la nostra Nazione, di cui è pur nobil par-

Vallisnier.
Letter. da
Padov. 16.
Marz.1723.

te, v'inclina; e però ad una dotta ed Italiana Eroina consagrargli ho voluto, ad una virtuosissima Letterata, nelle cui lodi si sa
veramente vedere la stessa Eloquenza confusa, e l'Adulazione
lontana. Sarà maggiore il premio, se sarò riconosciuto, con quella riverenza, che porto, come pur sono ammiratore della virtù,
della dottrina, e della gloria vostra, e sarò sempremai

Company of the same of the same

Bari li 17. Luglio 1723.

Di V.Ecc.

### D. GASPARE CAMPANILE

Regio Auditore nella Provincia di Trani

### A CHI LEGGE.



Gliè senza fallo malagevole cosa incontrar'in questo Secolo il comune applauso de' Letterati, siccome quelli, a' quali tra per la sublimità del loro ingegno, e pe'l felice possedimento delle Scienzie non può meritamente, se non l'ottimo, piacere, ed aggradire; nulla però di meno, che che ad altri si convenga, io estimo non dipartirmi dal vero, qual ora affermi stato esser il nostro chiarissimo Autore appo tutti li dotti, e scienziati uomini della presente età sommamente laudato, e celebrato. Ba-

sterà solo, Umanissimo Lettore, volger lo sguardo a' suoi libri, li quali da se troppo chiara appalesando a chiunque ha occhi in fronte la rara dottrina, di cui sono arricchiti, ti porgon sicuro argomento, onde ognun restar possa della verità persuaso. È certamente, siccome quando insolita nuova luce apparisce nell'aria, il più delle genti piene di giubilo, e di stupore mirano colà, dove quel maraviglioso lume risplende: così parmi avvenuto esser per l'addietro alle sue opere : Non prima queste mandate alla luce pervennero agli occhi de' Savi, che avidamente lette, e più giustamente approvate ricolmaron'egualmente d'ammirazione lor menti, egli animi di singolar piacere; Le videro parecchi Prencipi chiari pe'l sangue, e per le lettere, e incontanente ne resero ampissima testimonianza di laude, e di onore ; Le vide il Pontefice Clemente XI.di felice memoria, e con la scorta dell'ammirabil sua sapienza, che al pari della dignità sopra tutti l'inalzava, troppo aperti ne ravvisò i pregi in riputandole degne del suo spezial gradimento, che conoscer si può di leggieri dalla presente Idea nel fine del discorso degli studi Ecclesiastici.

Quindi quanta gloria, e splendor ne siegua all'Autore chi non l'i-

scorge? rammemorandoci Orazio

Principibus placuisse Viris non ultima laus est; Che se al vero vogliam rivolgere l'animo da ogni passion libero, e sgombro, qual delle parti, o necessarie, o utili a persetto componimento lasciò egli d'adempiere ne i suoi? anzi che tutte ad una sia nelle Storie, sia nelle Filosofiche quistioni, sia nell'erudite Iscritture osservò con mira-

bil arte, e leggiadria

Ma non vorrei, che su le prime, perche io il merito delle sue opere disenda, quanto per me si puote il più, s'accagionasse l'Autore di smoderato disiderio d'onore, o inverso d'altri solle sospizion si prendesse; conciosiache, benchè Tullio Cicerone insegnato abbia la gloria esser stimolo alle fatiche letterarie, là dove nella prima delle Tusculane scrisse: honos alit artes, omnesque incenduntur ad studia gloria; non impertanto il vero savio, come avverte S. Agostino, dee cercar gli umani applausi, Domini Laus humana non appeti à sapiente, sed subsequi debet sapientes, ut

Orazio lib. 1. Epift.17.

De Sermone

illi prosciant, qui etiam imitari possunt, quod laudant; percioche la Sapienza di nieute bisognosa troppo nobil fregio gli appresta, di cui elegantemente scrisse Claudiano:

In panego. de Conful. M. Theod. Ipsa quidem virtus pretium sibi; solaque late Fortunæ secura nitet, nec fascibus ullis Erigitur, plausuvè petit clarescere vulgi Nil opis externæ cupiens, nil indiga laudis.

Solo a questa impresa m'industero non meno la certa contezza, che ho del suo gran sapere, che la stretta samigliarità contratta con esso lui costi in Bari, dove più mesi residendo qual Regio Auditore di cotesta Provincia, delegato per la conservazione della salute della medesima, è avvenuto, che oltre vari luoghi d'Autori, ne' quali era orrevolmente nominato, leggessi ancora non poche lettere degli Scienziati, da cui raccoltine alcuni periodi quì m'è piaciuto rapportare. Così da ogni taccia di men laudevol azione lontano essendo, caddemi nell'animo seguir l'ammaestramento, che a Demonico diede il Grand'Isocrate. Δύο ποιδ καιροῦς τοῦ λέρεω, ἢ περι ὧν δίδα σαφῶς, ἢ περι ὧν ἀναγκαῖον εἰπεῖν. Duas tibi fac dicendi occassones, aut de quibus optimè nosti, aut de quibus necessum est dicere.

Ritornando dunque là, donde partimmo, primamente non v'ha dubbio, che a comporte un'ottimo elogio da coloro che sanno, si richiegga, e l'acutezza nelle sentenze, e la varietà de colori rettorici, e talora il piacer delle arguzie ne' detti, ritraggansi queste, o dalle cose, o dalle parole; ma infra gli Scrittori più celebri, che nelle trascorse età finora fiorirono, chi unqua mai v'ebbe più del nostro, o sollevato ne'concetti, o illustre negli ornamenti, o adatto nelle arguzie, o maestoso nello stile? Anziche, siccome ei di pellegrina erudizione oltremodo gli altri ha trapassato, così è divenuto meritevole più di commendata invidia,

che di sospirata imitazione.

Non avea egli ancor pubblicati alle stampe, ma sol cominciato a comporre gli Elogi a' suoi Accademici della Società Rossanese detta degli Spensierati, e degli Incuriosi, di cui è perpetuo Promotore, che in veggendone un'abbozzo, tra gli altri suoi amici, l'Avvocato Baldassarre Pifani, Uom, che alla laurea della Giurisprudenza, per cui cotanto è chiaro, ha saputo accoppiar lo splendor di non volgar erudizione, così gli scrisse da Napoli a 23.d'Aprile 1701. Dopo aver veduto l'abbozzo di due suoi Elogi composti di nuovo stile, lo le confesso con quella candidezza, che è propria del mio genio. V. S. oscurerà tutti gli altri scrittori, che in questa spezie di elogi hanno scritto in compendio le Vite degli Uomini illustri , come sono l'Imperiali, il Tomasini, il Giraldi, Jano Nicio Eritreo, ultimamente il Crasso, ed altri; poicche tutti costoro han fatto solamente pompa di una soda dicitura o in linguaggio latino, o in Toscano; ma non vi hanno frammischiato erudizioni così proprie, ed ottimamente applicate, come V.S.fa; onde io la prego, come interessato nella sua gloria, a seguire questa medesima traccia in tutti gli altri elogi, che formerà per compirne il volume; avvegna che farà un nuovo metodo in simile ritrovato.

Ne tantosto li medessimi usciti alla luce, gli avea in seno accolti il Letterario Mondo, che subito a' primieri succedettero altri ben distinti segni di stima; ed o quanto vasto campo mi si para davanti, dove più dissicimente rinvenir posso il principio, che la fine; E nel vero crederei a formar di loro singolarissima loda bastevole recar nel mezzo il Giudizio del Magliabecchi, che negli studi delle lettere a niuno su secondo. E pure dalla di lui bocca co' propri orecchi ascoltando queste voci, mentre

gli

gli Elogi si leggevano, il P. Camillo Landi Baccelliere Agostiniano di Firenze della Congregazione di Lecceto, le rammentò al nostro Autore a 6. Novembre 1703. A me non bastarebbe l'animo di comporre colla trigessima parte di erudizione in essi usata: Già l'autorità di costui richiamava le lingue degli Eruditi a nuovi gloriosi applausi, quando senza indugio questi esser seguiti l'istesso Padre a 20. Novembre 1703. così gli significò. I suoi dottissimi, ed eruditissimi libri (come le serissi) sono applauditi da questi Letterati, e solo da alcuni scioli sono criticati in alcuni Ritrati, per non esser somiglianti, non sapendo distinguere di chi sia l'errore, o di chi ha mandato il Ritratto, o di chi l'ha intagliato. L'abbondanza del-l'erudizione ridonda in sua maggior gloria, essendo questa critica da invi-

diofi, che non hanno talento di scrivere con erudizione.

Ma che? In qual persona mai, o in qual luogo albergaron le lettere. da cui quelli offervati, ricevuti non n'abbiano commendevolissime approvagioni? Appena alcuni trasmessi ne surono a Roma, che il Sign. Crescimbeni sin da Savato scorso (Ecco il riscontro da Roma datogli per lettere di 11. Agosto 1703. dal Canonico D. Isidoro Nardi) mi fece un' Elogio intorno agli Elogi di V.S. Illustriss.e mi disse, che tutti questi Letterati ammirano l'impareggiabile suo ingegno, che ha saputo dare alla luce un parto così nabile, e degno di effere dalle penne più sublimi celebrato. Un sol neo, che è pure splendore, vi hanno osservato, ed è la moltiplicità dell'erudizioni; quasi che non avesse più volontà di far libri, al parere di Monsig. Severoli in spezie, Prelato d'onniscia dottrina. Stia pur contentissima, che ha incontrato il comun gradimento, ed io augurando a V.S. Illustrissima quegli onori, che sono dovuti alla sua maschia virtù, e che le prepara la gratitudine di chi può conferirglieli, la prego a comandarmi; Nè altramente il medefimo avvisato gli avea dianzi sotto li 28. Luglio 1703. Oggi mi vien reso dal Sig. Abate Crescimbeni il nobilissimo parto del vasto ed erudito ingegno di V.S. Illustriss. ogni periodo di cui bastarebbe a rendere gloriosa la penna di qualsivoglia scrittore, ma non voglio entrar nelle lodi, perche è sua somma lode il comun gradimento de Letterati, che han letta, e leggeranno questa gran fatica, che avrebbe fatta sospirare nel peso la forza degli Atlanti.

Che se giuste ragioni non mel vietassono, potrei qui addurre il molto laudevol sentimento del Cardinal'Orsini Eminentissimo per la Pietà, e per la dottrina, di cui ragguaglia il Nardi in una de' 6. Ottobre. Il Sig. Abate Piazza mi ha mostrata una lettera scrittagli di tutto pugno dall'Eminentiss. Sign. Cardinale Orsini, il quale ringraziandolo della Gerarchia Cardinalizia in foglio inviatagli, gli dice, che sempre ha fatto concetto della virtù sua; ma questo gli viene accresciuto dalla lettura degli Elogi dell'Eruditissimo Signor Abate Gimma. Or veda quali sono le trombe delle sue glorie. Lasci pur gracchiare chi vuole. Potrei eziandio riferir le lodi dategli da gravissimi Prelati, come attesta il medesimo a 15. Decembre soggiugnendogli. Or chi è, che dice il contrario? le lamentazioni accennatemi io le giudico sfogo de' malevoli, ed invidios. Gli lasci pur gracchiare. Intanto io le auguro forze per faticare a pro della Repubblica Letteraria, e fortuna per consolazione delle sue virtuose satiche. E'un cattivo segno, quando le opere non sono criticate. Un gran corpo fa una grand ombra. lo non entro nel giudizio: E meritamente il disse risguardando per avventura a quella sentenza di Publio Syro Mi-

mo. Non quam multis placeas, sed qualibus, stude.

Che giova però correr l'arringo delle sue glorie, se da una parte que-

state de la composición de la

Che direm poi delle Filosofiche quistioni, il di cui vanto a me parche contenda con quello dagli Elogi riportato; imperciochè non meno egli ebbe felice la mente nel pensare, che la penna nello scrivere. Vera cosa è, che gran saggio del suo Ingegno (oltre al Judicium Martinianum pro Musitano, & Recentiorum schola medica) riluce nelle Dissertazioni de Hominibus Fabulosis, de Fabulosis Animalibus, e de Generatione Viventium stampate in 4. nel 1714, in Napoli. Ognun vede ivi, quanto è sublime nel ritrovar alte cagioni, chiaro nell'ispiegar gli occulti effetti della natura, quanto è profondo nelle ragioni, che conchiudono per la molto penetrevol veduta ne' suoi giudizi, quanto è spedito nel prosciorre i dubbi, che s'incontrano; Ben l'ammiraron i Giornalisti non senza gran commendazione riferendo distesamente una gran parte delle sue openioni nel Tomo xv.a cart.452.: nel xx.a cart.154.sino alla 175., e nel xxI. cart. 176. sino alla 212. de' Giornali; Ed in qual conto non tiene la natural Istoria degli Animali, che mette in aperto tutte le Favole ravvisate per verità dagli Antichi, e da' Moderni Scrittori anche gravi, quel Vallisnieri, che nella perizia di varie scienze, e di erudizioni non solamente a taluni rinomati d'Italia, che senza contesa e'si mette innanzi, ma ancora di tutti gli altri, che a nostro conoscimento pervengono, è di gran lunga primiero; Singolar stima ne mostra nelle sue opere sperimentali, e fra le molte lettere massimamente in quella de' 12. Maggio 1715. al nostro Autor così scritta. Mille favole certamente sono state dette, ed era necessario al Mondo questo suo libro per levarle, e mettere in chiaro la verità, che è un lodar Dio.

E quali grazie non gli rese per la medesima opera Niccolò Amenta Avvocato, e per la dottrina, e per l'erudite sue opere oltre misura, chiaro cotal ragguaglio dandogliene a 14. Luglio 1714. In questi benedetti giorni avanti le Ferie estive, ne' quali non solamente abbiam quattr'ore di Tribunali la mattina; ma nel dopo desinare sempre ci è che fare, affrettandost ognuno di strigars, non m'è permesso leggere come vorrei, e dovrei le due eruditissime Dissertazioni di V.S. Illustriss età fatte legare: e perciò nell'ore più nojose del giorno le divoro (come si suol dire) più che lez-20, e mi toglion tutta la noja del corrente caldo: essendo un libro a mio parere (tutto che dottissimo) tra per l'amenità e naturalezza dello stile, e per le curiosissime cose, che in ogni pagina vi si leggono, di quei, che to chiamo di Villeggiatura; poicche a dir vero, ricrea l'animo colla novità, pasce, senza gran fatto affaticar l'intelletto colla dottrina, e colla varie, tà delle cofe, che vi s'incontrano in tanti capi, maravigliosamente diletta; non che punto fastidiasse, come molti libri fanno. Dinuovo ne la ringrazio, e mi son rallegrato col Sign. Conte Arrighetti, che sia il di lui nome in fronte della più nobile delle sue Dissertazioni; quantunque questa parli

parli delle Bestie, e quella degli Uomini.

Nè starà guari, che pubblicata sia per le stampe l'Isoria Naturale delle Gemme, e delle Pietre, opera igualmente voluminosa, che questa Idea, e ricca di quistioni, e di notizie intorno la natural Filosofia; in esta avrai materia di pascere l'Intelletto nella spiegazione delle opere più oscure della natura, e nell'erudizioni, che alla gran moltitudine delle pietre appartengono. A ragion dunque devesi al nostro Autor quell'encomio, che prima di Manlio Teodoro Filosofo cantò Claudiano:

Ornantur Veteres & nobiliore Magistro In Latium spretis Academia transit Athenis.

Resta egli solo, che ti si offra la presente opera, cioè l'Idea della Storia dell'Italia Letterata, argomento assai necessario per lo decoro della nostra Nazione, in cui fin'ora non vi è stato Autor, che abbia scritto : Dovea questa stamparsi o in Venezia, o in Padova, ove la mandò in un tomo al Primario Professore di Medicina Teorica in quella Grande Università, e Medico Cesareo Antonio Vallisnieri, il quale presso a se ritenutala per più mesi, non potè rattenersi di non spiegarne all'Autore l'eccellenza, tutto che la presente sia di quella più del doppio accresciuta; E certamente soventi lettere di lode per la medesima gli ha scritto quell'Infigne Letterato, ma infra l'altre con maggior chiarezza in quella de' 6. Gennajo 1723. si fattamente ha spiegato il suo parere: Con sommo contento intendo, che la sua stimatissima opera sia per andar presto sotto il Torchio, e forse a quest'ora vi sarà andata, dove acquisterà sempreppiù non solamente riputazione; ma merito, appresso non solo i Letterati, ma tutta Italia. La vasta erudizione, che vi è dentro, il forte della verità, lo stile, il giudizio, la condotta, l'ordine, e i pensieri meritano tutto l'applauso, e se non avesse fatta altra al Mondo, questa la renderebbe immortale. Non è meraviglia, che tutti la sappiano, e che tutti l'aspettino, perche il Tema è plausibilissimo, e decoroso alla nostra Nazione.

Questo sentimento risapendo il Canonico della Cattedrale di Palermo D. Antonino Mongitore, di virtù e di scienzia samoso, quanto altri mai si sosse, si recò a gloria il comprovarlo; Il Sig. Valsinieri (è sua lettera a 27. Marzo 1723.) come persona dotata di finissimo giudizio sa giustizia al suo merito nel lodare la sua Opera; maggiore però stimo, che sarà la lode, che riceverà nell'uscire a luce dall' Italia tutta, che deve mostrar le sue obbligazioni alla sua erudizione. Io mi rallegro seco, che con anticipato tributo san riconosciute le sue immortali satiche, e facendole, divotissima riverenza mi confermo. Di V. S. Illustriss. Divotiss. e vero Serv. Obbligatiss. Ma di somiglianti lettere gran numero ho osservato già scrittegli da vari Letterati, che qui molto a grado mi sarebbe reca-

re, se non fossi dalla brevità a tralasciarle costretto.

Di questa opera se si risguarda lo stile, lo troverai semplice, che non cagiona oscurità, ma non rotto, che nojosamente intoppa; ama la chiarezza, non risuta l'eleganza, se l'arte, sà con decoro descrivere, ed ove sa mestiere, molto ornatamente, socrateo, Theopompeoque more, come dice Cicerone. Se si ponga mente alla fedeltà, la lealtà degli Autori, a, quali s'appoggia, il suo gran discernimento, la varia lezzione, che l'adorna, a tutti chiaramente dimostra aver recato ad effetto ciò, che il teste riserito Tullio Cicerone insegnò nel libro secondo De Oratore. Ne quid fals audeat, ne quid veri non audeat.

În questa opera dunque quasi in una picciola Biblioteca, qualche parte si contiene della Storia Civile, ed Ecclesiastica. Si espone primie-

ramente l'Istoria di ciascheduna scienzia, e dell'Arti nobili dell'Italia, e delle sue Invenzioni; oltre alle brievi descrizzioni dell'Accademie letterarie, Scientifiche, ed Esperimentali. Quivi si somministra distinta contezza degli Autori Italiani più celebri, e di molti stranieri colle lor vite. e col giudizio de' libri più rinomati, così anche s'agitano molte quistioni spezialmente a disesa dell'Italia, dimostrandosi la Dottrina Italiana stata esser in ogni tempo Madre, e Maestra. Inoltre vi osservarai la storia delle Religioni, che sono quasi tutte Italiane, e state sono i Seminari delle Scienzie anche appo le Nazioni tutte, nè vi mancano materie Ecclesiastiche alla stessa storia convenevoli. Chi ne riguarda l'ordine, la ritrova tutta compiuta, e persetta, regolandosi secondo la Cronologia. perciocche si additan gli affari Letterari di ciaschedun tempo, e massimamente l'origine delle scienzie prima dalla creazione del Mondo, poscia dal Diluvio di Noe per quelle memorie, che rapportano esser fiorite nell'Italia; con maggior certezza però si mostra lor dato esfer principio nell'Imperio de' Greci, da' quali a' Romani passando, continuatesi fino alla nascita di Gesù Cristo da Secolo in Secolo sino a' nostri tempi fon tramandate.

Convenevole altresì giudicò l'Autore distese quì esporre le tavole delle quistioni agitate in questa Idea, alcune brievi, altre più lunghe, onde si fa chiaro, come egli il primo portato abbia nuove Ingegnose openioni, qual'è tra l'altre, non aver l'Italiana Poesia avuto dalla Provenza principio, e nascimento; Cosa nel vero, quantunque gagliardamente combattuta da tutti gli Autori Moderni, ed Antichi, che a contrario parere con concorde consentimento s'appigliarono, pur'io credo esser non lungi dal verisimile con sode ragioni stabilita, e rinsorzata. Oltre a ciò si è aggiunta la Tavola degli Autori, o lodati, o censurati, o impugnati (intralasciando quella de' citati, perciochè gran disagio apportato arebbe senza altrui giovamento) acciochè senza consonderli con le notabili cose, che riuscito sarebbe lungo assa; e nojoso, si possa ritrovar agevol-

mente ogni Autore, di cui si sa menzione.

Avvegnache nel componimento della presente Idea ogni diligenza ed industria usa si sosse, niente meno della divisione delle parti dell'Italia posta nell'Art. 1. del Capit. 2. Egli non è rimasto interamente contento, e pago; come che non molto esatta apparisca per la negligenza degli Autori, onde sù d'uopo cavarla; di che tanto più sorte duossene, quanto che ricordevole di ciò che scrisse Orazio nell'Arte Poetica

Scripseris, in Metit descendat Judicis auses,

Et Patris, & nostras, nonumque prematur in annum.

pur'egli non ebbe presta l'opportunità, come aver dovea, di diligentemente disaminarla, aggiugnendosi quell'articolo allorchè l'opera si man-

dò per la stampa.

Notansi di più gli errori osservati dal medesimo nel formar le Tavole, ed altri si dubita, che non vi siano, perche suggiti dal savio occhio di chi con ogni sollecitudine a tal mestiere è stato impiegato. Nella Medicina però è avvenuto un grave abbaglio, perciochè una giunta si è stampata nel principio, e nel sine, cioè a cart. 675. ed a cart. 711.; ma nella prima si legge impersetta l'autorità dello Stenone, mancandovi una riga, come si è avvertito nella Tavola degli errori di stampa nel Tom. 1.

Tutto ciò ho voluto additarti, Umanissimo Lettore, prima che gli

altri il facessono, non già perchè giusta scusa ti si premetta da colui nel-

Verum opere in longo fas est obrepere somnum. ma perchè del tuo buon giudizio tengo grande openione, confidandomi, che nella lettura di questo articolo non userai meno gli occhi della Be-

nignità, e della ragione, che quelli della censura e del rigore.

Finalmente di quanto maggior vantaggio sia alla presente Opera la stampa di Napoli, che quella di Venezia, ognuno di leggieri il può comprendere, conciosiache essa uscita sia a spesa d'una molto orrevole Società, composta dal numero di venti Virtuosi Associati, de' quali coll'ordine dell'alfabeto qui alcuni riferisco; cioè tra quei, che in Bari dimorano, sono i Signori, Giovan-Domenico Nocchi di Chieti, Regio Casfiere dell'Arrendamento del fale e ferro in Bari : Giovan-Vincenzo Ciccopieri di Napoli, Tenente delle Poste della Provincia di Bari: il Dottore Giuseppe Quercia della Città di Ruvo: il P.F. Ippolito Scalzi di Bari, Lettore di Teologia, e già Provinciale de' Minimi di S. Francesco di Paola nella sua Provincia: il Dottore di Medicina D. Vito Volpe di Triggiano. Tra gli altri, che sono suori di Bari: D. Antonino Mongitore Canonico della Chiesa Cattedrale di Palermo, e Letterato ben noto per le sue Opere: il Dottor D. Domenico Amatida Cisternino, detto Clorio tra gli Arcadi, già Regio Giudice in più Città del Regno: il Dottor D. Domenico Violante di Napoli: il Dottore e Canonico D. Giuseppe-Domenico Forzati d'Acquaviva: Felice Mosca anche dell'istessa Città; infra gli altri poi gravi Ecclesiastici, e Secolari, che compiscono il numero di venti, e quì nominati non sono per loro compiacimento, parimente il mio nome s'annovera.

Oltre a che molto singolar giovamento quindi osserviamo esser seguito alla presente Idea, perciocche di assai notabili cose, mercè il tempo è stato permesso all'Autore d'accrescerla ed illustrarla. Cotanto s'avvera

fempremai la famosa sentenza, che a Ippolito scrisse Euripide.
Καν Βεοτοίς αι δέντεραι πως φεριτίδες σοφώτεραι

Committee of the commit

Solet mortalibus sapientior esse aliquando posterior cogitatio.

come a set on any for a set of

Godi intanto a tuo piacer del frutto, che abbondevolmente, come spero, da questa opera raccorrai, come altresì della gloria della Letteratura dell'Italia, che da Secolo in Secolo ti vien dimostrata.

### TAVOLA

#### DEGLIERRORI.

Sono gli errori della Stampa senza dubbio inevitabili; però i seguenti corregger si possono; altri al sano giudizio di chi legge rimettendosi.

#### NEL TOMO I.

| Cart. | Lin. | Errori.                                             | Correzioni.                              |
|-------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 3.    | 2.   | . Come                                              | : come                                   |
| 7.    | 1.   | fperanza                                            | fperienza (                              |
|       | 13.  | nullum                                              | nullam                                   |
| 8.    | 20.  | quella                                              | quello                                   |
| 9.    | 44.  | eb                                                  | ed                                       |
| 11.   | 34.  | come per                                            | come                                     |
| 12.   | 36.  | alri                                                | altri                                    |
| 23.   | 33.  | altre                                               | altre Terre                              |
| 24.   | 14.  | unito:                                              | unito, ed altri;                         |
|       | 36.  | esente.                                             | esente; ma è della Provincia di Bari.    |
| 26.   | 17.  | Medina                                              | Melita                                   |
| 42.   | 27.  | diecesette                                          | fette                                    |
| 58.   | 46.  | Frontino                                            | Brontino                                 |
| 82.   | 32.  | i tempi, e gli                                      | secondo i tempi gli                      |
| 89.   | 2.   | nel 1408.                                           | nel 1498.                                |
| X33.  | 5.   | principio.                                          | principio . Castagnizza l. c. cart. 19.  |
|       | 22.  | Bertando                                            | Bertarido                                |
|       | 24.  | Bertando                                            | Bertarido                                |
| 151.  | 21.  | Suocero                                             | Genero A                                 |
| 202.  | 47.  | Francia                                             | Francisco                                |
| 209.  | 40.  | dice                                                | dice, che                                |
| 228.  | 21.  | Bolognese                                           | Genovese                                 |
|       | 25.  | pure Bolognese                                      | Bolognese                                |
| 239.  | II.  | diece                                               | diece anni                               |
| 2A5.  | 5.   | furono, che                                         | fuggirono, ed                            |
| 268.  | 6.   | Marcello IV .                                       | Marcello II.                             |
| 271.  | 30.  | Anizi                                               | Anicj                                    |
| 273.  | 4.   | Celestino IV.                                       | Celestino V.                             |
| 287.  | 47.  | affer ma                                            | afferma                                  |
| 292.  | 28.  | Paolo IV.                                           | Paolo V.                                 |
| 306.  | 2.   | Ottone                                              | Ortone                                   |
| 326.  | 35.  | S. Ambrogio Arcivescovo di                          | S. Girolamo , S. Ambrogio Arcivescovo di |
| ,500  | ,,,  | Milano, S. Girolamo, S. Ago-<br>stino suo discepolo | Milano, S. Agostino suo discepolo        |

#### NEL TOMO II.

| 413. | II.  | Scrittori     | Scrittore                                |
|------|------|---------------|------------------------------------------|
| 463. | 9-   | Maffinio      | Massimo                                  |
| 472. | 34.  | aubus         | auribus                                  |
| 492. | 1 6. | pofmodum      | postmodum                                |
| 588. | 22.  | duxit         | duxi                                     |
| 611. | 37.  | Specimus      | afpicimus                                |
| 631. | 32.  | però delle    | delle                                    |
| 634. | 35.  | prestava      | prestavan                                |
| 671. | 15.  | divifa        | divifa allora                            |
| 675- | z.   | tendimus .    | tendimus, & que summa nostra infelicitas |
|      |      | 100           | eft, sapè eum prodesse credimus.         |
| 681. | 32.  | Tengene       | Teagine                                  |
| 727. | 15.  | acrrescimenti | accrescimenti                            |
| 762. | 18.  | Controversie  | Conversioni                              |
|      |      |               | TISET                                    |

EMI-

#### EMINENTISSIMO, E REVERENDISSIMO SIGNORE.

F Elice Mosca Stampatore Napoletano umilmente rappresenta a V. Em. come desidera stampare un' opera divisa in due Tomi, intitolata Idea della Storia dell'Italia Letterata, Discorsi di D. Giacinto Gimma. Perciò supplica V. Em. commetterne la revisione a chi meglio le parerà, per aver dopo la licenza di poterla stampare: e lo riceverà, ut Deus.

Reverendus D. Nicolaus Pollio U. J. & S. Th. Magister revident, & resernt. Neap. 9. Martit 1722.

#### HONUPHRIUS EPISC. CASTELL. VIC. GEN.

D. Petrus Marcus Giptius Gan. Dep.

#### EMINENTISSIME DOMINE.

Uthoritate Eminentiæ Vestræ perlegi librum, cui titulus (Idea della Storia dell'Italia Letterata) Authore præclarissimo D. Hyacintho Gimma, nihilque in eo aut rectæ Fidei, aut morum disciplinæ dissonum deprehendi. Quin & Authoris elegantem stilum, eruditionem, & zelum in literatura totius Italiæ propugnanda, sum maximoque admiratus: quapropter dignum exissimo, quod quantocius publica luce fruatur, dummodo Eminentiæ Vestræ non desit authoritas. Datum Neapoli die 25. Junii 1722.

Humillimus, & Obsequentissimus Servus
D. Nicolaus Pollio U. J. & S. Th. Doctor, & Magister,
2c Curiæ Archiepiscopalis Examinator Synodalis.

Attenta supradicta relatione, Imprimatur. Neap. 29. Junii 1722.

#### HONUPHRIUS EPISC. CASTELL. VIC. GEN.

D. Petrus Marcus Giptius Can. Dep.

#### SIGNOR EMINENTISSIMO.

Felice Mosca pubblico Stampatore di questa Città supplicando rappresenta a V.Em. come desidera stampare un' opera, il cui Titolo è il seguente: Idea della Storia dell' Italia Letterata, Discorsi di D.Giacinto Gimma, divisa in due tomi. Supplica perciò l'Em.V. a degnassi commetterne la revisione a chi le parerà, acciocchè dopo possa concedere al Supplicante la licenza di stamparla: e lo riceverà, ut Deus.

Magnificus U. J. D. Blasius Mayoli de Avitabile videat, & in scriptis referat.

MAZZACCARA REG. ULLOA REG. GIOVENE REG. PISACANE REG.

Provisum per S. Em. Neap. 19. Augusti 1722.

Mastellonus .

#### PRINCEPS EMINENTISSIME.

Justu Eminentiæ Vestræ perlegi librum, cujus titulus est: Idea della Storia dell'Italia Letterata, Discorsi di D. Giacinto Gimma, Tomi due, in quo elegantiæ & eruditionis plurimum; Regiis juribus, ac bonis moribus nil adversum; nostræque Italiæ, & Historicæ veritati splendoris multum reperi. Quapropter typis cudendum censeo, si ita Eminentiæ Vestræ videbitur. Neap. pridie Kal. Octobris 1722.

Celsitudinis Vestræ, Eminentissime Princeps,

Humillimus & officiose additissimus U. J. D. Blasius Mayoli ab Avitabile.

Vifa supradicta relatione, Imprimatur ; verum in publicatione servetur Regia Pragmatica.

MAZZACCARAR. ULLOAR. ALVAREZR. GIOVENER. PISACANER.

Provisum per S. Em. Neap. 23. Offobris 1722.

Mastellonus.

TA-

## TAVOLA I.

De' Capitoli della Idea della Storia dell'Italia Letterata.

### TOMOI.

| T Ntroduzione.                                                          | cart.1.  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| L Cap. 1. Dell'Origine delle Scienze dalla Creazione del Mondo.         | II.      |
| Cap.2. Della Grandezza dell'Italia per la Fede, e per l'Imperio         | profe-   |
| tizata dopo il Diluvio.                                                 | 15.      |
| Art.1.Della Divisione delle parti dell'Italia.                          | 20.      |
| Cap.3. Dell'Incertezza delle Storie antiche, e de' libri di Beroso,e    | di An-   |
| nio.                                                                    | 26.      |
| Cap.4. Che Giano sia Noè, che nell'Italia fondò le Colonie, e 1         | portò le |
| Scienze.                                                                | 30.      |
| Cap. 5. Degli Antichi Etrusci, e delle scienze loro, e dominio nell'Ita | lia.40.  |
| Cap. 6. Dell'Imperio, e della Sapienza de' Greci.                       | 47.      |
| Cap.7. Dell' Accademia Italiana de' Greci, e de' Filosofi della         | Magna    |
| Grecia.                                                                 | 50.      |
| Cap.8. Dell'Imperio, e delle Scienze de' Romani.                        | 64.      |
| Cap.9. Del Primo Secolo dopo la nascita di Cristo.                      | 82.      |
| Cap. 10. Del Secondo Secolo dall'Anno 101.                              | 100.     |
| Cap.11. Del Terzo Secolo dall'Anno 201.                                 | 103.     |
| Cap. 12. Del Quarto Secolo dall'Anno 301.                               | 107.     |
| Cap. 13. Del Rezno de' Goti, e Longobardi, e della Lingua Italian       | 1a. 116. |
| Cap. 14. Del Quinto Secolo dall'Anno 401.                               | 119.     |
| Cap. 15. Del Sesto Secolo dall'Anno 501.                                | 123.     |
| Cap. 16. Delle Religioni di S. Benedetto.                               | 128.     |
| Cap. 17. Del Settimo Secolo dall' Anno 601.                             | 133.     |
| Cap. 18. Del Secolo Ottavo, e dell'Imperio di Carlo Magno.              | 135.     |
| Cap.19. Del Secolo Nono dall'Anno 801.                                  | 142.     |
| Cap.20. Delle antiche Scuole delle scienze nell'Italia.                 | 152.     |
| Cap. 21. Dell'Origine del Romanzo.                                      | 169.     |
| Cap.22. Dell'Origine della Volgar Poesia.                               | 173.     |
| Art:1. Del Tempo dell'Origine della Volgar Poesia.                      | 175.     |
| Art.2. Dell'Uso de' Versi Italiani.                                     | 184.     |
| Art.3. Dell'Origine della Rima degl'Italiani.                           | 188.     |
| Art.4. De' Poemi Italiani, e della loro diversità.                      | 191.     |
| Art.5. Delle Scuole della Volgar Poessa.                                | 198.     |
| Cap. 23. Del Secolo Decimo nominato di Piombo; dall'anno 901.           | 207.     |
| Cap.24. Del Secolo Undecimo dall'Anno 1001.                             | 214.     |
| Art.1. Delle scienze date colla Fede a varie Nazioni.                   | 224      |
| Cap.25. Della Musica dagl'Italiani coltivata.                           | 232.     |
| Cap.26.Del Secolo Duodecimo dall'Anno 1101.                             | 242.     |
| Cap.27.Della Giurisprudenza Romana.                                     | 253.     |
| Cap. 28. Della Giurisprudenza Canonica.                                 | 264.     |
| Cap.29. Del Secolo Decimoterzo dall'Anno 1201.                          | 268.     |
| Cap.30 De' Dottori della Chiesa Latina, e delle Religioni Italia.       |          |
| Art. t. De' Carmelitani, e delle sue Congregazioni.                     | 290.     |
| Art.2. De' Domenicani, e de' loro Ordini.                               | 291.     |
| Art.3. De' Francescani, e delle sue Riforme.                            | 298.     |
| Art.4. Degli Agostiniani, e delle sue Congregazioni.                    | 304.     |
| Art.5. De' Padri della Compagnia di Giesu.                              | 310.     |
| 474.0                                                                   | ATE.     |

| in and a. a. a. a. V. a. V. a. V. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annual Control                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.6. Degli altri Ordini diversi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 313.                                                                                                                                                  |
| Pan 3. Della Teologia dagl'Italiani con ervata, e restaurata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 319.                                                                                                                                                  |
| Cap. 32. Della Pittura, della Scoltura, e dell'Architettura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
| Cap.32. Della Pittura, actia stollara, o acti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 361.                                                                                                                                                  |
| Art. T. Dell'Arte di Abbolinare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 376.                                                                                                                                                  |
| Cap. 33. Del Secolo Decimoquarto dall'Anno 1301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 378.                                                                                                                                                  |
| ap. 33.Del Stelle Della La La La Contra o Latina wolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ita da                                                                                                                                                |
| Cap. 34. Della Lingua, e dell'Eloquenza Greca, e Latina restitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ne uu-                                                                                                                                                |
| gl'Italiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 397-                                                                                                                                                  |
| TOMO II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • • • •                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rt.411.                                                                                                                                               |
| Cap. 35. Del Secolo Decimoquinto dall'Anno 1401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 412.                                                                                                                                                  |
| Art. 1. Della Figura del Nome di Giesù.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 436.                                                                                                                                                  |
| All. I. Dilla Ligara at Letter at Line at Chick Children at Chi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 430.                                                                                                                                                  |
| Art.2. Delle Contese del Sangue di Giesù Cristo, e de'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e uture                                                                                                                                               |
| Contingenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 439-                                                                                                                                                  |
| Art.3. Della Festa dell'Immacolata Concezione di Maria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444.                                                                                                                                                  |
| 2 A - C D. H. A - J. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| Cap. 36. Delle Accademie dell'Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 459.                                                                                                                                                  |
| Cap.37. Catalogo di alcune Accademie Italiane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 472.                                                                                                                                                  |
| Cap. 38. Delle Accademie Sperimetali di Filosofia naturale di Europe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| Car Spill Relation Spirite and a Language and and a Language                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
| Cap. 39. Delle Filosofie derivate dalle Scuole Italiane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 487.                                                                                                                                                  |
| Art.1. Della Filosofia Atomistica, e della Gassendistica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 488.                                                                                                                                                  |
| Art.2. Della Filosofia Cartesiana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 492.                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
| Art.3. Della Filosofia Maignanistica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 495.                                                                                                                                                  |
| Art.4. Della Filosofia Platonica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 496.                                                                                                                                                  |
| Art. 5. Della Filosofia Aristotelica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500.                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
| Art. 6. Della nuova Filosofia Sperimentale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 509.                                                                                                                                                  |
| Cap. 40. Della Geografia degl'Italiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 517-                                                                                                                                                  |
| Cap.41.Del Bossolo Nautico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 536.                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
| Cap. 42. Del Secolo Decimosesto dall'Anno 1501.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 549.                                                                                                                                                  |
| Cap. 43. De' Microscopj, de' Cannocchiali, e degli Occhiali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 608.                                                                                                                                                  |
| F 4 D 10 4 . 1 1 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 . 2 11 | -                                                                                                                                                     |
| GD. AA. Dell Arte deali F. mblemi. delle Imprele, e dell Arte Aralaic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a.612.                                                                                                                                                |
| Cap. 44. Dell'Arte degli Emblemi, delle Imprese, e dell'Arte Araldic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 621.                                                                                                                                                  |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani.<br>Cap.46. Dell'Astronomia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani.<br>Cap.46. Dell'Astronomia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 621.<br>631.                                                                                                                                          |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Astronomia. Cap.47. Del Secolo Decimosettimo dall'Anno 1601.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 621.<br>631.<br>647.                                                                                                                                  |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Astronomia. Cap.47. Del Secolo Decimosettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 621.<br>631.<br>647.<br>672.                                                                                                                          |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Astronomia. Cap.47. Del Secolo Decimosettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 621.<br>631.<br>647.                                                                                                                                  |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Astronomia. Cap.47. Del Secolo Decimosettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.                                                                                                                  |
| Cap. 45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap. 46. Dell'Astronomia. Cap. 47. Del Secolo Decimosettimo dall'Anno 1601. Cap. 48. Della Medicina, e della Notomia. Art. 1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art. 2. Della Storia Naturale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.                                                                                                                  |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Astronomia. Cap.47. Del Secolo Decimosettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.                                                                                                          |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Astronomia. Cap.47. Del Secolo Decimosettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.                                                                                                                  |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Astronomia. Cap.47. Del Secolo Decimosettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.                                                                                                          |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiafici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>719.<br>722.                                                                                          |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>722.<br>752.<br>769.                                                                                  |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj. Cap.50. Conclusione dell'Idea dell'Istoria dell'Italia Letterata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>722.<br>752.<br>769.<br>773.                                                                          |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>722.<br>752.<br>769.                                                                                  |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj. Cap.50. Conclusione dell'Idea dell'Istoria dell'Italia Letteratu. Art.1. Delle Biblioteche degl'Italiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>722.<br>752.<br>769.<br>773.<br>774.                                                                  |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj. Cap.50. Conclusione dell'Idea dell'Istoria dell'Italia Letterata. Art.1. Delle Biblioteche degl'Italiani. Art.2. Delle Invenzioni degl'Italiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>719.<br>722.<br>752.<br>769.<br>773.<br>774.<br>476.                                                  |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj. Cap.50. Conclusione dell'Idea dell'Istoria dell'Italia Letterata. Art.1. Delle Biblioteche degl'Italiani. Art.2. Delle Invenzioni degl'Italiani. Art.3. Delle Traduzioni degl'Italiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>722.<br>752.<br>769.<br>773.<br>774.<br>776.<br>782.                                                  |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj. Cap.50. Conclusione dell'Idea dell'Istoria dell'Italia Letterata. Art.1. Delle Biblioteche degl'Italiani. Art.2. Delle Invenzioni degl'Italiani. Art.3. Delle Traduzioni degl'Italiani. Art.4. Dell'Oratoria degl'Italiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>722.<br>752.<br>769.<br>773.<br>774.<br>776.<br>782.                                                  |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj. Cap.50. Conclusione dell'Idea dell'Istoria dell'Italia Letterata. Art.1. Delle Biblioteche degl'Italiani. Art.2. Delle Invenzioni degl'Italiani. Art.3. Delle Traduzioni degl'Italiani. Art.4. Dell'Oratoria degl'Italiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>722.<br>752.<br>769.<br>774.<br>776.<br>782.<br>787.                                                  |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj. Cap.50. Conclusione dell'Idea dell'Istoria dell'Italia Letterata. Art.1. Delle Biblioteche degl'Italiani. Art.2. Delle Invenzioni degl'Italiani. Art.3. Delle Traduzioni degl'Italiani. Art.4. Dell'Oratoria degl'Italiani. Art.5. Dell'Istoria generale degl'Italiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>722.<br>752.<br>769.<br>774.<br>476.<br>782.<br>787.                                                  |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studi degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterari. Cap.50. Conclusione dell'Idea dell'Istoria dell'Italia Letterata. Art.1. Delle Biblioteche degl'Italiani. Art.2. Delle Invenzioni degl'Italiani. Art.3. Delle Traduzioni degl'Italiani. Art.4. Dell'Oratoria degl'Italiani. Art.5. Dell'Istoria generale degl'Italiani. Art.6. Delle Istoria particolari delle Città, e della Istoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>722.<br>752.<br>769.<br>774.<br>476.<br>782.<br>787.<br>791.<br>Bare-                                 |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj. Cap.50. Conclusione dell'Idea dell'Istoria dell'Italia Letterata. Art.1. Delle Biblioteche degl'Italiani. Art.2. Delle Invenzioni degl'Italiani. Art.3. Delle Traduzioni degl'Italiani. Art.4. Dell'Oratoria degl'Italiani. Art.5. Dell'Istoria generale degl'Italiani. Art.6. Delle Istorie particolari delle Città, e della Istoria fe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>719.<br>722.<br>769.<br>773.<br>774.<br>476.<br>782.<br>787.<br>791.<br>Bare-                         |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj. Cap.50. Conclusione dell'Idea dell'Istoria dell'Italia Letterata. Art.1. Delle Biblioteche degl'Italiani. Art.2. Delle Invenzioni degl'Italiani. Art.3. Delle Traduzioni degl'Italiani. Art.4. Dell'Oratoria degl'Italiani. Art.5. Dell'Istoria generale degl'Italiani. Art.6. Delle Istorie particolari delle Città, e della Istoria fe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>719.<br>722.<br>769.<br>773.<br>774.<br>476.<br>782.<br>787.<br>791.<br>Bare-                         |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj. Cap.50. Conclusione dell'Idea dell'Istoria dell'Italia Letterata. Art.1. Delle Biblioteche degl'Italiani. Art.2. Delle Invenzioni degl'Italiani. Art.3. Delle Traduzioni degl'Italiani. Art.4. Dell'Oratoria degl'Italiani. Art.5. Dell'Istoria generale degl'Italiani. Art.6. Delle Istorie particolari delle Città, e della Istoria fe. Art.7. Della Politica, e della Militare degl'Italiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>719.<br>722.<br>752.<br>769.<br>774.<br>776.<br>787.<br>791.<br>Bare-                                 |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj. Cap.50. Conclusione dell'Idea dell'Istoria dell'Italia Letterata. Art.1. Delle Biblioteche degl'Italiani. Art.2. Delle Invenzioni degl'Italiani. Art.3. Delle Traduzioni degl'Italiani. Art.4. Dell'Oratoria degl'Italiani. Art.5. Dell'Istoria generale degl'Italiani. Art.6. Delle Istorie particolari delle Città, e della Istoria se. Art.7. Della Politica, e della Militare degl'Italiani. Art.8. Di alcune Arti Filologiche degl'Italiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>719.<br>722.<br>752.<br>769.<br>774.<br>776.<br>787.<br>791.<br>Bare-<br>798.<br>814.<br>819.         |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj. Cap.50. Conclusione dell'Idea dell'Istoria dell'Italia Letterata. Art.1. Delle Biblioteche degl'Italiani. Art.2. Delle Invenzioni degl'Italiani. Art.3. Delle Traduzioni degl'Italiani. Art.4. Dell'Oratoria degl'Italiani. Art.5. Dell'Istoria generale degl'Italiani. Art.6. Delle Istorie particolari delle Città, e della Istoria fe. Art.7. Della Politica, e della Militare degl'Italiani. Art.8. Di alcune Arti Filologiche degl'Italiani. Art.9. Delle Stamparie Italiane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>719.<br>722.<br>752.<br>769.<br>774.<br>776.<br>787.<br>791.<br>Bare-<br>798.<br>814.<br>819.<br>828. |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj. Cap.50. Conclusione dell'Idea dell'Istoria dell'Italia Letterata. Art.1. Delle Biblioteche degl'Italiani. Art.2. Delle Invenzioni degl'Italiani. Art.3. Delle Traduzioni degl'Italiani. Art.4. Dell'Oratoria degl'Italiani. Art.5. Dell'Istoria generale degl'Italiani. Art.6. Delle Istorie particolari delle Città, e della Istoria fe. Art.7. Della Politica, e della Militare degl'Italiani. Art.8. Di alcune Arti Filologiche degl'Italiani. Art.9. Delle Stamparie Italiane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>719.<br>722.<br>752.<br>769.<br>774.<br>776.<br>787.<br>791.<br>Bare-<br>798.<br>814.<br>819.<br>828. |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj. Cap.50. Conclusione dell'Idea dell'Istoria dell'Italia Letterata. Art.1. Delle Biblioteche degl'Italiani. Art.2. Delle Invenzioni degl'Italiani. Art.3. Delle Traduzioni degl'Italiani. Art.4. Dell'Oratoria degl'Italiani. Art.5. Dell'Istoria generale degl'Italiani. Art.6. Delle Istorie particolari delle Città, e della Istoria se. Art.7. Della Politica, e della Militare degl'Italiani. Art.8. Di alcune Arti Filologiche degl'Italiani. Art.9. Delle Stamparie Italiane. Art.10 Delle Librarie dell'Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>719.<br>722.<br>752.<br>769.<br>774.<br>776.<br>787.<br>791.<br>Bare-<br>798.<br>814.<br>819.<br>828. |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell'Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall'Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall'Anno 1701. Art.1. Degli Studj degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterarj. Cap.50. Conclusione dell'Idea dell'Istoria dell'Italia Letterata. Art.1. Delle Biblioteche degl'Italiani. Art.2. Delle Invenzioni degl'Italiani. Art.3. Delle Traduzioni degl'Italiani. Art.4. Dell'Oratoria degl'Italiani. Art.5. Dell'Istoria generale degl'Italiani. Art.6. Delle Istorie particolari delle Città, e della Istoria fe. Art.7. Della Politica, e della Militare degl'Italiani. Art.8. Di alcune Arti Filologiche degl'Italiani. Art.9. Delle Stamparie Italiane. Art.10. Delle Librarie dell'Italia. Art.11. Di varj pregi dell'Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>719.<br>722.<br>752.<br>769.<br>774.<br>776.<br>787.<br>791.<br>819.<br>828.<br>833.<br>836.          |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell' Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall' Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall' Anno 1701. Art.1. Degli Studi degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterari. Cap.50. Conclusione dell' Idea dell' Istoria dell' Italia Letterata. Art.1. Delle Biblioteche degl' Italiani. Art.2. Delle Invenzioni degl' Italiani. Art.3. Delle Traduzioni degl' Italiani. Art.4. Dell' Oratoria degl' Italiani. Art.5. Dell' Istoria generale degl' Italiani. Art.6. Delle Istorie particolari delle Città, e della Istoria fe. Art.7. Della Politica, e della Militare degl' Italiani. Art.8. Di alcune Arti Filologiche degl' Italiani. Art.9. Delle Stamparie Italiane. Art.10. Delle Librarie dell' Italia. Art.11. Di vari pregi dell' Italia. Art.11. Di vari pregi dell' Italia. Art.12. Fine della Conclusione dell' Idea, ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>719.<br>722.<br>752.<br>769.<br>774.<br>776.<br>787.<br>791.<br>819.<br>828.<br>836.<br>857.          |
| Cap.45. Delle Matematiche degl'Italiani. Cap.46. Dell' Aftronomia. Cap.47. Del Secolo Decimofettimo dall' Anno 1601. Cap.48. Della Medicina, e della Notomia. Art.1. Della Medicina Meccanica, e Sperimentale. Art.2. Della Storia Naturale. Art.3. Della Farmaceutica, e della Cirurgia. Cap.49. Del Secolo Decimottavo dall' Anno 1701. Art.1. Degli Studi degli Ecclesiastici. Art.2. De' Giornali letterari. Cap.50. Conclusione dell' Idea dell' Istoria dell' Italia Letterata. Art.1. Delle Biblioteche degl' Italiani. Art.2. Delle Invenzioni degl' Italiani. Art.3. Delle Traduzioni degl' Italiani. Art.4. Dell' Oratoria degl' Italiani. Art.5. Dell' Istoria generale degl' Italiani. Art.6. Delle Istorie particolari delle Città, e della Istoria fe. Art.7. Della Politica, e della Militare degl' Italiani. Art.8. Di alcune Arti Filologiche degl' Italiani. Art.9. Delle Stamparie Italiane. Art.10. Delle Librarie dell' Italia. Art.11. Di vari pregi dell' Italia. Art.11. Di vari pregi dell' Italia. Art.12. Fine della Conclusione dell' Idea, ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 621.<br>631.<br>647.<br>672.<br>711.<br>715.<br>719.<br>722.<br>752.<br>769.<br>774.<br>776.<br>787.<br>791.<br>819.<br>828.<br>833.<br>836.          |

## TAVOLA II.

#### DELLE CONTROVERSIE

O riferite, o diffusamente trattate nell' Idea dell' Istoria dell'Italia letterata.

#### TOMOI.

| 1.  | E attendano a trascriver libri gl'Italiani. acart.2.                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Che da' Magistrati a scrivere libri gravi non siano gl'Italiani                                                       |
|     | impediti. 3.                                                                                                          |
| 3.  | Se la Lingua Italiana de' Moderni e regolata sia da sprezzarsi. 9.                                                    |
| 4.  | Che non furono i Greci i primi inventori delle Scienze. 12.47.                                                        |
| 5.  | Se i Caratteri dello scrivere siano prima di Mosè.                                                                    |
| 6.  | De' Libri pubblicati da Annio da Viterbo. 27.                                                                         |
| 7.  | Che nel tempo de' Greci fiorivano nell'Italia gli studj; e che molti                                                  |
|     | Filosofi Greci surono veramente Italiani. 50.e segg.                                                                  |
| 8.  | Quanto la Magna Grecia si stendesse. 52.                                                                              |
| 9.  | Che Pitagora fu di Samo della Calabria.                                                                               |
| 10  |                                                                                                                       |
| 11  | . Se su di Virgilio la Priapeja. 72.                                                                                  |
| 12  | . Che sia più antica la Scienza dell'Italia di quelle di molte Nazio-                                                 |
|     | ni. 73. segg.                                                                                                         |
| 13  | . Che da' Romani molte Nazioni, che eran barbare furon fatte dot-                                                     |
|     | te, e civili. 73. seg.                                                                                                |
| 14  | . Che la Scomunica non su invenzione de' Pontesici, nè inventata da'                                                  |
| 2 7 | Druidi della Francia. 76.                                                                                             |
|     | . Che abbia la Chiesa Romana il Primato.                                                                              |
| 16  | Che in Roma su S. Pietro, e mori.                                                                                     |
| 17  | . Che portò in Roma S. Pietro la Fede, e sondò la Sede Vescovale. 84.                                                 |
| 18  | . Che per odio delle Scienze non furono da Roma scacciati gli Uomi-                                                   |
|     | ni dotti.                                                                                                             |
| 19  | . Che non fu Crissiano Plinio il giovine.                                                                             |
| 20  | S. Che Plinio non fu S. Secondo.                                                                                      |
| 2 I | Se fu Seneca il Morale autor delle Tragedie.                                                                          |
| 22  | Delle Lettere di S. Paolo a Seneca.                                                                                   |
|     | . Che Seneca il Morale non fu Cristiano.                                                                              |
| 24  | Che il Canto Romano nella Chiesa era migliore del Francese. 138.                                                      |
|     | 139.  Cho noveà Carlo Magno de Pomo i Mandri nov amir la Savola nat                                                   |
| 3 5 | c. Che portò Carlo Magno da Roma i Maestri per aprir le Scuole nel-                                                   |
| ~ 4 | la Francia. 138.<br>Se Carlo Magno fu Francese, o Germano. 138.                                                       |
| 20  | 5. Se Carlo Magno fu Francese, o Germano. 138.<br>7. Se l'Imperio dalla Francia sia passato in Germania. 142.143.207. |
| 2 5 | 3. Che l'Accademia di Parigi non è stata la madre delle Scuole del-                                                   |
| 20  |                                                                                                                       |
| 20  | Titalia.  Che la stessa non su sondata da Carlo Magno.  154.  155.                                                    |
|     | b. Che Ulisse non istudiò in Napoli.                                                                                  |
|     | 1. Che Virgilio non fu Mago.                                                                                          |
| 2   | 2. Dell'Origine del Romanzo.                                                                                          |
| 2   | 3. Che dalla Provenza, o dalla Sicilia non abbia la Poessa Italiana                                                   |
| 3   | avuta l'origine; ma dall'Italia tutta.                                                                                |
|     | 24. Che                                                                                                               |

| 34. | Che il Verso di undici sillabe no su invenzione degli Spagnuoli. 1                                                            | 35.          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | Che da' Latini, non da' Provenzali presero i versi gl'Italiani. 11                                                            |              |
| 36. | Che gl'Italiani non hanno da' Provenzali preso voci, e forme                                                                  | di<br>86.    |
| 27  | Che la Rima non fu invenzione de' Provenzali.                                                                                 | 90.          |
| 20  | Co il Cavaller Mailli appla Collotta la Pocha Italiana.                                                                       | 00.          |
| 2-  | Se la Poesia Francese sia migliore dell'Italiana. 204. Che il Secolo X. detto di Piombo su comune all'Italia, ed alla Fr      | eg.          |
| 40. | cia.                                                                                                                          | leg.         |
| AI. | Se i Cognomi delle Famiglie furono usati da' Germani.                                                                         | 13.          |
| 42. | Che gli Organi furono da Vitaliano Papa nella Chiefa intro-                                                                   |              |
|     | se Alessandro III. Papa preme il collo col piede a Federigo In                                                                | 40.          |
| 43. |                                                                                                                               | 243.         |
| 44. |                                                                                                                               | 46.          |
| 45. | Che Gioacchino predisse cose vere.                                                                                            | 50.          |
| 46. | Che Graziano, Pietro Lombardo, e'l Comestore non furono fra                                                                   |              |
| 47. | Che non cominciò da Ridolfo Imperadore la grandezza della G                                                                   | 247.<br>Casa |
|     | d'Austria.                                                                                                                    | 270.         |
| 48. |                                                                                                                               | .seg.        |
| 49. | Se S. Ambrogio, e S. Paolino dir fi debbano Romani, o Fra                                                                     |              |
| 50. | . Se Italiano dir si possa S. Agostino per so battesimo, e per la do                                                          |              |
|     | na.                                                                                                                           | 282.         |
|     |                                                                                                                               | 283.         |
|     |                                                                                                                               | 285.<br>289. |
|     | Se i Domenicani furon prima de' Francescani.                                                                                  | 292.         |
| 55  | . Che l'Ordine loro cominciò in Tolosa; ma si stabisì in Roma.                                                                | 294.         |
|     | . Che la Compagnia di Giesù fu instituita nell'Italia.<br>. Che sia stata la Teologia conservata, e restituita dagl'Italiani. | 311.         |
|     | . Che S. Dionigi Areopagita fu in Francia martirizato.                                                                        | 319.         |
| 59  | . Che i libri dell'Areopagita sieno dello stesso.                                                                             | 322.         |
| 60  | o. Che la Cattedra Romana de' Pontefici sia stata di tutti i Teolo                                                            |              |
| 61  | de' Concilj la maestra.  Che alla Teologia su necessaria la Filosofia d'Aristotile per e                                      | 328.         |
|     | tare gli Eretici, che ve l'introdussero.                                                                                      | .333.        |
| 62  | 2. Che sia stato continuo l'uso de' Pontesici di risormar col mer                                                             | zo de'       |
|     | Legati le Scuole di Parigi.  Cho la Filosofa d'Aristotila fu gorratta de Croci a degli                                        | .357.        |
| 0   | 3. Che la Filosofia d'Aristotile su corrotta da'Greci, e dagli<br>bi.                                                         | .336.        |
| 64  | 4. Che la Teologia nelle Scuole di Parigi fu ristorata da Pietro                                                              | Lom-         |
|     | bardo, e da S. Tommaso d'Aquino.                                                                                              | 337.         |
| 6   | 5. Che la Filosofia d'Aristotile non su introdottta da Pietro Lom nella Teologia.                                             | -            |
| 5   | 6. Che S. Tommaso d'Aquino non issudiò in Parigi.                                                                             | 340.         |
| 6   | 7. Dell'autorità de' Martirologi, e delle Lezioni de' Santi-                                                                  | 348.         |
| 6   | 8. Che la Somma di S. Tommaso sia dello stesso.                                                                               | 355.         |
| 7   | 9. Se Rafaello di Urbino abbia dipinto Vasi. c. Se la Pittura ad olio sia invenzione Italiana.                                | 364.<br>365. |
| 7   | 1. Che la Sede Apostolica non su in Francia trasserita per li tum                                                             |              |
|     |                                                                                                                               | Ro-          |
|     |                                                                                                                               |              |

| Roma, e dell'Italia.                                            | 378           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 72. Che stando la Sede in Francia non fu ignorante l'Italia     | nè pochi Ita- |
| liani andarono in Francia ad imparare, come cred                | è Mons. Hue.  |
| zio.                                                            | 389.          |
| 73. Che Dante non andò in Francia allo studio.                  | 389. Seg.     |
| 74. Che Boccaccio non istudiò nella Francia.                    | 89.391.394.   |
| 75. Che non fu educato il Petrarca in Avignone.                 |               |
| Cha: Engues a l'alera Nazioni dell'Italia abbiene               | 398.          |
| 76. Che i Francesi, e l'altre Nazioni dall'Italia abbiano       | 200           |
| Lingua latina restituita.                                       | 399           |
| 77. Che lo studio d'illustrare gli Autori antichi Greci, e      | Latini hori   |
| prima nell'Italia, e poi nelle altre Provincie.                 | 402.          |
| 78. Che nell'Italia cominciarono le Scienze a rifiorire.        | 402.          |
| 79. Che lo studio di raccogliere, e spiegare le Inscrizioni c   | ominciò nel-  |
| l'Italia.                                                       | 403           |
| 80. Che la Lingua Greca sia stata antica nell'Italia.           | 404           |
| 81. Che nell'Italia non è alquanto mancata la Latinità,         | na Cata and   |
|                                                                 |               |
| Stranieri.                                                      | 407.          |
| 82. Che lo Studio delle Lingue Orientali su prima prom          | _             |
| lia.                                                            | 408.          |
| T O M O II.                                                     |               |
| (0.1                                                            |               |
| 83. C E la Stampa su inventata nella Germania, o portat         | a dalla Chi-  |
| na.                                                             | 418.          |
| 84. Se la Stampa si trovò in Argentina, in Magonza, o in        | Arlem eda     |
| chi inventata.                                                  |               |
|                                                                 | 419.          |
| 85. De' primi libri stampati nell'Europa.                       | 420.          |
| 86. Della Figura del Nome di Giesù.                             | 436.          |
| 87. Del Sangue di Giesù detto prezioso, se nel Mondo vi sia     | parte. 439.   |
| 88. Contesa de' Futuri Contingenti.                             | 444.          |
| 89. Controversie per l'Immacolata Concezione di Maria.          | 444.          |
| 90. Che S. Tommaso d'Aquino non impugnò la pia sentenz          | a della Con-  |
| cezione.                                                        | 449.          |
| 91. Che sia vera la Disputa di Scoto fatta nella Sorbona.       | 450.          |
| 92. Che Scoto non fu seposto ancor vivo.                        |               |
| Dell'Origina della Assadamia dell'Italia                        | 452.          |
| 93. Dell'Origine delle Accademie dell'Italia.                   | 459.          |
| 94. Che delle Accademie Sperimentali d'Europa l'invenzi         |               |
| liana.                                                          | 476. seg.     |
| 95. Che la Filosofia Atomistica, e Gassendistica sia derivat    | ta dalle an-  |
| tiche Scuole d'Italia.                                          | 488.          |
| 96. Che non fu Epicuro l'Autore dell'Edamus, & bibamus          | . ecc. 480.   |
| 97. Che la Filosofia Cartesiana sia cavata dalle proibite       |               |
| gl'Italiani.                                                    | •             |
| O Cha la Filosofa Maignauistica Go d'Empadagla Sicilian         | 492.          |
| 98. Che la Filosofia Maignanistica sia d'Empedocle Siciliar     | 10. 495.      |
| 99. Che la Filosofia Platonica si cavò da' Filosofi Italiani,   |               |
| poi nell'Italia.                                                | 496.          |
| 100. Se Platone su salvo, e se i Gentili salvar si potevano.    | 497.          |
| 101. Che l'Aristotelica Filosofia si conservò, si rinnovò, e su | corretta da-  |
| gi'ltaliani.                                                    | 500.          |
| 102. Se sieno d'Aristotile i libri, che di lui abbiamo.         | 501.seg.      |
| 103. Che abbia dall'Italia la Sperimental Filosofia ricevu      |               |
|                                                                 |               |
| p).  Cho la Bit C.C. Manualia dell'India d'accorde i fault      | 510./eg.      |
| 104. Che la Filosofia Magnetica dall'Italia riconosca i fonda   | imenti.511.   |
| 548.Jeg.                                                        |               |
| 977                                                             | 105. Che      |

| 105. Che fondo il Galileo la Meccanica Filosofia.                 | 312.     |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| che sia dell'Italia l'invenzione del Barometro.                   | 514.     |
| che la Filosofia dell'Acido, e dell'Alcali IIa dell'Italia.       | 515.     |
| Che agli Autori contraddire ii debba per difendere la verita.     | 515.     |
| 109. Che il Mondo nuovo si scoprì dal Colombo.                    | 9. Seg.  |
| Della natria del Colombo.                                         | 519.     |
| 111. Che il Mondo nuovo non si scoprì da' Francesi.               | 520.     |
| 112. Che no trovarono i Portoghesi, o gli Spagnuoli il Modo nuov  | 0.522.   |
| 113. Che da Marco Polo, e da' Veneziani si pote trovare il Mond   | o nuo-   |
| vo.                                                               | 524.     |
| 114. Che non sieno finti i paesi da' Veneziani scoperti.          | 527.     |
| 115. Che hanno scoperto gl'Italiani molti errori degli Antichi.   | 529.     |
| 116. Chegli antipodi sieno veri, e mostrati dagl'Italiani.        | 529.     |
| Cho il Possile 27 maior so in consione Italiana                   | \$36.    |
| 117. Che il Bossolo Nautico sia invenzione Italiana.              |          |
| 118. Che il Bossolo non s'inventò da' Francesi.                   | 539.     |
| 119. Che non su il Bossolo inventato da' Germani.                 | 541.     |
| 120. Che non portò il Bossolo dalla Cina Marco Polo.              | 542.     |
| 121. Che non su noto il Bossolo agli Antichi, nè la virtù din     | Con      |
|                                                                   | 44. seg. |
| 122. Che sieno finti i libri De Lapidibus d'Aristotile, e De Reb. |          |
| lic.di Alberto M.                                                 | 544.     |
| 123. Quali Religiofi entrarono prima, o si fermarono nella Cina   |          |
| minarvi la Fede.                                                  | 556.     |
| 124. Dell'invenzione della Metoposcopia, e della vanità delle L   | livina-  |
| torie.                                                            | 582.     |
| 125. Contesa per la Commedia di Dante.                            | 593.     |
| 126. Contesa per le Rime del Petrarca.                            | 594.     |
| 127. Contesa per lo Poema dell'Ariosto                            | 594.     |
| 128. Contesa per lo Poema del Tasso.                              | 594.     |
| 129. Che dagl'Italiani i Microscopi s'inventarono.                | 608.     |
| 230. Che s'inventò dagl'Italiani il Telescopio.                   | 609.     |
| 131. Che varj Ottici instrumenti dagl'Italiani s'inventarono.     | 610.     |
| 132. Che uno Italiano inventò gli Occhiali, e che furono ign      |          |
| Antichi.                                                          | 611.     |
| 133. Che Andrea Alciato fu l'inventor degli Emblemi.              | 612.     |
| 134. Che le Imprese da Mons. Giovio s'inventarono.                | 613.     |
| 135. Che non convengono alle Imprese i nomi Latini.               | 615.     |
| 136. Che sia Italiana l'Arte Araldica, e dell'Armi.               | 616.     |
| 137. Che l'Armi delle famiglie usarono i Romani, e con regola     | . 618.   |
| 138. Che ne'tépi de' Greci gl'Italiani le Matematiche illustraror | 10.621.  |
| #39. Che gli specchi d'Archimede atti a bruciare in gran distant  | za furo- |
| no favolofi.                                                      | 625.     |
| 140. Che nell'Astronomia furono eccellenti gl'Italiani tra'Grec   | i. 631.  |
| 141. Che l'Astronomia non fu da Roma scacciata.                   | 632.     |
| 142. Che sia degl'Italiani il Sistema del Mondo del Copernico.    | 639.     |
| 143. Se il Sistema stesso sia stato di Pitagora.                  | 640.     |
| 144. Se difender si possa il Sistema Copernicano ut Thesis.       | 641.     |
| 145. Che gl'Italiani le Linee Meridiane inventarono.              | 643.     |
| 146. Controversie dell'Adorazione di Confusio Filosofo nella Cit  |          |
| 147. Contese per lo Giansenismo nella Francia.                    | sso.seg. |
| 148. Contesa per la Questione De Auxiliis, e Scienza Media.       | 661.     |
| 149. Contesa per un Sonetto del Marino.                           | 664.     |
| 150. Contesa per l'Adone del Marino.                              | 664.     |
| 1 (1.                                                             | Con-     |
|                                                                   |          |

| ISI     | . Contesa per lo Pastor sido del Guarino.                          | 665        |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 152     | . Che degl'Italiani fu arte propria la Medicina.                   | 675.       |
| 152     | . Che della Medicina non fu Roma e l'Italia priva lungo tempo      | 0.678      |
| TEA     | . Che fu la Medicina colle scienze dagl'Italiani restituita. 683   | 2.685      |
|         | . Che falsamente disse Etmullero esser lacerato dagl'Italiani      |            |
| 1))     |                                                                    |            |
|         | Cha was Ganacianata la Maliaina de' Chimisi sama                   | 4.69 T     |
| 156     | . Che non fu perfezionata la Medicina da' Chimici, come            |            |
|         | Etmullero.                                                         | 685        |
| 157     | . Che nella Medicina la libertà di filosofare i Medici Italia      | ni in-     |
|         | trodussero.                                                        | 693.       |
| 158.    | . Che la Notomia fu dagl'Italiani inventata, ed illustrata.        | 694.       |
| 159     | . Che la Circolazione del Sangue fu dagl'Italiani scoperta.        | 696.       |
| 160     | . Che farsi la Generazione degli animali dall'uovo si scoprì c     | lagi'I-    |
|         | taljani.                                                           | 701.       |
| 161     | . Che nella Medicina la Meccanica gl'Italiani introdussero.        | 711        |
| 762     | Che su sempre nell'Italia la Naturale Storia coltivata.            | 715.       |
|         |                                                                    |            |
| 105     | . Che la Farmaceutica sia antica nell'Italia, non ridotta ad ar    |            |
|         | Franceli.                                                          | 719.       |
| 164     | Che gl'Italiani la Cirurgia coltivarono.                           | 720.       |
| 165     | . Che nell'ultimo Secolo nell'Italia le scieze tutte fioriscano.72 | s. s. Jeg. |
| 166.    | Che sono agli Ecclesiastici le Scienze tutte necessarie.           | 753.       |
| 167.    | Se gli Studj delle umane lettere a' Cristiani convengano.          | 755.       |
| 168.    | Se a' Cristiani i libri de' Gentili proibire si debbano.           | 755        |
| 169.    | Che sono a' Predicatori le Scienze tutte necessarie.               | 756.       |
| 170.    | Che i libri da tutti scriver si debbano.                           | 758.       |
| 171.    | Se convengano a' Regolari le Scienze curiose.                      | 760.       |
|         | Se prima di Adamo vi fossero stati Uomini al Mondo.                | 764.       |
| 173.    | Che l'idea de' Giornali letterarj sia stata presa dall'Italia.     | 770.       |
| 174.    | Che le Traduzioni degl'Italiani no sieno debolezza dell'Italia     | .782.      |
| 175.    | Che ha sempre l'Italia fatto pompa de' suoi Oratori.               | 787.       |
| 176.    | Che la perdita de' libri di Tito Livio a S. Gregorio attribui      |            |
| - / 0 : | fi debba.                                                          | 792.       |
| T       | Che non si uni in Bari il Conciliabolo di Anacleto Antipapa.       | <b>~</b>   |
|         | Che la Coronazione di Ruggiero Re di Sicilia non fu fatta in       | 804.       |
| 170.    |                                                                    |            |
|         | ri, ma in Palermo.                                                 | 806.       |
| 179.    | Se Alessandro Magno avrebbe vinto i Romani.                        | 817.       |
| 180.    | Che i Latini, non gl'Italiani dissero l'H non esser lettera.       | 823.       |
| 181.    | Che della lingua Latina più possa giudicar l'Italiano.             | 823.       |
|         | Che nella Stampa molto gl'Italiani inventarono.                    | 828.       |
| 183.    | Quale sia stata in Roma la prima Libraria.                         | 835.       |
| 184.    | Che l'Arte di cavalcare è stata propria degl'Italiani.             | 838.       |
| 185.    | Che la Francia non su letterata prima de' Greci, e Latini. 841.    | .850.      |
|         | Se S. Giovanni Apostolo sia ancor vivo.                            | 844.       |
| 187.    | Che i pregi della Francia numerati dal Cassaneo non sieno          |            |
| •       |                                                                    | segg.      |
| 28.     | Che le Calamità dell'Italia, cioè Pesti, e simili si sieno in Fra  |            |
|         |                                                                    | 1. seg.    |
| 280     | Che sia falso Roma in Roma più non ritrovarsi.                     | 855.       |
|         | Che debbono gl'Italiani dell'onor dell'Italia aver cura.           | 860.       |
| 190.    | Che Quintiliano fu Romano.                                         | 862.       |
| 191.    | One Cumulatio in Romano.                                           | 004.       |



# IDEA DELLA STORIA

E L L

ITALIA LETTERATA.

DISCORSI

## D. GIACINTO GIMMA

Dottore delle Leggi, Avvocato Straordinario della Città di Napoli, Promotor Generale della Scientif. Società Rossanese degl' Incuriosi, ecc.

## TOMOL

INTRODUZIONE.



Audabil cosa fu sempremai appo tutte le genti faticar per la gloria di se steffi, e della loro nazione; anzi sono tutti con ogni cura tenuti a mantenerla ed accrescerla. Sette Città le più nobili della Grecia contrastarono tra loro, ciascheduna essere stata la patria di Omero difendendo, e molte ancora Gellius Noin varie età furono in contesa per la lode di qual- clium Actic. che invenzione; come per quella della Stampa alcu- lib. 3.cap. 11.

ne Città di Germania contesero. Se è debito di co- Bald.in præloro, che sono agli studi applicati, di scrivere; e come stimò Baldo: Eos, lud. lib.Feuqui in aliqua disciplina diutius elaborarunt, astringi ex professionis debito, dor.

fquier cher. de Franc. Comment. Istor. Volg. Poef. cap. 17.

qua mente conceperant, instar seminis in lucem proferre: molco più siamo obbligati a far palese quella verità, che tacciuta, può recare nocumento Estenne Pa- e vergogna. Molti della loro Nazione hanno scritto, e Stefano Pasquier Re- Scrittore Francese su ricercatore delle glorie della Francia; anzi togliere la talvolta ha voluto la stima alle cose della nostra Italia; e'l chiarissimo nostro Giovan-Mario Crescimbeni su costretto a vendicare l'Italiana Poe-Crescimben. sia dalle sue censure e disprezzi. Niuno però de' nostri ha avuto la cura della di scrivere una Istoria dell'Italia letterata, la quale più di ogni altra nazione può mostrar cose di maggior gloria nelle lettere, e negli studi; an-Vol. 1. lib.6. corchè molte Istorie si leggono, che solo ne' racconti delle guerre nella stessa Italia, e nel Mondo, in vari secoli avvenute, si fermino. Se non è stata in altri tempi necessaria simil fatica creduta, sarà certamente in questi; e non faremo ingiuria a veruno; se con modestia metteremo sotto l'occhio le glorie della nostra Nazione, la quale oggidì con poca giustizia è censurata, come ignorante da alcuni Stranieri, che troppo con altrui pregiudizio della propria nazione prelumono; sforzandosì altresì privar l'Italia di quelle lodi, che per le sue felici invenzioni, e per le grandi applicazioni nelle scienze, e nelle arti, sono a lei degnamente dovute. Ad decus , & libertatem nati samus; aut boc teneamus , aut cum libertate mo-Cicer. Phil.1. riamur: dicea Cicerone; " 'è est bonorum externorum maximum gloria; secondo Aristotile. Scrivono spesso ne' loro libri con disprezzo sconvene-Ariffor, lib., vole de' nostri Autori; e come pur se ne duole giustamente in una Lette-4. ethic c. 3. ra l'eruditiffimo Abate Conte Antonio Conti, che nel Tomo XII. del Giornal lett. Giornale de' Letterati d'Italia si legge, pretendono essi, che le vere Scien-Ital. Tom. II. ze non sieno punto in pregio ed in coltura tra noi: che si moltiplicano gli Autori, i libri, e le Biblioteche, e nulla crescono le osservazioni, le arti, e le dottrine. Affermano, che gl'Ingegni Italiani non hanno la vera Filosofia, la vera Arte Oratoria, la vera Poesia; ma che più tosto vivano allo scuro; che seguitan gli Arabi, e gli antichi Sossti, e Cabalisti, e che in tutto di gusto corrotto si trovino. Che nelle Cattedre, e nelle Scuole non si fa, che pompa, e romore; e che i Teologi, e i Magistrati col loro zelo non permettono delle novità nelle stampe, nè libertà de' pensieri; ma solo Commentari su le cose degli Antichi, ed inutili satiche su le dottrine, valevoli ad accrescere i litigj.

bul. Tom. I.

cart. 240.

Non possiamo certamente contradire, che de' nostri, molti han cura di trascriver libri, e ripeter materie già note; i titoli, e l'ordine solo mutando; e di rinnovar dottrine, senza porre ben mente, che de iis scribere idem est, ac dicta repetere, cocta recoquere, & jam digesta, ingeniis pro-Dissert. De sor posta avanti le nostre Dissertazioni. Ma questa è una rognaccia, o un Homin. male, di cui sono ancor piene le altre Nazioni letterate; e se ciò si afferma de' nostri, bisogna, che degli altri ancor si conceda. Non vi è campo abbondante di biade, in cui non li veggano altresì dell'erbe, le quali tuttocchè sembrino inutili; sono pur valevoli a dar nutrimento ad alcuni, che ne han bisogno. Se leggeremo i Cataloghi de' libri di varie Provin, cie del Mondo, non gli trovaremo invero tutti dello stesso peso e valore: perchè non tutti amano il buon genio del secolo, in cui dedecus est vete-

ra repetere, & aliena transcribere; ande aut nibil scribendum est, aut nova sunt proponenda, aut vetera refellenda, vel saltem illustranda. Come pur dicevamo nella stessa nostra Epistola . Appo tutte le genti è simile lo studio delle scienze al Giuoco del Corso; poicche nella strada, ove il palio si corre, alcuni pare, che volino per giugnere alla meta proposta : altri sono zoppi, e privi di forze; ed altri vogliono essere solamente ragguardatori. O pure come un campo, in cui certe piante sollevano troppo alti i loro rami: altre poco dalla terra si discostano, ed altre dentro la terra stessa fanno marcire il lor seme, senza produrre alcun frutto. Vi sono degli Autori, che d'ingegno arricchiti, e di cognizione delle scienze, e di perizia ancora negli affari letterari, avvezzi a nuotare nel vasto mare del sapere, ben potranno alle dottrine dar qualche lodevole accrescimento. Privi altri di cognizione, e di pratica, gonfi però troppo di se stessi, che ben dotti si credono, contentansi in un picciol lago impantanarsi; perchè non sanno, anzi sprezzano tutto quel, che di nuovo si scuopre;e questi sono appunto coloro, i quali allo scuro vivendo, veggonsi tutto ansiosi di ricopiar libri, e trionfare, quando si mostran dotti con poche, e ranciose dottrine degli Antichi, e vorrebbero eziandio tutto il Mondo formato a lor modo; anzi sciocche ed inutili appellano quelle Opere, che non sono al lor genio confacenti. Un'Artefice, che ha l'Architettura salutata appena di lontano, che non ha superbi edifici veduto, nè ha perizia, nè instrumenti da poter pulitamente lavorare, è affatto impossibile, che mostri qualche buona idea, e che possa col suo lavoro soddisfare a' periti. Perchè nell'accrescimento delle scienze divenga alcuno profittevole; non solo d'ingegno, di studio, e di perizia ha bisogno; ma di cognizione altresì, di giudizio, e di comoda raccolta di libri, e di pratica di Letterati, e sopra tutto di una gran voglia di sapere quelche a lui è ignoto, e scuoprire qual sia il buon gusto della letteratura; e chi di tutto ciò sarà privo, potrà malagevolmente operare con lode. Questa diversità di Autori e nella Italia, ed in ogni Regno, e Provincia del Mondo si fa chiaramente vedere; e le tra noi simili Antiquari si veggono,e di coloro, che l'ingegno e fatica a ricopiar libri consumano; ve ne sono eziandio ne' paesi degli Stranieri; e perchè ciò è manisesto, non ci prendiamo la cura di moltrarlo con gli esempj.

2. Ma poi non sappiamo quale impedimento ad accrescere le scienze sia da' Magistrati pur dato; poicchè tralasciando tanti dispendi, con cui danno il comodo da potersi coltivare le medesime, e tanti privilegi, e premi; acciocchè gl'ingegni all'amore, ed alla gloria del sapere si accendano, ben possiamo con tutta la nostra libertà pubblicare nuove opinioni, e nuove invenzioni; senza che alcun ce l'impedisca. Tante novità, che ne' libri de' nostri Italiani si leggono, tante critiche, e disese, che pur si veggono permesse, ben dimostrano esser tutto diverso quelche altri di noi assersicono. Trattengon solo i Magistrati quelle false opinioni e dottrine, che alla Santa Religione contradir possono, o a' buoni cossiumi, o pure alla riverenza de' Principi; ed in ciò fanno usicio di padri i Magistrati stessi; perchè non solo coll'autorità pongon freno alle discordie scandalose; ma han cura, che le false dottrine non infettino, e non

A 2

Cor-

# A Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I. corrompano le menti de' buoni ; anzi il male ci mostrano, da cui guar-

dar ci dobbiamo. Questo freno, che abbiam noi nello scriver male, come o per malizia, o per fola negligenza, o per ignoranza scriver possiamo, è il maggior pregio che aver possa l'Italia; perchè essendo in essa la Sede della Cristiana e Cattolica Religione, le scritture nostre alla medesima con ogni umiltà, ed al suo giudizio sottoponendo, ci mostriamo veri figliuoli della Chiefa Cattolica e Romana". E' questo sempremai stato il costume de' buoni Cattolici, e questa l'ubbidienza de' SS. Padri, de' Maestri, e Dottori della stessa Chiesa. Assai nota è la dottrina del Santo Abate Bernardo, chiariffimo Religiofo Francese nato nella Borgogna;e pur'egli in una Epistola scritta a' Canonici di Lione si protestò con quelle parole (che sogliamo ripetere in tutte le Introduzioni de' nostri libri; come pur'ora collo stesso sentimento ripetiamo) Qua dixi, absque prajudicio dicta sint: fanius Sapientis, Romana prasertim Ecclesia autoritati, aut examini, totum boc, sicut & catera, qua bujusmodi sunt, universa reservo: ipsius siquid aliter sapro, paratus judicio emendare. La Santa Sede Romana, e la Cattedra Pontificia è la vera Scuola d'ogni buona dottrina; e se la Chiesa non in parietibus confistit; sed in dogmatum veritate: come disse S.Girolamo; non altri, che il Sommo Pontefice, e'l suo Magistrato possono giudicare i pensieri, e le dottrine, che col mezo de' libri pubblicare vogliamo. Egli è il primo Dottore e Maestro; egli è il Giudice Supremo della Chiesa per la materia di Fede, di Religione, e di costumi; a lui è stata l'autorità conceduta, e dello Spirito Santo l'affistenza promessa; e quelche egli determina, per verità infallibile mantenere dobbiamo; e come decretò Agatone Pontefice nella sesta Sinodo: Omnes Apostolica Sedis Sanctiones accipienda sunt, tanquam ipsius Petri divina voce firmata. Ma se attendano gli Autori dell'Italia a scriver soli Commentari su i libri degli Antichi, possono i libri stessi de' Moderni dare un'aperta mentita; non essendovi pur materia, nè arte, che da' nostri Italiani trattata assai nobilmente non si vegga; e tanti dottissimi Giornali de' Letterati d'Italia per lo spazio di pochi anni, con grande ornamento della nostra Nazione, dalle stampe di Venezia pubblicati, fanno apertamente vedere, quanti dotti volumi di diversa dottrina, in breve tempo han dato alla luce i nostri Autori viventi; oltre quelli, che non sono negli stessi Giorquali riferiti. Sono ancora i Magistrati ne' Regnistranieri, che i libri colla stessa regola de' nostri molto ben riconoscono; e nelle Provincie, ove regna l'Eresia, sono eziandio i Magistrati all'uso loro, che si fanno Giudici delle scritture degli Autori, e senza le licenze non permettono le stampe,

4. Dopo aver compiuta la Storia naturale delle Gemme, e delle Pietre in cinque libri divisa, abbiamo pur risoluto di scrivere e disporre la Storia dell'Italia letterata, distinta altresì in più libri, e della stessa qui sormiamo una Idea, per compiacere ad Ulomini di chiarissima sama, che avendo cura dell'onore della nostra Nazione, a scrivere a pro della stessa ci hanno con tutto zelo stimolati. Non essendo biasimevole la lode delle cose nostre, quando ella è necessaria, per accendere ancora i nostri a continuare il decoro, da' nostri Maggiori con tanta gloria coltivato, e non potendo essere di altrui pregiudizio l'esporre sotto l'occhio i pregi

delle

D. Hieron.

delle nostre genti, pretendiamo di mostrare, ch'efan letterati gl'Italiani, quando altri popoli eran barbari ed incolti, che i nobili accrescimenti si son dati dall'Italia alle Scienze, ed alle Arti, le quali non solo in ogni tempo si sono vedute fiorire ma nell'età nostra similmente non sono prive dell'onor loro . Signora e Reina del Mondo è già stata l'Italia; e siccome ha Roma con politico e temporale dominio gli altri popoli dominato per molti secoli; onde sono di eterna memoria e nell'armi, e nelle lettere i fatti illustri de' suoi antichi Romani: così collo spirituale dominio oggi ancora signoreggia coll'autorità de' Sommi Pontefici, da Dio Ioro conceduta nella Chiesa universale. Non può l'Italia esser'ora ignorante, quando da' primi tempi dopo il diluvio, de' quali si può avere memoria, o almeno da' secoli dell'Imperio de' Greci, è stata creduta col possesso continuo del sapere, che tra le rovine, e le barbarie ha mantenuto, e mantiene. Madre è pur' ella appellata Studiorum, & Sapientia da i dotti Accademici Curiosi della Natura di Germania nel principio delle loro Effemeridi; ed ella ha dato ad altre Nazioni ancor le dottrine, e i Maestri, e concorre colle altre, che pur'ora fioriscono, in quell'accrescimento delle scienze, che tra pochi secoli si è veduto, onde senza giustizia è da alcuni Stranieri calunniata, come ignorante, de' quali con lor pace si può dire, quelche secondo Laerzio, di Aristotile dicea Platone suo Maestro: In nos Laertius lib. recalcitravit non secus atque in matrem muli geniti. Riverisce ogni Nazione l'Italia, tutti accoglie, ed alimenta con amore : tutti gli Stranieri o da Philos. Scolari, o da Maestri nelle sue Accademie riceve, ed onora ugualmente; ed a tutti gli Uomini dotti dà la sua gloria, ed applauso. Così di tutti el- Var. Histor. la merita l'amore e l'ossequio; come pur tutti i più savi di lei scrivono lib.4. con rispetto, e ne parlano; poicchè dobbiam essere uniti ad accrescere quel sapere, che fa gli Ulomini esser'Ulomini.

5. Pensiamo dunque disporre l'Istoria per mostrare le glorie della nostra Nazione; e perchè vi bilogna tempo e fatica a raccogliere tante novità quasi senza numero avvenute negli affari delle scienze per lo spazio di tanti secoli, quanti dall'età del Diluvio sono scorsizabbiam voluto prevenire colla Idea, in cui sarà lecito colle digressioni trattenerci per mettere in chiaro e contrastare alcune cose, che di soda essamina han bisogno, e ci converrà talvolta opporre non solo al parere degli Stranieri, ma degli stessi della nostra Nazione, che sono stati assai facili a concedere alcuni pregi, de' quali non senza nostro pregiudizio si son poi veduti insuperbir gli Stranieri, valendosi contro noi anche de' nostri. Ci prenderemo in questa Idea la libertà di proporre i pareri, quando a qualche fatto, che sembra dubbioso, giugneremo,o in cui calunniati siamo; e se talvolta saremo spiacevoli a qualche dotta Nazione; saremo anche degni di un cortese e giusto compatimento; perchè la natura c'insegna a difenderci con coloro, che la nostra fama oscurar vogliono; colle censure quella gratitudine distruggendo, a cui sono certamente tenuti; oltre che dice S. Girolamo: Non est detrabere verum dicere. Sarà però nostra cura di non asserir cosa, che altri detta non l'abbia; e scriveremo spesso colle parole de' medesimi; anzi di quei di Nazione forastiera; acciocche di noi dolere al- epist. famil. cuno non si possa, qualche memoria poco grata riferendo, che di noi pri- 2. lib.2.

Natura Curiofor. Ephemer. Tom. I. ann.1670.

Ælian. de

S. Hieron.

#### Idea dell' Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

I.art.5.

ma hanno pur'altri scritta . Spesso ancora ci valeremo della Cronologia Vallemont. dell'erudito Vallemont, e di alcuni altri Stranieri, quando contraria non Elem. Tom. sarà la nostra ; tanto più, ch'egli stesso si dichiara aver seguito nel raccon-3. lib.6. cap. to delle Religioni, in particolare, la Cronologia fatta dal P. Riccioli Giefuita, e dall'Abate Bernardo Giultiniani, che sono ambidue dell'Italia. Se contrarj a qualche Autore saremo, alla sua opinione più tosto, che al nome opponendoci,e la verità favoreggiar volendo, a quel ch'è falso è solo il biasimo dovuto, ricordandoci, che Homines sumus, e che altresì Quandoque bonus dormitat Homerus: onde non pensiamo far'ingiuria a veruno.

> 6. Scrivendo non la Storia; ma della stessa una Idea, e bisognandoci esser brevi, esporre non potremo all'occhio degli Eruditi le glorie intere dell'Italia, i cui Autori, perchè in varj tempi sono stati in gran numero, e di varia dottrina arricchiti, hanno accresciuto notabilmente il suo pregio. Riferiremo però i più illustri, e con quella brevità, che ci è prescritta da una breve Idea, la quale non è altro, che un Bozzo, o un'informe compendio; e tanto più, che da noi, prima di formar la Storia si scrive; anzi è una fiaccola, che ci è guida in così vasto laberinto, che tale appunto è tutto quello, che si può dir dell'Italia, nel sapere sempre illustre e gloriofa. Di un giusto compatimento speriamo esser degni, se in una materia così grande, qual'è quella del possesso, e dell'accrescimento delle Scienze nell'Italia, in così gran numero e di anni, e di secoli, ci trovaremo in qualche parte manchevoli, come potrà agevolmente avvenire per la brevità del tempo, che a quella fatica impiegare abbiam voluto, e per la scarsa copia di quei libri, che necessaria sarebbe. Ogni Scrittore ha di libri bisogno, o per riferire le cose altrui, o per quelle impugnare, o per comprovare i propri sentimenti; anzi chi scrive, è al fabbro riputato simile, che non può una macchina innalzare senza le altrui pietre, e calcina. Cicerone ancora della scarsezza de' libri si lagnava, quando scrisse la sua Topica, a Trebazio dicendo: Cum mecum libros non haberem; e però si dichiarò nel fine scrivendo: Feci quod sapè liberales venditores solent, ut cum ades, fundumve vendiderint, rutis casis receptis, concedant tamen aliquid emptori, quod ornandi causa aptè, & loco positum esse videatur. Dentro la Storia avremo il comodo di dar più compiuta notizia, e se ci mancarà il tempo, o la falute, non mancaranno all'Italia Uomini illustri e valorosi, che questa lodevole fatica a pro della nostra Nazione, con forze e giudizio più valevoli delle nostre alla sua perfezione ridurre po-

E' vasto senza dubbio l'argomento, che a trattare abbiam preso, ed è lavoro di lungo studio e di molti anni; e difficile ancora per la cognizione varia delle scienze quasi tutte ; anzi delle parti più gravi di elfe . Ma perchè in breve tempo terminarlo vogliamo, facilmente o nella lingua, o nella materia in qualche shbaglio inciampare poffiamo; tanto più, che di copiare noi stelli la materia nostra già composta siamo costretti, e nelle copie spesso avvengono degli errori, più alla materia, che alle parole avvertendosi. Conviene però a chi legge, usar quella prindenza, che ogni llomo dotto usar dee, il quale avvezzo alle fatiche, ta

colla

colla speranza le difficultà, che danno molestia a chi scrive . Disse però il Possevino quando scusò Diodoro Siciliano dalle censure, che gli suron date: Fieri enim vix possit, ut ii, qui tantam moliuntur molem, cum in Bibliothec. varios Autores incidunt, e quibus colligunt permulta, ne variationem aliquam concipiant: certe dum in texendis rebus incumbunt, non ades tan-

tam verborum curam habere possunt. 8. Conviene metter fotto l'occhio in quest'Opera quel che de' nostri Italiani alcuni Stranieri hanno scritto, e riferire o il biasimo, o la lode, che han dato, e colle parole loro altresi, per non incorrere nella censura data a quegli Autori, i quali niuna cura han mostrato di citare altri; onde di Alessandro d'Alessandro disse il Cardinal Bona, che improbant in eo Card. Bona Critici, quod Auctores dissimulat, per quos profecit. ed il Barclajo riferito ae da Tobia Magiri: Alexandro ab Alexandro maius perpetuò mos est, nullum Psalmodia. fuis Doctoribus gratiam referre, nullum inquam laudare Auctorem, nec fontes , unde sua bauserit collectanea indicare: E però Andrea Tiraquello contra Mosuo amico vi aggiunse le Annotazioni, i luoghi riferendo, donde le cose natchomafuron tolte. Ma se il vizio di Alessandro su di non citare Autori; il nostro è di citargli allo spesso; perchè gli Autori si citano e per provare, e per gir. erudizione; e questa regola in tutte le nostre Opere abbiam cura di osser- mol. vare. Mostraremo altresì, che delle cose degl'Italiani gli stessi Stranieri a pag. 12. favor nostro hanno scritto; onde se da alcuno qualche cosa ci sarà opposta, o contradetta, ci prenderemo la fatica di trovare altri della sua Nazione, i quali con noi alle opinioni loro contradicono; e ciò (pesso ci converrà così nelle controversie, come nelle lodi degli Autori Italiani. Vi fu, per esempio un Francese, che affermò essere state le Indie ritrovate da un'altro Francese cento anni prima del Colombo Italiano; saremo dunque in obbligo di riferire le autorità di altri Francesi, che l'invenzione stessa delle Indie al Colombo attribuiscono; e questo ordine terremo in tutte le controversie colle altre Nazioni. Così anche, per esempio, per lodar la dottrina di Sante Pagnino Domenicano, portaremo la lode, che gli ha dato Lutero, non folo di nazione, e di religione diversa della nostra; ma ostinato censore, ed oppugnatore de' Cattolici. Con questa regola tutta la nostra Opera scriveremo per mostrare la certezza della gloria dell'Italia, da' medelimi Stranieri confessata, ed attestata. Ci converrà però di vari Autori anche Eretici, o nell'Indice Romano proibiti, riferir le parole, Ma siccome siamo in luogo, ove i libri legger non possiamo; così non gli abbiamo riconosciuti ne' loro fonti, e gli citaremo nella maniera, con cui appo altri Autori approvati gli troviamo citati, e come appunto sono nel Simbolo della Fede, o nell'Evangelio nominati Giuda, e Pilato. Riferiremo pure qualche luogo o di Lutero, o di altro Eretico quando n'avremo l'occasione; ancorchè i loro libri non sieno alcuna volta nelle nostre mani venuti; e ci rimettiamo alla buona fede di quelli, che legger gli han potuto. Vivamente però ci protestiamo, che non è pensier nostro dare alle cose loro veruna autorità, o approvare le loro dottrine; perchè solo prestiamo intera sede a quelche è dalla nostra Chiesa, e da' nostri Cattolici sanamente approvato, al loro parere tutte le cose nostre rimettendo, e rivocando quelche da loro si rivoca; secondo che poco fa colle

Divina

Possevin.in

Tob. Ma-

### 8 Idea dell'Istor.d'Ital. Letter.di Giacinto Gimma Tom. I.

parole di S. Bernardo abbiamo sodamente assermato. La sola Chiesa Rozmana è quella, che conserva, e che hai principi di conservare quella unità della Fede tra quelli, che la professiono, la quale manca a tante Sette disserniti, che son nate tra Grissiani; ed ella è la stessa, che c'insegna quella Dottrina, che per tutto il Mondo è stata predicata, ed è quella, che Giesù Cristo ha fondata sopra S. Pietro, e sopra i suoi Successori. A vendo la stessa in tanti secoli tante tempeste sostenuto fra tante Eresie, si è sempremai inviolabile mantenuta, e ci promette quella perpetuità, che dallo stesso Gristo su promessa, come tutto ciò ha scritto il P. Galtruchio Giesuita Francese. A' sentimenti petò della stessa consormiamo i nostri con una persetta suggezzione d'intelletto; rivocando tutto quello, che o per negligenza, o per ignoranza contro l'instituto della nostra intenzione uscisse con errore dalla nostra penna, perchè Homines sumas, se falli possumus.

P. Pietro Galtruchio Istor. Sant. part. 2.

9. Collo stesso sentimento ci protestiamo, che se talvolta ci converzà lodare qualche Italiano per la sua santità, e pietà, non gli diamo altra sede noi stessi, nè altra autorità, che la sola umana, eccettuando quelli, che già sono stati descrittidalla Chiesa tra' Santi, o Beati, o tra' Martiri. Così ci sottomettiamo al Decreto di Urbano VIII. a' 15. di Marzo nel 1625. nella Sagra Congregazione de' Riti; ed in quella dell'Universale Inquisizione pubblicato, e confermato a' 15. di Luglio del 1634 in cui proibisce il pubblicarsi libri, che i fatti contengono di persone celebri o nella fama di santità, o di martirio, o di miracolo, di rivelazioni, o di altri be-

nefici da Dio ottenuti; senza essere prima approvati dalla Chiesa; ed a' 5. di Giugno del 1631 dichiarò ancora lo stesso Pontesice, che non sieno ammessi elogi di Santo, o Beato, quali cadono sopra la persona; ancorchè quelli che cadono sopra i costumi, e sopra l'opinione di santità am-

metter si possano.

10. Non vogliamo poi nella lingua esser troppo scrupolosi; ma usar più tosto la naturale; però gramaticale, e regolata, che l'affettata, sfuggendo la ricerca di voci antiche, e delle forme degli antichi Toscani, che hanno del rancido. Scrisse Alfonso Bonacciuoli Gentiluomo Ferrarese dedicando la prima parte della Geografia di Strabone da lui tradotta dal Greco, al Cardinal Gonzaga: Mi son risoluto d'impiegare il tempo, ed ogni mia fatica e studio in questa traduzione; senza però volere restringermi a quella sottile osservazione dello scrivere Toscano, che forse da qualchuno si desiderarebbe; perciocchè io sono di parere (e così veggo usato da Uomini giudiziosi) che in simili soggetti dove più si hanno a mirar le cose, che le parole, sia più lodevole il parlar comune, ed ordinario; purchè sia (per dir così) espresfivo, che il troppo artificioso ed esquisito; sicchè avviluppi molte volte l'intelletto de' Lettori . Si legge nel Tomo XXIV. del Giornale de' Letterati dell'Italia a cart. 48.un lodevole avvertimento de' dottissimi Giornalisti, pregando uno Scrittore (cioè l'erudito Nicolò Amenta) a valersi di stile più facile e naturale; perchè quello usato nell'Opera de' Rapporti di Parnaso, della quale danno la notizia, pare, che talvolta si accosti alquanto all'antico, e di già andato in disuso. Aftermano per verità, che hanno sentito uomini giudiziosi e dotti, condannarlo, si come troppo intralciato di vo-

ci antiche e offolete, e che fanno, per valersi dell'espressione di lui, di vieto, e di rancido. Lodano però lo stile semplice, e niente o nelle voci, o nelle frasi, o nelle collocazioni de'verbi affettato. Si dichiara veramente l'Accademia della Crusca nella Lettera a' Lettori del suo Vocabolario. che hanno raccolte alcune voci antiche per intelligenza degli Autori, da cui le hanno tolte, e che le è paruto di dichiararle, ad alcune avvertendo, che sieno antiche, ed altre lasciandole alla discrezione, e considerazione del Lettore, per usarle a suo luogo, e tempo. Questo stile, e questa naturale favella abbiam noi voluto usare nelle nostre opere; ma così, non isprezziamo la gramatica, la buona scelta delle voci, e delle frasi, e tutto quello che alla regolata lingua si richiede. Muove a riso veramenre l'abbaglio di alcuni, che più volte ci biasimarono per la lingua da noi usata ne' nostri Elogi Accademici, affermando esserci apertamente dichiarati di non aver voluto valerci della buona lingua; quasiche sia stato no-Rro proposito usare una lingua sciocca, e commetter falli nella gramatica, e nella scelta delle voci, e della proprietà delle stesse. Nell'Introduzione del secondo Tomo degli Elogi abbiamo veramente afferito di non aver dem. Tom. 2. voluto con somma diligenza osservare il Boccacio, o altro Scrittore, che cart. 9. dicono del buon secolo; ma questo non è sprezzare la buona lingua, le sue regole, e la scelta de vocaboli; poicchè su nostra cura di scrivere secondo l'uso degli Ulomini dotti, e della lingua offervare le leggi. Due sono le opinioni degli Eruditi intorno la lingua nostra: l'una approva solo quella, che appellano del buon secolo, e del trecento, ed imitano gli Scrittori, che vissero in quel tempo. Più nobile dall'altra è creduta la lingua dell'età nostra, ed a sua disesa han trattato la questione il Tassoni, il Lan- Alessandri cellotti, il Conte Tesauro, il Ciampoli, il Cardinale Sforza Pallavicino, il Cardinale Sforza Pallavicino, il Cardinale Sforza Pallavicino. Politi, e vari altri. Piacque a noi sostener la seconda, ed accennare so-fier.lib.9.c.15. lamente alcune ragioni ( perchè più largamente n'abbiamo scritto nel Lancellot.Og-Tomo V. dell'Enciclopedia) cioè che la lingua Italiana sia ancor viva; che gidì part. 2. molte novità ammetta necessarie, e molte cose antiche rigetti : che gli dising.11. Antichi stessi in varj tempi han mutata la forma di scrivere; si come la Em. Thesaure lingua si è da tempo in tempo ancor variata, continue perfezioni rice- Cannochial, vendo: Che varie correzioni, e varie mutazioni si son fatte per ordine Aristot. del Granduca, e della Crusca nel Decamerone del Boccaccio in varie sue Gio: Ciampoli edizioni, ed in quella del Salviati molte cose si ammendarono, l'antica Prose, discors. scrittura del Boccaccio stesso alterando, i punti, e gli apostrofi aggiugnendo, le voci latine, e quelle scritte a modo de'Latini troncando, e molti dello stile. vocaboli nuovi eziandio aggiugnendo. Così la Crusca stessa colle sue giun. Adrian. Pote al Vocabolario nuovi Autori più moderni, e nuove voci ha pure ap- lit. Dizionar. provato. Ciò noi scrivendo, sprezzata non abbiamo la lingua del buon Toscan, letter. secolo, nè sprezzate le buone regole de'moderni; anzi più tosto ci abbiam fatto vedere scrupolosi nella lingua stessa, ricercando qual sia la migliore, ed in cui più risplenda la purità sua, e l'eleganza: così stimiamo voler'effere offervatori della buona lingua, eb abbracciare la maniera più naturale, più gioconda, e meno affettata, che da'giudiziosi Scrittori è sommamente lodata ed usata; Ma di ciò saremo in altra occasione uno più lungo discorso; perchè stimiamo cosa lodevole usare una fa-

Elog. Aced

Alestande.

#### 10 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

vella mezana, in maniera, che facendo la scelta di alcuni modi dell'antica e di altri regolati della moderna, venga formata una favella meno dura e rancida o affettata; e più semplice, naturale, e piacevole; e ben si vede, che ha ogni scrittore il suo stile proprio e non comune senza affatto attaccarsi alle sole forme degli Antichi. Nè facciam conto di coloro, che nulla curano le regole della lingua, il buon' uso del puntare, dell'apostrofare, del conjugare i verbi, e dello sciegliere le voci più proprie ad ispiegare il concetto, e più usate da'buoni Scrittori; perchè questi annoverar non si possono tra'diligenti osservatori della lingua, le leggi della stessa ignorando; ancorche si stimino parer Savi, e nella buona lingua

periti, gli altrui scritti con giudizio formati criticando.

11. Sembrarà forle grave ad alcuni l'aver noi voluto impegnarci a scrivere su questo argomento, che per la gran macchina delle cose, che in se contiene, e per lo fine, per cui si è scritto, è certamente assai difficile, e molto più per la debbolezza nostra, e perchè non è cola troppo agevole in un secolo così critico e dotto incontrare la soddisfazione degl'ingegni nella letteratura delicati. Ma, come altra volta abbiam detto, essendo stati persuasi da Ulominidi gran sama con più, e più lettere a difendere quell'onore, che all'Italia vien tolto, abbiam voluto accrescer l'argomento, e non solo l'Italia stessa difendere; ma della sua antica letteratura formarne una Illoria; onde non sarà a noi disconvenevole, trattando delle cose nostre, rispondere quando bisogna, alle censure, che ci vengon fatte da alcuni stranieri, i quali nulla curano le lodi, che da' medesimi Scrittori delle dotte Nazioni loro ci danno. Dopo la risoluzione di fcrivere in questo argomento non senza nostra maraviglia ci abbiam veduto con molta gentilezza lodare, e ringraziare anche da llomini gravi non prima conosciuti, e visitare altresì da molti, che per questa Città han fatto passaggio, ciò parendo un'ornamento decoroso all'Italia, di cui avea gran bifogno. Ci fu ancora promessa con faciltà l'edizione dell'Opera fenza nostro dispendio; onde appena scritta, e terminata, su inviata al Chiarissimo Letterato, e gran Filosofo sperimentale Antonio Valsinieri Professore, e Presidente de lo Studio di Padova, nelle cui mani, come di un fincero amico, dieci mesi su trattenuta, per darsi poi a chi stampar la dovea. Essendosi però introdotto l'uso degli Stampatori, di non dare alla luce le Opere senza qualche incomodo degli Autori stessi, o comprandosi alcun buon numero delle copie; o in altra maniera, che ci fu proposta, facendola ritornare nelle nostre mani, abbiamo avuto l'occalione di accrrescerla in vari luoghi. Alcuni Letterati di valore, e di Città diverse cominciavano a trattarne l'edizione, e molti ancora ci hanno più volte proposta l'unione di una Compagnia per concorrere nella spesa, e spezialmente lo stesso Chiariffuno Valsinieri, l'eruditissimo D. Antonino Mongitore di Palermo, ben conosciuto per le sue degne Opere date alla luce, e'l Reverendissimo Abate D. Giovambatista Mongiò Celestino in Taranto, ed altri illustri amici; altri ancora non prima da noi conosciuti e da Roma, e da altri luoghi; ma siamo statisempre freddi e niente risoluti. Quando poi speravamo partir dalla patria e metterci in un viaggio per l'Italia, desiderosi di riverir gli Ulomini dotti , ed

1 1 224 Ma

1312111

amorevoli, offervar vari Musei, Gallerie, e Biblioteche, e scrivere altresì delle stesse, e delle antiche monete, a tale studio tirandoci il genio, siamo stati divertiti da alcuni amici, colla cui opera si è formata una generosa società, che ha voluto concorrere all'edizione di questa nostra Istoria.

12. Scriffe S. Girolamo: Si juxtà inclytum Oratorem silent inter arma Cicero. leges, quanto magis studio literarum, que o librorum multitudine, ac librariorum sedulitate, quodque proprium est, securitate, & otio dictantium epist. famil. indigent? Benedetto Averani chiarissimo Autor Fiorentino, e celebre Prosessore di umane lettere nello Studio di Pisa, nelle sue dotte Differtazioni mosse una questione, perchè in certe età sia stata gran copia di llomini dotti, in altre grande scarsezza; ed una delle somme cagioni affegnò all'amore, o all'odio de' Principi verso le lettere : un'altra al lusso, ed agli smoderati piaceri: un'altra alla servitù; osservandosi per questo, che nelle Repubbliche libere fioriscono maggiormente le lettere, che ne' Principati. Stimiamo però necessario raccordare gl'Imperi dell'Italia, e di altri popoli, secondo la serie de' tempi, e scorrer brevemente la Storia Civile, ed ancor quella della Chiesa; perchè si possa con chiarezza, e con ordine vedere il continuo possesso delle scienze, che ha l'Italia goduto, e la propagazione di quelle, a cui più volte ha dato non lieve giovamento il favore de'Principi, o la quiete de' popoli. E veramente leggiamo, che alcuni Principi si sono molto affaticati a dilatare gli studi, ed a coltivare le scienze, gran cura dimostrando a raccoglier libri, già perduti, e grandi stipendi somministrando a' dotti professori per insegnarle; ed altri hanno invano tentato di farne perder la memoria; come alle volte poco è mancato di perdersi, o per le guerre continue, che disturbano gli studi, o per l'ignoranza de' popoli, che si sono nell'Italia introdotti. Diamo intanto principio alla nostra fatica, e da' tempi più rimoti prendiamo il principio.

D. Hieron? 58. lib. 1. .

Giornal. leta ter.d'Ital. Te. 24. art. 14.

#### Dell'Origine delle Scienze dalla Creazione del Mondo.

#### T.

CE delle Scienze l'origine prima del Diluvio considerare vo-J gliamo, non vi è pur dubbio, che furon queste dopo la Creazione del Mondo date da Dio al primo padre Adamo, il quale come per opera perfettissima del Divino Artefice, e formato ad immagine di lui stesso, fu creato in età perfetta e matura, e colla cognizione di tutte quelle cose, che collo studio naturale conoscer si possono. Dovendo egli effere il Dottore, e'l Direttore di tutti gli Uomini, fu arricchito di quelle scienze, in cui può esser l'Ulomo instruito, e della notizia di tutto ciò, che al governo dell'umana vita è necessario; e però conoscendo la natura delle cose, diede i nomi a ciascheduno animale. Non perdè questa scienza per lo peccato; siccome il Demonio per lo peccato, che su mag-

#### Idea dell'Istor.d'Ital. Letter.di Giacinto Gimma Tom. l.

D. Dionis. c.4. de Divin. Rom.

Sapientia . cap.10.

Genes.4.

Joseph Hebræus Antiqu.lib.1. c.4. Genebrard. in Chronolog. lib. 3 1.6.35.

Judas Apost. in epist-

Domen. Ber-1. fecol. 3.c. 1. S. Hieronym. in Catal.verb. Judas. Numer. 21. 14.

3.Reg. 4.31.

giore, e senza pentimento, non perdè i suoi doni naturali; il che prova S. Dionigi; anzi la scienza gli giovò a mostrargli la colpa; acciocchè si ravvedesse, e fosse di nuovo della perduta innocenza partecipe, come nella Sagra Scrittura si legge: Hac illum, qui primus formatus est à Deo pater Orbis terrarum, cum solus esset creatus, custodivit, & eduxit illum à delicto suo, & dedit illi virtutem continendi omnia. Questa scienza stessa comunicò a' suoi figliuoli, e conservata ne' posteri sino al Diluvio, e dalla famiglia di Noè agli altri partecipata, aggiugnendosi la sperienza, vera interprete della Natura, fu poi da molti dil posta in conclusioni, in principi o canoni, e precetti. Alcuni però quelle cognizioni raccogliendo, che colla tradizione, colla ragione, coll'opinione, e coll'uso avean per vere, furono stimati inventori di qualche Scienza; particolarmente appoi Greci. Così a Talete è attribuita l'invenzione della natural Filosofia, a Socrate della Morale, a Zenone della Dialettica, e ad altri delle altre, le quali col tempo sono state accresciute, e coll'industria degl'ingegni, e colla sperienza si accrescono; essendo pur certo, che molte, e molte furono affatto ignote agli Antichi. E' ben vero però, che più arti, e scienze, che da alcuni inventate si credono, erano da altri più antichi già conosciute; e di Adamo disse Suida: Hujus sunt artes, & litera: hujus scientia rationales, & non rationales; hujus prophetia, sacrorumque operationes: hujus leges scripta, o non scripta: hujus inventiones . Si ha dalla Genesi, che Giubal inventò la Musica, Tubalcain fu perito nell'arte del rame, e del ferro: e Noema sua sorella insegnò il tesser la lana, ed il lino. Vogliono alcuni, che trovarono i figliuoli di Set la scienza delle cose celesti, e perchè non se ne perdesse la memoria, fabbricarono le colonne di pietra, e di mattoni, a resistere alle pioggie, ed al fuoco valevoli, e che nelle stesse le loro invenzioni scolpirono; e che quella di pietra sin ne'tempi di Giuseppe Ebreo durasse nella Soria, come da lui medesimo è riferito. Il Genebrardo narra pure, che nella Valle di Giosafat presso Gierusalemme si sia nel 1374. ritrovato in un sepolcro pieno di terra un cadavere con lunga barba, e con la inscrizione Ebraica in una pietra: Ego Seth tertius genitus filius Ada credo in Jesum Christum filium Dei, & in matrem ejus de lumbis meis venturos. Dicono di Enoc, il quale fu il settimo di Adamo, che abbia scritto alcuni libri, ed uno di essi su citato da S. Giuda Apostolo, che afterma non potersi ciò negare; il che pur dissero S. Agostino, ed alri Padri. De' Caratteri Ebraici danno molti l'invenzione ad Adamo; e però nella Biblioteca Vaticana vi è la sua immagine coll'inscrizione Ebrea, che significa: Adam literarum inventor.

Negano però altri, che i caratteri sieno stati in uso prima di Moinini Istor. del- sè; perchè niuna menzione si fa di essi ne' sagri libri, come si legge fatta l' Eresie Tom. delle altre invenzioni . Scrivono, che non sono ammesse dalla Chiesa le Profezie di Enoc, e benchè quel libro da S. Giuda sia allegato; nondimeno si ha per apocriso, e profano; come simili libri nella Scrittura si citano. Tali sono quelli Bellorum Domini ne'Numeri: le tremila Parabole di Salomone ne'libri de'Re, e tanti altri. Vogliono però, che abbia Mosè ricevuto da Dio i Caratteri, e che poi gli abbia dati agli Ebreis

onde

onde disse Eupolemo Scrittore antichissimo: Sapientissimus Moyses literas Eupol. lib. de Judais primus tradidit, & à Judais Phanices acceperunt; Graci verò à Juda Region. Phanicibus: e scrisse Ruperto: Ipse Deus literas ipsas elementorum figuras primus per se ipsum conscripsit, 5° ei, qui primus ex omnibus hominibus de vict. ver. scribere meruit, scil. Moyses, scriptas tradidit.

Sarnell. Di-

3. Gli Ebrei, come narra tra gli altri l'eruditissimo Monsig. Sarnelli, attribuiscono a Sem l'Accademia Siriaca, la tradizione della Teolo-scors. La Giob, gia, del Rito Sacerdotale, della Cronologia, della Profezia, della Filolofia, della Politica, delle Leggi, della Medicina, e de' Cantici. Fu egli il maestro della posterità nella Fede, nella Religione, nella Pietà, e nella vera Sapienza; e mentre insegnava, Giacob era il Ministro della casa della dottrina; ancorchè dicano alcuni Ebrei, che frequentò Giacob le Scuole della Teologia, infegnando Sem, ed Eber, o fecondo altri Melchisedec; siccome scrive il P.Lorenzo da S.Francesca. Toccò a lui l'Asia P.Laurent. à Occidentale, che Noè gli assegnò, ed egli propagò la Scienza de' Siri, e S. Francisc. in de'Fenici, e da lui stesso la ricevè Eber, che la tradizione de'Maggiori Genes. cap. 9. con integrità ritenendo, fu il primo institutore degli Ebrei, che dal suo num.39. nome furono appellati. Di Sem, e di Eber si crede discepolo Abramo, che forse fu da Dio ammaestrato, come altri vogliono; così ancora Isacco, erede eziandio del padre nella dottrina, e Giacob figliuolo d'Isacco, il terzo padre degli Ebrei dopo Adamo, ed Isacco. Seguiron poi Giuseppe figliuolo di Giacob, e dicono, che Omnia, qua Sem, & Heber tradiderunt Jacobo, Jacobus Josepho tradidit: indi Giob, Mosè, Davide, e i Profeti tutti fino alla cattività di Babilonia sapienti. Mosè fu Scrittore della Storia, Davide, Salomone, Geremia, ed altri Padri, e Profeti nell' Oratoria, ed in altre dottrine furon periti; benchè i Greci avendo molte Scienze dagli Egizi ricevuto, vollero di quelle farsi credere inventori;

4. Due Scienze però assegnano in tempo de'primi Padri, come asserma S. Giustino Martire, le quali erano nell'età di Mosè:una che ben poteva a tutti insegnarsi, come la Filosofia, la Geometria, e tutte le altre simili: l'altra Geroglifica, fagra, e segreta, che per via di Simboli si spiegava, perchè a tutti non divenisse comune. Vuole Pico della Mirandola, che la scienza segreta sia pure stata scritta dopo la cattività di Babilonia, quando Eldra Prefetto della Chiefa, restituito da Ciro alla sua patria il Popolo d'Israele, e riedificato il Tempio, perchè quella scienza, che a voce si comunicava a' posteri non perisse, volle scriverla; e per la Scienza segreta intende Pico stesso la Cabala degli Ebrei, recando le parole dello stesso Esdra, che dice: Exactis diebus locutus mihi Altissimus di- Esdra 4. c.14. cens: Priora, qua scripsisti in palam pone, ut legant digni, & indigni: novissimos autem septuaginta servabis, ut tradas eos sapientibus de populo tuo; in his enim est vena intellectus, & sapientia fons, & scientia flumen, atque ità feci. Ma il terzo, e quarto libro di Esdra non sono stati dalla Chiesa ricevuti, ed approvati per li vari errori, che in essi si leggono, e spezialmente quello, che poi sostenne Tertulliano, che le Anime de' Esdra lib. 4: Santi non vedranno Dio prima del giorno del Giudizio, e prima di com- cap. 4.6 cap. 5. pirsi il numero de'Giusti; e che si trattengano in un luogo dell'Inferno: vers. 423

ma di ciò faremo più lungo discorso in altro luogo.

qual?

#### 14 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. 1.

qual' errore fu condannato nel Concilio di Firenze; del che più cose De la Haye narra il P. Giovanni de la Haye . E' ben vero però , come scriffe Corne-Bibi. Maxim. lio a Lapide, riferito dal Bernini, che maggiore autorità debban fare Tom. 1. fett. appo i Cristiani, questi libri non approvati, che le Istorie di Livio, di 13.cap.1. prolegom.

Tacito, e di altri; poicchè il quarto libro di Esdra su citato da'Santi Padri; e la Chiesa prende da esso l'Introito della Messa nella terza Feria del-Corna Lala Pentecoste: Accipite jucunditatem gloria vestra, gratias agentes ei, qui pid. in Esdr.

Efdr. 4. 3.

in Luc.

Clem. Alexandr. lib. 4. Recognit.

Augustin. de Civit. lib. 21. cap.13.

Dan. 1. c.2. in Dan. S. Epifan. lib. 1. Haref.s.

Act. Apost. cap. 19. 19.

squisit, magic. rio: e Maometto ancora è tra' Maghi annoverato da Paolo Diacono, e da Zonara (detto Giovanni Monaco al riferir di Giovanni Cuspiniano, in prolog. Paul.Diac.lib. e Pietro Messia ) Molti eziandio si affaticarono a propagarla co' i loro 18. Hiftor. scritti, come Cornelio Agrippa, detto Arcimago dallo stello Delrio, nella Vita d'

per.

S. Ambrof. 2. vos ad Caleftia regna vocavit. 5. Attribuiscono a Cam l'Accademia de'Caldei, la Chimica, quasi Chamica, la quale da lui ricevè il nome, e tutte le male arti, come sono Gregor. Tu- le Magiche; onde disse Gregorio di Turone: Cham autem totius artis ronens. lib. 1. Magica imbuente Diabolo, & primus Idolatria repertor, primusque sta-Hist. Franc. tuam adorandam statuit, stellas, & ignem de Calo labi magicis artibus ei adscribunt, vocatusque est, cum ad Persas transisset, Zoroaster, quod Stellam viventem interpretatur. Confermano lo stesso, Clemente Alessandrino, l'Abate Sereno appo Cassiano, S. Giustino, S. Agostino, ed altri. Suppone però l'erudito Bernini, che la buona Magia, sotto l'Imperio di Nabuccodonosorre in Babilonia s'ingrandì, e chi la professava diceasi Bernin. Tom. Mago, o Filosofo secondo S. Girolamo: Magi funt, qui de singulis philosephantur; nec malefici sunt; sed Philosophi Chaldaorum: come eran quelli riferiti da Daniele. Prevaricò poi nella persona di Belo, detto ancora S. Hieronym. Nembrot, padre di Nino Re degli Afliri, perchè da lui appresero i Caldei una nuova Magia ripiena di errori ; e S. Girolamo gli attribuisce la perversa opinione della Materia ingenita ed eterna seguita da Zenone, e

da'suoi Stoici. Degenerò poi in Diabolica nella persona di Zoroaste Re de'Battriani, che fu il primo Maestro di quella Scuola; e i suo: libri superstiziosi furono commentati da Ermippo. Si propagò molto la Magia appo i Gentili, avendo fino alla venuta di Giesti Cristo l'Idolatria oc-

cupato il Mondo tutto'; e tanto si diffuse la setta de'Maghi per la Giudea, e per la Grecia, che nella sola Città di Eseso su grande la moltitudine di quelli, che alla Fede convertì S. Paolo, i loro libri bruciando, i quali giunsero a gran numero; onde si ha negli Atti degli Apostoli: Multi enim ex eis, qui fuerant curiosa sectati contulerunt libros, & combusserunt coram omnibus, & computatis pretiis illorum invenerunt pecuniam denariorum quinquaginta millium . E' stata ancora dagli Eretici professata, come da Simon Mago, da Carpocrate, da Menandro, e da tutti gli Eresiarchi, e di ciò varie testimonianze de'Santi Padri riferisce Martino Del-

Pietr. Messia Anselmo da Parma, ed altri; e nella Spagna vi surono le Scuole. 6. Assegnarono a Giafet l'Accademia Jonica, e questo, a cui toccò Anastasio Im- l'Asia Occidentale, e l'Europa tutta, su nominato Japeto da'Greci, che accommodarono il nome Ebraico secondo la soavità della lingua loro, e lo dissero figliuolo del Cielo e della Terra il più antico degli Ulomini. Affermano esser da lui derivate le Scienze Barbariche, e Greche, e da

Prometeo suo figliuolo; ma i Poeti confusero i due Prometei, cioè l'antichissimo, che fu Abele figliuolo di Adamo, coll'altro figliuolo di Japeto , come dice l'Autor delle Giunte a Natal Conti . Voglion molti , che Natal Comit i Greçi nelle Scienze cominciassero a siorire quando eran già dotti gli Mytholog. Ebrei, e gli Egizj; e veramente si può qualche diversità di tempo assegnare, in cui una Nazione sia stata dell'altra più dotta; perchè da Noè, da'figlinoli, da'nipoti furon propagate le Nazioni, e le dottrine, come dicono gli Sposicori della Genesi, cioè Eber figlinolo di Set agli Ebrei, Genes. cap. 100

Cam, e Giafet a' loro popoli la diedero, e così gli altri.

7. La scienza dunque data da Dio ad Adamo si propago ne' suoi posteri, sino al Diluvio, e poi Noè co' i figliuoli furono i Maestri di tutto l'umano sapere, e da'medesimi derivarono le Accademie, che si sono in varj luoghi dilatate, ed accresciute. Delle cose dell'Italia, anzi del Mondo tutto prima del Diluvio non abbiano certa memoria; perchè la rovino il Diluvio stesso, avendo sepelito e gli llomini, e i libri, e quanto avvenne in quei tempi. Le notizie di quanto sia dopo il Diluvio avvenuto intorno le Scienze, sono ancora troppo incerte per la grande antichità loro, che i libri, e gli Scrittori di quel tempo ha distrutti; nulladimeno perche molte cose da vari Autori sono distintamente riferite, non tralasciaremo ne' seguenti Discorsi farne breve memoria.

Della Grandezza dell'Italia per la Fede, e per l'Imperio, profetizata dopo il Diluvio.

#### A P. II.

Erminato il Diluvio usci dall'Arca Noè colla moglie, e co' i tre suoi figliuoli, Sem, Cam, e Giafet colle donne loro, che ricevuto il comando di Dio del Crescite, & nzultiplicamini, o replete terram, propagando l'uman genere, le Arti, e le Scienze propagarono. Era l'anno del Mondo 1788. secondo il computo di molti Cronologi, quando Noè la sua famiglia molto accresciuta scorgendo, a' suoi figliuoli tutto il Mondo divise, ed a Sein assegnò l'Asia Orientale oltra l'Eufrate sino al Mare dell'India: a Cam la Siria, l'Arabia, e l'Africa; ed a Giafet l'altra parte dell'Asia Occidentale, e l'Europa, e da questi sono Genes. 10. 13. state propagate le genti juxtà populos , & nationes suas . Ab his divisa P. Joan. Busfunt gentes in terra post Diluvium, come si ha nella Genesi Disse il Buf- sier. S.J. Flosieres: Quis Regum Noemo patrifamilias opulentior? Trophea sua Pompei) scul. histor. conferant, triumphos Cafares, Alexandri victorias, Galli Colonias ad Noe- Salian, Annal. mum quid ? Contenderunt illi de partibus, hic totum dedit. Scriffero di vet. o nov. Tequesta divisione fatta da Noè Giacomo Saliano, il P. Torsellino, il Val-Stam. ann. lemont, ed altri; e gli Spositori altresi della Scrittura nelle parole della mund. 1788. Genesi, quando Noè accortosi, che Canaam figliuolo di Cam avea sco- Elem. Istor. perto la sua nudità dal vino cagionata, lo maledisse, benedicendo Sem, e Tom. 2. part. 5. Giaset; che lo coprirono col mantello, osservano, che disse. Benedit cap. 1.

#### 16 Idea dell'Istor. à Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

2. Il P. Cornelio à Lapide questo luogo spiegando, aftermò esfere il

Genef. c.9. 27. Eus Dominus Deus Sem. Dilatet Deus Japhet, & habitet in tabernaculis Sem; sitque Chanaam servus ejus.

P.Corn. a La-Genes.

S. Hieronym. qu. Hebr. Jo-Seph.l.1. Antiquit.6.

Chryfost. bomil. 29. Rupert. lib.4. сар. 39.

pide cap. 9. in suo sentimento, che la posterità di Giaset in gran numero dilatar si dovea, amplissime, e vastissime regioni occupando, tanto che sia sparsa nelle abitazioni de'posteri di Sem; e che ciò sia avvenuto, lo dimostra nel cap seguente da S. Girolamo, e da Gioseffo Istorico. Ma secondo il senso allegorico, dice, che voglia intendersi della Chiesa, che dilatar si dovea, poicchè da Giafet sono derivati i Gentili, da Sem i Giudei, che furono i primi ad avere il Tempio di Dio, il Culto, e la Chiesa, in cui Cristo trasferì i Gentili, e di ambidue formò una Chiesa, ejusque amplitudinem, & caput ex Sem, idest ex Jerusalem, & Judois, in Japhet, idest Romam ad Gentiles transfulit: Scrive, che questo sia il parere di S. Girolamo, del Grisostomo, e di Ruperto, e soggiugne: Ex Hebrao sic vertas: Persuadeat Deus Japheto, cioè Gentibus ex eo oriundis, ut habitet in Tabernaculis Sem, puta in Ecclesia Christi, qui ex Judais, & Sem est oriundus. Est hic ergo prophetia clara de vocatione Gentium ad Christum. Spiegando poi, & habitet in Tabernaculis Sem: scrive. Per Tabernacula Sem, Delrio, Pererius, & alii ad literam intelligunt Ecclesiam. Verum quia bac omnia ad literam spectant dilatationem, or propagationem posterorum laphet, binc potius ad literam propriè dista Tabernacula bic accipias, & per ea sensu allegorico intelligas Ecclesiam.

P. Laurent. à S. Francisca Genes. cap. 9. num. 64.

2. Il P. Lorenzo da S. Francesca dell'Ordine degli Scalzi Agostiniani quelle parole spiegando altresì della Genesi, dice, che Japhet voce Ebrea, che suona latitudo letteralmente dinoti : Dilatet Deus latitudinem, e che furono parole di profezia, dando un senso più sublime, e mistico, cioè che Giafet, da cui derivarono i Romani, abitò in Tabernaculis Sem, da cui gli Ebrei dovean derivarsi; non solo perchè i Romani debellarono spesso gli Ebrei; ma perchè a' Tabernacoli di Sem, o alla Chiesa di Cristo incominciata ne'Giudei venne la somma e Papale Potestà della Chiesa Cristiana, che ha in Roma la Sede, e si diffonde e dilata per tutto, occupando i luoghi di Sem; poicchè il Romano Pontefice da' Tabernacoli di Giafet, da Roma occupa quelli di Sem; e così la posterità di Giafet è Hieronym.in tanto dilatata, che abita ne'Tabernacoli, di Sem; onde disse S. Girolamo:

Tradit. He- De Sem Hebræi, de Japhet populus gentium nascitur, quia igitur lata est bræor.

multitudo credențium, a latitudine, qua Japhet dicitur, nomen invenit. Da Sem diconfi derivati gli Ebrei, che furono il popolo di Dio, e propriamente da Eber figliuolo di Salè, che fu figliuolo di Arfasad, di cui Sem Genef. c. ro. 21. fu padre, e Sem nella Genefi è chiamato il Padre omnium filiorum Heber, e da lui sono discesi Abramo, Davide, e Giesù Gristo secondo l'umanità.

4. Come da Mesraim figliuolo di Cam derivarono gli Egizj,e da Arfassat gli Arabi, e Caldei: da Assur gli Assiri, tutti figliuoli di Sem, ed altri da altri; così da' figliuoli di Giafet altre Nazioni sono da quei tempi derivate. Sette furono i figliuoli di Giafet, cioè Gomer, Magog, Javan, Tubal, Mosoc, e Tiras. Di Gomor furon figliuoli Aschenez, Rifat, e Togorma: Javan ancora fu padre di Elifa, Tarsis, Cettim, e Dodanim. Tralasciando le altre Nazioni, da Giavan figliuolo di Giafet sono detti i

popoli della Jonia, e tutti gli altri della Grecia, come pur dice Gioseffo Joseph He. Ebreo, ed Elisa figliuolo di Giavan diede il nome agli Elisi, Isole del ma- bræus Antig. re Jonio, dette Isole Fortunate, o Campi Elisi, onde nacque la favola de' Jud.lib.1.cap. Poeti, che finsero esser'ivi la Sede de' Beati al dir del Menocchio, del Pe- 11reriose di Cornelio à Lapide. Da Gomer dicono alcuni esser derivati gl'Italiani, da Elisa gli crede il Vallemont, altri da Tubal, ed altri da Cet- Cornel. a Latim, da' quali anche gli stimò il Beroso, de' cui libri al suo luogo scrivere- pid.cap. 10. in mo. Daniele Profeta mutò il nome di Cettim in Romanos; poicche Genes. quando Balaam diffe la Profezia ne' Numeri : Venient in trieribus de Italia, superabunt Assirios, vastabuntque Hebraos: Daniele replicando da Profeta la stessa profezia, così la spiego: Et venient super eum trieres, co Romani, & percutietur, & indignabitur contra testamentum sanctuarii : e narra ancora il Vallemont, che il nome di Cettim abbia dato il nome a' Ciprioti, la cui Città principale è detta Cition, come afferma S. Girolamo.

Menochius in Bibl. Max.

Numer.cap. Daniel cap.

11.vers.30.

5. Molto invero si dilato la famiglia di Giafet, da cui varie Nazioni son nate, e se i Romani derivati da Giafet, ne' Tabernacoli di Sem abitare doveano, non è maraviglia, che Roma, e l'Italia ad una somma grandezza sia giunta, e sia Roma stessa la Sede della vera Religione; poicchè sin dalla seconda età del Mondo, dopo, che su rinnovato, ricevè l'Italia quelle stesse benedizioni, che da Dio furon date al suo possessore per mezo di Noè uomo giustissimo, figliuolo di Lamech, il quale nato di Eva, e posto in luogo di Ahel ucciso, su santissimo, e sapientissimo, e delle buone scienze propagatore, ed egli, che capit invocare nomen Domini, Genes, 5. fu guida degli llomini, della pietà, e della vera religione coltivatori. Fu dunque l'Italia sin da quella età del Mondo dichiarata la più nobil parte dell'Imperio di Giafet; anzi stabilita Sede de' posteri di Set, come si può credere da quelle esposizioni, che abbiamo riferite.

6. La grandezza del Romano Imperio fu anche mostrata dallo stesso Profeta Daniele spiegando il sogno di Nabucco della Statua composta col capo d'oro, col busto d'argento, col ventre di bronzo, e colle gambe, 2. vers 40. e piedi di ferro, dicendo: Tu es ergo caput aureum. Et post te consurget regnum aliud minus te: O regnum tertium aliud areum, quod imperabit univer la terra, & regnum quartum erit velut ferrum. Quomodo ferrum comminuit, & domat omnia : sic comminuet, & conteret omnia bac . Il quarto Regno, che dovea, come di ferro, distruggere gli altri è significato il Romano Imperio secondo il consenso comune de' sagri Spositori più gloriolo e vasto de' tre precedenti, Babilonico, Persico, e Macedonico.

Daniel cap.

7. Nell'acquisto della Italia consumarono i Romani da cinquecento anni, ed in meno di duecento si rendè loro soggetto il resto delle Provincie, e de' Regni, come osserva il Torsellini; e giunse a tanta altezza il loro Imperio, a tanta ricchezza, ed ornamento, che le tre Monarchie precedenti de' Caldei, de' Persi, e de' Macedoni, e gli altri Imperj, che seguirono, allo stesso Romano Imperio paragonar non si posiono. Scorrendo colle sue legioni l'Europa, l'Asia, e l'Africa, le Monarchie medesime, e tutti i loro Regni divennero Provincie de' Romani, e fu maggiore la sua grandezza da Augusto sino a Trajano Imperadore, che fu il più grande,

P. Torsellin. Istor. lib. 3.

#### '18 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

quasi tutto il Mondo sotto una legge, ed un Signore vivendo, in maniera, che di tutti gl'Imperi un solo Imperio componendo, fu lo stupore S. Chryfost, degli stranieri; onde disse di lui il Greco Grifostomo: Quatenus Sol terram spectat, Principatus Romanorum patet; non vi essendo Clima, o Na-

zione, ove penetrato egli non sia colle sue armi.

8. E'stata sempremai l'Italia la maraviglia de' popoli stranieri; perlocchè ripetendo le parole di Plinio tra gli altri in gran numero il P. Ric-Plin. lib. 3. cardo Arsdechin dell'Irlanda nella sua Teologia, disse, ch'ella sia stata vecap.5. Arfdeckin, lut gremium omnium gentium commercio pandens, ut verè dicta fit à quibusdam Terrarum omnium alumna, atque eadem parens calestium pro-Tom. 1.

Strabo Geograph.6.

in Isai.

videntia electa, qua sparsa congregaret Imperia, molliretque esferatarum Gentium ritus, discordes ad colloquia lingua munere literarum, latinoque sermone congregaret; anzi su bastevole al dir dello stesso Plinio a dare all'(lomo l'umanità. Descriffe largamente le sue lodi Strabone, e l'appellò Provincia trionfante e per la grandezza del suo ingegno, e per l'ec. cellenza delle virtù, accomodata a dominare le Nazioni tutte del Mondo. le quali ha già fignoreggiato, e che la sua nobiltà non si può a bastanza spiegar con parole. Dionigi Alicarnasseo nel principio delle Storie Romane più si dilata nel descrivere le sue eccellenze, e l'ottima di tutto il Mondo l'appella; così Pausania, e gli altri Greci il primato sopra tutte le altre Provincie alla stessa concedono. Sono pur grandi le lodi, che i Latini, e gl'Italiani stessi di Roma hanno scritto, come Cajo Sempronio, Marco Catone, Plinio, Mela, Solino, ed altri antichi: Biondo, Volaterrano, Sabellico, Domenico Negri, Pio II. Leandro Alberti, ed altri più modernis oltre Virgilio, ed altri Poeti di vari tempi. Gli Stranieri Heffi l'hanno molto celebrata nelle loro Geografie, e tra gli altri, molte lodi si leggono nell'Atlante di Gerardo Mercatore, che gli encomi stessi di molti raccogliendo (come ha pur fatto il Magino, loggiunse: Itali porrò comitate convictus, facilitate, facetis colloquiis alios antecellunt populos. Felici, facundoque nati ingenio, supra modum prompti sunt in excogitando, & docilitate percipiendis cum literarum studiis, tum variis artibus prastant incredibili. Honoris ab omni avo, & gloria sitientissimi, laudisque prater alios adpetentes. Filippo Cluverio eziandio tutte l'eccellenze della Italia secondo le sue parti distintamente descrive, e conchiude: Virorum denique ingenia, mores, ac ritus, linguaque ac manu, res gestas si reputes, nihil toto orbe terrarum commemores, quod huic conferri, ne dum praferri queat. Gli emoli stessi ornata de' benefici della Natura l'attestano, e per l'ingegno, e per le forze degli llomini in essa nati, che han potuto soggiogar tutto il Mondo, e colla dottrina illuminar tutte le Nazioni; benchè l'invidia, e l'appetito di dominare abbian talora intiepidito il valore de' suoi popoli, come dice l'Alberti. Perchè grandi in ogni tempo sono state le sue eccellenze, quasi tutte le Nazioni o di vederla, o di possederla, o di faccheggiarla più che di ogni altra si sono sforzate in varj secoli, come han fatto gli Enotri, gli Aborigini, i Lidi, gli Aurungi, i Pelasgi, gli Aufonj, gli Arcadi, i Greci, i Trojani, i Veneti, i Liguri, gli Ardeati, i Rutuli, i Siciliani, i Giapigi, i Lacedemoni, i Salentini, i Pelj, gli Eneani, i Pilj, i Galli, i Cartaginesi, gli Eruli, i Goti, gli Ostrogoti, gli Unni, gli

Cluver, in Introduct. ad Geograph.

Ungari, i Gepidi, i Turingi, gli Avari, i Longobardi, i Saraceni, i Brittoni, i Cimbri, i Germani, i Guasconi, gli Svizzeri, gli Allemani, e gli Spa-

gnuoli raccordati dall'Alberti, e dal Magino.

9. Ma se illustre per la vastità del dominio è già stata l'Italia, non meno gloriosa Roma capo dell'Imperio si raccorda; poicchè coll'ampiezza del suo circuito ha ella oscurato le glorie delle Città più celebri . Vanta no alcuni Locri dell'Italia di dodeci miglia: Cartagine d'Africa di 24. tra le antiche ; Costantinopoli della Tracia di 22. Nanchin Metropoli della China 48. miglia lecondo il P. Luigi Lecomte, o di 36. miglia Italiane secondo il Gemelli. Ma Roma da Aureliano Imperadore si dilatò sino a cap. 5. cinquanta miglia di giro tutto chiulo con 32. porte al dir di Lipsio, 0 37. Secondo Plinio.

Lipfius de Magn. Roman.l.10. Plin. lib. 3. P. Forest. Mappam. I-10. Ha pure colla moltitudine degli abitanti superata la fama delle stor. Tom. 2.

Città più popolate; poicche Alessandria di Egitto fu celebre per li suoi 300 mila abitanti: Cesarea di Cappadocia di 400 mila: Girgento di Sicilia di 800 mila tra le antiche: e nel Gran Cairo nell'Africa furono un tempo, e sono pur'ora numerati da sette milioni. Numerose di abitanti descrivono alcune Città dell'Asia, come Siras di duecento mila: Tauris dello stessio numero: Calicut di 400. mila: di altretanti Diù: Sarrate di 55. mila: Bagdat di cinquanta mila: Goa di 70. mila. Dell'America dicono. che sia il Messico abitato da cinquecento mila Indiani, e quattromila Castigliani; secondo Antonio Errera: il Cusco da 50. mila, e nel suo territorio da 200 mila. Dal P. Coronelli è ora Londra creduta la più grande ed abitata Città, che sia in Europa, e forse di tutta la Terra, e così dimostrata Viaggdal Cav. Petit; volendo, che il numero degli abitanti ascenda a 900. mi- Conte degli la, che dicono eccedere quello di Parigi, e di Roma insieme a' nostri Anzi Bibliot. tempi . Di Parigi dice il Botero, che faccia d'ordinario presso a quattro- de' Viaggi To. cento quarantamila anime. Vuole nondimeno il Caval. Ercole Zani, che 1. Mosca Metropoli della Moscovia sia giudicata avere un millione di abi- Boter. Relaz. tanti; o secondo altri più pratici, poco più di settecento mila; e però cre- univ.de' Capide il numero tre volte maggiore di Parigi, e di Londra. Alcuni luoghi tan. illust. della China tralasciando, di cui riferiscono molte stravaganze; come di Vit. di Ann. Nanchin Città Imperiale creduta dal P. Luigi Lecomte girar quarantotto miglia, ed aver trentadue millioni di abitanti: e di Pechin con li suoi sedici Borghi, e colle abitazioni nelle barche, sedici millioni, come scrive il Gemelli; e di altre secondo le relazioni del P. Couplet, ha pur Roma avuto tra le altre dell'Europa il suo numero stravagante di abitanti. Cor-Gemelli Giro rendo il suo anno 800. che su il settimo di Claudio Imp. si sece la descri- del Mond. p. zione del popolo, nella quale furono scritti sessantanove centinaja di mi- 4.cap. 8.e 1c. gliaja, e quarantaquattromila Cittadini solamente, che vengono ad es- Confuc. Syn. fer poco meno di sette millioni, come disse Tacito: Condiditque lustrum, Philos. in Sy-

P. Coronel.

Gio. Franc. quo censa sunt Civium 69. centena, & 44. millia, senza computarsi i servi, nops. pag. 105. che erano in gran numero, e i forastieri, che spesso concorrevano; onde Corn. Tacis. fu con ragione appellata Orbis compendium da Ateneo: Commune totius Annal. lib.xi.

Cresce la sua gloria, se gli Edifici, i Tempi, i Bagni, i Teatri, le Piazze, i Palagi, e le loro parti si considerano; così le vie pubbliche, le

terra Oppidum da Aristide: Urbs urbium da altri.

#### 20 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

Fontane, i Giuochi, e le altre sue magnificenze; oltre il governo, il Senato, il popolo, gli Ufici, le Guerre, le Virtu, il valore, le arti, le scienze de Cittadini, e lo splendor loro per le ricchezze. Prima che Cesare alla Dittatura giugnesse donò 150. millioni a' suoi soldati : Tiberio lasciò 66. millioni nell'Erario, che consumò Caligola in un'anno. Nerone cinquanta ne dono nel suo regnare: e i Romani a Tiridate Re di Armenia per otto mesi, che fu in Roma, donarono cinque millioni e mezo: e due altri e mezo per lo viaggio. Spendevano certamente a millioni negli Spettacoli. nelle Cene, ne' Giuochi, e nelle pubbliche Feste; perlocchè di tutte le sue Biondo Roma grandezze legger si possono Plinio, Flavio Biondo, il Sigonio, il Lipsio, Giacomo Sertorio, e tanti altri, che distintamente con interi libri n'han-

Trionfante. Sigonius de no scritto. Nè di tutte le sue grandezze ella si vede già priva; poicchè è Jur. Civ. Rom. ancora oggidì la Sede del Sommo Pontefice Vicario di Cristo; e legger si Sertor. de possono gli Autori più moderni, che di Roma nel suo stato presente Orig. Popul. hanno scritto. Rom.

## Della divisione delle parti dell' Italia.

#### RTIC.

Mondo antic. 1.cap.9. IV.

Chinsole, DEr la sua fertilità, e per le delicatezze diverse è l'Italia appellata il Paradifo dell'Europa, e'l Paese più delizioso del Mondo, come afferma e modern. To. Antonio Chiusole; e perchè delle Scienze, che nella medesima hanno in varj tempi professato i suoi popoli, ed ora nobilmente professano, scrivere dobbiamo, ragionevole Rimiamo eziandio numerar brevemente le fue parti, e le Città principali, nelle quali ha l'Italiana letteratura avuto il suo splendore. Trattano della stessa divisione i Geografi in varj modi, Jo: Anton. e ne riferisce alcuni il Magini; ma noi e l'antica, ed ogni altra tralascian-Magin. Com- do fenza fare di alcun luogo descrizione particolare, la più moderna, come ad l'ha rappresentata lo stessio Chiusole, e molti Scrittori ancora la descri-Ptole- vono, quì folo dimostriamo per intelligenza della patria degli Autori

mentar. Tab. mei.

Italiani.

Sono dunque nella parte superiore dell'Italia, che è dalle frontiere di Francia sino al Mare Adriatico alcuni grandi Ducati, e Repubbliche,

Leandr. Ald'Ital. graph.

Il Ducato di Savoja, che tra le Provincie dell'Italia è annoverato bert. Descriz. dallo stessio Magini, da Leandro Alberti, dall'Autore De Principibus Italiæ tradotto in latino da Tommaso Segeto, dal P. Ferrari col Baudrand, e P.Filipp.Fer- da altri ; anzi il Cluverio lo numera nell'antica divisione d'Italia; oltre rari, e Michel che ha il Sovrano Principe Italiano. Sono sue provincie 1. la Savoja prowico Geograf. pria colle Città di Ciamberì capitale del Ducato, Momigliano, Beaufort, Philipp. Clu. Aix Città con titolo di Marchesato presso il lago di Bourget; e Rumilli. Intro. 2. Il Ginevrese con Ginevra, ed altre sue Città; benchè alcuni non lo nudu fl. ad Geo- merano nell'Italia; ed altri, come il P.Ferrari, e'l Baudrand nella Gallia Narbonese lo collocano . 3. Il Clebais . 4. Il Tarentese . 5. la Mauriana . 6. Fossigni. 11. 11

II. Il Principato di Piemonte ha diece Provincie i Piemonte in ispecie colle sue Città, cioè Torino sua capitale, e residenza del Duca, Carignano, Savigliano, Cuneo, Mondovì, Fossano, Moncagliere, Chieri, Pinarolo, Rivoli, Bene, ed altri Castelli, e Fortezze. 2. Aosta Ducato colle Città Aosta, Chatillon, e Fenix. 3. Il Vercellese colle Città Vercelli, e Santia. 4. Il Canavese Contea colle Città di Ivrea, Chivasco, Crescentino. 5. Il Marchesato di Susa. 6. Il Marchesato di Saluzzo con Saluzzo Città, Carmagnola, Stafarta. 7. La Contea di Nizza, con Villafranca, Boglio, Tende Contea, e Dolce acqua Marchesato. 8. Il Contado d'Assi, con Verrua, Chierasco, Ceva Marchesato, e Villanova. 9. Il Principato d'Oneglia. 10. Le Valli de' Valdensi, cioè di Lucerna, di Perousa, di S. Martino, di Cluson, di Pragelas.

III. Il Ducato di Monferrato, che ha cinque Territori: 1. di Cafale. 2. d'Albi, detto pure l'Albelano. 3. d'Acqui con Nizza della Paglia, e Rivalta. 4. di Trino con Livorno. 5. il Territorio, o Marchelato di Spigno.

IV. Il Ducato di Milano ha tredici Territori, cioè di Milano colle altre Città, e luoghi celebri, Bicoca, Marignano, Caffano, Albrigrafio, Binasco, Monza. z. Il Territorio di Pavia con Voghera, e la Certosa.

3. Il Territorio di Bobbio. 4. Quello di Alessandria della Paglia. 5. di Tortona con Serravalle. 6. La Lomellina con Valenza, Mortara fortezza, Bremme, Lunello, e Pieve del Cairo data al Duca di Savoja nel 1707. Il 7. è il Territorio di Novara con Borgomanero, ed Orta. 8. La Signoria di Vigevano con la Sforzesca luogo di Diporto. 9. La Contea d'Anghiera colle Isole Borromee, Arona Città, Selto, Domo d'Osella, e la Valle di Sesia. 10. Il Territorio di Como col Forte di Fuentes, Lecco, e Putsiano. 11. Il Territorio di Lodi con Mocastorna, e Codogno. 12. Il Territorio di Cremona con Pizighettone, Soncino villaggio, Castel Leone, e Casal Maggiore Principato. 13. Il Finale.

V. Il Ducato di Parma è diviso in quattro parti. La prima ha Parma Capitale Città, Rossena Contea, Colorno, e S. Secondo. 2. Il Ducato di Piacenza con Nibbiano, e S. Giovanni. 3. lo Stato di Bussetto con Fiorenzola, Bussetto, Borgo S. Donnino, e Lago Scuro. 4. Val di Tara, col

fuo Borgo, Bardi, e Chiesa del Taro.

VI. Il Ducato di Modona ha sette Territori, o Provincie piccioles cioè il suo Ducato in ispecie con Modona, Scandiano, e Sassuolo. 2. Il Ducato di Reggio con Bresello, e Canossa. 3. Il Principato di Carpi con Finale di Modona. 4. Il Principato di Coreggio. 5. Il Territorio di Frignano. 6. La Garfagnana, e'I suo Castelnovo Città. 7. La Contea di Rolo.

VII. Il Ducato di Mantova, con Guastalla, Luzzara, Goito, Ostiano,

Rodigo, Borgoforte, Viadana, Dossoto, Caneto, e Redoldesco.

VIII. La Repubblica di Venezia, oltre la Dalmazia, ed il Levante, che sono del suo Dominio ha la Terra Ferma, che si divide in cinque Provincie, cioè i il Dogado, con Venezia Città capitale, Chioggia, Murano, Gambarare villaggio, Caorle, Malamocco Isola, Grado, Torcello Isola, Lido Isola, Burano, Mazorbo Isola, e Marano Forrezza. 2. La Lombardia Veneta ha il Padovano con Padova, Montagnana, Este, Montelice, Pieve di Sacco, Cittadella, Campo S. Pietro; il Polesine di Rovige

con

con Rovigo, Adria, Badia, Cavargere, Lendinara. Il Vicentino con Vicenza, Lonigo, Maroflica, Cologna, ed Orignano. Il Veronese con Verona, Peschiera, Soave, Legnago, Castelbaldo, la Chiusa. La Riviera di Salò con Salò, Desenzano, Bedizole, Maderno, Toscolano, e Gargnano, tutte o Fortezze, o villaggi. Il Bresciano con Brescia, Rocca d'Anso, Aso. la, Orzinovi, Lonato, Ponte Vigo, Iseo, Idro, Chiari . 11 Bergamasco ha Bergamo, Romano, Martinengo, Clulone. Il Cremasco ha Crema. 3. La Marca Trivigiana ha il Trivigiano con Trivigi, Mestre, Novale, Motta, Castel Franco, Asolo, Caneva, Quero, Bassano, Conegliano, Serravalle. Il Bellunese con Belluno. Il Feltrino con Feltre. 4. Il Friuli ha Udine, Palma, Concordia, Cividal di Friuli, Pordenone, Cadore, Tolmezzo, Aquileja, Coloredo, Porto Buffole, Sacile, Uderzo, Monfalcone, Porto Gruaro, Chiula, e Pontera, o sia Pontastel Villaggio. 5. L'Istria ha Capo d'I-Aria o Giustinopoli, Pola, Parenzo, Città nuova, Trieste, che appartiene alla Casa d'Austria con Proseco, ed altri simili villaggi, Muggia, Isola, Pirano, Umago, Grifignana, Valle, Dignano, Rovigno, Raspo, Montona, Buggie, Portole, e S. Lorenzo.

IX. La Repubblica di Genova ha nella Riviera di Levante, Rapallo, Porto Fino, Sestri di Levante, Porto Venere, Specie Sarzana, Brugnetto, Lavagna, Torriglia, Chiavari, e Lericea. Nella parte di Ponente è Genova Città capitale, S. Pietro d'Arena celebre Borgo, Savona, Noli, Al-

benga, Ventimiglia, S.Remo.

X. La Repubblica di Lucca ha Lucca, Viareggio, Minucciano, Ca-Aiglione, Mozzano, Nassino, S. Giuliano, Montignose, e Camajore luo-

ghi ordinarj.

XI. Il Ducato della Mirandola ha seco Concordia col titolo di Contea: 2. Il Principato di Cassiglione con Cassiglione delle Stivere, e Cassel Gosfredo, 3. Il Principato di Solserino. 4. l'altro di Sabionetta. 5. quello di Bozzolo: 6, quello di Novellara. 7. l'altro di Musserano, 8. di Monaco. 9. di

Massa.

XII. La Toscana, o il Granducato di Firenze è il primo nella parte di mezzo dell'Italia, ed è diviso in tre parti. 1. Il Fiorentino, che ha Firenze Città capitale, Arezzo, Pistoja, Prato, Cortona, Sepolcro, Empoli, Fiesole, e Scarperia. 2. Il Pisano ha Pisa, Livorno, Volterra, Campiglia, Colle. 3. Il Senese ha Siena, Chiusi, Monte Pulciano, Pienza, Montalci-

no, Petigliano, e Groffetto.

XIII. Lo Stato Ecclesiastico ha dodeci Provincie. 1.11 Ducato di Ferrara, che ha Comacchio sin dall'anno 1708. presidiata dagl'Imperiali, Lago Scuro ancora, Francolino, Bondeno. 2. 11 Bolognese ha Bologna, Forte Urbano, Bentivoglio, Vergate, e S.Pietro. 3. La Romagna, di cui sono Piazze Pontificie Ravenna, Rimini, Cervia, Faenza, Cesena, Forlì, Imola, e Sarsina. Quelle del Gran-Duca sono, Città del Sole, e Fiorenzuola. 2. Il Ducato di Urbino ha Urbino, Pesaro, Monteseltro, Gubbio, Sinigaglia, Fano, Fossombrone, e Città di Castello. 3. La Marca d'Ancona ha Ancona, Jesi, Ascoli, Fermo, Macerata, Loreto, Recanati, Osimo, Tolentino, Camerino, Montalto, e Ripa Trasone. 4. Nell'Umbria, o Ducato di Spoleto sono Spoleto, Rieti, Foligno, Todi, Nocera, Terni, Assisti,

fili, e Narni. 5. Il Perugino ha Perugia con la Frata, e Piene luoghi ordinarj . 6. La Sabina ha Magliano, e Vescorio. 7. L'Orvietano ha Orvieto, Acquapendente, Bagnarea. La Campagna di Roma ha Roma capitale dello Stato Ecclesiastico, dell'Italia tutta, già primaria del Mondo prima, e dopo la nascita di Cristo, Tivoli, Frascati, Gastel Gandolfo Villaggio, Velletri, Ostia, Terracina, Anagni, Astura, Albano, Nettuno porto di mare, Veroli, e Segni. 8. Il Patrimonio di S. Pietro ha Viterbo, Toscanella, Monte Fiascone, Cività vecchia, Orta, Sutri, e Nepi. 9. Il Ducato di Castro ha Castro, e la Contea di Ronciglione.

XIV. I piccioli Stati della parte di mezo dell'Italia sono 1. Lo Stato de' Presidj, che sono le Fortezze verso le coste della Toscana, cioè Orbitello, Porto Ercole, Porto S. Stefano, Porto Telamone, Porto Longone. 2. Il Principato di Piombino coll'Isola d'Elba con Porto Ferrajo . 2. Il Principato Farnese. 4. Il Principato di Palestrina. 5.11 Ducato di Bracciano. 6. Meldola Principato . 7. Il Ducato di Palliano, la Repubblica di S. Marino picciolistima con altri suoi luoghi, cioè Pennarosta, Casolo, Ser-

ravalle, Faetano, Mongiardino, Fiorentino, e Piagge.

XV. La parte infima dell'Italia ha dodeci Provincie, che formano il R egno di Napoli, e le sue Città raccogliere volendo dallo stesso Antonio Chiusole, come Scrittore moderno, ci siamo accorti, che non reca il perfetto numero delle stesse. Così dubitiamo, che nelle altre Provincie dell'Italia abbia pure mancato; molte Terre per Città numerando, e molti luoghi già destrutti; e'l medesimo osserviamo negli Scrittori delle Geografie . Ma quelche pur ci reca maraviglia , è , che nello stesso errore fono caduti molti Autori, che le Descrizioni particolari han fatto dello stesso Regno, come Cesare d'Engenio, Tommaso Costo, Giovan Pietro Rossi, Ottavio Beltrano, ch'è più moderno, e simili, i quali nel Regno scrivendo, ben potevano prendersi la cura di farsene certi; per la quale a noi manca il tempo, nè scriviamo libro particolare di questo solo argomento. Qui dunque una notizia certa formar non possiamo; cavarla nondimeno abbiam voluto dal catalogo de' Vescovadi del Regno; ancorchè ben sappiamo, che vi sieno Città, le quali sono prive di Vescovado, ed altre alle Città uguagliare si possono. Sono dodeci le Provincie del Regno di Napoli, cioè 1. Terra di Lavoro, o Campagna Felice, di cui Napoli è la capitale del Regno, ed è Metropoli, che ha suoi Suffraganei, come le descrive Mons. Sarnelli, Acerra, Ischia, Nola, Pozzuoli, ed Aversa ora esente: ed a Napoli stessa sono unite Cuma, ed a questa già Mise-fiast. Tom. 2. no suppresse. Capoa è anche Metropoli, ed ha suffraganei Cajazzo, let.37. Calvi, Carinola, Caferta, Sessa, Teano, e sono esenti Aquino, Fondi, Gaeta, ed Isernia. Sorrento è Metropoli, ed ha Suffraganei Castell'a Mare di Stabia, Massa Lubrense, e Vico Equense. Sono annoverate della stessa Provincia Alife, Monte Casino, Sora, e Telese; e vi è il Monte Vesuvio, che manda fiamme. 2. Il Principato Citra, ch'era parte della Campagna Felice, ha Amalfi Metropoli co' suoi Suffraganei Capri, Lettere, Minori, Ravello, e Scala uniti, ed esente. Ha pure Salerno Metropoli, da cui è pur detta la Provincia di Salerno, ed ha Suffraganei Acerno, Campagna e Satriano uniti, Capaccio, Marliconuovo, Nocera de' Paga-

Monf. Pompeo Sarnelli

#### 14 Idea dell'Iftor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

ni, Nusco, Policastro, Sarno, e Cava esente. Vi numerano alcuni Autori altre Terre, come Casella, Contursi, Evoli, Gragnano, Laurino, Sanseverino, Saponara, Tramonti, e simili. 3. Il Principato ultrà detto Provincia di Montefucoli ha Benevento Ducato del Pontefice, e Metropoli, a cui sono uniti i Vescovati suppressi di Lesina, Limosani, e Tocco . Sono suoi Suffraganei Alife, Arriano, Ascoli unito con Ordona suppresso: Avellino, e Frigento con Quintodecimo, ed Acquaputrida suppressi, ed uniti . Bojano con Sepino suppresso; Bovino, Guardia Alferia, Larino. Lucera con Fiorentino, e Tortivoli uniti, e suppressi: Monte Marano. S. Agata de' Goti con Sessola suppressa. S. Severo con Dragonara, e Civitate uniti e suppressi. Telese, Termoli, Trivico, Vulturara con Monte Corvino suppresso; e sono esenti Troja con Viccari suppresso; e Trivento. Consa Metropoli; ma molto picciola ha suffraganei Lacedonia, Muro, S. Angelo de' Lombardi con Bisaccia unito; ed alcuni fanno di questa Provincia Nusco: e vi sono molte Terre, come Monteverde, Montesuscolo, Solofra, ed altre. 4. La Basilicata che comprende la Lucania, e parte della Puglia ha Metropoli Matera, con cui sta unita Acerenza; ed ha Suffraganei Gravina, Anglona o Turli, Potenza, Tricarico, Venosa, e Montepeloso esente. Manfredonia o Siponto è Metropoli, ed ha suffraganei Vesti, Melfi con Rapolla uniti, ed esente : altri aggiungono a questa Provincia Muro, e Lavello. 5. La Calabria citrà ha Cosenza Metropoli con suffraganei Cassano, Martorano; e S. Marcoe Mileto esenti. Roslano è Metropoli, Bisignano è esente. S. Severina che è pure Metropoli, e da alcuni è posta nella Calabria ultrà, è unita con S. Leone suppresso, ed ha Belcastro, Cariati, e Gerenza uniti, Isola, Strongoli, ed Umbriatico. Vi numerano alcuni in questa Provincia Montalto, Paola, e l'Amantea . 6. La Calabria ultrà detta ancora Provincia di Catanzaro ha Reggio Metropoli co' suffraganei Bova, Catanzaro, Cotrone, Gerace. Nicastro, Oppido, Squillace, Tropea, e Nicotera esente. In questa Provincia numerano alcuni Belcastro, Isola, Montelione, Mileto, Santa Severina, e Taverna. Il Chinsole vi numera i Principati di Mida, Sarciona, Roccella, Sciglio, S. Agata, ed altre. 7. Terra d'Otranto, o Provincia di Lecce ha Otranto Metropoli, Alessano, Castro, Gallipoli, Lecce, Ugento, e Nardo esente. Taranto Metropoli ha suffraganei Castellaneta, Mottola, Oria. Brindisi Metropoli ha suffraganei Ostuni, e Monopoli è esente. Vi numerano pure S. Pietro in Galatina . 8. Terra di Bari detta anche Puglia, e Peucezia da' Latini, ha Bari Metropoli, a cui sta unita Canofa, che pur'era Arcivescovado, ed ora ha il Preposito. Sono suoi suffraganei Bitetto, Bitonto, Conversano, Giovinazzo, Lavello, Minervino, Polignano, Ruvo, Molfetta, ch'è ora esente, e Cattaro di Dalmazia. Maxilla Com- Trani è pure Metropoli, a cui sta unita Salpe suppressa, ed ha suffraganei Andria, e Biseglia. L'Arcivescovo di Nazaret è in Barletta, e sono a lui uniti Canne, e Monteverde Vescovadi; Barletta però ancorche non P.Grimald. sia Città, è nondimeno più che Città, come disse Vincenzo Massilla, an-S. zi la prima Terra che sia in Regno; onde si dice per provverbio: Barletta Ruggiero, An- in Puglia, e Monpeliere in Francia: ed il P. Giovan-Paolo Grimaldi notaz. 18. car. Giesuita riferisce essere stata chiamata Città da Carlo I. Re di Sici-

lia,

ment. ad Confuet. Barii in proem.

132e

fia, e di Puglia nel 1275. nelli Capitoli del Regno di Napoli al titolo Quid solvatur pro litteris Regiis; ove diffe: Exceptis Civitatibus Neapolis. Capue, Aquila, & Barletta. Lo stesso Massilla vi numera tra le Città di questa Provincia, Monopoli, Gravina; e tra le Terre, e Casali Mola, Modugno, Acquaviva, Casamassima, Rotigliano, Bitritto, Canneto, Cassano, S. Eramo, S. Nicandro, Gioja, Palo, Grumo, Vinetto, Tritto, Loseto. Montrone, Cellamare, Valenzano, Capurso, Carbonara, Ceglie, Fasciano, Cisternino, Luogo rotondo, Castellano, Noja, Triggiano, Terlizzi . le Noci, Corato, Putignano, Turi, ed Altamura, di cui l'Arciprete ha l'uso de' Ponteficali colla giurisdizione ordinaria, e di Regia collazione. Ottavio Beltrano, il Chiusole, ed altri vi numerano Matera, ma questa già la descrivono nella Basilicata per lo Tribunale Regio, che ha quella Provincia . 9. Abruzzo citra , o Provincia di Chieti ha Chieti Metropoli , coº suoi suffraganei Ortona a Mare, e Campli uniti, Aquila, e Città Ducale esenti: Cività di Penna con Atri uniti, ed esente: Marsi, Sora, e Teramo esenti: Valve e Sulmona uniti ed esente. Lanciano ha pure il suo Arcivescovo. 10. Abruzzo ultra, o Provincia dell'Aquila ha l'Aquila capitale, Atri, Campli, Cività Ducale, Cività di Penna, e Teramo, Città Vescovali, che alcuni numerano ancora nell'Apruzzo ultra - 11. Il Contado di Molise è detto ancora la Provincia di Lanciano da alcuni; e vi numerano Bojano, Guardia Alfiera, Isernia, e Trivento 12. In Capitanata detta Daunia, e Puglia piana, o Provincia di Lucera numerano Manfredonia, Ascoli, Bovino, Lucera, Foggia, Larino, Viesti, Termoli, Sansevero, e Troja; ma sono certamente confuse le descrizioni degli Autori, le Città di una Provincia coll'altre confondendo.

XVI. La Sicilia, e'l suo Regno è pur parte dell'Italia; ancorchè la dicano alcuni Isola intorno l'Italia, e di ciò scriveremo nel cap.7.n.16. nè dall'Italia è separata, che per lo Stretto, o Faro di Messina. Si stende nel mare in forma di Triangolo; però in tre parti la dividono, come dice il Chiusole; cioè 1. nella Valle di Demona, che ha Messina, Tauromina, Melazzo, Catania, Cefalù, Patti, S.Marco, Randazzo, Nicofia; ed ha il Mongibello, che manda fiamme. 2. Nella Val di Noto è Noto, Siracusa, Agosta, Terranuova, Sperlinga Castello, Lentino, Ragusa diversa da quella di Dalmazia, Jarratana, Castrogio Vanni, Modica, Caramana, Alicata, e Pluzio nuovo, tutte picciole Città. 3. Nella Valle di Mazara è Palermo ordinaria residenza de' Vicerè, Mazara, Trapano, Gergenti, o Agrigento, Monreale, Marsella, Castello a mare, ed altri

luoghi.

XVII. La Sardegna è anche Isola, e Regno diviso in due parti, cioè Chiusole Le Capo di Gagliari, che ha Gagliari, Orifragni, Villa di Clelia, MontReale, Lode, e S. Pietro Toralba. 2. Capo di Lugudori, che ha Saslari, Bosa, Algari, Castello Aragonese, Terranuova, e Sarda, ed ha pure molte Isolette po-

co importanti.

XVIII. La Corfica Itola del dominio di Genova ha quattro principali Città, Bastia capitale, Ajazzo, Corte, e S. Bonisacio. Erano prima Vescovali, ed ora sono in rovina Nebbio, Mariana, Aleria, e Sagona, come dice lo steffo Chiusole of the state of the state of the

10 10 3 30 F F 17: ....

2. 1. 2"

AND CHEE MANAGER LINE

#### 26 Idea dell'Istor, d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

XIX. Altre Isole picciole sono intorno l'Italia, cioè le Isole di Lipari, la Panaria, le Saline, Fenicusa, Ericusa, ed Ustica: e le Isole de Stromboli, e questa manda fuoco; e le altre, ove si pescano i coralli, co-Pacichelli me dice il Pacichelli, e tutte alla Sicilia appartengono. 2. L'Ilola d'Elva o viagg. part. 4. Elba tra la Toscana, e la Corsica, divisa in tre Dominj; poicchè la For-To.z. lett. 86. tezza di Porto Longone è della Spagna: Porto Ferrajo di Firenze, e'l resto di Piombino . Gorgona è in faccia a Livorno, ed è della Toscana: Capraria di Genova, Pianosa del Granduca: e così ancora l'Isola del Giglio, e di Gianuto. 2. Molte Isole sono sull'Adriatico, e alla Dalmazia appartengono. 4. L'Isole di Tremiti in faccia a Napoli sono del suo Regno. 5. Altre sull'Adriatico sono di Venezia-

lin.

XX. L'Isola di Malta sotto la Sicilia è da alcuni considerata ne' confini dell'Africa, da altri dentro l'Africa stessa; da altri tra le Isole Chinfole I.c. d'Italia, ulandosi l'idioma Arabo, o Schiavone, e quasi comunemente Pacichelli Italiano, come dice il Pacichelli . Ha due Città , Malta la nuova , detta viagg. part. 4. anche la Valetta dal Gran Maestro, che la fece fabbricare, ed è la Me-To-2- lett. \$7- tropoli : e l'altra è Medina o Città vecchia, il cui Vescovado è suffraganeo di Monreale in Sicilia. Ha da quaranta Terre o Villaggi, ed altre Bof. Istor. picciole Isole, che descrive Giacomo Bosio. Il Baudrand dice, che tra Tom. 3. lib.c. Prencipi dell'Italia ha nella stessa l'Imperadore Aquileja, e'l Contado di Boudrand ad Gorizia nel Forliviese, con Triesti, Pedena, e Pilino nell'Istria. Il Re Lewic- Geo- di Francia ha Pinarolo col territorio nel Piemonte. Vi numera ancora il graph. Ferra- Vescovo di Trento, che ha il suo territorio Trentino alle radici delle Alrii, verb.lta- pi; benchè da alcuni sia posto nella Germania; perchè è capo dell'Imperio, e de' Conti del Tirolo. Gli Svizzeri hanno ancora quattro Prefetture nell'Italia, dette perciò Italiane, nempe Luganensem, Locarnensem, Mandrifianam, & Madianam, que antea partes erant Ducatus Mediolanensis, & ipsis subsunt ab anno 1512.come dice lo stesso Baudrand. Ma ciò basta per intelligenza della nostra Istoria; secondo le notizie, che abbiamo cavate dagli Autori riferiti.

> Dell'Incertezza delle Storie antiche, e de libri di Beroso, e di Annio.

### C A P. III,

Joseph Hebr-

1. C Ono certamente oscure le cose degli antichi secoli, e molte cagioni delle oscurità loro sono dagli Autori assegnate; poicche lib. 1. cap. 10. potenti essendo i Greci divenuti, la gloria de' loro più antichi usurpando, per fare con propria industria gloriosa la Greca Repubblica, mutarono i nomi, o gli ornarono, o altri al rovescio voltarono, secondo Gioseffo, e molti nomi sono ancora perduti. Dalle Favole de' Poeti sono pure oscurate le vere Istorie, e così confuse, che appena un' ombra della verità nelle medesime si riconosce; poicche le cose vere hanno diversamente trasformato. L'antichità grande, e le rovine altresi delle Provin-

cie

cie o dalle guerre, o dagl'incendi, o da altri danni cagionate ci han tolto le memorie, e si è fatta perdita di molte celebri Librarie colle nocizie delle imprese degli Antichi, de' quali i nomi, i luoghi, i tempi, e i

fatti alterati, e scambiati si veggono.

La Storia de' Caldei tutta è piena di falsità, e da Aristotile suron posti gli Assirj tra gli Scrittori di favole; gli Egizi nientemeno so- lit. 10. no favolosi; perchè avendo co' i Caldei emolazione per l'antichità della loro nazione, hanno piena di menzogne la loro Storia; e i Greci similmente così amici di favole si son veduti, che di loro corre provverbio Gracia mendax; come cantò Giovenale. Incerta, oscura, e favolosa Juvenal. Sachiama Varrone la maggior parte di quelche si narra delle antichità; an- tor. 10. zi dice ignoto quel tempo, ch'è scorso sino al Diluvio di Ogige, e favoloso l'altro sino alle Olimpiadi. Giulio Africano riferito dal Pererio affermò, che sino alle stesse Olimpiadi niente di certo abbiamo nella Storia Daniel. de' Greci; perchè tutte le cose sono scritte co'i tempi confusie ciò S.Giu-Justin. Marstino conferma. Dionigi Alicarnasseo non dà fede alcuna alle Storie, che tor. in Paraprima della guerra Trojana si narrano; e vuole Macrobio, che non si ricerchi certezza veruna nelle Storie Romane avvenute duecento fessanta lib. I. anni prima, che fosse Roma fondata; avendole più tosto per favole, che per Iltorie, e dello stesso parere fu Tito Livio scrivendo: Que ante conditam, condendamque Urbem poëticis magis decora fabulis, qu'am incor-lib. 1. ruptis rerum gestarum monimentis traduntur, ea nec affirmare, nec refellere in animo est. Dalla sola Sagra Scrittura abbiamo certezza di alcune antiche memorie; ma non della serie de' tempi, e della varietà de' fuccessi; però ne'racconti, e nella Cronologia è nata una diversità grande di opinioni.

2. Delle cole d'Italia si fondan molti su l'autorità di Beroso Caldeo. dotto Religioso, ed Istorico, nato dopo la morte di Dario, e 326. anni prima di Cristo. Egli, che scrisse in tempo di Tolomeo, narrò il fiore delle Storie Caldaiche; siccome afferma Gioseffo, e su molto da'Persia- Joseph Antini stimato; anzi avendo insegnato in Atene, per li suoi prognostici gli qu.Judaic. lib. fu posta una statua nella Scuola colla lingua indorata, come narra Pli- 1. cap. 3. nio, e fu lodato dallo stesso Giosesso, da S. Girolamo, da Tertulliano, e

da altri Padri .

4. Per lungo tempo furono occulte le Opere di questo Autore; ma il P. Giovanni Annio da Viterbo Domenicano, così dagli Scrittori appellato, dicendosi veramente Giovanni Nanio dell'illustre famiglia Na- Apologet. ni, che fu poi Maestro del Sagro Palazzo sotto Alessandro VI. le pubblicò in Roma col titolo De Antiquitatibus totius Orbis : e co' suoi Commentarj. Afferma lo stesso Annio avere avuto i libri in Mantova, quando vi fu col Cardinal di S. Sisto Paolo Fregoso, a cui serviva di Teologo, e gli trasse dagli antichi Collettanei di un certo Maestro Guglielmo Mantovano, che gli uni circa l'anno 1315. cioè duecento anni prima, ch'egli gli stampasse; perchè gli diè alle stampe nel 1498. vivendo lo stesso Cardinale, che poi morì nell'anno settimo del Ponteficato di Alessandro VI. Furono anche da lui pubblicati altri libri, cioè Supplementum ad Berosum lib. s. di Manetone Sacerdote Egizio: Rquivoca di Senofonte: De

D 2

Halicarnaff.

Tit. Livius

Plin. lib. 7. cap. 37. S. Hieron. in

Tertull. in

Aureo

#### 28 Idea dell'Istor.d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

Aureo seculo, & Origine Urbis Roma lib. 11. di Fabio Pittore : De Bella Pelasgico di Mirsillo: De Originibus di Marco Catone: Itinerarium di Antonino Pio Imper. De Divisione Italia di Cajo Sempronio: De Temporibus di Archiloco: De Judicio Temporum, ed Annal. Persarum di Metastene: Breviarium de Temporibus di Filone Ebreo: De Situ Sicilia di Claudio Mario Arezzo Siraculano: ed anche il Dialogo dello stesso, in cui descrive la Spagna.

5. Sono veramente varj i pareri degli Autori intorno la verità di questi libri; poicchè in tre Classi divider si possono, e delle medesime non ci sarà grave quì recarne la memoria. Alcuni affatto favolosi gli stimano, come da Annio interamente composti, e sono di questa Classe il Sabellico, il Volaterrano, e'l Crinito tra'primi z indi Antonio Agostini, Melchior Cano Vescovo Domenicano, Haac Casaubono, Giovambatista Agucchia, Gasparo Varrerio, Vives, Vossio, Genebrardo, Maldonato, Possevino, Salmerone, Pererio, Beroaldo, Reinero, Barrerio, Go-Jo: Rhedius ropio, Vergara, Ribera, ed altri, che sono riferiti da Giovanni Rodio. de Autor sup- dal Pineda, e dagli Eruditi Giornalisti nel Giornale de' Letterati d'Italia, che dillinguono più di tre classi; e n'abbiamo anche riferiti molti nelle nostre Dillertazioni de Hominibus Fabulosis. Trovano i Critici in quei libri molte fallità, e qualche cosa contraria alla Sagra Scrittura, e molti errori anche ne'tempi, e biasimano il Sansovino, che nell'Idioma Italiano traducendogli, volle fondar sopra gli stessi, alcuni fondamenti delle sue cose, come ben si vede nella Cronologia del medesimo Autore.

Pineda de Reb. Salomon. Giornal. d' Ital. Tom. 20. artic. 7. cart.

no litit.

143. Differtat. de

Sono della seconda classe Daniello Citreo, Sebastiano Munstero, Homin. Fabu- Tommaso Reinesio, Andrea Borrichio, ed'altri, che dicono avere Anlof part. 2: c-1. nio avuto i frammenti degli Autori antichi 3: ma che poi gli abbia egli accresciuti.

Altri della terza classe per veri gli stimano, senza che ad'Annio dian colpa veruna; anzi allo stesso han tutta la fede, e sono questi Bernardino Baldi, Guglielmo Postello, Alberto Krantzio, Carlo Sigonio, Luca Contile, Giovan Piccardo, Andrea Nicolio, ed altri veramente in gram numero: e Dionigi Godofredo soltenne quei libri esser veri e legitimi, e da tenersi in conto uguale a quei di Erodoto, di Alicarnasseo, di Plinio, e di simili Scrittori delle cose antiche. Veri sono anche stimati da Sisto di Siena, da Giovanni Nauclero, da Michele Medina; e Leandro Alberti Domenicano nella sua Descrizione d'Italia scrivendo di Viterbo, afferma aver veduti, essendo molto giovine, gli stessi antichi libri , e difende Annio , come ingiustamente calunniato , e per uomo assai dotto l'attesta, non solo nella Teologia, e nelle l'ettere latine; ma eziandio nelle Greche, Ebree, Aramee, e Caldee, e diligentissimo investiga-

P. Coronell, rore delle antichità . Scrive però il P. Coronelli (il che altri ancora han-Bibliot. uni- no affermato ) che lo stesso Alberti per avere prestato fede alle favole di vers. Tom. 3. Annio, sia morto di dispiacere, quando si avvide, che la sua Descriziocart.1013. ne d'Italia sarebbe stata incomparabile; se le testimonianze degli Autori supposti da Annio non ne avessero deturpata la bellezza.

> 7. Dicono gli Eruditi Giornalisti, che Tommaso Mazza pretese di so-Renerle con una Apologia stampata in Verona nel 1673, in 4, alla quale

avendo

avendo risposto Francesco Sparaviero gentiluomo dottitlimo Veroneses

gli si levò contra il P.Macedo.

Questo Mazza è il P. Maestro F. Tommaso Mazza Domenicano, Inquisitor Generale della Provincia di Genova con Breve di Clemente X. Papa, e'l celebre P. Francesco Macedo nella Risposta, che sece ad notas nobilis Critici Anonymi in Apologiam Reverendis. P. Fr. Thoma Mazza. &c. descrive il merito dello stesso, le di cui cariche, gli studi, la stima, che del medesimo han fatto Personaggi grandi, ed Autori, che l'han lodato, ed anche i libri, che ha dato alle stampe, conchiudendo tra l'altre cose: Hunc virum tot doctrinis ornatum, tot virtutibus insignem, tot muneribus decoratum, tot officiis functum, tot testimoniis commendatum, dicteriis impetit, contumeliis onerat, convitiis proscidit ifte Criticus Anonymus Veronensis, o.c. Loda l'Apologia del Mazza, ed afferma esser maraviglia, quantum studii, & opera posuerit, quam se ingeniosum, & eruditum oftendat, ut prope miraculo legentibus videatur, potuisse in re tam spinosa floride, tam obscura nitide, tam sterili facunde, tam exili granditer, tam jejuna erudite se gerere; soggiugnendo, che stava componendo Ingens opus de Historia Veterum Gothorum, que cum difficilis, & impleva sit, ab eo tamen sic explicatur, ut multis luminibus abundet, or non mediocrem splendorem ab illius calamo accipiat. Gregorio Leti (se pur ci Leti stal. Reè lecito nominar questo Autor condannato ) tutto ciò riferisce dicendo gn. p.4.lib.3. avere udito, che l'Apologia per Annio del Macedo si stampava in latino: che l'edizione in lingua Italiana, che su stampata in Verona in 4. non A trovi: che di essa lungamente si discorre in uno de' Giornali letterari di Roma, e non senza lode; e che lo Sparavieri Autor di quelle note, contro cui scrisse il P.Macedo, abbia risposto acerbamente, ed insieme eruditiffimamente.

8. Di queste Opere ancorche alcuna non ci è venuta sotto l'occhio abbiamo nondimeno un Tomo in foglio col titolo: I Goti illustrati, overo !storia de'Goti antichi, con varie digressioni in materie parimente antiche, e singolari, di Didimo Ropaugero Liviano - Insertovi l'Apologia per Fr. Gio: Annio Viterbese, nella quale si libera dalle imposture di molti, di aver supposti gli Autori da lui pubblicati, e di avere a gloria maggiore della sua patria dissotterrate finte lapidi, con false inscrizioni. Verona 1677. nel-

la stamperia nuova per Antonio Rossi.

L'Autore Domenicano si spiega, ma col finto nome, ed a favore di Annio, e di quei libri, con molta forza scrivendo; ma con poca pulitezza e di lingua, e di stampa eziandio scorretta, risponde agli argomenti di Melchior Cano, del Vossio, e di altri Contradittori, e seguaci del Sabellico, e del Volaterrano, che furono i primi a lacerargli la fama, suoi contemporanei, ed emoli altresì, e di patrie vicine; tutti professando erudizione delle antiche Istorie, e garreggiando per le preminenze delle Città loro. Crediamo, che sia la stessa Apologia dal P. Mazza ri-Hampata colla Giunta della Storia de'Goti col finto nome di Ropaligero, anzi accoppiata colla medesima, la quale non è così grande, come diceva il P. Macedo prima, che si stampasse; poicchè la stessa storia incomincia col primo libro, e continuando sino al fine dell'Apologia per Annio,

30 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma. Tom I.

nio, che non è breve, ritorna nel secondo libro meno voluminoso det

primo.

In una contesa così grande di Autori per li libri di Annio, non TO. abbiamo necessità di farci difensori di veruno di essi; anzi non abbiamo ripugnanza di avere come sospetti i libri di Annio, e maggiormente, perchè sono di fatti antichi, e di cose molto oscure; nulladimeno, perchè siamo necessitati a scrivere di alcune antichità, delle quali pur'Annio ha scritto, riferiremo solo quelche prima di Annio da Autori più ant chi si cava, e dagli stessi contradittori Anniani; e ciò spiegaremo più chiaro nel capitolo, che segue.

## Che Giano sia Noè, che nell' Italia fondò le Colonie, e portò le Scienze.

#### A P. IV.

D'All'incertezza delle antiche Istorie, e de'libri pubblicati dal-l'Annio si può espressamente conoscere, che volendo mostrar l'Italia letterata sin da'tempi dopo il Diluvio, incontriamo sul principio uno scoglio. Sono di debol fede quelle antiche memorie, e le stesse verità sono da molti credute per favole, o almeno di qualche falsità sospette; perchè non abbiamo sinceri Autori di quei secoli, o che vicini a medesimi sian vissuti ; però stimavamo incominciar con più certo sondamento dall'Imperio de' Greci . Ma saremo senza dubbio manchevoli; se non faremo veruna menzione di tante notizie, che alcuni fondati su la stessa incertezza delle cose dell'antichità, come favolose le sprezzano; altri come vere le difendono, e le accettano, e senza veruna dubitazione dentro i loro libri le narrano; ed altri ancora parte abbracciano, e parte rifiutano; benchè professino essere affatto sprezzatori di Annio; quei, che han dato fede alle cose Anniane anche biasimando. Molte cose veramente non sono affatto degne di disprezzo; perchè da Autori non dispregevoli sono accettate, dagli Scrittori di qualche autorità antichi o Greci, o latini, e prima di Annio sono riferite, e niente alla verità della Sagra Scrittura contradicono; anzi da fuoi steffi Contradittori, come cose certe sono ricevute. Ben poteva Annio stesso per dar credito a' quei libri, ed a' suoi Commentari, più frammenti, e notizie raccogliendo da' buoni Autori, comporre le sue Opere di cose vere, e di cose false; non P. Coronell, però tutte come false rifiutare si debbono. Il medesimo P. Coronelli, che Bibliet. univ. lo conferma impostore secondo il parere degli Ulomini dotti, afferma, che Tom. 3. cart, per verità! Annio ha ben posto nelle sue Opere alcuni frammenti cavati da Giolesto, da Eusebio, e da altri antichi Autori veraci; ma che tutto il resto sia suppositizio. Tralasciando però di giudicare de'libri del Beroso, e di altri, che volle Annio pubblicare, se quelli falsi, o veri pur sieno, bbiam voluto quì raccogliere alcune cose, che benchè di esse non abbiamo tutta la certezza; non sono però tali, che affatto vilipender si possa-

1013.

no; ma non diamo altra fede alle medesime, fuorchè quella, che alle cose antiche è solo conceduta, lasciando a' Critici il giudizio, se debban.

rifintarle, o accettarle; perchè qui solo raccordarle vogliamo.

Voglion molti, che Noè dopo il Diluvio sia venuto nell'Italia a sondarvi le Colonie, e col nome di Giano tanto noto agli Antichi abbia fignoreggiato i popoli da' suoi figliuoli propagati, in quel luogo, ove fu poi Roma fabbricata. Che Giano sia Noè dal nome stesso lo dimostrano, poicche Giano Enotrio, ch'è quello de'Romani, e fu il primo a differenza degli altri Giani, i quali poi si videro, è lo stesso, che Noè così detto dall'invenzione del vino. Si legge nella Genesi: Capitque Noè vir agrico-Genes. cap. 20. la exercere terram, & plantavit vineam : e dice Cornelio à Lapide col Pererio, Delrio, e con altri, che Noè inventò gli aratri, isque per equos, pid. cap. 9- its & boves attractis, vomere terram proscidisse : cum antea suis manibus, & Genes. 20. ligonibus homines terram foderent, & colerent, e che piantò anche la vite, che prima del Diluvio era silvestre e senza coltura, e che inventò anche il vino-

3. Il vino è detto Jain dagli Ebrei, ed Enos da' Greci; e da ciò credono, che Noè sia stato appellato Giano, e Giano Enotrio, e così spiega l'Autor delle Osservazioni alla Mitologia di Natal Conti, nel libro a quella giunto, in cui mostra il fonte di tutte le superstizioni de' Gentili, de'quali non altri furono i primi Dei, che gli Uomini della famiglia de' primi Padri . Cornelio a Lapide rigettando l'opinione di Giansenio, che Corn. à Lasia stato il vino prodotto sin dal principio del Mondo, mostra, che inco- pide Coment. mincio l'uso da Noë, e soggiugne: Unde viri eruditi censent Noè à Gentili- in bus vocatum Janum bifrontem, quia duo secula vidit, G. conjunxit: Ja-stic. cap. 31. num, quia vinum invenit : jain enim, or ien, unde Janus, Hebraice est vers.35. idem, quod Grace, oenos, latine vinum: unde boc nomen in ceteras linguas transit. Lo stesso Cornelio non dà fede al Beroso, come l'ha data P. Corn. a Laperò il Pineda, che scrisse: Est autem in fonte vini Jaiin, unde forte dictus pid. in Genes. est Janus , quem dicunt fuisse Noe, usus vini inventorem, de quo vide Beros. P. Jo: Pineda lib.3.L'eruditis. Mons. Sarnelli attesta pure, che gravi Autori affermino, in Job cap.1. che Giano sia lo stesso, che Noè, dicendoti Janus à vino, quod reperit; un vers. 13. n.4.
dè & primum Italia nomen Oenotria à vino; e benchè si rapporti l'età di ter. Ecclesiast.
Giano più tarda di Noè, niente rileva, non potendosi sapere in quale 29. To.7. n.7.
età Giano sosse vissorio con canta antichità. Così i Greci attribuiscono. età Giano fosse vissuto in tanta antichità. Così i Greci attribuiscono a Bacco la vigna, che fu inventata da Noè negli anni del Mondo 1671. e Bacco fiori nel 272 I

4. Giovanni Bodeni Dottore e Presidente quando assegnò la regola lo: Bodeni in di conoscer le origini delle genti, della Colonia Gianigena scrivendo, Method. Hiancor disse: Sie & Janus , idest vinosus , quem Dionysius Halicarnassaus stor. cap. 9. Oenotrium eadem fignificatione appellat eum, qui primus Colonias in Italiam transtulit,est enim Jani Hebrais vinum. Lo stesso Autor della Giunta al Conti mostra essere antichissimo il nome di Giano derivato dal vino, ed essere anche Arameo, perchè gli Aramei, e i Siriani, che usarono la lingua Ebrea, o altra simile, così l'appellarono prima de'Latini; perlocchè mostra falsa l'opinione di coloro, che latino lo stimarono, quali Janus sit Eanus, perchè eat, O redeat, come volle Cicerone, qual'è l'Anno,

#### 32 Idea dell'Istor, d'Ital. Letter, di Giacinto Gimma. Tom. 1.

o da Janua derivato, come disse Ovvidio. Dimostra ancora, che quel nome fu affai raro appo i Greci dell'antichità sprezzatori, non troyandosi, che Janassa appo Igino, e Janisco in Pausania tra Greci Scrittore; l'usaron però molto i Latini assai più religiosi de'Greci, come da Virgilio, da Varrone, da Macrobio, e da altri si cava, e cantò Ovvidio:

Ovid Faft. I.

Quem tamen esse Deum te dicam, Jane biformis? Nam tibi par nullum Gracia nomen habet.

Da ciò si fa chiaro, che non sia Greco il nome di Giano; oltre che i Greci lo dissero Oenotrio, cioè vinolo. Nè è nome latino, come alcuni han creduto: poicchè si trova prima de' Latini, e bisogna dire, che più tosto da Janus è Janua derivato, come si cava da Macrobio; perchè a Giano consecravano le porte; e'l nome di Giano è antichissimo, anche ne' li-

bri de' Riti de'Sali ritrovandosi, come attesta Tertulliano, e su adorato prima di Urano, di Saturno, di Giove, e di altri Dei de' Gentili, ed intender si dee de'i Dei di questi nomi, che furon più moderni, e finti da'

Augustin. Greci; e dello stesso Giano finsero molte allegorie, che da S. Agostino fulib. 7. de Civ. rono derile. Fu però Arameo il nome di Giano, perchè dall'Aramea, eap.7.6 8. ch'è l'Armenia maggiore Noè era venuto, ed allora la lingua Ebrea, la Caldea, e l'Aramea erano una medelima lingua usata da tutte le genti prima della confusione delle lingue. Ne' Monti d'Armenia si fermè

Genes. cap. 8. l'Arca di Noè dopo il Diluvio, come si legge nella Genesi; e dice S. Epi-Epiphan. fanio Ibi habitatio hominum post diluvium fieri capit esse: e S. Girolamo contra bares. chiama Ararat il Monte d'Armenia, la quale pure Ararat si dicea; e vogliono ancora, che Aramea (1a stata così detta da Aramo figliuolo di Sem; o dal fiume Arasse, detto anche Araxat dagli Armeni. Colla stessa tradi-

Diodor. Sicul. zione scrisse Diodoro; Principio parva numero, & ignobilis dominatu, qui non erat, consedit gens hominum juxtà fluvium Araxim in Armenia majore. dib. 3. L'Aramea fu ancor detta Scitia Saga, o Saca appo Q. Curzio; però da. Persiani eran detti Saghi tutti gli Sciti da una parte di esti, e dicevansi

Plin. lib.6. Aramei altresi dagli Antichi; onde disse Plinio: Persa Scythas Sacas universos appellavere a proxima gente: Antiqui Aramaos: e dimostrò Giusti-Justin. lib.2. no con Trogo, che la gente degli Sciti (i quali oggidì tutti sotto il nome de' Tartari si comprendono) sia sempremai stata creduta antichissima.

5. Due Città col nome preso da Giano, le quali furono nella Giudea , e nella Palestina sono nella Sagra Scrittura nominate, cioè Janune Josuè cap. 15. nel libro di Giosuè, e Jamnia in quello de' Macabei, e non altro Giano, Macabeor.lib.

che Noè, conobbero quei popoli.

Ristauratore del genere umano su Noè dopo il Diluvio;e si legge nel-Ecclesiastic. l'Ecclesiastico: Noè inventus est perfectus, justus, & in tempore iracundia factus est reconciliatio. Ideò dimissum est reliquum terra, cum factum est Diluvium: Testamenta seculi posita sunt apud illum, ne deleri possit diluvio omnis caro. Fu anche Noè l'Instruttore, e come Adamo ne' principi del Mondo su di tutti gli Ulomini il Dottore e Maestro; così su egli in quella età dopo il Diluvio il Filosofo, e'l Teologo; anzi di lui disse Dio nella Genesi: Iste consolabitur nos ab operibus, & laboribus manuum nostrarum in terra, cui maledixit Dominus: perchè col mezo di Noè dovea

Genef.5.29.

cap. 17.

2.cap.12.

44.17.

la Terra purgare colle acque ; egli, e i suoi posteri conservare l'uman ge-

nere; ed egli ancora trovar l'arte di arare la terra; perchè fatta sterile per lo peccato, bisognava, che con fatica, e cultura producesse i suoi frutti.

6. Dicono anche gli Ebrei, che Noè vide, e sperimentò tre Mondi, cioè quello prima del Diluvio, l'altro nell'Arca, e'l terzo dopo il Dilu-P. Laurent. 3 vio, come afferma il P. Lorenzo da S. Francesca. Due ne spiega Arnobio, S. Francisc. in cioè il passato, e'l presente, in cui siamo dopo il Diluvio. Fu pure det- Genesacap.9. to Zus, quasi porta del primo, e del posterior Mondo: però da' Greci era detto Xifuthus, come diffe S. Cirillo . Noco altresi l'appellarono; effendo 6 contra Genloro uso, per meglio ornare gli scritti a diletto de' lettori, mutare i nomi, tes. Cyrill. lib. I. come av verte Giuseppe Ebreo.

7. Quanto si scrive di Noè, tutto è a Giano attribuito; poicche contraJulian. gli Antichi adorarono Giano, come Dio della pace (come fu Noè media- bræus Antig. tore tra Dio, e l'Uomo) coltivatore della giustizia, e della santità; difen-Judaic. Aib, Lo sore dell'innocenza, Provvisore de' beni, estirpatore de' vizi, ed ancor cap. 1.1.

primo Sacerdote. Fu celebrato come autor dell'agricoltura, coltivator della terra, ed inventore del vino; onde a Giano le primizie offerivano: benchè i Greci anche a Bacco l'invenzione attribuirono; essendo stato loro costume di usurparsi la gloria degli Antichi; onde disse Lucrezio:

Omnia, que veteres Grajum cecinere poete Sunt procul à veraci animi ratione repulsa.

Saturno ancora, ed Osicide surono inventori dell'agricoltura, e del vino creduti; ma l'arte più tosto questi migliorarono, o nuovi infrumenti, o nuovi modi aggiugnendo a quelche Giano avea insegnato; però di Saturno disse Macrobio: Redegit in melius ferum illud, & rudem hominum victum.

8. Con due faccie figurarono Giano i Latini, una di dietro, con cui mirava il tempo passato; e l'altra avanti per lo tempo presente, e così anche lo pinsero i Greci; benchè poi nell'età, che segui, con tre, o quattro faccie scioccamente pur lo dipinsero. Ateneo Autor Greco, da Dragone di Gorcira, or detta Corfù ricavandolo, così scrisse di Giano. Ja- pnosoph. num fama est bifrontem fuisse: altera facie posteriore, altera anteriore, Janum flumen, Janumque Montem ab eofuise nominatum, quod in co monte cyr. lib.de lahabitaverit, coronas illum reperisse, navigia, rates, numum arcum ab eo pid. primum signatum, qua ratione Civitates in Gracia multa, Italia, & Sicilia monetam cudunt, impressa bifronti facie, & bicipite; & ex altera parte vel rate, vel navigio, vel corona; e veramente Noè fu l'inventore de' Navigj, perchè fu il primo a fabbricar l'Arca per lo comando di Dio, la quale a guisa di Nave galleggiava sopra l'acque del Diluvio.

Macrobio ancora altre cose scrisse di Giano, dicendo: Mythici referunt regnante Jano omnium domos religione, ac sanctitate fuisse municas; turnal. lib. to ideired ei divinos honores esse decretos, & ob merita, introitus, & exitus cap. 9. adium eidem confecratos. Xenon quoque primo Italicorum tradit Janum in Italia primum Diis templa fecisse, & ritus instituisse Sacrorum: ided eum in sacrificiis prafationem meruisse perpetuam. Disse altresì Fabio Pittore ne' frammenti, che si trovano, i quali riferisce l'Autor delle Giunte alla Mitologia di Natal Conti, che non si mostra Anniano; Jani atate nulla erat Monarchia, quia mortalibus pectoribus nondum haserat ulla re-

Athen. Di-Draco Cor-

Macrob. Sa2

Si Lus

SHAR-

#### 34 Idea dell'Istor.d'Ital. Letter.di Giacinto Gimma Tom. 1.

gnandi cupiditas: Principes, quia justi erant, or religionibus dediti, jure, babiti Dii, & dicti. Vinum, & far primus docuit Janus at Sacrificia, 61 religionem magis, quam ad asum, o potum. Primus etiam aras, o pomaria, & sacra docuit, & ob id illi in omni sacrificio perpetua prefatio

pramittitur, farque illi, & vinum primò pralibatur.

10. Dopo avere Macrobio stesso spiegato, che su Giano creduto essere Apolline, e Diana, ed altre cole di lui narrando, affermò, che lo chiamavano Janum Geminum, Janum patrem, Janum Junonium, Janum Confivium, Janum Quirinum, anum patultium, & Clausium: cioè Geminum, perchè fu stimato Diana, ed Apolline: Patrem quast Padre de' Dei: Junonium, per lo mele Januario, che appelliamo Gennajo, il quale fu da Giano così detto, ed a lui consecrato; e perchè su a lui assegnato il principio di ogni mele; peichè furono in ditione Junonis omnes Kalenda: e Varrone, scrisse, che a Giano dodici altari per li dodici mesi surono consagrati. Lo dissero Consivium à conserendo, i dest à propagine generis humani, qua Jano autore conseritur. Quirinum, quasi bellorum potentem, ab hasta, quam Sabini curim vocant, con cui li dipingeva: Patultium, & Clausium, quia

bello valva ejus patent, pace clauduntur.

11. Il Vossio contradittore dell'Annio anche afferma, che Giano degli Antichi sia veramente Noè, così scrivendo, quando del Diluvio di Deucalione egli dice: Ex hoc Diluvio Deucalionis, quod plane idem, ac Noachium, profluxit & fabula de Jano bicipiti, qui historialiter non alius eft, quam Noemus. Distintamente descrive il Diluvio dello stesso Deuca-Lucian. lib.de lione Luciano, ed afferma averlo udito dal racconto de' Greci. Narra le cagioni del Diluvio, e tutto quello, ch'è nella Genesi scritto, solo il nome di Noè in quello di Deucalione mutando, e soggiugne: Arcam quandam magnam, quam ipse babebat, impositis in eam liberis, or uxore sua, conscendit. Caterum cum ipse ingrederetur, venerunt eodem & apri, & equi, & leonum genera, o serpentes, aliaque quacumque tellure pascuntur, bina ex utroque genere cuncta. Ille autem recepit ad se omnia, atque ea ipsum haudquaquam lædebant: sed magna inter eos, sove ita dispensante concordia erat, unaque in arca omnes navigabant, quamdiu aqua superabat . Atque hac quidem de Deucalione Graci tradunt . Fu tenuto univerfale da' Greci quel Diluvio, però quando Ovvidio lo descrisse, finse, che così alla sua Consorte Deucalione dicesse:

> O Soror, o Conjux, o fæmina sola superstes Terrarum quascumque vident occasus, & ortus: Nos duo turba sumus, possedit catera pontus.

Che dalla Sagra Scrittura siano state le favole ricavate, i nomi alterando, come su costume de' Greci, non v'è alcun dubbio, e lo conferma Paolo Orofio, e le vere Istorie di Moise furon profanate da' Gentili. Così il vero Diluvio di Noè in quello di Deucalione mutarono: il lungo giorno di Gioluè nella caduta di Fetonte: la Torre di Babilonia nella favola de' Giganti: la Manna degl'Israeliti nell'ambrosia degli Dei : la peste del Deserto nella peste Romana: il Serpente di Mosè in quello d'Esculapio, e così altre favole, che ne' libri de' Poeti si leggono; e le Metamorfosi di Oy vidio da' libri di Mosè in gran parte furon tolte.

Varrolib. 5. Reru buman.

Dea Syria.

1.1513

四門門門 7

12. Non-

12. Non furon soli Ateneo, e Dragone di Corsù (come abbiamo dimostrato) i quali affermarono, che Giano abbia nel Monte di Roma abitato, da lui detto Gianicolo, come ancora il fiume; perchè gli antichi Latini ciò hanno più chiaramente descritto. Disse Virgilio, che nel Monte, ove è Roma, fu da Giano anche la sua Città fabbricata, onde cantò:

Hac duo pratereà disjectis oppida Muris Relliquias, veterumque vides monumenta virorum. Hanc Janus pater , banc Saturnus condidit urbem , Janiculum buic , illi fuerunt Saturnia nomen.

Solino pur disse: Quis ignorat vel dictam, vel conditam à Jano Janicu. Solin. cap. 3. lum: ed Ovvidio ripetendo l'uso delle monete colla figura della Nave, e Ovid. Fafter. de' due capri riferite da Ateneo, fa dire dallo stesso Giano.

Ipse solum colui , cujus placidissima lavum Radit arenosi Tybridis unda latus .

Hic, ubi nunc Roma est, incadua sylva virebat, Tantaque res , paucis pascua bubus erat .

Arx mea collis erat , quem vulgus nomine noftro Nuncupat hac atas, aniculumque vocat:

Di questo Gianicolo fa pur menzione il Vossio, concedendo esser certo, che sia stato da Giano abitato, mentre dice: Pro eadem opinione est, quod Theolog. Gen-Latium (ubi Janum cultum effe constat, unde & parti veteris Roma no- til. lib.s. cap. men erat Janiculi) Oenotria tellus vocabatur. Così concedendo il Vos- 17. sio, che Giano sia stato Noè, concede ancora, che Noè abitò nel Monte di Roma; il quale conserva ancor'oggi l'antico nome di Gianicolo, ed è diviso in Monte aureo dagli Scrittori, e dal volgo appellato Montorio in Trassevere dal color delle arene, di cui abbonda; ed in Vaticano Martinel. Roin Borgo, così detto da' Vaticinj, che i Romani vi prendeano, come affer ma Ricercat. ma il Martinelli, dove è la Basilica di S.Pietro.

12. Narra pure Macrobio, che Giano regnò in Camese. Regionem istam, que nune vocatur Italia, regno Janus obtinuit, qui(ut Hyginus Protarcum Trallianum secutus tradit ) cum Camese aquè indigena terram banc ita participata potentia possidebat, ut Regio Camesene, Oppidum Janiculum vocitaretur. Post ad Janum solum regnum redactum est, qui creditur geminamfaciem pratulisse. Segue poi a narrare, che regnò eziandio con Saturno lo stesso Giano, e che avendolo alloggiato, gli diede parte del Regno, e adorò come Dio, perchè a lui integnò molte cose, ed assai aggiungono i Poeti, e Virgilio, affermando, che Saturno mostrò la coltura de' campi, e'l modo di formare il vino dalla vite, ed altre cose, che Boccacc. Gelegger si possono appo il Boccaccio, Natal Conti, il Cartari, ed altri, che nealog. degli . le favole con diligenza hanno esposto. Lionardo Aretino nella sua Aquila volante, che stampò nel 1508 scrive ancora di Giano primo regnante Natal. Comit. d'Italia, che ordinò il popolo a vita umana, l'ammaestrò nella coltura Mytholog. della terra, e che fece Gianicola, e dice della venuta di Saturno, come mag. l'ha detta Macrobio. Così Polidoro Virgilio afferma, di Fauno scrivendo, Dei. che in Latio eodem Lactantio autore Saturno avo sacra constituit. Quidam

Virgil. 6.

Eneid.

Fioravant. nel suo sito.

Macrob.Saturnal. lib. 1.

Cartar. Im-

Polid. Virg. scribunt ante Faunum imperasse Janum, ac Deorum cultum demonstrasse; De lib.1.cap.5.

### 36 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

e ripetono lo stesso tutti gli Scrittori, che delle antiche memorie de' Romani hanno scritto. Sono però quelle favole tutte de' Gentili, inventate per l'ignoranza, e per l'antichità delle cose; poicchè su veramente Noè il padre e maestro delle genti, ed abbiamo dalla Scrittura essere stata sua l'invenzione del vino; anzi essendo egli stato Uomo santissimo, e della vera religione maestro, dando a Saturno gli onori divini, non potea inventar l'Idolatria.

Diodoro di Sicilia, ed altri ancora stimano, che Giano prima di Saturno signoreggiasse que' luoghi sedeci anni, e poi in due parti dividendo quel popolo, una parte di llomini scelti sia stata detta de' Gianigeri secondo il nome del Re loro Giano : l'altra degli Aborigini, quasi

abhorrenda gens, come narra il P. Coronelli.

P. Coronell. Bibliot. Unin. Tome 1. cart. 5.396

Varro de lin= gua latin. lib.5.

Cic. 2. de legib.

Genef. 10.

Postell. de E-

pag. 60.

15. Vuole Leandro Alberti, che quel Saturno sia stato Sabazio Sangne, così detto in lingua Sabina, ed Etrusca, che risponde in latino, Saturnus, Sanctus, filius, semipater, e che su quello Saturno, o Sabazio Caspio, e non Greco posto da Giano per Signore del Lazio; ande su nominara Saturnia Capitolina quella regione, ed il Lazio da lui, che signoreggió, come Varrone dimostra. Diodoro Siciliano fa questo Sabazio fi-Diodor. Sicul. gliuolo di Giove, e di Proserpina, e Luciano nel Concilio degli Dei ne fa menzione fingendo, che Momo dica: Atqui o Juppiter, Attisille, & Coribas, & Sebazius, unde nobis tandem accersiti veniunt? Lo nomina pur Cicerone dicendo: Novos Deos sio Aristophanes vexat, ut apud eum Sabazius, & quidam alii Dii peregrini judicati è Civitate ejiciantur. Stimano alcuni essere stato quel nipote di Cam, e figlinolo di Cutzo nominato Sabatha nel Genesi.

Furon molti i nomi, con cui fu Noè appellatore Guglielmo Postello truriæ Ori- fa menzione di un suo trattato, dicendo: Antequam Syriæ partes invisegin. Inflitut. rem memini me Commentatiunculam de Noachi nominibus, & de ea fide . que fragmentis Berosi haberi debeat, nostro Giambullari (magis excitandi, quam tanta eruditione Virum docendi gratia; boo enim effet Sus Minervam scripsise) in qua tractatione puto me de istis egisse nominibus.

16. Gallo fu sopranome anche di Noè, che in lingua Aramea, innondato, o dalle onde scampato significa; e così anche furon detti i figliuoli di Noè, e quei che l'Italia popolarono, ove la lingua Aramea fu

portata, che fu la prima da' primi popoli usata, che furono gli Etruschi. Solin, cap.7. Questi Galli furon detti Umbri da' Greci, e ne fa menzione Solino, Icrivendo dell'origine delle popolazioni d'Italia, ove dice: Gallorum vet erene propaginem Umbros effe Marcus Antonius affeverat : eofdem, quod aquofa cladis imbribus superfuerunt, Umbros Grace nominatos. Osletva il finto Didimo, che questi antichi Galli non furono i Galli Celti, che nell'Italia non vennero, se non molto tempo dopo, condotti dal Re Brenno: e Diodoro Siciliano scriffe, che i Galli, e la regione appellata Gallazia, furono così dette da Gallato figliuolo di Ercole Egizio, natogli dalla fighuola del Re de' Celti, che si dissero poi Galli, corporis magnitudine ultrà natura modum, decoreque excellenti, la quale si accoppiò con Ercole, quando di Spagna passò nell'Italia a liberarla da' Tiranni. Fu opinione

del Bodeno, che si dicessero Galli dalla voce Ovallones, o Guallones, che

Diodor. Sicul.lib.6.

sgnifica appo loro viaggianti, e girabondi, dall'andar vagando con por tar guerre, ed acquistare imperi, e piantar Colonie, volendo, che per tutto si sieno i Galli seminati co' i dominj. Ma ciò nega lo stesso sinto Didimo, perchè non è opinione fondata con qualche autorità; e perchè tal nome essi stessi imporsi non doveano, come di poco onore in quei tempi, per li danni affai gravi, che recavano; siccome eran quei Galli poco religiosi tenuti, de' quali scrisse Cicerone: Tantum à caterarum gentium more, ac natura dissentiunt, quod catera pro religionibus suis bella Tom. 1. Orat. suscipiunt, if a contra omnium religiones. Illa in bellis gerendis à Diis im- pro M.Fontemortalibus pasem, ac veniam petunt : Ista cum ipsis Diis immortalibus jo. bella gesserunt. Ha sunt nationes, qua quondam tam longe à suis sedibns, Delphos usque ad Apollinens Pythium, atque ad Oraculum Orbis terra vexandum, ac spoliandum profecta sunt : e seguita a narrare, che lo stesso avrebber fatto al Tempio di Giove Capitolino, che assediarono, se salirvi potuto avessero, e che a' suoi tempi usavano ancora l'uso crudele di sagrificare gli Uomini, e ciò ripete ancora Giovan Ravisio Testore Francese. Ma se privi di Religione surono gli antichi Galli da Cicerone biasimati, assai religiosi divennero poi ne' tempi, che leguirono, ed a noi più vicini, che ora Francesi si appellano; anzi così della Religione, e della Chiefa difensori, che Difensor della Chiesa Romana fu dichiarato Pipino il Piccolo, Re di Francia dal Pontefice Stefano nell'anno di Cristo 754. e Carlo Magno (uo figliuolo (come scrive Pier Mattei) ricevè dal Papa il sopranome di Cristianissimo ereditario a' suoi successori con gloria della loro Nazione; oltrecchè al dire del Vallemont, i Francesi sono Germani Borbone. nativi, e Franco nella lor lingua Libero, o come altri dicono feroce, indomito lignificava.

17. Scrisse Leandro Alberti (benchè sia creduto Anniano) che abbia le Monarchie questa Provincia d'Italia il suo principio così di tempo, come di popoli assai nobile nell'aureo secolo sotto i Principi Giano, Camese, e Saturno part. 6. cap. 3. Fenici, riputati Saggi, e Dei dagli Antichi ; e che sia stata la prima nazione, che dopo il Diluvio mandasse per lo Mondo abitatori, come disse Catone nelle Origini. Diffe, che quella parte dell'Italia, che fu da Gomero abitata, fu detta Gomera, avendo quello nella stessa regnato, e riferisce una Cronica antica, la quale tratta di molte Città dell'Italia, in cui li legge: Post universale Diluvium ducenti vigintiquinque annis maxima multitudo hominum in hunc tractum (nunc Italiam dictum) sub Ducibus Bono, Tubal, Cambife, Hespero, Vessione, Ligone, & Circeo cum uxoribus, & filiis adnavigavit; e dubita, che quel Cambise sia stato lo stesso Camele, e questo credon molti seguaci di Annio, che sia stato Cam figliuolo di Noè, di cui varie cose raccontano, delle quali come sospette di falsità qui abbiamo tralasciato. Non dubita lo stesso Alberti della venuta di Noè nell'Italia, e delle sue Colonie, e ciò molti anche provano, ed atteflano, cioè Nauclero, Irenico, Funzio, Munstero, Postello riferiti dal Mide P.Jacob. Mid. dendorpio, il quale anche prova, che non solo Noèco' i suoi nipoti vi dendorpius porto le Colonie; ma che gli stessi v'insegnarono la Fisica, l'Astrono-S. J. De Acad. mia, la Teologia, e tutte le dottrine. Lo stesso afferma della Sicilia, che totius Orbis. ricevè pure le buone lettere da' nipoti di Noè, che l'abitarono; e ciò sta- lib. 3.

Cic. Oration.

Ravi. Textor in Officine tite Populorum mores de.

Piet. Mattei Genealog.della Casa

Vallemont Element. delnovel. Tom.2.

. ...

### 38 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

18. Dell'antichità di Salerno scrivendo Antonio Mazza disse: Note

Valguarnera biliscono eziandio Mariano Valguarnera, ed Agostino Inveges, che dat-De Orig. Pa- l'eruditis. Mongitore sono riferiti. Altri ancora lo stesso confermano. cioè Crisostomo Miliani nel Sommario Istorico stampato nel 1590. Frannormi. Inveges To. celco Sanfovino nella Cronologia, Fedele Onofri nel Fioretto delle Croni-1-Annal. Pa. che, e di questi, che sono seguaci del Beroso, e di Annio può formarsi un normit. lungo Catalogo.

Antonin.

lernit.

91 1 1

Mongitor. in autem in Italiam proficiscens anno 1765. post Diluvium 119. in Latio ver-Biblioth. Si- Satus est, ut Marcus de Frata in Dial de Nobilit ac Bernius lib. 3. Antiquit. asserunt. Porta le parole di Michele Zappullo, che nel Compendio delle Ant. Mazza Storie di Napoli lasciò scritto: Fu Salerno edificato da Sem, come si legge De Reb. Sa-nell'Officio particolare di quella Chiesa approbato da' Sommi l'ontefici, e nelle Croniche di quella Città: e che nella Festa de' Santi Martiri Fortunato, Cajo, ed Anthes nella Chiesa della stessa Città si canti nella Sequentia della Messa: O Salernum Civitas nobilis, quam fundavit Sem. Ciò prova maggiormente, che Erchemperto Istorico Longobardo Salernitano i latini libri, i Caldei, e i Greci avendo letto, non potendo trovar l'origine della Città, conchiuse, che quella sia stata antichissima, e che l'Arcivescovo Guglielmo nell'Istoria della Guerra Sagra lib. 18. cap. 4. scritta 400 anni prima di lui, confermò, che la Città era antica. Riferisce altresì le parole della Cronica dello Studio di Salerno, composta dal Rabbino Elino, che fu il primo ad insegnar nello stesso la Medicina in Ebreo idioma, cioè: Hic significatur, qualiter quidam Sapiens invenit Historiam, quando Civitas Salerni constructa fuit per Sem filium Noè, quando idem Sem venit ad partes hujus Regni, & ipse vocavit Apuliam, quasi Vapuliam à vaporibus terra; ideòque fuit vocata Apulia. Et ipse Sem fecit quinque Civitates nomine suo incipientes per literam S. Prima fuit Sipontum, secunda Samnia, qua nuncupatur Beneventum, tertia Civitas Salernum fuit: quarta Surrentum, quinta fuit Sena vetus, qua in partibus Tuscia est. Stima finalmente, che sia stata edificata da Sem, e poi accresciuta da Sale figliuolo di Arfassad, pronipote di Noè, e che da lui abbia preso il nome, e ciò pur crede il Gattula. 19. Visse Noè dopo il Diluvio 295 anni, e si legge nella Genesi: Vi-

Genef. cap. 9.

xit autem Noè post Diluvium trecentis quinquaginta annis: & impleti sunt omnes dies ejus nongentori m quinquaginta annorum, & mortuus est. Negli anni dopo il Diluvio fu grande la propagazione fatta degli Ulomini, succedendo la generazione con fecondità abbondevole per la bene-Philo in lib. dizione data da Dio a Noè, ed a' fuoi figliuoli. Filone Ebreo diffe, che pri-Antiq. Biblic. ma di morire Noè, numerò tutta la gente da lui propagata per lo spazio di 350 anni, e che trovò cento quaranta mila duecento e due figliuoli, e nipoti discendenti di Giafet; oltre le donne, e i fanciulli: da Cam duecento quarantaquattro mila, e novecento: da Sem più pochi; parendo però, che in quel libro mancano alcune cifre de' posteri di Sem. Fatto Sixt. Senens. però di tutti il computo, vide novecento e più mila llomini da se procreati; ma per molte cagioni è quel libro d'incerta fede, come vuole Sisto Sanese, e'l Possevino; stima credibile però Cornelio a Lapide quel numero, anzi minore del giusto; perchè secondo Diodoro, Nino sondò la

lib. 4. Bibliothec. in Phi-2012.

Diodor. lib.3.

Monarchia degli Assir), ed avea nel suo esercito un millione, e seicento mila pedoni, e duecento mila foldati a cavallo; diecemila e feicento carri falcati; e per lo contrario Zoroaste Re de' Battriani contro Nino avea l'esercito di quattrocento mila. Sicchè tutto questo gran numero di llomini potea vedere Noè padre di tutti, nè è maraviglia, perchè tutti alla

generazione attendeano.

05/

20. Filone stesso affermò, che Noè seguita la procreazione, e fatta la divisione a' figliuoli, gli condusse ad abitarle, e vuole, che usci dall'Arme-lib. De multinia a condurre le prime Colonie l'anno 131. dal cessato Diluvio; ed alcu-plicato ni Ebrei appo Cornelio a Lapide voglion, che Noè dall'Armenia ritornò nell'antica patria, cioè a' luoghi vicini a Damasco, e che ivi fondò il Regno, e'l Ponteficato di Salem, che diede a Sem. Alfonfo Vigliegas nel- Vigliegas Vila vita di Noè scrisse coll'autorità di Beroso, che lo stesso Noè mori nel- te de' Patriarl'Italia. Crisostomo Milliani nel Sommario Istorico raccolto dalla Bib- chi. bia, da Flavio, da Egefippo, e da altri, e stampato nel 1590. dice esser parere di molti, che Noe sia sepelito dopo la sua morte a piè del Monte Sommar. Isto-Gianicolo. Bartolommeo Dionigi da Fano nelle sue Istor. Memorabili del Mondo, scrisse, che fu da Razueni sepolto alle radici d'uno de' Settecolli, ove fu poi Roma, che dal suo nome fu chiamato Gianicolo, e che dopo la sua morte quei popoli un Tempio gli fabbricarono colla statua di due faccie, una dinanzi, l'altra di dietro per dinotare, ch'egli avea due età vedute, una prima, e l'altra dopo il Diluvio. Fedele Onofri nel Fioretto delle Croniche affermò, che nella Città di Viterbo fabbricata da Giafet, vi è un luogo, che si chiama la Sepoltura di Noè. Dubita il P. Middendorpio, se Noè per conservare la vera Religione, e governare giustamente i costumi degli Ulomini sia venuto nell'Italia prima della Confusione delle lingue per la Torre di Babilonia, o dopo; e se dal principio abbia seco portato nell'Italia sapeto suo figliuolo, e poi mandatolo nell'Asia. Altre cose scrivono intorno i fatti di Noè, le quali tutte tralasciamo, perchè sono di dubbia fede; ma nel seguente Cap. riferiremo alcune, che appartengono alla propagazione delle Scienze nell'Italia non per mantenerle e difenderle; ma per non tralasciare le notizie di quelche gli Autori hanno scritto. han li mabienti ado caraba T

1 21. Vide Noè il Regno degli Affirjincominciato da Chus, come di P. Laurent. à ce il P. Lorenzo da S. Francesca, e la Monarchia de' medelimi fondata S. Franc. in du Nemrod, detto anche Belo, e Giove, che fu figlinolo di Chus; poic- Genes. 9.num, chè quel Regno incominciò dall'anno 745 di Noè, e la Monarchia nel- 700 l'anno dello stesso 815. del Mondo 1922. e del Diluvio 276. Vide ancora la Torre di Babilonia fatta da Nembrotte nel principio del suo Regno (come anche afferma Cornelio à Lapide ) e vuole Cedreno, che furono occupati a fabbricarla 43 anni per ridurla all'alrezza d'una leuca. Essendo da' figliuoli di Noè cresciuta la moltitudine delle genti sparse per tut: to il Mondo, ed i vizj anche cresciuti, suron fatti arroganti da Nembrot ad isprezzare Iddio; ed egli essendo animoso e gagliardo, alla sua tirannia ridusse i parenti, come dice Giuseppe Ebreo; e temendo ancor gli llomini, che di nuovo mandasse Dio nella terra il Diluvio, incominciarono ad innalgar la Torre, per cui segui la divisione delle lingue un

3 8 11/2

40 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

pena dell'ardir loro, e l'uno dall'altro separandosi per la varietà del parlare, di varie Nazioni furon l'origine, che in vari luoghi abitarono, secondo le lingue diverse delle settantadue generazioni, quindici d'Giafet, trenta di Cam, e ventisette di Sem. Osservò anche Noè, che quasi tutti i suoi posteri alla Idolatria inchinavano; ancorchè secondo Episanio abbia ricevuto da' suoi figliuoli il giuramento di mantenere il vero culto di Dio, e la scambievole concordia: vide pieno di Ulomini empi il Mondo, e ne pianse; e scrive Saliano, che gli ottimi de' figliuoli ebber cura con somma religione de' suoi funerali, e posero al sepolero l'Epitassio, ch'era il Compendio della Vita.

Degli Antichi Etrusci, e delle Scienze loro, e dominio nell'Italia.

### C A P. V.

L'Antichissima Etruria fu anche detta Lazio, ed Enotria da Giano, come dice Leandro Alberti, che tre Enotrie distingue, cioè l'antichissima, che il Lazio, e l'Etruria abbracciava: la seconda era la Puglia, detta Enotria altresì da Enotrio Greco d'Arcadia; la terza era quella de' Sabini, così appellata da Enotro Re loro, di cui fa menzione Varrone che vuole così anche esser detta da' buoni vini L'Etruria, ch'era pur parte dell'Enotria, avea dodici Città o Dinastie, dette ancor Prefetture e Principati, che tenevano i propri Principi o Re, appellati Lucumoni in Etrusco idioma, de' quali uno a tutti comandava al dir di Servio; e ciò per giro si facea; acciocchè il supremo comando ad ogni Dinastia toccasse. Eran comprese le dodici Città, come afferma il Chiarifs. Monf. Giusto Fontanini tra'l Monte Appennino, il fiume Tevere, e'l mare Tirreno, ed in ciò gli Autori convengono; ma poi nello Rabilire le Città apertamente discordano. Scrisse di queste Dinastie M. Podiano chiamato dottiffimo dal P.Middendorpio, le sue parole riferendo, e'l di lui attestato di aver tutto raccolto dagli antichissimi Annali d'Italia, e dalle Croniche dicendo: Noa, quem antiquitas Janum vocavit, post universale Diluvium in Italiam profectus est, lavam Tyberis ingressis, Coloniis duadecim, five pagis hoc situ, qui Umbria vocatur, positis. Vicum deinde in his collibus adificavit, & auguriis, & illorum temporum ferebat ratio, nomine indito Turrena Augustalis, sive principalis, Statuitque, ut ad certum nova Luna diem buc ad se, tanquam ad Caput, O Regem singularum Coloniarum Lucumones , sive Prasides accederent .

Roselle, Tarquinio, Cere, Orta, Falerio; ma per togliere poi ogni confufione dimostra essere se togliere poi ogni confufione dimostra essere state le tre Etrurie antiche, e che ognuna compren-

Fontanin.
De Antiquit.
Horta.

dea dodici Dinastie da' propri Re governate. Era la prima tra'l Monte

Appennino, e'l mare Tirreno: la seconda detta Circumpadana, ed anche Nuova, secondo Servio avea per capo Bologna, il secondo luogo si dava ad Adria, il terzo a Mantova, a cui volle Virgilio dare il primato. La terza fu nella parte d'Italia poi detta Campania, di cui secondo Strabone, Capoa era capo. Fa anche vedere, che gli antichi abitatori del paele co' i popoli da altra parte venuti si mischiarono, cioè co' Lidi dell'Asia. nella Italia passati, i quali furon poi detti Tirreni.

3. Narra Leandro Alberti, che Annio nell'Instituz. 2. degli Equivoci dice esser passato nell'Italia Turreno co'i Lidi, e che si fermò in quel luogo, che nominò Etruria Regale facendola Capo di quattro Città già fabbricate da Giano, o da' suoi compagni, le quali erano Longola Tussa, Vetulonia, Turrena Vulturena, ed Arbano, e che si affatica nella qu. 16.e 20. a provare, che la stessa Vetulonia fosse la Città Augustale, ove ragunar si doveano i Capi delle dodici Città, e Colonie d'Etruria in certi giorni della nuova Luna per fare a Giano riverenza (contro quel che dice di Perugia il Podiano ) e che poi tre di quelle Città furono circondate d'una muraglia dal Re Desiderio, e che ciò si vegga dal suo editto scritto in una Tavola d'Alabastro in Viterbo, che dice: Revocamus Statuta Regis Ariftulphi contra Vetulones edita, ne lacus non Tyrensum, sed Vetulonum sit, qui lacus magnus Italia dictus est. Quia agea corum prius est Italia dictus ab ibi sede tali decreta, & ut suam Longbolam, non Longobardulam, sed cognomine sui ampliatoris Turreni terebum vocant, & ut sub uno muro cingant tria Oppida, Longholam, Vetuloniam, & Turrhenam Vulturniam, distam Etruriam totam Q. Urbens nostra adjectione panil. Dell' Viterbum pronunciant, ut Rhoda, & Civitas Balneoregium dici justimus armi de' ne-Permittimus pecuniis imprimi F.A.V.L. sed amoveri Herculem, & poni bil. part. 1. Sanctum Laurentium, sicut fecit Roma, & Bononia.

Stima vera questa opinione di Annio l'Alberti per quelche nell'Editto del Re Desiderio si contiene, cioè, che fossero quivi quelle quattro Città, e poi tutte di mura intorniate, e nominate Viterbo, il che in parte concede il Volaterrano, che dice essere ivi stata Longhola, di cui Volaterran. Livio fa menzione; e che la stessa Longhola si scrive coll' h, a differen-Commentar. za dell'altra Longola de' Volsci vicina a Terracina. Difende ancora, Urban. che questa Vetulonia sia distinta da quel luogo detto corrottamente Ve-Liv.lib.1.6 93 tulonio, e posto da Tolomeo al lido del mare di questa Regione. Afferma altresi non esser maraviglia che quelle Città sieno state così vicine; perchè in quei primi tempi, quando incominciarono gli Uomini ad abitare i paesi, faceano picciole Città a simiglianza delle contrade e Halicarnass. ville, che ora si veggono, come dice Dionigi Alicarnasseo; perchè le lib. 1. bista fabbricavan per loro sicurezza vicine; acciocchè da'selvaggi animali non Rom.

fossero assaltati, e per difendersi anche da' rei Ulomini. 5. Conferma ancora Giovan-Francesco Scoto nel suo Itinerario d'Italia quelche delle tre Città unite si narra, cioè Longhiola Tussa, Turrena Vulturna, e Vetulonia, che circondate di mura si dissero Viterbo; ed attesta, che l'Editto del Re Desiderio scritto nell'Alabastro si osservi nel pubblico Palazzo di Viterbo, ora Capo del Patrimonio di S. Pietro.

cap. I.

### 42 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

Cef. Crifpolti I-CAP. I.

Di Perugia una delle Città degli Etruscistima Cesare Crispolti, nella Perugia ch'ella sia stata edificata prima da Noè detta Giano col parere di molti Augusta lib. Autori, che descrive, che sono l'Alberti, l'Alicarnasseo, ed altri, allora, che venuto nell'Italia diedesi a fondare Città ed introdurre leggi, costumi, e popoli, come riferiscono Ateneo, Macrobio, Plutarco, Pier Valeriano, Virgilio, Cicerone, e Genebrardo; ed afferma ritrovarsi molti luoghi d'intorno alla Città col nome derivato da Giano, e nella Valle fotto le proprie mura della Città detta Valliano, vederfi qualche vestigio di un Tempio fabbricato nella Cima allo stesso Giano.

6. Era grande il dominio degli Etrusci in quei tempi , e come Si-

rad. I.lib.s.

gnori di tutta l'Italia gli dimostra Servio, il quale il detto di Virgilio: Sic fortis Etruria crevit : commentando, Icrisse: Constat Thuscos imperasse toti Italia usque ad fietum Siculum: poicche occupavano i luoghi dall'Alpi Rezie fino allo stretto di Sicilia, e dal mare: Tirreno al golfo Living De Adriatico . Tutto ciò più distintamente conferma Livio dicendo : Thuscorum ante Romanum Imperium late terra, marique opes patuere: mari supero, inferoque, quibus Italia Insula modo cingitur, quantum potuerint, nomina funt argumento, quod alterum Thuscum, communi vocabulo gentis, alterum Adriaticum mare ab Adria Thuscorum Colonia vocavere Italica gentes: Graci eadem Tyrrhenum, atque Adriaticum vocant. li in utrumque mare vergentes, incoluere urbibus duodenis terras, prius cis Appenninum ad inferum mare, posted trans Appenninum totidem, quot capita originis erant, Coloniis millist qua trans Padum omnia loca , excepto Venetorum angulo, quo sinum circumcolunt maris usque ad Alpes tenuere: Alpinis quoque en gentibus haud dubié origo est.

> 7. Somiglia il finto Ropaligero il governo politico degli Etrusci a quello degli Olandeli, i quali governano la loro Repubblica di diecesette Provincie unite, che appellano confederate, delle quali cialcheduna governa le stessa, e per li negozi pubblici, che a tutta la confederazione appartengono, manda i Commissarj all'Haja Città determinata per tale: affare eletra. Così gli Etrusci mandavano i Capi delle loro Provincie, che risedeano nelle loro proprie Metropoli, appellati Lucumoni, ch'erano come Principi, o Commissari, che i pubblici negozi trattavano, e si univano in un luogo, detto il Tempio di Volturna , uno de quattro Castelli, che poi formarono Viterbo, e nello stesso Tempio si facevano le loro assemblee, e ne fa menzione anche Livio: Consilia Etruria ad Fanum Vulturna habita fuere.

Livius Decad velibis.

8. Prova lo stesso finto Ropaligero, che aveano gli Etrusci la Sovranità, concedendo Regni, o la facultà di fondarvi Colonie, e lo cava da Solin. cap. z. Solino, che narra di Caco, il quale fu finto mostro da Virgilio, ed abitava nel luogo delle Saline così detto, ove poi fu la Porta Trigemina di Roma, e si avea un Regno nsurpato intorno a Vulturna, che però su fatto prigione da Tarcone Tirreno, ch'era uno de' Lucumoni, e consegnato a Megale Frigio collega di Tarcone fuggi; ma poi avendo ardito di maneggiar le sose, che gli avean conceduto in cambio delle leggi di quei di Arcadia, su ammazzato da Ercole de Greci, che ivi a caso si trovò Capitano. Così Virgilio nomina un Tarcone Principe degli EtruEtrusci che consegno ad Enea l'Esercito contro Turno, dicendo:

Cum sceptro misit , mandatque insignia Tarchon: Succedam Castris, Tyrrhenaque Regna capessam.

Stima, che nella stessa maniera concedettero a Romolo di fabbricar la nuova Roma, ne' luoghi della loro Repubblica, ove prima erano stati Caco, ed Evandro, e v'erano anche tre, o quattro Castelletti antichi, e quasi diroccati, cioè Roma vecchia (di cui parla Solino, fabbricata da Rome figliuola d'Ascanio, e nipote d'Enea) Pallazio, Vellia, e Germaglia, in cui aveano le abitazioni i nutritori di Romolo; onde dice Solino: Dictaque est primum Roma quadrata, quod ad aquilibrium foret posita. Ea incipit à Sylva, que est in area Apollinis , & ad supercilium scalarum Caci, habet terminum, ubi tugurium fuit Faustuli, ibi R omulus mansitavit, qui auspicato fundamenta murorum jecit. Narra Giultino, che il Justin. lib.23. Senato degli Etoli rinfacciò a' Legati Romani, ch'erano ladri, avendo fabbricata la Città nel suolo altrui : Quos autem homines Ronzanos esse ? nempe pastores, qui latrocinio justis Dominis ademptum Solum tenent. Bisogna dire però, che il suolo non era de' Latini, perchè guerra mosso gli avrebbero, per ricuperarlo, come per lo furto delle donne rapite, la mossero: ma era degli Etrusci, come i più vicini, de' quali era il Gianicolo in Vaticano, che poi parte di Roma divenne; e non solo la fabbrica della Città non impedirono; ma gli favorirono, ed onorarono. Narra anche Giustino, che Mitridate chiamò vili i Re de' Romani, perchè servi degli Etrusci: Pastores Aboriginum, aut aruspices Sabinorum, aut exules Corinthiorum, aut servos, urnasque Thuscorum, aut (quod honoratissimum 38. nomen fuit inter hos superbos, atque ut ipsi ferunt, conditores suos lupa uberibus altos: sic omnem illum populum luporum animos habere, inexplebiles sanguinis, atque imperiiadivitiarumque avidos, ac jejunos. Furono difesi i Romani da' Toscani, e quando su loro mossa guerra da' Ceninesi. dagli Atenatesi, e da Crustumini, gli Etrusci mandarono in soccorso Celio loro Capitano, che presidiò la nuova Città sul colle vicino al Palazio al lato sinistro, che perciò su detto il Monte Celio, come dice Varrone: Celius Mons dictus à Celio Veibeno, nobili Duce Thusco, qui manu sua ve- Ling latin. nit auxilio Romulo contra Latinorum Regem Acronem. Ciò conferma Servio sopra il quinto dell'Eneide, che scrisse : V arro R omuluna dimicantem contra Tatium, à Lucumoniis auxilia postulasse, & accepisse. Così Dionigi Alicarnasseo: Venit ad Romulum Lucumo, ducens auxilia Etruscorum ex urbe Solonio: e lo confermano ancora Properzio, Macrobio, ed lib. 2. Ovvidio, che degli apologi poetici vi frammescolano. 9. Dagli Etrusci furono anche date a' Romani le regali insegne, turnal. 1.

quali erano i fasci per lo scettro, i dodici Littori, le guardie pretoriane, Ovid. Fastor. il seggio eburneo, il manto purpureo, e gli altri ornamenti che essi medesimiusavano. Di tutto ciò se ne fa menzione dagli Autori; e dice Livio: Ethrusci ex duodecim populis comuniter Rege creato, singulos singuli populi lib. 1. Lictores dabant, & Apparitores, & sellam curulem, & togam pratextam. Diodoro Siciliano nel 6. ch'è l'ultimo de' quaranta libri, che a compire Diodor. Sicil. la sua Biblioteca dice aver composti in trenta anni, afferma, che Duces lib.6. Tyrrhenorum pluribus insignibus decorantur, Lictores illis, eburneam sel-

Juftinus lib.

Varro lib. 1.

Halicarnaff. Macrob. Sa-

Tit. Livius

### 44 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma. Tom. I.

Halicarnaff, lam, togam purpuream adjucientes. Dionigi Alicarnaffeo scrisse ancora: lib. 7. Antiq. Hetruscorum mos fuit quamque Civitatem suo Regi lictorem unum adde-Rom. re, qui cum fasce securim illi proferat : e narrando, che queste insegne mandarono gli Etrusci a Tarquinio Prisco, soggiugne: Nihil vetat Hetruscorum id esse inventum, primumque ab illis accepisse Romulum. Quemadmodum nunc Romani sceptra, & diademata dono mittunt Regibus, quando eis confirmant potestatem regiam. Sillio Italico dà anche a'

lib-8. de Bello Toscani l'invenzione di quelte insegne dicendo :

Bif.enas bæc prima dedit præcedere fasces, Punico. Et junxit totidem tacito terrore secures.

Livius lib. 1. e che sia in venzione de' Toscani, lo conferma Livio, il quale dopo aver detto, che Romolo se augustiorem lictoribus duodecim sumptis fecit: loggingne: Me haud penitet eorum sententia esse, quibus o Apparitores, o hoc genus ab Ethruscis finitimis, unde sella, unde toga, pratexta sumpta est, numerum quoque ipsum ductum placet, & ita babuisse Ethruscos. Macrobio, benchè falsamente dica essere stato in Roma il primo Tullo Ostilio ad usare tali insegne, quando altri Autori assermano esserne passato l'uso sino da' tempi di Romolo; pure ne dà l'origine a' Toscani, dicendo: Tullius Hostilius Rex Romanorum tertius, debellatis Hetruscis, sellam curulem, Lictoresque, & togam pictam, atque pratextam, qua insignia Magistratuum Hetruscorum erant, primus, ut Roma haberentur, instituit. Essendo però oscura l'origine di queste insegne tra gli Etrusci, si crede essere stata dallo stesso Giano introdotta, che da Ovvidio, il quale di lui cantò, così è finto a dire

Ipse tenens baculum dextra, clavemque sinistra

Landin Com-Horatii.

Edidit hos nobis ore priore sonos. ment. Ode 12, onde scrisse Cristofaro Landino a quelle parole di Orazio: An superbos Tarquini fasces, in tal forma: Eos duodecim primus Janus de lit in Olympo Etruria ad continendas recentes Colonias in aureis moribus. Silio Italico disse ancora, che si davano queste Insegne dalla Città Vetulonia, mentre cantò:

> Moniaque decus quondam Vetulonia gentis Bissenas bac prima dedit pracedere fasces.

con quelche abbiam riferito: e la stimano fabbricata da' Meoni, che secondo Virgilio, ed altri, furono tra gli Enotri, ed in quei tempi molte Città fabbricarono, e spezialmente Vetulonia, qual verso Annio spiega altrimente, stimandola prima edificata da' Lidiani. Pietro Marso, che espose Sillio, disse ne' citati versi: Non fine ratione dicit Vetuloniam dedisse ornamenta; quoniam erat Regia Regum Ethruscorum, & illarum Urbium Caput. Questi Commentari del Marso per opera del Torti furono stampati in Venezia nel 1482, per Eucario Silbero, quindici anni prima, che in Roma quei di Annio uscissero.

P. Midden-10. Nell'antica Vetulonia, dice il P. Middendorpio, che fiorì la dorpius Scuola Vetulonia, e fu la prima, che insegnasse le buone Arti nell'Ita-Academ. tolia; poicche portate dall'Etruria le Colonie a poco a poco, e moltiplicatius Orbis. te le genti colla religione, le stesse arti ancora furon portate, come Noè prima del Diluvio da' suoi maggiori, le ricevè, e le portò poi dopo il Di-

luvio. Della Sapienza degli antichi Etrusci, popoli dell'Italia i più antichi, e nati nel fecol d'oro, molti Autori fanno menzione ; e da' medelimi riceverono i Romani gli altari, i riti, e le divinazioni colle dottrine. Flavio Biondo scriffe, che ne' libri Etrusci, chiamati Rituali, come dice Blond. lib. 4. Festo, contenevansiil rito, ed il modo, come si fossero dovute edificar Rome Triuph. le Città, consagrar gli altari, e le chiese, distribuire le Tribu, le Curie, e le Centurie. Da quel luogo tutta l'Italia da' posteri di Noè prova Annio con più argomenti essere stata ammaestrata nella Fisica, nell'Astronomia, nella Teologia, nelle altre arti, e nella Religione. Afferma il Pontano, che tutta l'Italia dagli Etrusci, o da' Tirreni Tirrenia sia stata un tempo appellata, etanto gli Etrusci si affatigarono in quelle arti, che al lib. de Fer-Mondo tutto furono di maraviglia, ed anche a' Greci, come scrive il din. I. Reg. Rodigino. Al loro configlio i popoli nelle cole più difficili ricorreano, Neap. come Plinio, ed altri Scrittori attellano, e'l Senato Romano gli chiamava in Roma, se vedeano minacciati danni alla Repubblica per mezo de' prodigj : onde disse Cicerone : Majores nostri portentorum explanationes Ethruscorum disciplina contineri putaverunt : e soggiugne poco dopo: ruspic. Si examen Apum ludis in scenam venisset, Auruspices acciendos ex Ethruria putaremus. Cornelio Tacito scrivendo di Claudio, narra, che propo- Corn. Tacit. se in Senato di provvedere al Collegio degli Auruspici, che per negli, Annal.lib.6. genza non lasciassero perdere la più antica Scienza d'Italia, e nell'avversità della Repubblica essersi spesso fatto venire a posta, chi ristaurasse le cerimonie, meglio osfervate dapoi, e i principali Toscani da se stessi, o per ordine del Senato Romano aver ritenuto quest'arte, ed ampliatala

nelle famiglie. 11. Gli Etrusci, oltre la loro dottrina, aveano ancora il loro proprio carattere, e'l linguaggio, che niuna corrispondenza aveano con quelli de' Latini; e si crede, che la loro lingua sia stata l'Aramea la prima nell'Italia, e la stessa portata dall'Armenia, che a tutti era comune prima della divisione delle lingue. Livio, Plinio, ed altri Scrittori attestano, che aveano il proprio linguaggio, e le lettere; sinchè fatti soggetti a' Romani, riceverono la lingua, e i caratteri latini; onde Varrone ne' libri della Lingua latina spiega molte voci Etrusche accettate da' Latini . Scrive Livio, che gli antichi Romani facevano a' figliuoli in- Livius Dec. 13 segnar le lettere Toscane, come poi faceano imparar quelle de Greci; e lib.9. che il Consolo Q. Fabio quando portò agli Etrusci la guerra, condusse per esploratori quei Romani, che aveano imparata la loro lingua. Stimò Tacito, che gli Etrusci impararono a formar le lettere loro da Demarato di Corinto; ma Dionigi Alicarnasseo mostra, che le Città di Etruria in tempo di Demarato, che fu padre di Tarquinio Prisco, erano ben governate e disciplinate. Essendo dunque gli Etrusci più antichi di Demarato, aveano il proprio linguaggio, e le lettere; ed è credibile, che lo stesso Demarato abbia quelle riformate col mezo del Greco alfabeto. Si sono affatigati buoni Autori a mostrare qual sia stato l'antico alfabeto Toscano, ed alcuni han dato tre alfabeti diversi colla significazione loro, e sono i medesimi descritti dal Chiariss. Fontanini. Si rende invero difficile potersi leggere la lingua Etrusca per la diversità degli Alfabeti; Horta.

Fontanin. De Antiquitat.

### 46 Idea dell' Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma, Tom. I.

benchè vogliono, che si legga dalla parte destra alla sinistra; ma dubitano, se sia derivata dall'Ebraica o Aramea, o dalla Siriaca, o dalla Fe-

nicia, o dalla Punica.

12. Tre cagioni assegna lo stesso Middendorpio, perchè l'Istoria certa delle cose dell'Etruria sia stata oscura ne' tempi de' posteri; cioè perchè con vari nomi hanno chiamato Noè, e la sua famiglia per memoria de' passati benefici, per la dottrina, e per l'invenzione di molte ed ottime cose. La seconda, perchè i Greci troppo affezionati alla lode loro, come disse Catone, si usurparono molta licenza nell'oscurar le cose degli altri, ed attribuire a loro stessi l'origine di tutte le cose; onde per mezo dell'Eloquenza colle favole oscurarono ancora le verità. A ciò possiamo aggiugnere, che i Romani, a cui maggiormente appartenea tramandar le memorie degli Etrusci, come più intenti alla loro gloria, e fatti, niuna cura dell'altrui mostrarono. La terza cagione, perchè varie mutazioni, e gravissime rovine cagionarono la dimenticanza degli llomini, de' libri, e della verità.

12. Della ricchezza degli Etrusci antichi ne fa menzione Livio, ed altri più cose riferiscono; ma a noi è stato bastevole di raccogliere quelche finora abbiam riferito da Autori più accettati, per moltrare, che l'Italia sin da' primi tempi dopo il Diluvio è stata creduta Letterata; nondimeno alle stesse memorie diamo quella fede, e quell'autorità, che

alle cose antiche è dovuta, e patsiamo al tempo de' Greci.

Molti sono i popoli, che il Lazio hanno abitato, come gli Aborigini, gli Equi, gli Arungi, gli Ernici, i Rutuli, i Volsci, ed altri; molti ancora nelle altre parti dell'Italia; così diversi sono i Re, che l'hanno governata; però non convengono gli Autori nella raccolta de' Re di quei tempi; sì perchè sono oscure le cose di quella antichità, sì anche perchè in molti luoghi molti Re di picciolo stato regnarono. Intra suam cuique patriam de more R egnum finiebatur, dice Giustino: ogni famiglia dividendosi formava nuove abitazioni, e i Capi divenivano Re, che alle volte si sono col dominio dilatati; altre volte si sono estinti colle famiglie stesse; e per le guerre de' vicini: però sono molte e le Città, e le Nazioni di quei tempi antichi, e picciole altresì. Nella Giudea facendo Giosuè la divisione alle Tribu, a ciascheduna toccò venti, trenta, e più Città; e l'Anania dice, che l'Egitto nel tempo di Faraone numerava nel suo piano sino a mille Città. Il Doglioni nella Discendenza de' Principi del Mondo numera 31. Re d'Italia, da Giano, cioè Noè (come egli dice) nell'anno 1765, sino ad Enea nel 2788, e poi forma il Catalogo de' Re del Lazio di 26. cioè da Roma figliuola di Atlante Italo nell'anno 2336. ed altri undici fino ad Enea, e dopo gli altri fino ad Amulio nel Franc. Sanso- 3166, a cui segui Romolo; ed altri sei sino a Tarquinio superbo. Più dif-vin Crazalos susse distinto è il Catalogo di Francesco Sansovino, e mostra averlo vin. Cronolog. da più Scrittori raccolto, ed in buona parte da quelli, che delle cole di Mond. De rottoropo come da Messala Corvino, da Floro, da Bartolom-Roma trattarono, come da Messala Corvino, da Floro, da Bartoloinmeo Marliano, e da altri. Il Vallemont ne numera sino a diecinove, che regnarono per 543. anni incominciando da Pico figliuolo di Satur-

Anania, Fabe brica del Mo. dostratt.3.

lib. 2.

l'anno 3250. che ripose nel Trono Numitore suo Zio, e rinnovò da se stesso il Catalogo de' Re Latini col nome de' Romanig. Così altri Autori diverso numero di Re hanno descritto, ne' quali non possiamo trattenerci .

# Dell'Imperio, e della Sapienza de' Greci.

#### C A P. VI.

1. Il la Grecia uno de più nobili Regni dell'Europa, celebre così per l'armi, e per lo dominio, che per terra, e per mare pote stenderli nell'Europa stessa, e nell'Asia; come per le scienze e dottrina, di cui fu Madre e Maestra del Mondo tutto ne' suoi tempi Numerò per suoi Regni quelli de' Sicioni, degli Argivi, degli Ateniesi, de' Tebani, de' Micenei, degli Spartani, de' Corinti, de' Lidi, de' Macedoni, e dell'Epiro, de' quali Atene, e Sparta furono le due più celebri sue Repubbliche se dalla Macedonia usci la Monarchia de Greci fatta da Alessandro Magno, nella cui morte fu divisa ne' Regni di Macedonia, di Asia Minore, di Siria, e d'Egitto. Se celebre è la memoria di tanti fuoi illustri Capitani, che nelle guerre il lor dominio dilatarono, sono ancor di gran fama i suoi Legislatori, i Savi o Filosofi, e gli Artefici-Licurgo die le leggi agli Spartani; Dragone e Solone agli Ateniesi, Zaleuco a' Locresi "e Caronda a' Turi, popoli della Magna Grecia, e di sapienza, e giustizia eran tutti arricchiti.

2. Celebro l'antichità lette Savi della Grecia, che senza emolazione ed invidia tra loro nello stesso tempo fiorirono, cioè Talete Milesio, Pittaco di Mitilene, Solone Ateniese, Biante di Priene, Cleobolo da Lindo, Periandro da Corinto, e Chilone Lacedemonico; ma Laerzio vi aggiunse Anacarsi Scita, Misone, Chineo, Ferecide Siro, Epimenide Cretele, e Pilistrato. Mutò poi Pitagora il titolo di Savio, come dovuto al solo Dio, e dir si volle Filosofo, cioè Amatore della Sapienza; come poi gli

altri dotti Ulomini dir si vollero.

3. Si gloriavano i Greci secondo il cossume d'ingrandir le cose loro, di essere stati inventori delle Scienze, e delle Arti; e Laerzio stimò di perfuadere, che Philosophia non a Barbaris, sed a Gracis initium habuit, cujus & ipsume nomen Barbaram omnino refugit appellationem. Scrisse Tacito esfere stati primi gli Egizi ad esprimere i concetti dell'animo colle Annal.lib.6. figure degli animali; onde si fecero inventori delle lettere, che di là i Fenici padroni del mare le portarono in Grecia, acquistando gloria d'inventori di quel che aveano da altri ricevuto; ma che veramente sia comune opinione, che Cadmo portato dall'armata de' Fenici fosse a' popoli della Grecia ancor rozi autore di esse; benche altri dicono, che Cecrope Ateniese, o Lino Tebano trovalse sedeci forme di lettere, e Palamede Argivo ne' tempi de' Trojani quattro n'aggiugnesse; di poi gli altri, e spezialmente Simonide. Ma che l'origine delle lettere, ancorchè diverse di carattere sia più antica di quelle degli Egizi, non è pure da

Corn. Tacita

48 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

dubitarsi; poicchè i libri di Set, e di Enoc della famiglia di Adamo furono antichissimi.

Euseb.lib.9.& 4. Molto impararono certamente i Greci dagli Stranieri, e l'affer-10. De præ- mano Eusebio, Cirillo, Clemente, Giustino Martire, ed altri; poicche par. Evang. furono già stranieri i loro Maestri, cioè Talete della Fenicia, Zoroaste Cyrill. lib. 1. della Persia, Atlante della Libia, o della Frisia, Anacarsi Scita, Ferecide contra Ju- della Siria, e Mercurio Tremegisto dell'Egitto. Vuole Alcandi Arabo,

Clemens I. riferito dal Gelaldino, che Ermete Tremegisto, il quale fiori in tempo di Abramo, su Proseta, Re, e Filosofo, ed insegnò tutte le buone, e ma-Lucione le arti, e che da lui presero le cose loro Pitagora, Empedocle, Archiloco,

Justinus le arti, e che da lui presero le cole loro Pitagora, Empedocie, Archiloco, Martyr in Socrate, Platone, Aristotile, e tutti gli altri; ma v'è differenza grande di Paranes. ad opinioni, chi sia veramente stato il Tremegisto; altri Mosè dicendo, ed Gentes. altri il nome, e la dottrina ad altro attribuendo; e'l P. Chircher spiega Alkand. de quanti surono i Tremegisti, e quali i suoi libri. Non è però possibile, che

Sap. Veter.

P. Chircher tissimo in tutte le scienze, & eruditus omni sapientia Ægyptiorum, & obelisc. potens in verbis, & operibus suis; nè v'è pur cosa detta dagli Egizi, da' Pamphil.

Asta Apostol.

Caldei, da' Persiani, dagl'Indi, dagli Arabi, da' Greci, e da' Romani, che non fosse stata prima da Mosè insegnata. Così affermano i Santi Padri, che tutti i Gentili, ed antichi Filosofi da' libri di Mosè tolsero la loro dottrina, e si legge in Laerzio, in Plutarco, in Eusebio, ed in altri,

che molto apprese Anassagora dagli scritti di Lino, che su Mosè detto Prapar.

Prapar.

E-enim ipsum esse Mosen dicimus, Genesis autem Moses ea sententia exorsus est, ex qua operis sui Anaxagoram expressisse liquet: e Teodoreto afferma, che tolse ancora da Mosè certi lumi, e principio della verità. Ma Aristotile appellato Stagirita Mosaica Philosophia insignis hostis da Pier Severino Danese, disprezzò i sagri libri della Genesi, il suo Scrittore biasimando; perchè disse molto senza che'l provasse, come si ha dagli Autori da

Jo: Neviza.in Giovanni Nevizano citati; ricercando egli le prove a mostrare la CreaSylv. Nupt. zione del Mondo satta da Dio, perchè sosteneva con errore nella sua Filib.5.num.80.
Barba. in ca. lososia, e contro la sentenza di tutti i Filososi, che sosse stato il Mondo
proposuissi, col. ab aterno; non a modo di problema questo error disendendo, ma perchè
3. de Prob. la Creazione fortemente negava, come provano i Padri di Coimbra. Fu
Conimbrices. costume eziandio di tutti gli Uomini, ch'eran dotti tra gli Antichi, di
in Comm. pellegrinare a solo sine d'imparare, e l'attesta S. Girolamo dicendo: LePhys. lib. 8. gimus in veteribus historiis quossam lustrasse provincias, novos adiisse pocap. 2. qu. 3. pulos, maria transisse, ut eos, quos ex libris noverant, coram quoque viart. 1. in sin.

cap. 2. qu. 3. pulos, maria transisse, ut eos, quos ex libris noverant, coram quoque viart. 1. in fin. derent. Sic Pythagoras Memphiticos V ates, sic Plato Re optum, Ar-D. Hieron. chitam Tarentinum, eamque oram Italia, qua quondam Maona Gracia Paulin. dicebatur, laboriosissimè peragravit, ut qui Athenis Magister erat, Apotens, cujusque doctrinam Academia Gymnasia personabant, sieret peregrinus, malens aliena verecunde discere, quam sua impudenter ingerere. Platone stesso a menzione della buona Filosofia degli Stranieri nel Cratilo, nel Convito, e nell'Epimenide; e Laerzio narra i viaggi di Demo-

crito, e di altri Filosofi per gli Studj.

S. Riceverono dunque i Greci le Scienze non solo da Giaset ne' pri-

mi

ini tempi, da loro appellato Japeto, e fu il primo Maestro della Grecia; ma poi da altri Stranieri o colla voce, o da' libri, i quali o nella, lingua nativa erano scritti, o nella Greca tradotti, come stima Eusebio, che prima della Traduzione de' libri sagri fatta fare da Tolomeo Filadelfo. afferma essere già i medesimi nella Greca favella rivolti, anzi dice il Pererio, che Aristobolo Giudeo, detto il Peripatetico, fece il Commento a' hbri di Mosè per Tolomeo Filometore Re d'Egitto, e disse, che quei libri prima di Alessandro, e del Regno de' Persi, malamente erano stati in Greco tradotti, e che gli avean letti Pitagora, Platone, ed altri Filosoft . Dagli Ebrei le Scienze passarono agli Egizj , a' Greci, ed alle altre Nazioni, onde fioriron tanti, che sono chiamati Savi, o Sapienti da' Latini, come i Profeti o Sacerdoti dell'Egitto, i Caldei dell' Affiria, i Magi della Persia, i Druidi della Germania, i Ginnosofisti dell'Etiopia, i Bracmani dell'India, e i Filosofi della Grecia, de' quali fa menzione Strabone, e'l Pererio: ma questi sporcarono tutte le scienze colle vanità Astrologiche, colla Magia Demoniaca, e superstiziosa, e coll'Idolatria, come abbiam detto nella Storia Naturale delle Gemme . Favola è il li- Istor. naturi bro di Filostrato della Vita di Apollonio Tianeo, Stregone più tosto, che delle Gemme Savio, e narrando di aver quello cercato i Ginnosofisti dell'India per lib.1. cap. 16. imparare quelche non sapea, introduce discorsi di Stregoni, e di Maghi, con molta ostentazione il sapere di quei Filosofi celebrando e benchè finti da Filostrato si debban credere i discorsi, e le maravigliose azioni di quei Savi, si scuopre nondimeno il concetto, che avean di essi gli Antichi intorno le vanità dell'Astrologia, e della Magia, nelle quali scioccamente il più alto sapere collocavano. Così il P. Delrio tra gli Delrius Dif. Stregoni ha pur Apollonio annoverato.

6. Dopo che gli Ateniesi aveano sparse in tempo di Davide le loro lib. cap. 3. Colonie in quella parte dell'Asia minore, che Jonia è stata appellata, il che elegui Codro ultimo Re loro, e si fecero ancora le Colonie Eoliche: anzi tutta l'Asia minore su piena di Città Greche, due sole Accademie fiorirono, divenute Maestre del sapere, cioè la Jonica, e l'Italica, dalle quali tutte le altre poi si diramarono, come disse Laerzio. Queste, che furon molte, il nome loro acquistarono o dalle Città, come l'Eliense, la Megarese, l'Eretrica, la Cirenaica: o da' luoghi, come gli Accademici, gli Stoici : o da' successi, come i Peripatetici, perchè Aristotile insegnò una volta passeggiando: o dalle ingiurie ed infamie, come i Cinici, cioè cani; perchè sempre mordaci nel dire: o da' Maestri, come i Pitagorici, i Socratici, gli Epicurei, i Platonici, gli Aristotelici, o da altre cagioni, che riférisce Laerzio stesso : Presero anche i nomi da quella parte di Filosofia, che abbracciarono, la quale in tre parti fu dagli Stoici divisa, cioè Naturale, Morale, e Logica; poicchè dissero, che la Sapienza era una Scienza delle cose divine, ed umane: la Filosofia un'essercizio di quell'arte, che ci guida ad acquistarla, e quest'arte una sola, e principalissima, la Virtù ; che in generale divisero in naturale, morale, e logica, il che spiega Plutarco. Si appellarono però Naturali tutti quelli prima di Plutarch. De Socrate, che investigarono ciò che sia il Mondo, e le cole, che nel Mon- Placit, Philos.

quis. magic.

Laertius Vit. Philof.lib. I.

do si trovano: Etici, o Morali i Socratici, che d'intorno la ragione della lib. 1. in

### 10 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

Clem. Alex. 1. Strom. Euseb. 10. de Præp. Evang. Theodoret. lib. 1. De Curat. Grecanic. affection.

Phys. lib. 4. cap. 2.

in proem.par. 1. Logic.

Cyrill. lib.1. centra Julian.

vita dell'llomo si travagliarono: e Dialettici i Megaresi, che la Logica (da loro anco detta Dialettica, cioè favellatrice) usarono, che si adopera nella ragione di favellare. L'Eleatica fu annoverata per terza setta principale da Clemente Alessandrino, da Eusebio, e da Teodoreto; altri però alla Italica la sottoposero, cioè a Teleauge figliuolo di Pitagora, come il Pererio, e i Padri di Coimbra stimarono.

7. L'Academia Jonica incominciò in Mileto Città della Jonia se benchè Laerzio faccia autore della medesima Anassimandro discepolo Pererius in di Talete, e figliuolo di Prassidamo di Mileto, che su il primo a scoprire l'obliquità del Zodiaco; nondimeno Plutarco, e gli altri Greci ne fanno Principe Talete primo Savio della Grecia, che nacque nel primo anno Conimbric. della trentesima quinta Olimpiade, e visse anni novanta al dir di Laerzio, e di S. Cirillo. Fiorì egli quando erano i Giudei nella cattività di Babilonia, e quando Ezechiele, e Daniele fiorivano appo i Giudei: Solone in Atene, Ferecide Maestro di Pitagora nella Siria, Epimenide in Creta, e gli altri sei Savi nella Grecia, Tarquinio Prisco, e Servio Tullio in Roma regnando. Di Talete furono successori Anassimandro, ed a lui Anassimene; indi Anassagora, che dalla Jonia trasportò la Scuola in Atene; poi Archelao, e Socrate inventor della Morale. Suoi discepoli furono Platone, ed Antistene: e di questo furono successori Diogene Cinico, Crate Tebano, Zenone Cittico, Cleante, e Grisippo, che su l'ultimo nella Cattedra. A Platone, che instituì la vecchia Accademia succedè nella Scuola Speulippo suo nipote; indi Senocrate, e poi l'un dopo l'altro, Polemone, Crantore, Crate Tebano, Arcesila autor della mezana Accademia, Lacide, che incominciò la nuova, Carneade, e Clitomaco, che fu l'ultimo. Di Platone fu pure Discepolo Aristotile capo della Peripatetica, ed infegno dottrina diversa, lasciando successore nella Scuola, e nella Libraria Teofralto; così l'Accademia Jonica finì in Clitomaco, Crisippo, e Teofrasto, di cui hanno scritto, che numerò due mila uditori nella Scuola, e visse anni ottantacinque. Numera poi il Pererio alcuni celebri Aristotelici, come Stratone di Lampsaco, Demetrio Falareo, Girolamo Peripatetico, Aristobolo Giudeo ancor detto il Peripatetico: Cratippo, che su Principe degli Aristotelici di quel tempo, essendo già vecchio Cicerone. Boeto, ed Alessandro Afrodisco, e numera altresì Porfirio (benchè lo creda più tosto Platonico, Apostata, e Stregone) Temistio, Simplicio, ed altri Interpreti di Aristotile; ma pure vi sono stati Platonici, o seguaci di altra Setta in vari tempi.

> Dell'Accademia Italiana de' Greci, e de' Filosofi della Magna Grecia.

### VII.

Iorivano le due Accademie de' Greci nello stesso tempo, una nella Grecia, che si appellò la Jonica; l'altra nella Italia in-

Vossius de

Aituita da Pitagora, e su detta Italiana, perchè illius autor Pythagoras in Italia ut plurimum philosophatus est, come disse Laerzio, e fu anche dal suo nome chiamata Pitagorica. Aprì egli la sua Scuola nella Magna Grecia, nella Città di Cotrone, che al dir di Livio appo l'Alberti, avanti il passaggio di Pirro nella Italia, era tanto grande, che circondavano le sue mura dodici miglia. In quella Città insegnò egli la sua dottrina, e dalla stessa si propagò la sua Setta de' Filosofi; essendo stato grande il concorso degli uditori e scolari, come affermò il Vossio, ed Abramo Grave in più luoghi della sua Storia Filosofica . Quis enim est, qui putet, Philos. sedis cum floreret in Italia Gracia potentissimis, & maximis urbibus, ea, cap. 6. que Magna dicta est, in bisque primum ipsius Pythagore, deinde posteà Pathagoreorum tantum noman efset, no firorum hominum ad eorum do Tifsimas voces aures clausas fuisse? lasciò scritto Cicerone. Narra Laerzio, Gicer. lib.40 che a lui correano per cagione degli studi e Lucani, e Piceni, e Messapi, Quast. Tue Romani; ne meno di seicento eran quelli, che di notte andavano ad scul. udirlo; e chi meritava di goder della sua presenza, lo scrivea a' suoi, come se fatto avesse acquisto di cosa rara e ben grande; e i Metapontini chiamavano la sua Casa, Tempio consecrato alle Muse; e dice nella Vita di Anassimene, che givano allo stesso Pitagora tutti gli Studiosi della Sicilia, tra' quali furono suoi discepoli Empedocle d'Agrigento, al dir di Jamblico, Lettine, Pitia, e Damone di Siracusa, Colete, ed altri. Abitò egli altresì alcun tempo nella Sicilia in Tauromina, come afferma Pico della Mirandola, e scrivono altri riferiti dall'Eruditiss. Antoni- Pic. Miranno Mongitore, che mostra essere stato da Falaride Tiranno chiamato, dul. De Sagis. ed essersi ivi per alcuni mesi trattenuto. Durò per molti anni la sua Accademia con-gran nome, e furono suoi successori l'un dopo l'altro, Te- Bibliot. leauge suo figliuolo, Senosane, Parmenide, Zenone Eleate, Leucippo, cul. in Appa-Democrito; indi molti altri, de' quali sono celebri Nausifane, e Nauci- rat. §-3. de, e termino in Epicuro, come dice Laerzio. Disse Cicerone, che Pita- Cic. lib.1. que gora quum Superbo regnante in Italiam venisset, tenuit Magnam illam Tuscul. Graciam cum bonore, & disciplina; tum etiam autoritate; multaque secula posted sic viguit Pythagoreorum nomen, ut nulli alii docci viderentur. Più chiaramente spiego il tempo delle Scuole Pitagoriche e della loro dottrina Costantino Lascari dicendo: Verum illud iterum atsque rubore memorabo, Italiam, Siciliam, & Magnam Gracia nostra partem, pri- Philosoph. Ca. mum Calabria tua altrici, suisque Pythagoricis maxime deberi; nam per labris. noningentos annos ab ipfo quinquagefimo tertio Pythagora ufque ad Constantinum Imperatorem cognomento Magnum, doctrina itsa, & Socta Pythagorica per dictas regiones floruit, teque exemplo tot, tantorumque I hilosophorum, quos tua Calabria genuit, erudivit, atque ad culmen virtutis perduxit.

2. Era prima quasi tutta l'Italia sotto il dominio de' Greci, e dice Giustino Istorico, che Dionigi Tiranno, scacciati dalla Sicilia i Cartagi- Justin. lib.20 nesi, mandò gli eserciti nella Italia, omnesque Graci nominis Italiam possidentes hostes sibi destinat, qua gentes non partem, sed universam ferè Italiam in ea tempestate occupaverant. Denique multa urbes adhuc post tantam vetustatem, vestigia Graci moris ostentant: namque Tuscorum

Lascari De

#### 52 Idea dell' Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

populi, qui oram inferi maris possident, a Lydia venerunt: & Venetos, quos incolas superi maris videmus, capta, & expugnata Troja, Antenore duce, misit . Adria quoque Illyrico mari proxima, qua & Adriatico mari nomen dedit, Graca Urbs est, & Harpos, quam Diomedes exciso ilio, naufragio in ea loca delatus, condidit . Sed & Pisa in Lyguribus Gracos autores habent: & in Tuscis, Tarquini a Thessalis, & Spinambris: Perusini quoque originem ab Achais ducunt. Quid Cere urbem dicam? Quid Latinos populos, qui ab Anea conditi videntur? Item Falisci, Japigii, Nolani, Abellani, nonne Calcidensium coloni sunt? Quid tractus omnis Campania? Quid Brutii, Sabinique? Quid Samnites? Quid Tarentini? quos Lacedamonia profectes, Spuriosque vocatos accepimus? Thurinorum urbem condidise Philocteten ferunt, ibique adhuc monumentum ejus visitur: & Herculis sagista in Apollinis templo, qua fatum Troja fuere. Metapontini quoque in Templo Minerva ferramenta, quibus Epeus, a quo conditi sunt, Equum Trojanum fabricavit, oftentant: propter quod omnis illa pars Italia major Gracia appellatur.

Jo: Anton. Magin. in Geograph.

Ital.

Plin. lib. 3. cap.5.

Flav.Blond. Roma triumph. lib.

Plin. lib. 3. cap. 10.

17 17

2. Ma quella parte, che appellarono Magna Grecia, perchè era così detta, e quanto li stendeva, non è certo appo gli Autori, come dice il Magino; poicchè inquanto al nome, stimano alcuni, che la dissero per le gran Città, che vi edificarono, essendo certo, che su abitata da chiarissimi Ulomini, e Principi della Grecia. Leandro Alberti disse, che per Leandr. Al- dimostrare la nobiltà, e l'eccellenza colla quale tutte l'altre Provincie bert. Descriz. del Mondo avanzavano, quei luoghi dell'Italia, abitando ne' medesimi, l'appellarono Magna Grecia; e Plinio scrisse, che i Greci stessi Uomini molto liberi in lodarsi da loro stessi fecero già il giudizio dell'Italia; perciocchè una picciola parte di essa chiamarono Magna Grecia.

> 4. Sono anche varj i giudizi degli Autori intorno i termini della medesima; perchè il Biondo disse, che le lettere Greche furono primieramente celebri in Italia; laonde ne fu una buona parte di lei. Affermò Plinio, che da Locii incominciava la fronte dell'Italia chiamata la Gran Grecia, che si riducea in tre golfi del Mare Ausonio (ove furono gli- Ausonj i primi ad abitarvi ) ch'è lungo ottantadue miglia secondo Varrone, o settantadue secondo altri, e nomina i luoghi, e i fiumi, che ne' suoi tempi eran sino a Taranto; onde pare, che sosse allora Magna Grecia tutto quel lido, ch'era intorno il golfo di Locri, di Squillaci, e di Taranto, e così pure la dimostra Tolomeo nelle Tavole. Monsig. Cornelio Musso nella Predica della Sapienza. Cristiana chiamò Napoli Capo della Magna Grecia, che secondo Pier Lesena abbracciava tutto il paese Napoletano. Leandro Alberti, che i suoi luoghi distintamente descrive, in tre parti la distingue, che sono la Calabria, la Basilicata, e la Puglia. Michele Antonio Baudrand nelle Giunte al Lessico Geografico del P. Ferrari, scriffe, che la Magna Grecia fu un tempo un'ampia regione dell'Italia, altre volte assai dilatata; poicche amendue le Puglie, la Terra d'Otranto, la Basilicata, e i Bruzj, o sian le due Calabrie contenea. Ma dice lo stesso Ferrari, che ora è passata in Calabria Citrà vicino al Mar di Taranto parte, e parte in Calabria ultrà, e parte anche in Basilicata. La restringon molto Arrigo Bacco, e Tommaso Costo scrivendo delle

> > Pro-

Provincie di Napoli, che quella sia stata la Calabria ultrà; ma è pur vero, che i Greci appellavan Magna Grecia tutte le Provincie dell'Italia da loro dominate, ed abitate a differenza della Grecia, e che oltre la Calabria ultrà, altri luoghi della stessa Italia per lungo tempo han domina-

to; perlocchè quì conviene, che alquanto ci fermiamo.

5. Dimostra Giuseppe Bisogni, che il nome di Calabria su così detto da' Greci da Calos, che significa bonum, pulcrum, bonestum, e da Brio, stor. Hipponii che emano, scaturio dinota, e che sia paese abbondante e fertile; onde fu lib.1. cap.7. Calabria appellata tutto quel , che da' Greci fu abitato poi detto Magna Grecia . Vuole, che gli stessi luoghi eran prima stati detti Ausonia, Esperia, Saturnia, Oenotria, Peucezia, Morgezia, e che poi ricevè ciascheduna parte il suo nome, come quella circa Reggio fu detta Sicilia: quella circa l'antica Petelia, e Corrone dissero Conia (ora Belcastro) Japigia, e Salentina : quella circa il fiume Sibari, differo Lucania, e poi Calabria tutti i luoghi dall'abbondanza e bontà delle cose, come gli Antichi l'avean detta Auxonia, ed Ausonia. Cessò il nome di Calabria, quando si chiamò Magna Grecia, e poi tornò il nome di Calabria restrignendosi a' luoghi, che sono parte della Puglia, e quelli, che eran Calabresi, ora Pugliesi, e Salentini appelliamo; indi più si restrinse il nome di Magna Grecia cessando, e si appellò Calabria la Provincia.

6. Prova lo stesso Bisogni, che i primi Greci, che vennero ad abitarvi, furono i Calcidesi, i quali co i Messenj dal Pelopponeso calando abitarono in Reggio, e questa fu la prima ed antichissima Città de' Greci nella Calabria, come afferma il Marafioti contro il Barrio; Marafiot. libl onde disse Strabone, che su Reggio fatta da' Calcidesi, coè ridotta in 1. cap. 4. Hiz forma di Città, formandola Repubblica, ed instituendovi l'Aristocrazia, stor. Calabr. ed eleggendovi mille Ottimati per governarla, ed allora fu quella parte detta Auxonia da auxo voce greca, cioè augeo; crescendo ivi l'abbondanza delle cole; ed incominciò ancora nella Calabria il linguaggio Greco, Marafioti libà secondo che disse lo stesso Marasioti. Afferma Plinio, che la parte Orien- 1.cap. 3. tale di Calabria fu detta Ausonia, perchè fu prima da essi abitata: e scrisse Licofrone altresì, che Filottete su ammazzato dagli Ausonj, che abitavan circa la Città di Cotrone . Vogliono il Barrio, e'l Marafioti, che sia stata pur detta Hesperia da' Greci la Calabria secondo Macrobio dal- Barrius lib.17 la Stella Espero, essendo sottoposta al tramontare della stessa, e che della Calabria si debbano intendere i versi di Virgilio:

Est locus Hesperiam Grajis cognomine dicunt,

Terra antiqua, potens armis, atque ubere gleba. Stima pure il Marafioti, che nello stesso tempo sia stata Saturnia detta, cioè paese di quiete per l'abbondanza delle cose quivi dalla natura prodotte.

7. Dopo i Calcidesi vennero nella Galabria Enotro, e Peucezio fra- Dionys. Halitelli Arcadi prima della guerra Trojana, il che narra Dionigi Alicarnes- carnasse lib. 13 seo dicendo: Arcades Gracorum primi Jonicum mare transeuntes Italiams habitaverunt sub Oenotro Lycaonis filio, qui quintus erat ab Ægeo, & Phoroneo, qui primi in Pelopponeso regnarunt &c. Decem & septem atatibus ante Trojam obsessam reliquit Oenotrus Graciam, non satisfaciente sibi

Bifogn. Hi-

Lycophron Alexan

Virgil. Enei.

### 54 Idea dell Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom.I.

portione sua; nam cum ef ent Lycaoni duo & viginti filii, totidem in partes dividi Arcadiam opertebat. Hac igitur causa l'elopponesum relinquens Oenotrus, classemque instruens, Jonicum secat mare, & cum eo Peucetius unus ex fratribus. Secuti sunt verò eos etiam ex domestico popule complures: Così dice, che Peucezio supra verticem Japygis populum suum deportans, ibi collocat, Peucetiique ab eo dicti sunt, &c.: Oenotrus autem majorem exercitus partem ducens, in alterum venit sinum, sub Occidente Antiochus secundum Italiam diffusam; e ciò più largamente descrive. Antioco Si-

Syracus. lib. racusano conferma, che sia Enotro venuto diecesette età prima dell'assedio di Troja, e che queste cose sermonibus priscis valde credita, o certissima erano; e spiega il Bisogni, che l'età secondo alcuni sia lo spazio di anni trentatre e quattro meli, cioè la terza parte di cento anni: onde le diecesette età sono 567. anni meno quattro mesi. Tanti anni prima della guerra di Troja venne Enotro nella Calabria; e dalla rovina di Troja sino alla fondazione di Roma passarono anni 433. come stima Solino; e da Roma fondata sino alla nascita di Cristo anni 751. ma che

Nasone stimò che l'età sia lo spazio di cento anni. Questa opinione però, Cornel. a La- che il Bisogni rigetta, è da Cornelio à Lapide abbracciata, scrivendo: pid.in Genes. Generatio, sive spatium vita humano centum annis circumscribitur: cocap. 15. vers. me si ha dall'Ecclesiastico: Numerus dierum hominum, ut multum cen-16. tum anni.

Ecclesiastic. 18, 8.

Dopo la rovina di Troja molti Greci, che furono in quella guerra, vennero in Calabria, e vi fabbricaron le Città, come Filottete compagno ed erede di Ercole, che fondò Petelia, e Turma: Oreste, Ajace Oileo figliuolo di Sagari co' Narizi popoli Locresi, perchè nella Grecia erano i Locresi distinti in tre Nazioni, Ozolj, Narizj, ed Opentini: onde Ajace giugnendo in Calabria fondò la Città nel monte opposto al Peloro, la quale chiamaron Locri; onde disse Virgilio:

Hic & Naritii posuerunt mania Locri. Illisse, da cui le picciole Isole contra Ipponio antica Città furon dette da Plinio Itaceuse, fabbricò ancora nella Calabria un celebre Tempio di Minerva, come narra Solino; così vennero ancora Epeo, Nestore, Idomeneo, Menelao; e similmente i Focesi, e gli Ateniesi altresì vi mandarono le Colonie: onde per la moltitudine degli abitatori, e della loro nobiltà, ed ingegno, per lo numero grande delle Città, e delle Colonie de' Greci, che dall'amenità del luogo, e dall'abbondanza allettati vi concorrevano, fu prima detta Calabria, e poi Magna Grecia.

Varro de Re rustic.lib.2.

Sloty (Balls lib.y.

9. Varrone scrisse, che la Grecia antica, secondo che disse Timeo. chiamò Itali i Tori, e dalla loro moltitudine, e bellezza sia stata l'Italia appellata. Vollero altri, che Ercole dalla Sicilia seguitò un nobil Toro appellato Italo, che fu compagno di Cerere nella fatica; ma Antioco Siracusano la stimo detta da Italo Llomo potente, e di lui sa menzione Arist. Polit. Aristotile, dicendo ancora, che agli Enotri insegnò egli l'agricoltura, e diede le leggi. Dice Strabone, che appellavano Enotria quella parte d'Italia, che è dal mare di Sicilia sino al seno di Taranto; ed Antioco Siracusano disse, che da Italo sono detti Itali: Huicque successit Morges, a quo Morgetes vocati sunt, & ut Siculus Hospes Morgeti factus primum si-

bi constituens imperium, distincta gente buic infertur: atque ita Siculi, & Morgeti, & Itali fuerunt, qui erant Oenotri . Dopo Italo furon quattro Repubbliche in Calabria, che tutta la Regione dominavano, la Reggina, la Locrese, la Corroniata, e la Sibarita, che fu da' Cotroniati distrutta, ed alla stessa succedè la Turina, ora detta Terranova di Tarsia.

La Magna Grecia fu pure detta Grecia antica, e di ciò fa menzione Polibio dicendo: I Cartaginesi dopo questa fazione in un tratto di quasi il restante dell'antica Grecia, detta ancora la grande, s'impadeonirono; cioè dopo la vittoria in Canne di Puglia, come diffe Pier Lesena, il quale afferma esfer certo, che Nerone in Napoli, come in Città Greca si provò più volte ne' pubblici spettacoli, e dopo avere ivi satto di se mostra, fece passaggio nell'Acaja. Porta ancor l'opinione di Giacomo Cujacio, il quale stimò, che Roma e l'Italia tutta fu pur detta Antica Gre. cia dall'Imperador Giustiniano in quella Legge: Atletis ita demum si per omnem atatem certasse coronis quoque non minus tribus certaminis facri, in quibus vel semel Roma, seu antiqua Gracia meritò coronati, non amulis corruptis, ac redemptis probetur, civilium munera tribui solet vocatio. Questa legge interpretando lo stesso Cujacio, disse: Antiquam Graciam vocare videtur, idest Italiam, ut Varro, dum ait antiquam Gra-

ciam Tauros vocasse Italos Graciam exoticam.

11. Pitagora fu dunque nella Magna Grecia, l'autore della Scuola Italiana, che si appellò Accademia, e fu padre e maestro di tanti nobili Filosofi, che nella stessa fiorirono. Fu Samo la sua patria, ma è pur dubbio, se fu egli di Samo della Grecia, o di Samo di Calabria, e di questa ora detta Crepacuore lo dicono il Barrio, il Lascari, il Cardinal Sirleto, e'l Toppio; onde più tosto Italiano, che Greco l'attestano; e Michel'Angelo Andreolli dotto Medico Veronese nella sua Lettera intorno gli Accademici Platonici Italiani, all'Erudito Giuseppe Lanzoni di Ferrara indirizzata, dice anche Pitagora nostro Galabrele. Il P.Ferrari nel suo Lessico Geografico, di più Città scrivendo, che ebber nome di Samo, solo in quella di Calabria nomino Pitagora dicendo: Samos quoque Oppidum Magna Gracia, apud oram Calabria ulterioris, nunc Crepacuore, teste Barrio, apud Locros, seu Hieracium urbem, indè mill. pass. in Boream, ubi Pythagoram habitasse ferunt. Fu questa forse la cagione, perchè volle nell'Italia, e nel suolo patrio aprir la sua scuola, poicchè la natura stessa all'amor della patria c'inchina. Con più certezza il P.Girolamo Marafioti P. Marafioti de' Minori Offerv. difende, che sia stato Calabrese, e di Samo non Città Cronich.ed an. di un'Isola Orientale della Grecia, ma di Samo di Calabria fondata da- tichità di Cagli antichi Samii, che dalla Grecia Orientale vennero nell'Italia, e nel labria lib. 2. e territorio Locrese, detta oggi Crepacuore. Ciò asterma Teodoreto, che lib. 3. cap. 5. porta la testimonianza di Aristosseno, di Aristarco, e di Teopompo: e Plutarco dice anche Pitagora Cittadino Locrele . S. Tommaso di Aquino trattando delle Scuole, e de' Filosofi della Jonia, e poi dell'Italia, così Conviv. scrise: Alii Philosophi fuerunt Italici in illa parte Italia, qua quondam Magna Gracia dicebatur, qua nunc Apulia, & Calabria dicitur, quorum Metaphyf.lib. Philosophorum Princeps fuit Pythagoras natione Samius, sic dictus à quadam Calabria Civitate. Costantino Lascari di lui disse: Video per Calabros

Lesena , Dell'antico Ginnasio Napol.

Galleria di Minero. cars. 270. Tom.4.

D. Thom.

Phin

### 56 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

Provar volendo il P. Cornelio à Lapide, che Pitagora non fu

Constantin. Philosophos Italiam, Siciliam, & partem Gracia nostra illustratas fuisse; Lascar. De fuit nempè Pythagoras Italus ex Calabria, magna olim Gracia dicta; ed Philos. Calaaffermò, che il Padre di Pitagora fu Timesarco Orefice, benchè Giovanbris. ni Tzetze dica appellarsi Mnesarco in quel verso tradotto dal Greco: Tzetze Epi-Pythagoras autem filius Mnesarchi Samii.

Lapid.in Prolegom. in Ephet.

gram. 55.

P. Cornel. à Ezechiele, come alcuni stimarono, lo dimostra nel terzo argomento dalla diversità de' tempi, in cui vissero; poicchè secondo Eusebio nelle zechiel. Pre- Croniche, fiori Ezechiele regnando appo i Caldei Nabuccodonosor, ed appo i Romani Tarquinio Prisco nell'Olimpiade 49. e Pitagora visse molto tempo dopo, cioè rovinata la Monarchia de' Caldei, quando nella Persia regnava Cambile, ed in Roma Tarquinio Superbo nell'Olimpiade 64. Fu dunque Ezechiele quindeci Olimpiadi prima di Pitagora, e ciò prova maggiormente, perchè dice Eusebio: Olympiade quinquagesima sub Cyro floruit Thales praceptor Anaximandri : bic Anaximenis , bic Anaxagora, bic Periclis fuit magister; Anaxagora verò temporibus Xenophanes, & Pythagoras fuerunt . Sicche fu dopo Ciro due generazioni, e tre, o quattro dopo Ezechiele, come avverte lo stesso P. Cornelio; e con ciò si prova altresì, che non fu Pitagora discepolo, nè conversò con Ezechiele, come alcuni han creduto; ma più tosto è da credersi quelche disse Clemente: Alexander in lib. de Symbolis Pythagoricis refert Pythagoram fuisse disci-

Clem.lib.1. Strom.

pulum Nazarethi Assyrii: Quidam eum existimant Ezechielem; sed non est. Theodoret. ut oftendetur posted: e Teodoreto stimò, che su egli circonciso dicendo: lib. 1. de Fide. Fertur Pythagoras circumcisionem subiisse acceptam ab Agyptiis, quam tamen Æg yptii ab Hebrais patribus accepissent.

Dvid. Meta-

Cic. Tufculan.quast.lib. 4:

Conimbrices. Proem. part. 1. Dialectic. Pererius in Physic.

12. Fu conghiettura di Plutarco esfer vissuto Pitagora nel tempo di morphos. lib. Numa Pompilio secondo Re de' Romani, e che questo gli sia stato disce-15. & Fastor. polo in Cotrone, e così l'afferma Ovvidio, il quale ancora ne' Fasti appella Samio Pitagora, e della stessa opinione su il Marasioti, e qualche Cic. de Orat. altro; ma Cicerone, Livio, e Dionigi questa opinione rigettano; perchè fu Numa due secoli prima di Pitagora al dir dello stesso Cicerone; e scrisse Dionigi, che nel tempo di Numa sia stata edificata Cotrone, ove molti e molti anni dopo la sua fondazione andò Pitagora; onde crede Cicerone, che tanta era la fama della Sapienza de' Pitagorici in Italia, che si credea Pitagorico ognuno, che era dotto, e però quelli, che dotto Numa stimavano, l'età non sapendo, lo dissero discepolo di Pitagora. Discordano fenza dubbio gli Scrittori nel tempo della nascita di Pitagora, come dicono i Padri del Collegio di Coimbra; ma il Pererio le opinioni descrivendo, conchiude, che sia vissuto tra l'Olimpiade sessagesima, e settantesima; secondo che Cicerone, Livio, Dionigi Alicarnasseo, Clemente Alessandrino, Laerzio, ed Eusebio nelle Croniche convengono; cioè che sia nell'Italia venuto, quando in Roma Tarquinio Superbo regnava. Egli fu posteriore di età a Talete; ma di chiarezza, di nome, e di dottrina; anzi di fama, di sapienza, di moltitudine di scolari, e di nobiltà loro, non solo superò tutti i Filosofi prima di lui; ma degli altri, che successero o fu maggiore, o fu uguale; però a niuno inferiore, come afferma lo stelso Pererio. Imparò la dottrina de' Greci, e degli Egizj al dir di Laerzio;

peregrinò anche oltre all'Egitto nella Caldea; e S. Girolamo scrisse, che conversò co' i Sacerdoti della Fenicia; e nell'Epiftola ad Irenaum disse: Ex Epift. ad Pau-Judacrum doctrina derivavit Magisterii pracepta Pythagoras; meritoque lind in Epit. magnus apud Philosophos habitus, qualem, ut ajunt vix reperiri ullume ad Irenaume Insegnò la trasmigrazione delle anime, ed affermò essere egli stato un tempo Etalide, e riputato figliuolo di Mercurio, poi Euforbo ammazzato da Menelao; indi essere passata la sua anima in Ermotimo, e che poi fu Pirro Delio pescatore; e finalmente Pitagora, come narra Eraclide! Pontico riferito dal Laerzio. Disse, che la Metempsicosi, o Trasmigrazione delle anime fosse un transito ne' corpi anche degli animali bruti colle: loro forme, e costumi, e fu questa opinione seguita da Empedocle, che

> Olim namque fui cespesque, puerque, puellaque, Et volucer Cali, atque alti maris incola piscis.

Molti scusano Pitagora come gentile, e che traesse questa pazza opinione dagli Egizj: altri però affermano, che per trasmigrazione volle intendere il passaggio delle anime alle pene delle loro passioni . Altri vogliono, che con questa favola spaventasse gli Uomini, e da' vizi gli raffrenasse; siccome tutta la sua dottrina su simbolica; però disse Timeo: Pitagorico: Perversis, & iis, qui in ipsis vitiis sunt ob peccandi consuetu- De Universo. dinem obsirmati, legibus decernenda sunt inaudita supplicia, perficiendumque ut metu alterius vita, & suppliciorum, qua in ea vitari nullo modo possunt, ad virtutem resipiscant. Ut enim ægris aliquando valetudinem re-Aituimus cibo insalubri, aut medicamento, cum remedia salutaria primum admota parum profuerint; sic fabulis aliquando animu reprimimus, & in officio continemus, qui nisi rectis monitis pareant, existimo novas, & inauditas pænas esse proponendas, aut improborum animas diversa corpora assumere pro variis vitiis anteacta vita: animam timidi ingredi in corpus fanina, injusti autem & crudelis, ferarum: libidinosi, suis: levis & superbi, avis: otiofi, & negligentis, piscis. Così Platone ancora scrisse colla stessa allegoria; onde disse il Ficino sopra il Timeo: Quod verò de transmigratione in bestias addit, fabulosum, & allegoricum esse cognoscet, quisquis animadverterit, quam leves transformationis hujusmodi rationes adducat alioquin vir gravissimus; prætered Timæum ipsum bic loquentem meminerit in libro suo De Natura Mundi, transmigrationes ejusmodi manifeste negare; forte igitur Platonica sententia est, rationales animas, & si non in alia corpora transeant, quam humana, videri tamen in tot bestiarum species emigrare, quot sunt hominum affectus, & habitus quasibruti; tam enim amplunz est, tam varium genus humanum, ut sub humana persona Angeli, Dæmones, viri, aves, pisces, feræ, cicures, serpentes. quodammodo videri possint: ma di questa materia Enea Gazeo Filosofo Platonico nel libro detto Theophrastus, e molti altri hanno largamente trattato. Fu Pitagora il primo a sostenere nella Grecia l'immortalità dell'anima, come attesta Porfirio, ed infegnò essere Dio unità, e mente, che in tutte le parti dell'Universo si diffonde; il che appare dagli Egizi, come narra Laerzio stesso. Morì di anni novanta, o dal popolo di Cotrone ammazzato con altri quaranta e più discepoli, tra' quali eranvi

Timæus lib.

### 58 Idea dell'Istor.d'Ital. Letter.di Giacinto Gimma. Tom. I.

Satyria

Archita, e Liside Tarentini; o di fame racchinso nel Tempio delle Ma-Heraclides se al dir di Dicearco: o come volle Eraclide, col non cibarsi per non più Epitom. Vitar. vivere : o ucciso da' Siragusani nella guerra, che aveano con gli Agrigentini, secondo Ermippo. Diè egli all'Italia le Leggi, e come disse Laerzio: Crotonem in Italiam petiit, ibique leges Italis dedit, atque cum discipulis clarus habitus est, qui ferme trecenti Remp. praclare administrabant; ità prudenter, ut meritò Resp. optimorum videretur. Ed essendo stato nell'Italia stessa maestro, lasciò la sua Scuola, che fiorì lungo tempo, sino alla nona, e decima generazione. Si legge nelle Vite de Filosofi cavate da Laerzio, e adornate di figure da Giuleppe Salviati, che Pitagora venuto nell'Italia, col suo gran desio di sapere andò in Taranto ad udire quel raro ingegno di Archita Tarentino, e che di là andò in Metaponto. dove mori: ma da Laerzio stesso si riferisce essere stato da' Crotoniati perseguitato Pitagora, & jugulum perseguutoribus nudasse, compluresque ex discipulis, nam circiter quadraginta sequutifuerant, fuisse interemptos, pancosque effugisse, ex quibus Archytas Tarentinus fuerit. 6 Lysis .

14. Dotta e letterata era l'Italia, quando fioriva l'Imperio, e la Sapienza de' Greci; e gl'Italiani co' i Greci eran maestri del Mondo nel sapere; benchè tra' Greci erano i Filosofi e gli Eruditi dell'Italia annoverati, e per cagione del Greco dominio, per cui anche grecamente parlavano; e perche fu coltume de' Greci steffi l'altrui gloria usurparsi, chiamando Greci gl'Italiani tutti della Magna Grecia. La scuola d'Italia fu in quei tempi affai celebre, e non (oko fu all'Italia tutta maestra, ed a' Greci, che per lo studio, per l'abbondanza delle cose, e per l'ainenità del luogo in gran numero vi passavano; ma alle altre Nazioni; perchè la Sapienza, che nella medetima s'infegnava, o da' Greci stessi, o dagl'Italiani, o da altri di varie regioni, per tutti i luoghi dilatandofi, era di gloria all'Italia; siccome era grande il nome de' Pitagorici; conforme diste Cicerone . Multaque secula posteà sic viguit Pythagoreorum

Cie. Fuscul. 240 ft. lib.4.

nomen, us nulli alir docti viderentur.

15. Molti furono i Filolofi Italiani , che Greci appellavansi ; anzi molti del nostro Regno di Napoli, de' quali si ha certa memoria; e se degl'Italiani Filosofi il gran numero togliere alcuno vorrebbe a quello de' Greci : rimarrebbe affai scemata la gloria della Grecia nell'annoverare i propri suoi llomini dotti . Di Cotrone, ove fiori la Scuola di Pitagora furon molti i fuoi discepoli, e Filosofi; e Jamblico nomina Rodippor Filolao, Ecfanto, Ficiada, Onator Silio, Neocle , Aggea, Milone , Boizio , Agiro, Mennone, Bulgara, Antimedonte, Leofrone, Arginoto, Millia, Egone, Itaneo, Biante, Ippostrato, Cleostene, Etifilio, Calcifone, Dimante, Erato, Damode, Enandro, Eleofrone, Gratida, Ippostene, e Callicrate. Così di Cotrone furono Califonte , Aftilo , Aftone , Cleofrone , Diocle , Demetrio , Emone. Ippostene, Tersino, tutti Filosofi; e Democide anche Medico molto caro a Policrate Re de Sami, e a Dario Re de Persi. Tra le Donne Cotronest, che la Filosofia professarono, sono annoverare Maja, Erigona, e Damea figliuole di Pitagora; Teano sua moglie, che su figliuola di Frontino Filolofo di Cotrone , Dinone moglie di Brontino ; Filtis o Frintis

Tamblic. De Sect. Pytha-\$07 a

di tutte le Vergini Cotroneli; onde diste S. Girolamo: Timaus scribit D. Hieron. Pythagora filiam virginem choro virginum prafuise, & castitatis eas in-advers. Jovi-Stituise doctrinis . Di Teano , le cui opere lono da Svida riferite , afferma nian. Clemente Alessandrino: Hac ex mulieribus prima Philosophiam, & Clem. Aleapophthegmata scripsitie confesso ella l'immortalità dell'anima, da tutti i xan.1. Strom.

Filosofi empiamente negata. Della medesima disse Empedocie: Clara Theanus procles, Pythagoræque Teleanges autem ille nihil scripsisse fertur; at ipsius mater nonnulla. Dice Laerzio, che morto Pitagora, Teano sua moglie con Mamerco, e Teleauge suoi figliuoli a reggere la scuola incominciarono: di Telenuge scrisse Svida, che fu illustre Matematico, e scrisse quattro libri De Numero quaternario. Di Alcmeone narra Isidoro, che fu inventore delle favole degli animali, poi continuate da Esopo Frigio: Fabula ideo sunt introducta, ut ficto mutorum animalium inter se colloquio imago quadam vita hominum nosceretur : has primus invenisse traditur Alemeon Crotoniensis, appellanturque Esopica, quia is apud l'brygiam hac re polluit . Egli fu anche il primo a scrivere della natural Filolofia, e fu Medico illustre, che disse l'anima immortale andar sempre in giro, come il Sole. Fu anche Filosofo, e Legislator di Cotrone Saleto, così Arginoto, ed Orfeo Poeta, diverso da quello della Tracia, di cui disse Svida: Orpheus Crotoniata l'oeta Epopæus, qui vera, non ficta scripsit : e fu pure filosofo Piragorico. Vuole Jamblico, che nella Scuola di Piragora succede Maestro Aristeo, poi Mamerco figlinolo dello stesso Pitagora, indi Bulgara, poi Gratida tutti Cotronesi, Filolao di Cotrone su primo autor del sistema del Mondo; ed altri molti in quel tempo fiorirono.

16. Locri Città della Calabria, ora detta Geraci secondo il P.Ferrari, o da cui dopo, che fu distrutta fu Geraci fabbricata, come vuole il Lexic. Geo-Baudrand , numerò tra' suoi filosofi Timeo, Enticrate , ed Acrione disce-graph. poli di Pitagora. Timeo fu maestro di Platone, a cui gran parte insegnò Addit. della dottrina Pitagorica, e ciò attesta Cicerone, che disse: Plato à Timeo Cic.de Finib. Pythagoreo omnia didicit. Di Locri furon pure Parmenide, e Melisso; e lib.5.6 quast. benche Parmenide fu discepolo di Senofane Colofonio nell'età di Pita- Tuscul, lib. I. gora, seguitò nondimeno la Pitagorica dottrina; e su Melisso profondo interprete dell'antica Teologia de' Greci, e degli Arabi, come narra Agollino Steuco Eugubino. Difende il Marafioti, che furono ambidue Steuch. lib.1. Locresi; ed ancorche Simplicio dica Melisso essere stato di Samo, e Par- & 2. de Pemenide di Elea Città nella Lucania ora detta Basilicata, nulladimeno renni Philofu di Samo di Locri il primo, e Parmenide insegnò in Elea, onde diffe fopt. Leodonzio: Verè literarunz fontes facile putarim Parmenidem illum Lo. Simplic. lib. crum , qui ut Italicorum Philosophorum doctrinam disseminaret , Eleane 1. Phys. Arist. Civitatem colens , doctissimis sermonibus locupletavit ; necnon & Melissum Samium Concivent, ni argumentis oppressos juste cognoverim. Zaleuco fu in Harmonidi Locri, e Filosofo, e Legislatore; così Stenida Pitagorico raccordato cis.
da Jamblico, da Stobeo, e da Proclo; ed altresì Timare al dir dello stesso Jamblicos de Sesta Pothago. Jamblico: ed Onomacrito Locrese, che diede le leggi a' Cretesi, co' i quali dimorò lungo tempo, come avvisa Aristotile. Adico, Aristide, Arginote Arist. lib. 2. Samia sorella di Pitagora, Eurito, Eutemo, Evete, Filodamo, Glauco, Giz. Politic. . .

P.Ferrar. in Baudrand. in

60 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

zio, Onato, Sosistrato, Stenonide, Senone, e molti altri furon Filosofi di Locri.

lib. 9.

17. Di Reggio una delle antiche Città della Calabria fu filosofo, e Athenæus e Poeta Ditirambico Cleonimo, come diffe Ateneo: così Teeteto molto caro a Platone: Ippia, che fu anche Istorico, Poeta, Oratore, e Legislatore: Lico Pitagorico celebre tra' Musici, e Poeti, de' quali scrisse in tempo di Democrito. Furon pure di Reggio Elicaone, Fizio, ed Ipparco Filoso-Jamblic. de fi, de' quali disse lamblico: Horum Elicaon, Hipparcus, item Phitius Phi-

Seit. Pothag. losophi clari fuerunt, & Legislatores, qui Rheginas Respublicas constituerunt, & eam, quam gymnafiarcham vocant, & eam, qua sub Theocle dicebatur. Ipparco mostrò il corso del Sole, e della Luna per lo spazio di Plin, lib.2. seicento anni, e molte cose, delle quali sa Plinio menzione, riferiremo nel discorso dell'Astronomia. Fu di Reggio Pitone filosofo Accademico

Philestr.in prima caro a Dionigi Tiranno, poi dallo stesso ucciso, come narra Filo-Vita Apollon. Arato, e'l Marafioti: così eziandio Aristide, Calais, Demostene filolofo. Euricle, Mnesibolo, Obsimo, Selinunzio, e Cleomene, che scrisse la lettera ad Alessandro, e la Tragedia di Meleagro riferite da Ateneo.

I Sibariti, che nella pompa, nella felicità, e nella nobiltà fiori-

ron molto, furon detti inventori de' conviti, e delle delicate vivande da Timeo, e secondo Lampridio, anche di quel cibo, che i Greci dissero Theoret. hb. garo, e da noi caviale si appella, come ne fa menzione Teoreto, ed Ate-Exercitame- neo, il quale fa Turo Sibarita inventor delle Favole. Nella Città loro

cusquemila Cavalieri dimoravano con gran fasto, al dir dello stessio Ti-Athenæus meo : e tra' loro Filosofi discepoli di Pitagora numera Jamblico molti, come Diocle, Ispaso, Empedo, Metopo, Menestero, Evanore, Deace, Proscheno, Tirseno, Enea, Timasio, Polemeo, Ippocrate Sibarita, e Tirsena don-

Stobaus de legib. & Con-Suetudinib.

na . Furon di Sibari Callistene raccordato da Stobeo: Alessio Poeta Comico. Stefano suo figliuolo, e Menandro.

de Republic. Diodor. lib.3.

lib. 12.

19. Di Turio Città di Calabria fondata dalle reliquie della distrutta Sibari, detta oggi Terra nova, cioè Turo novo, fu filosofo Pitagorico Stobæus Ser. Ippodamo, e della di lui dottrina scrisse Stobeo in vari sermoni : così Ciromaco, Eradozzio, Teana, ed altri; ed Erodoto fu appellato Turino, perchè ivi molto tempo visse al dir di Diodoro, e scrisse le sue Istorie se-Tucid. hb.7. condo Tucidide.

P. Marafiot. 616.2.6ap.13.

Di Gaulonia ora detta Castelvetere furon filosofi Callibrato, Dicone suo figliuolo, e Drimone (apientissimo, riferiti da Jamblico: e varj Uomini dotti in altre Città grandi della Magna Grecia fiorirono.

20. Della Città di Elea nella Lucania, che Basilicata si appella, fu Zenone inventor della Dialettica, Leucippo Principe degli Atomisti, e Parmenide secondo alcuni; benchè altri dicon questi di Locri, e Leucippo

di Mileto: ed Ocello Lucano fu pure della Scuola di Pitagora.

Di Taranto fu Archita Tarentino, assai riputato appo molti in ogni genere di virtù, discepolo di Filolao, e poi maestro, e grande amico di Platone, come in altro discorso riferiremo. Liside maestro di Epaminonda, Eromene, Eurito, Filolao, Aristippo, ed altri in gran numero su-Plin. lib.20. ron tutti Tarentini: Plinio fa menzione de' due Apollodori Medici, uno di Taranto, e l'altro di Scilla. Di Aristossemo, e di Aristosero dubita il P.

Co-

Coronelli, se sian due Filosofi di Taranto, o sia pure un solo. Del primo dicono gli Scrittori, che fu Filosofo, e Matematico, siccome attestano Coronell. Bi-Plutarco, Plinio, Svida, e molti altri, e che fu seguace di Pitagora, ed il bliot, univers. primo a scrivere delle Proporzioni Musicali dallo stesso maestro inventate, e di altre cose, che alla Musica appartengono. Di Aristosero affermano, che sia stato filosofo e discepolo di Aristotile, e l'appellano anche Aristossene, e Scrittore di Musica; ma di ambidue più largamente scriveremo nel Discorso della Musica al Cap. 25. Di Taranto su ancora Ari-Ronico Greco Istorico, a cui varie opere di favole attribuiscono al dir di Fozio, del Vossio, del Simlero, e di altri appo il Moreri.

Ipasso fu di Metaponto, ed altri Filosofi, ed in varie arti eccellenti sono raccordati dagli Scrittori, de' quali in questa Opera faremo ne' fuoi luoghi menzione; oltre che l'antichità grande ha la memoria di

molti già distrutta.

21. Sono anche Italiani di quei secoli i Filosofi, e gli Eruditi di Sicilia, che sempremai è stata dell'Italia una delle Regioni più nobili, e tra le altre annoverata da Leandro Alberti anzi dagli Scrittori tutti, ancorchè sembri vicina. Disse Giustino nel suo Compendio di Trogo: Siciliam ferunt angustis quondam faucibus Italia adhasifse, dirept amque velut à corpore majore impetu superioris maris, quod totum undarum onere illuc vehitur: e di quelto distaccamento fatto dal tremuoto scrisse- Virg. Eneid. ro Strabone, e Virgilio, e dice Plinio, che per lo Tremuoto essendosi nh. Ivelti i monti, si fece ancora l'Isola di Procida; poicchè le Isole a questo modo la natura ha fatto in varj luoghi del mondo. Ella staccò la Sicilia cap. 88. & lib. dall'Italia, Cipri dalla Soria, Negroponte dalla Beozia, Atlante, e Ma-... crino dall'Euboa, Besbico dalla Bitinia, e Leucosia dal promontorio delle Sirene. Dice, che anche altra volta, era già la Sicilia colla Calabria attaccata, e di poi fu spiccata dal mare, che in mezzo appresso a Reggio si mise, e da questo rompimento i Greci dieder nome di Reggio alla Città posta nell'estremo dell'Italia. Scrive il Ferrari, che oggi è no. P.Ferrar. in minata Insula Italia omnium maris mediterranei maxima: e soggiugne: Lexic. Geo-Sicilia etiam pars Italia.

22. Furono in tempo de' Greci i Letterati di Sicilia in gran numero, cioè Empedocle, ed Acrone Filosofi ed Istorici di Agrigento: Dicearco, Niceta o Iceta, Timagora, Ermodoro, e Dione Platonici ambidue, Monimo Cinico, ed altri anche Filosofi. Tra gl'Istorici furon celebri Diodoro di Agira, detto il Siciliano, Evemero di Messina, Timeo di Tauromina, Alcimo, e Demetrio. Tra Poeti Pamfilo, Talete, Teleste, Elianatte, e Steficoro, Orfeo di Camerina Città distrutta, Alemanno Lirico, Lifino, che scrisse contro Falaride, Ibico di Messina, Poeta ancor Lirico, il quale da molti è di Reggio in Calabria riputato; ed alcuni diverso lo stimano; Teognide di Megara, e Tirsi Poeti amendue Buccolici, Epicarmo Scrittor di Commedie, Alcimene di Megara Tragico, Mogone Comico Megarese, e Diomo Pastorale. Tra gli Oratori Tisia, e Gorgia Leontino, di cui fu fratello Erodico Medico; e Gorgia fu non solo creduto inventor della Rettorica, ma il primo, che integnò l'arte in Atene, al dire del Lascari, e del Maurolico. Di Siracusa surono Empedotimo, ed Ecfanto Filoso-Hist. Sicil, lib.

Juftin. lib.4.

Maurolyc.

Patrit. in fi, Ninfodoro, Filisto, e Temisfogene: Archimede Principe de' Geometri: tra Poeti Teocrito Principe de' Buccolici, Terfione, Timocle, Teodorida appel-Poet.lib. 1. lato Poeta Ditirambico da Isaacco Casaubono. Mosco Buccolico, ed altri.

Cafaubon. Di Sicilia furono i due Eraclidi, e i due Oratori, Corace, e Tifia Ilimati Cicer, lib. 1. inventori della Rettorica al dir di Cicerone, che scrisse ancora: Itaque De Orator. & ait Aristoteles, cum sublatis in Sicilia Tyrannis res privatæ longo inter-De Claris O. vallo judiciis repeterentur, tum primum quod esset acuta illa gens, & conratorib. lib.2, troversa natura, artem, or pracepta Siculos Coracem, o Tisiam conscri-

pfisse; nam anteà neminem solitum via, nec arte; sed accurate tamen, & de scripto plerosque dicere. Celebre è ancora Euclide Geometra Siciliano, che Anton. Mon-scrisse gli Elementi, di cui ha trattato l'Eruditis. Mongitore; ed altri gitor. in Bi- dotti Siciliani ancora furono in quei tempi; essendo stato pur grande il

numero degli Studiosi nella Sicilia piena di Città grandi, tra le quali Laertius in Agrigento fu così celebrata, che scriffe Laerzio: Amplam verò Agrigen-Vita Empe-tum fuisse ferunt, quod in illa octingenta hominum millia inhabitarent.

> 23. Si può de' Filosofi Pitagorici, e degli Llomini dotti dell'Italia, an . noverati tra' Greci cavare il Catalogo da Svida, dal Vossio De Poetis Gracis: De Histor. Gracor. De Philosophis: dal Giraldi nell'Istoria de' Poeti: da Lorenzo Crasso De Poetis Gracis: da Giovanni Alberto Fabbrizio lib. 2. Bibliothec. Grac. da Coltantino Lascari nel libro de' soli Filosofi della Calabria riferito dal Maurolico nell'Istoria di Sicilia: da Gabriele Barrio, da Girolamo Marafioti, e dal P. Fiore Capuccino, Scrittori della stessa Provincia. Così da Girolamo Ragusa negli Elogi de' Siciliani; e dall'Eruditiss. D. Antonino Mongitore nella sua Bibliotheca Sicula; e di alcuni fa anche menzione il Conte Lodovico Nogarola Veronele nell'Epistola ad Adamum Fumanum Canon. Super Viris illustribus genere Italis, qui Grace scripserunt : in cui dichiara, che volle numerargli per onor della Nazione, 5 ut antiquus in literis Italia splendor, & dignitas paulisper apparent.

24. Altri ingegni ancora dell'Italia, e di varie Città fiorirono, come furono Eliano di Roma, Aspasso di Ravenna, ambidue Sossiti nominati da Filostrato, Amerio Gentiliano di Toscana, Filosofo Platonico, e discepolo di Plotino, come afferma Porfirio: Eumachio di Napoli, che i fatti di Annibale scrisse in Greco; e i Latini siccome riceverono in bliosec. Univ. quel tempo la Filosofia da' Greci, e le loro Sette diversamente abbracciarono, al dir del Pererio; anzi dalla Scuola Italiana le Scienze impa-Perer.in Phy. rarono, come attesta Laerzio de' Romani, che alla Scuola di Pitagora correano; così nel sapere, e nelle arti eran periti in quei secoli . Pytha-

Cicer. Tuscul. gora autem doctrina (disse Cicerone) quum longe, lateque flueret, permanavisse mihi videtur in hanc Civitatem, idque cum conjectura probabile est, tum quibusdam etiam vestigiis indicatur;e ciò và largamente provando. I Matematici, gli Astronomi, i Musici, i Geografi, i Pittori e Scultori, e gli altri Uomini illustri dell'Italia, che vissero in quei tempi de'Greci, furono anche molti, de' quali ne' propri discorsi delle stesse Scienze, e delle arti particolare menzione faremo.

25. Ma non è qui da tralasciarsi quelche raccordano Pandolfo Co-Colennucc. Hor. di Nap. lennuccio, e quegli Scrittori, che delle cose di Napoli hanno scritto, e gli 125.1.

Porphyr, in Vit. Plotini. Coronell. Bi-Tom.2.

docl.

Sic. quast.lib.4.

gli ftessi ftranieri confermano, e ripetono dentro i lor libri, come il P. Middendorpio, il P. Lohner, ed altri . Dice il Colennuccio , che il folo SP. Midden-Regno stesso sia stato quello, che abbia prodotto gli Uomini tutti, i quali dorp. De Aca. della dottrina Greca, e dell'erudizione latina sono stati ornamento, e dem. delle più nobili Sette de' Filosofi eccellenti, che di esso Regno nativi Orb. non furono; ma degno lo stimarono, ove la lor vita, i loro ozi, e i loro P. Lohner De studi trapassarono. Tali furono Platone, Virgilio, Livio, Plotino, ed altri, i quali in diversi luoghi del Regno ebbero le loro abitazioni, e le ville, vi composero opere, e vi tennero anche le Scuole. Disse, che il solo Regno sia quello, a cui la nazione Latina, e l'Italiana sia obbligata, avendo dal são grembo tutti gl'ingegni eccellenti in ogni dottrina ed erudizione prodotti. In Filosofia fiorirono Archita, ed Eurito Tarentini, Alemeone, e Filolao di Cotrone, Zenone, Leucippo, e Parmenide della Scalea , Ippafo di Metaponto , Timeo di Locri , Terre per l'antichità consumate . Fa menzione altresì della gloria de' Poeti , e degli Oratori fotto il Romano Imperio; poicche fu Ennio vetultifimo Poeta di Rode in Puglia (che il Rufcelli nel corregger quel libro del Colennuccio fe dire Rudia rome avverte Tommaso Costo nelle Amotazioni red altri alla Rudia di altre Provincie han tirato ) Lucillo di Arunca già vicina a Benevento, Pacuvio Poeta Tragico di Brindisi, Orazio di Venosa, Ovvidio di Sulmona, Sallustio Istorico di Amiterno, e Marco Tullio di Arpino, che fu Principe della Latina Eloquenza -

26. Ma fiorirono eziandio (oltre i raccordati dal Colennuccio) altri Homini dotti del nostro Regno di Napoli in tempo dell'Imperio Greco, e del Romano, senza sar memoria di tanti Uomini veramente illu-Ari nella letteratura, e che sono stati di tanto accrescimento alle Scienze ne' secoli seguenti de' quali non possiamo sar qui catalogo senza trascrivere la Biblioteca Napoletana di Nicolò Toppio, la Giunta di Lionardo Nicodemo, e l'altra, che già vi è di bisogno. Non vogliamo però tralasciare di qui rammentare alcuni antichi, e di molti ancora faremo menzione in altri discorsi di questa Opera, quando ci verrà l'occasione.

Fiorirono in tempo del Greco Imperio oltre i già descritti Filosofi, che Gesner.in Bio tra' Greci furono annoverati, Costantino Pitagorico e Napoletano, che bliot. ferisse contra dell'Epoche o astinenza di mangiar carne, a cui risponde Porphyr. de Porfirio : e Claudio anche di Napoli Filosofo Epicureo, di cui lo stesso Abstinent. lib. Porfirio sa menzione: e Marino pur di Napoli Filosofo ed Oracore, di- 1. & lib.2. De scepolo di Proclo al dir del Vollio. Altri del nostro Regno fiorirono Continent. ancor tra' Greci, come Eforo Cumano Geografo uguale a Teopompo, the scrisse un libro dell'Europa citato da Strabone, e dal Vossio: Bleso di Capri, di cui Ateneo ne cita le Opere, cioè il Saturno, e'l Mesotriba al dir del Toppio, e di Lorenzo Craffo . Fideo Cotroniata è annoverato Lorez. Craff. cra gli Uomini illustri della Calabria da Costantino Lascari ; e di Alci- Istor. de' Poet. damante d'Elea ne scriveremo nel Discorso della Musica al Cap. 18:

27. Sotto l'antico Imperio Romano fa menzione di molti Oratori Gic. de Clar. di questo Regno, e suoi amici Marco Tullio Cicerone, cioè di Marco Ce- Orator. & in fo, di Marco Posidio, che nel dire su iracondo, ambidue di Appino: Epist. famile di Quinto Vezzio Vezziano de' Marsi: di Tito Annio Velina, di Lucio 25.

Vossius De Scriptor.Gre cis lib. 2. cap.

Greci n.5.

### 64 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma. Tom. I.

Ottavio Chietino, che su Oratore, ed Avvocato, ed arringava con audacia: più tosto, che preparato, come dice Aldo Manuzio. E' detto dallo stesso Cie. De Clar. Cicerone Doctissimus Togatorum Quinto Valerio Sorano, citato ancora da Varrone: e Dottor Peripatetico, Strasea Napoletano; e Cajo Afinio Pollione Marruccino di Chieti fu grande Istorico, ed Oratore competitor di-Tullio, e fu il primo, che aprisse in Roma Libraria colle Statue degli Uomini illustri; anzi fu Console, e de' primi soggetti, che Roma, e'l

Quintil. In-Stitut. Orat.

ep.3 I.

Plin. lib.3. cap. 2. Capocci nell' Agrippina lib.4.

lib.3.cap.48. Muzio Febo-Marsi lib. 1.

Biblioth.

514.

Mondo tutto ammirarono, come afferma Quintiliano in più luoghi, e lib.4. c.1. lib. molto anche scrisse, come narrano più Autori dal Toppio riferiti. Mar-S. cap. I. lib. co Agrippa genero di Augusto fu di Arpino e descrisse tutto il Mondo in forma di una Tavola, con cui formò la Geografia, come Plinio disse in Cicer. epist. più luoghi; e scrisse ancora una Orazione magnifica, al dir del Cav. fam. lib. 10. Capocci. Fu di Chieti Marco Afinio Marcello, pronipote di Afinio Pollione, e Console Romano sotto Claudio, ed affermava, che la povertà sia principio d'ogni male secondo Tacito citato dal Glandorpio; e di Ulbio Marcello, che fu pure di Chieti, e chiaro Giurisconsulto, altrove n'abbiamo scritto. Domizio Marso in tempo di Ovvidio, i cui versi surono da Marziale lodati, al dir del Crinito, e di Muzio Febonio, fu celebre Poeta. Glandorp, Silio Italico da Corfinio ne' Peligni ora detta Pentima; Giovenale d'Aqui-Onomast. fol. no, il Satirico, e Nevio Poeta furon tutti del Regno: così Lucio Valerio figliuolo di Lucio Pudente d'Istonio, oggi detto il Guasto ne' Ferentani in Crinit. De Abruzzo citrà, il quale di anni tredici nel combattimento di Giove Calatin. pitolino nel sesto lustro su per sentenza del Giudice in Roma coronato per la vivacità dell'ingegno tra' i Poeti Latini, ch'erano ivi; e gli fu eretnio Islor. de ta nella patria la Statua coll'inscrizione, riserita dal Toppi. Furono anche illustri del nostro Regno tra' Romani Alberico Salentino gran Filosofo e Medico secondo Gelnero: Marcello di Chieti antico Dottore e Poeta; Gesner, in Marco di Napoli antichissimo Oratore e Filosofo al dir del Volaterrano: Orbilio Pupillo Beneventano, lodato Scrittore in tempo di Cicerone: Volaterran. Stazio Poeta di Napoli assai celebre: Lucio Nerazio, ed altri Ulomini dot-Anthrop. ti : ancorchè di molti è perduta per l'antichità la memoria. Di tanti lib, 17. fol. Uomini illustri del Regno di Napoli quì abbiamo fatta menzione, per non ripetere in più luoghi uno stesso argomento; e giacchè de' Greci dello stesso Regno abbiamo scritto, de' Latini altresì abbiam data la notizia, i quali ne' seguenti Capitoli aveano il lor luogo, e di alcuni con più distinzione scriveremo.

# Dell'Imperio, e delle Scienze de' Romani.

## C A P. VIII.

Ilrò lungo tempo il nome de' Greci nelle arti di pace, e di guerra gloriosi dagli anni di Socrate, e di Filippo sino alle vittorie di Mummio, e di Silla, che la Grecia predando, e riducendola sotto il Romano dominio, a Roma gli Uomini dotti, e le spoglie portarono. Divenuta ella non solo dell'Italia, ma quasi del Mondo tutto Si-

gno-

gnora (come dell'Italiana grandezza abbiamo più largamente trattato) crebbe così la sua dottrina, che su di maraviglia alle genti, le quali barbare ed incolte al confronto de' Romani erano appellate. Dice il Valie- Elem. dell'IR. mont, che allorche si videro i Romani del Mondo padroni, videro an- Tom.2. par. 4. cor dalle parti tutte correr fuggitive le Muse a cercarsi un'asilo entro di cap.4. Roma trionfante; e Giovanni Boemo Tedesco scrisse ancora dopo aver celebrata l'Italia: Caterum, ut gentes sileam (nam longum esset numerare) De moribus. quas Itali Romani lingua & armis vicere, tantum una Quiritum civitas & virtutum omnium valuit exemplis, quantum omnis Gracorum eloquen- Gentium lib. tia praceptis, qui quasi ita futurum divinassent, ut hac una terra omni- 3.cap. 18. bus esset gentibus imperatura, quotam ipsius partem magnam Graciam dixere; & cum brevius dicam, non fine providentia accidit, ut cum Deus Optimus Maximus terras invisit, tum ibi cunctarum gentium arx esset, & Imperium, ubi mox Christiani nominis futurum erat Caput . Fiorirono i suoi ingegni da' i due Africani sino all'Imperio di Marco Anconio; dopo cui la Romana eccellenza cominciò a dar crollo, come disse Tasson. Penil Tassoni; ma il principio del suo vasto imperio da Romolo nella quin- sieri lib. 10. ta età del Mondo assegnano. Eran le Greche lettere pur celebri nel- cap. 26. l'Italia, e Marco Tullio apertamente ragiona, quanto nella Magna Grecia fiorissero anticamente le discipline, e le buone arti de' Greci, che poi col tempo a poco a poco nelle Terre del Lazio passarono, e vi furono con grande avidità abbracciate. Dalla Greca nacque la Latina lingua ne' tempi de' primi Consoli di Roma, e ben si vede bambina nelle Leggi delle dodici Tavole prese da' Greci, e crebbe poi, e siorì nel tempo de' Gracchi; ma come in Roma si sieno le Scienze introdotte, lo descrive Flavio Biondo. Che sieno state antiche le lettere nell'Italia, ben si cava Roma triupb. da' libri Rituali degli Etrulci, de' quali abbiam fatto menzione, e Pita- lib.4. gora venne nell'Italia regnando in Roma Tarquinio Superbo. Archiloco Poeta fu a' tempi di Tullo Ostilio: visse Eschilo Tragico allor, che la Plebe Romana si appartò nel Monte Sagro, e si crearono i Tribuni, ed Empedocle Agrigentino fu quando i seicento Fabj suron morti presso il fiume Cremera. Afferma Gellio, che dopo la prima Guerra Punica, e fatta la pace con Cartagine, L. Livio Poeta incominciò ad insegnar le favole in Roma, e dagli stessi Comici, e Scrittori recitavansi, e poi Ennio scrisse il duodecimo Annale; indi fece le sue favole recitare anche Nevio. Cominciata la seconda Guerra di Cartagine, fioriron M. Catone Oratore, Plauto Poeta, e vennero in Roma per Ambasciadori di Atene Diogene Stoico, Carneade Accademico, e Critolao Peripatetico; indi fioritono Q. Ennio Cecilio, e Terenzio; poi Pacuvio, Accio, e Lucillo . Dagli Autori stelli recitavansi le fivole, e li stimavan più gli Annali detti Massimi, perchè prima la memoria de' fatti pubblici notando, il solo Pontefice Massimo gli scriveva: onde fu Ennio da Scipione Africano onorato, e Polibio da Scipione Emiliano, perchè gli Annali formavano. In maggior conto furon poi tenuti i Filosofi, e gli altri nelle arti liberali periti, come al dir di Ulpiano erano i Gramatici, i Rettorici, i Geometri, e gli Aritmetici; ma giunta al suo fiore la Repubblica, gli studi tutti delle scienze grande onore acquistarono; ed Afmio Pollione fu il pri-

Cap.2;

Vallemont?

Blondus in.

### 66 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. 1.

mo ad aprire una Libraria a beneficio degli Studiosi, gli scritti degli Eruditi in essa raccogliendo. Cresciuta la potenza dell'Imperio Romano, crebbe il piacere delle lettere, e Marco Tullio a Varrone scrivendo, mostrò quanto grande era il diletto, che si trovava ne' libri, avvisandogli, che dopo esser giunto a Roma, con gli antichi amici era in grazia tornato, quali erano i libri, come secero i suoi Antichi dottissimi. Catone Censorino vecchio di anni ottantasei trattò una sua Causa in giudizio contro la gioventù temeraria, imparò le Greche lettere, e la ragione civile. Catone Uticense anche in Senato leggeva libri Greci, ed altri esempi tralasciando, Cajo Cesare donò la Cittadinanza di Roma a tutti i Medici, e Dottori delle arti liberali per allettargli a stare in Roma, ed altri onori agli Uomini dotti assegnaron tutti i buoni Imperadori.

2. Può però l'Italia gloriarsi non solo de' suoi propri Italiani, che

nella dottrina furono illustri; ma di quegli Stranieri eziandio, che o nell'Italia le lettere appararono, o nella stessa sa stanza soro elegger vollero, vari usici e professioni essercitando, e molto più di coloro, che Cittadini divennero. Voglion già le Civili Leggi, come pur l'avverti Francesco de Pietri, che due patrie può avere ciascheduno, d'origine l'una,
e l'altra di residenza; ed ambidue proprie e principali si dicono. Così
molti sono tra' Romani annoverati; ancorchè in Roma non nacquero;
ma ivi o si allevarono, o abitarono, o la Cittadinanza ottenuta, vari
usici essercitarono: e così Cicerone era di Arpino, Livio Padovano, Virgilio Mantovano, Seneca Spagnuolo, e di altri affermar lo stesso possisamo; e vi erano anche Greci, divenuti Romani, ed altri, che sotto il Romano Imperio eran pure tra' Latini annoverati; e colla satina lingua

L. 1. & fin. C. de muni. & orig, lib. 10.
L. labeo. & l. assumptio. § jurisprud. ff. ad Muric.

France de Pietri Istore di Napalibata sapa 66

scriver vollero -

3. Venne in tanta dignità la Lingua latina, che tutto il Mondo era forzato ad impararla, e non costumavano i Romani dare udienza all'altre Nazioni, che la lor lingua ignoravano; ancorchè Molone Rettorico maestro di Marco Tullio su il primo, che in lingua greca sosse udito nel Senato. Fiori la stessa lingua nel tempo de' Gracchi, in cui le Scienze, e le arti similmente fiorirono; onde son molti gli Scrittori in quella età celebrati, come tra gli Storici Giulio Celare, Tito Livio, Sallussio, Valerio Massimo, Vellejo Patercolo, Quinto Guezio, ed altri: tra gli Oratori Cicerone Principe della Romana Eloquenza, i due Gracchi, Cajo Fannio, Catone, Lucio Crasso, ed altri in gran numero dallo stesso Cicerone rammentati, e lodati, e tra' Poeti Virgisio, Orazio, Ovvidio, Catullo, Tibullo, Properzio, e tanti altri, i quali tutti ad essaminare la voci, ed a farne la scelta attendeano: ma Cicerone, Celare, Livio, e Virgilio si hanno per padri della Lingua.

4. Segniron poi nell'altra età dopo i tempi di Tiberio altri Scrittori, come tra gli Storici Cornelio maestro di Politica, Lucio Floro, Giustino, e Svetonio: tra' Poeti Persio, Lucano, Marziale, Stazio, Giovenale, Marullo, Claudiano, Prudenzio, Silio Italico, oltre gli Scrittori di altra dottrina, come Seneca, Quintiliano, Pomponio Mela, Columella, Macrobio, i due Plini, Gellio, e tutti gli altri di nobil fama. Era per grande la schiera degli llomini nel sapere periti, che qui riferir non possiamo; così nella sola

fal-

Dell'Imperio, e Scienze de' Romani. Cap. 8.

falsa Teologia de' Gentili celebravansi tra' Romani dopo Numa, vari Uomini dotti, e Marco Tullio, e Varrone : ed avea ogni Scienza i suoi

professori, che le davano pregio e splendore.

Vissero molti, e fiorirono prima di nascer Cristo Signor nostro, ed abbiamo ancor'oggi fotto gli occhi i dotti scritti loro,e diletti in vari luoghi di quest'Opera ci converrà far menzione. Ma qui di alcuni vogliamo riferir qualche breve notizia, valendoci di quei giudizi, che il Popeblunt Inglese ne ha raccolti, e così di altri direino ne'seguenti secoli. Catone Censorio fu Cittadino Romano, di patria Tulculano, Tribuno de' Censur.celebr. Soldati nella Sicilia, e Console in Roma. Nacque 232. anni prima di Autor. Crifto, e di lui diffe Quintiliano : M. Cenforius Cato idem Orator , idem Quintil. lib. Historia conditor, idem Juris, idem rerum rusticarum peritissimus: inter 12.cap.11. tot operas militia, tantas domi contentiones, rudi seculo literas Gracas atate jam declinata didicit. I suoi libri De Originibus pubblicati da Annio di Viterbo non sono tenuti per suoi; ma più tosto finti; e dice il Panvinio, Onuphr. Panche scrisse più libri delle Origini Catone, e molte parole dello stesso sono vin. 1.1. Anticitate da Terenzio Varrone ne' libri De Re Rustica, da Cicerone nell' qu. Veron. c. 9. Orazione pro Cn. Plancio, e nel quarto delle Questioni Tusculane, ed in altri luoghi, e pur nell'Opera pubblicata da Annio non si leggono; e pero foggiugne: Quibus rationibus illud satis intelligitur eos omnes aut falsos, aut commentitios, aut certe vanos esse libellos, illos imperfectos, atque omnibus modis obtruncatos, minimeque cum cateris constantes. Dice il Popeblunt, che ejus operum Fragmenta ab Ausonio Popma Frisio colle-Eta, O notis illustrata sunt; e di Annio abbiamo largamente scritto nel cap. 3. Italiano fu Ennio, e nacque nell'antica Rudia, di cui gli Scrittori contrastano, se in Calabria, o ne'Salentini, o altrove sia stata. Nacque 237. anni prima di Cristo, morì in Roma in età più di settanta anni, e delle sue Opere, che scrisse, cioè de'libri degli Annali, delle Satire, delle Commedie e Tragedie non altro abbiamo, che alcuni versi da Autori antichi citati . Ovvidio di lui disse : Ennius ingenio maximus, arte rudis Ovid. de Trie'l Possevino: Ennius primum inter Latinos Poetas Epicos locum obtinet, stib. quem & Virgilius fibi imitandum proposuit: & M. Varro discipulum Mu- Possevin. in farum, quemadmodum M. Tullius Cicero fummum Epicorum Poetam vo- Bibliotb. cat . Poeta Comico fu Plauto natione Italus , patria Sarsinas , come dice il Vossio: visse ne' tempi di Pacuvio, e di Azzio, negli ultimi anni della seconda guerra Punica, e siorì 182. anni prima di Cristo. Plautus ho- Poet. Latin. mo lingua, atque elegantia in verbis Latina princeps, su detto da Aulo Gellio, e scrisse il P. Rapino: Plautus in Dramatum suorum designatio- Gellius noct. nibus ingeniosus est, in suis imaginationibus feliciter audax, in inventio- Attic.l.7.c.17.

se l'Ofmanno, che Comedia egregiam rationem excegitavit, in Dramatibus suis inimitabilis. Regula puritatis, & elegantiarum latini sermonis à Tullio habitus. Fu celebre 129. anni prima di Cristo Lucillo, e di lui Vost. de Poet. serille il Vossio: C. Lucilius vetus, & venustus Poeta, natione Italus, Latin.

ne fertilis, insulfis tamen facetiis non caret, qua saltem Horatii palato P. Rapin. Renon sapiunt, & c. Fu di Cartagine Terenzio Poeta Comico; ma liberto di flex partic. in Terenzio Lucano, e conosciuto d'ingegno, su erudito dal padrone, da l'oes. part. 2. cui pure ottenne la libertà. Fiorì 154. anni prima di Cristo,e di lui scris- Reflex. 26.

### 68 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

patria Auruneanus, natus est Olymp. 152. obiit Neapoli Olymp. 169. ac publico funere elatus. Magnus fuit Magni Pompeji Avunculus. Bello Numantino sub Scipione Africano militavit. Primus Satyram induxit, in Macrob. 1.2. qua est magna usus libertate, si non nimia. Così da Macrobio su detto Saturpal.cap. Lucilius acer, & violentus Poeta. Arunca era Città già vicina a Benevento, come abbiam detto nel cap. 7. Fu pur celebre 105. anni prima di Cristo il Poeta Lucrezio Romano, e Filoloso, di cui scriveremo nel cap. 29. artic. 1. e si ammazzo da se stesso in età di anni 44. perchè impazzi per una bevanda amatoria, che gli fu data, e quando nella pazzia ttessa avea qualche quiete di mente, scrisse i suoi libri da Cicerone am-Aul. Gell. 1. mendati , come dice S. Girolamo . Da Aulo Gellio fu detto l'oeta ingenot. Attie. e. nio, & facundia pracellens; e Giulio Cesare Scaligero l'appellò Llomo divino, e incomparabile. Marco Tulho Cicerone nacque in Arpino nel Regno Jul. Cæf. Sca- di Napoli 105. ann prima di Cristo, ed è appellato il Principe della Latina lig. Comment. eloquenza. Molte Opere egli scrisse, e molte si sono anche perdute; onin Arist. Hist. de disse il Mureto: Ciceronis Scriptorum vix decimam partem reliquam de Animal. kabemus, earumque multis partibus mancam, & mutilam . Si deside-M. Ant. Murano dagli llomini dotti i suoi libri perduti De Republica; e'l Lipsio stiret. l.1c. Var. ma, che il libro De Confolatione non sia suo. Galpare Scioppio così delle lett.cap.1. Lips. Centur. sue Opere scrisse: Ex omnibus Ciceronis operibus, Orationes, libri de Offiepist.ad Ital.& ciis, & Tusculanarum Quastionum diligentissimam, ac sapius iteratam Hispan. epifi. lectionem merentur ; Epiftola verò omnes, qui eas familiarissime reddiderint, hoc prastant, ut ne si velit quidem possit non eleganter scribere. Lo Scioppius stesso aftermò il Mureto, così dicendo: Ego quidem quoniam ad purè, & Confultat. P. emendate loquendum nullius omnino libri leccionem utiliorem, quam Epi-M. Ant. Mu- folarum ad Atticum judico, quoniam eas Latina lingua findiosis pervolutandas, manibus, atque oculis conterendas, ad verbum, si fieri pofzetus Orat. 14. sit, ediscendas censeo. Giulio Poggiano per lo studio della lingua i soli liwolum. 2. bri di Cicerone stimò necessari; così scrivendo a Nicolò Fitzerberto In-Jul. Pogianus glese in una Epistola da Roma inviata. Ego quamdiù mihi arbitratu meo Epist. in fine lib. 2. Epifiel, studere licuit, unum aliquot menses ex Latinis Scriptoribus Ciceronem le-Mureti. gi . Nam in omni ratione optimum quemque, & illum unum imitandum elle cognoveram. Quare cum illum ipsum ciceropem latina lingua, & eloquentia principem esse constaret, rejeci cateros Latinitatis auctores. Quo in fludio primam dabam operam, ut flatuta essent tempora & fludendi, &

scribendi mea. 6. Nacque Varrone, fecondo Eusebio 114. anni prima di Cristo, e Euseb. in morì 26. anni prima di età d'anni 88. e su stimato così dotto, che i Chron. fuoi calunniatori lo dicean Porco di lettere, e da Seneca fu appellato: Var-Senec. de Conro doctissimus Romanorum: da Arnobio: Varro ille Romanus multiforfolat.ad Helv. mibus eminens disciplinis, & in vetustatis indagatione rimator: e Latrap.S. tanzio di lui scrisse: Marcus Varro, quo nemo unquam doctior, ne apud Arnob. adversus Gent. Gracos quidem, ne dum apud Latinos vixit. Compole 24. libri De lingua latina, che a Cicerone avea dedicati: le Satire Menippee; delle auto-Lactant. I. v. vità umane, e divine: i libri De Vita Populi Romani, l'opera Hebdoma-Divin. instit. dum, che contenea le Immagini, e gli Elogi degli llomini dotti: il li-CAP. 6a bro de'Poeti, e delle origini sceniche, ed altri. Di lui diffe il Critico Eras-

mo:

mo: Varro octogesimum agens annum scripsit libros de Re Rustica, & ita Erasm. 1.23. scripsit, ut ex his videatur adhuc alacri animo susse, & sensisse studiorum Ep.5. dulcedinem. Ne'tempi di Giulio Cefare, e di Ottaviano visse Diodoro Siciliano nato in Agira di Sicilia, e fu celebre fessanta anni prima di Cristo . Scriffe la Bibhoteca Istorica divisa in quaranta libri, de'quali non altri abbiamo, che quindeci, e descrisse una Istoria quasi universale del mondo, trenta anni consumandovi ad iscriverla, come afferma egli stelso, e perciò fece viaggi nell'Asia, e nell'Europa per vedere i luoghi, di cui scriver dovea. L'accusano però, che su negligente delle Istorie dell' Italia, tanto più, che ne'fuoi tempi il Romano Imperio fioriva; che confule le cose de'Romani, perchè forse la lingua de'Latini ignorava, e che molte favole raccontò per vere; spezialmente degli Dei delle genti, e degli Eroi, de'quali scrisse all'uso de'Poeti, come osservò Fozio. Da molti è nondimeno lodato, e Giustino Martire lo chiamò celeberrimum Gracorum Historicorum; e'l Possevino lo scusò molto nello stile, perchè scrif- Possevin. in fe una Storia universale, soggiugnendo: Fieri enim vix possit, ut ii, qui Biblioth. tantam moliuntur molem, cum in varios authores incidunt je quibus colligunt permulta; ne variationem aliquam concipiant; certè dum in texendis rebus incumbunt, non aded tantam verborum curam habere possunt. Fu del Regno di Napoli Sallustio Crispo, nacque in Amiterno de'Sabini, e Francesco de Pietri disse in Aquino, ottantaquattro anni prima di Franc.de Pies Crifto, e morì di anni 52. secondo Eusebio. Di lui diffe Lodovico Vives: tri Istor. Nap. Sallustius rerum Romanarum storentissimus Autor, ut inquit Tacitus, fre-1.1.cap.6. quens est in manibus puerorum; sed mihi aptior videtur provectioribus. Inimitabilis est in illius scriptis gratia, qua quotiescumque repetita, nunquam tadium sui, aut satietatem afferant. Da'Greci su così stimata la sua Isto-

ria, che Zenobiade Sofista in greco la tradusse, come dice Svida. Giulio Cefare, che nacque 98. anni prima di Gristo fu celebre nell'armi, con cui conquisto l'Imperio di Roma, e nelle lettere, molte opere avendo scritto; benchè le Istoriche sole si trovino, cioè i sette libri De Bello Gallico, che Planude, o altro in greco tradusse: e i tre libri De Bello Civili . Quintiliano molto lo lodo, così di lui ferivendo: Cajus Cafar fi Quintil. 1. 10foro tantum vacasset, non alius ex nostris contra Ciceronem nominaretur. cap.1. Tanta in eo vis est, id acumen, ea contentio, ut illam eodem animo di- Lipsius Epist. xisse, quo bellavit, appareat. Exornat tamen hac omnia mira sermonis, ad Maximil. cujus proprie studiosus fuit, elegantia. Il Lipsio disse de' suoi libri: Com- 11. Imper. in mentarii sunt. & nibil policentur, preten nudare, sentilicana de Tacit. Commentarii sunt, & nibil policentur, præter nudam, simplicemque narra-ment. tionem: ed in altro luogo: Cafar, cateroqui minime sui contemptor com- Et in not. ad mentarios inscripsit, non Historias: Or hoc ipso laudem veram meruit, quod Polit. lib. 1. fa sam affecture contempsit. Di lui pur disse il Glareano: Scripsit Casar hos cap.9. commentarios in Castris, & succisivis quidem boris, quibus hercle vel ob Henric. Glahoc major fides debetur, quod rebus gestis ipse, qui scripsit, interfuit. Quam rean. ad Caverò reliquos Autores in locis perscribendis diligentia, ac cura vicerit, fa- sar. de bello cite videre poterit quicumque vel apud Geographos aliquid laboris infum-Gall. Annopferit, vel qui Galliam ipfam viderit. Claudio Verdero stimò non esser tatel.1. col-

possibile, che Cesare tutto applicato alla Guerra di Francia, abbia po- der Cension in tuto con diligenza, della religione, de'riti, delle cerimonie, e de'costu- Autor.

### 70 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

mi de'Galli informarsi, e crede aver riferito quelle cose, che raccontate gli furono. Soggiugne però: habet enim absurda nonnulla, quale illud: Gallis morem fuisse ait, ut male habentes, immolaturos sese Diis immortalibus recuperata quamprimum prospera valetudine, voverent. Probabile certè est eos agrotare maluisse, quam sanos factos in victimam enecari. Ma chi legge le stravaganze de' Gentili, ciò non istimarà essere troppo strano; molto più, che stimavan somma gloria consagrare a' falsi Dei la lor vita; e gli antichi Galli specialmente sono da Cicerone biasimati, perchè degli llomini faceano sagrifici, come in altro luogo abbiam riferito. Il Verdero bialimò pure, anzi trattò da maligno Paolo Emilio, che tralasciò alcune cose della Francia, come riferiremo nel Secolo XVI. al Cap. 42. Il Glandorpio afferma, che Aulo Irzio fu amico e familiare di Cesare, e discepolo di Cicerone, e stabilito Console, nel quale onore difendendo la libertà contro Antonio, morì. Scrisse De Bello Africo un Luisin, 1.3. picciolo Commentario, e disse di lui Francesco Luisino: Quis est tam ingenio tardus, qui verbis Hirtii optimi lingua latina Autoris Horatium Vives de non intelligat? ma il Vives scrisse: Commentarii ab Hirtio additi, vel Op-Tradend.Dipio, sanè sunt alii, quam Cafaris: minus & puritatis, o majestatis babent, ut Casarianos à Principe scriptos appareant, alteros à privato. Di trenta anni morì in Roma Catullo Veronese, che fiorì 44.anni prima di Barthius 1. Cristo. Fu appellato il Dotto; onde disse il Barzio: Catullus hunc Docti ti-38. c.7. Adtulum ab coævis suis non alia de causa retulit, quam quod Gracorum, qua inimitabilia putabantur, latinis literis eruditè expresserit. Neque enim puto meliorem Gracarum Venerum ante Catullum fuife, quam illum ipsum, qui metrorum genere, que illis solis data videbantur, incomparabili successu primus Latinis transcripserit. Quod non ignoravit Martialis, cum scripsit. Verona Dosti syllabas amat Vatis. Altra cagione assegnò Carlo Stefano, che scriffe: Latina puritatis cuftos fuit religiosissimus, unde & Docti cognomen meruit. Alioqui lascivus, & supra modum mordax; utpote qui ne Casari quidem jam rerum potito pepercerit. Marziale di lui pur così disse ;

Martial.1.14. Ep. 169.

Parerg.c.31.

Scipl. 14.

ver far.

Tantum magna suo debet Verona Catullo, Quantum parva suo Mantua Virgilio.

Fu ancor di Verona Cornelio Nepote Istorico in tempo di Giulio Cesare. e fiori 40 anni prima di Cristo: visse sino al quarto anno di Augusto, e scrisse i libri degli Uomini illustri, in cui vi sono ventidue Imperadori: così ancora degli Scrittori illustri, e la Cronica delle cose R omane. Di lui Scioppius De disse lo Scioppio: Limatissimus Scriptor, cujus judicium Cicero revereri stylo.pag.153. solet. Di questi tempi su pure Vitruvio Architetto di Giulio Cesare, e di Ottaviano, che scrisse diece libri di Architettura, e benchè alcuni l'accusino; spezialmente lo Scioppio, che essendo Autore dell'ottimo secolo, scrisse con voci della plebe, e pellegrine, e con Grecismi; nondime-Vitruv.lib.1. no lo stesso Vitruvio si scusò dicedo. Peto Casar & à te, & ab iis, qui mea volumina sint lecturi, ut siquid parum ad artis Gramatica regulam fuerit explicatum, ignoscatis. Namque non uti Summus Philosophus, nec R hetor disertus, nec Gramaticus summus; sed ut Architectus his literis imbutus hac visus sum scribere. E veramente gli fu necessario di voci greche ser-

cap. I.

virsi; perchè da Autori Greci la materia raccolse: e di voci della plebe, dovendo molte cose nominare, che dalla plebe erano così appellate, e trattate; come diffe il Borrichio. Leon Batista Alberti , che scriffe pure di Borrich. Cozi-Architettura, in più luoghi ha Vitruvio ripreso; benchè sia di grande tat. de var. autorità . Properzio anche Italiano, & ex Mevania oppido Umbria oriun- lat.ling.atat. dus, come dice il Crinico, si acquiltò gran nome in Roma e per l'inge- p.s. gno, e per l'eleganza de' suoi versi; e per l'amicizia con Mecenate, con Petr. Crinit. Cornelio Gallo, Tibullo, Basso, e con altri di quel tempo, e siori da venti anni prima di Cristo. Per li suoi quattro libri dell'Elegie dallo Scalipero è detto Propertius facilis, candidus, verè elegiacus: tersior ta- jul. Cæs. Scamen, quam existimatus est à Criticis; nam & amat quadam, qua mini- liger De Poet. mè sunt vulgaria. Dall'Ofmanno è appellato Elegiacorum Poetarum p.314. omnium facile Princeps. Ma fu di altro sentimento il P. Rapino, che scrisse: Qui omnium optime inter Latinos stylo Elegiaco scripserunt, sunt P.Rapin. Res Tibullus, Propertius, Ovidius, Tibullus elegans, & politus est: Proper-flex. partic. 2. tius nobilis, & sublimis; sed utrique anteponendus est Ovidius, quia stylus ejus magis est nativus, magis movet, & affectus ardentiores prodit. Cavaliere Romano fu Tibullo, e nacque nello stesso anno in cui succedè la nascita di Ovvidio, e di Messala Corvino: su amico di Orazio, e scrisse quattro libri di Elegie, e di Amori: e disse Quintiliano: Elegia mihi tersus, atque elegans maxime videtur autor Tibullus: sunt qui Propertium malint. Molti altri e Poeti, e dotti llomini in questi tempi anche furono, de' quali nel seguente Discorso vogliam fare menzione; perchè giunsero al primo secolo dopo la nascita di Cristo, e surono veramente i tempi, in cui molti celebri ingegni fiorirono; perlocchè Cristoforo Vase scrivendo di Grazio Falisco Poeta, così disse: Ecce antiquum Poe- Vase prafat. tam latinum, Virgilio, & Ovidio coavum, qui celeberrimus fuit puro illo ante Gratite seculo, quo amplissima ingenia floruerunt; & Poesis severissimorum Judi- de Venatione. cum censura obnoxia fuit, qui mediocribus esse Poetis non concessere. Visse il Falisco in tempo di Ovvidio, e su scrittore Cynegeticorum, cioè della Caccia: il Sannazaro lo pubblicò, e Giano Ulizio nel 1645. l'illustrò colle note. Disse di lui il Barzio. Felicissimum latinorum seculum facile in Gratii poemate agnoscas; nibil enim vulgare, aut ineptum inest; omnia lig. Poetic.lib. eodem filo gravitatem, & elegantiam servant: e lo Scaligero: Duo elegantes 6.p.850.851. Poeta venationis pracepta poemate trastarunt, Gratius, & Nemelianus. Nemesianistylus candidus, nec vulgare sonans. Gratius verò castigatior.

Visse ancora nella stessa età Gajo Licinio Mecenate, e della sua patria variamente gli Autori hanno scritto. Annio da Viterbo l'affermò Critica z. al dell'antica Vetulonia: l'Ab. Macchioni disse di Chiusi sua patria, una Camurrin. per delle dodici Città di Toscana: il Camurrini, e'l Cenni lo dicono di la famig. Ciln. Arezzo: altri lo credono Romano, l'Ab. Francesco Dini lo difende D. Eugen. Cadi Lucignano in Toscana, e molti convengono, che sia stato Toscano. Si crede nato alli 13.di Aprile, come da Orazio si cava, e dopo la morte fam. Ciln. di Silla, settanta anni prima di Cristo. Fu Soldato, Capitano, Ministro, e Consigliere di Ottaviano, e rinunziate poi le pompe e grandezze, si applico alla letteratura, a cui era dal suo genio tirato, molto operando a cenat. beneficio de' Letterati nell'ozio concessogli da Augusto. Ebbe a cuore

Christoph.

Casp. Barth. Adversar. l. I. cap. 16. p. 37. Jul. Cæf. Sca-

Annius in Catone.

Macchionmurrin.nella

Genni Vita di Mecenat. Dini Vit. Me-

Horat. lib.4. Ode 11.

### 72 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. l.

Pompon. Let, la splendidezza e magnificenza ne' suoi Orti situati nel Monte Esquili-De Rom Urbe no, descritti da Pomponio Leto, e dal Nardini, in cui teneva alla sua mensa di continuo Ilomini letterati, che per adularlo, di stirpe regia lo vetuft. Nardin. Ro- differo: e voglion, che fosse negli stessi Orti un picciol Tempio dedicato ma antic. lib. a Priapo loro Dio. Molti attribuiscono a Virgilio la Priapeja, che si 1.cap.4. legge colle sue opere; ma il Giraldi, e'l Cenni la stimano degli amici Girald. Dial. di Mecenate, scorgendosi la diversità dello stile, e lo Sioppio così pure stimo, e che de' Poeti, che ogni giorno andavano a Mecenate, ciasche-Sciopp. in duno scrivesse i versetti giocoli nel muro, essendo vario l'argomento Priapeja. della stessa. Credè però il Dini, che più tosto per ordine di Mecenate abbia raccolto Virgilio quei versi oscenissimi; poicchè negli Orti i congressi eran di cose oneste e virtuose, non già in ischerno di quel Dio, a Horat. Satyr. cui fanno dire cose ridicole ed oscene: attestando Orazio, che Mecenate 6. non gradiva appresso di se, che persone oneste. Facea versi egli stesso, e compose varie Opere, come de Gemmis, nelle quali su perito: De cultu suo. Tragadia Promethei, & Octavia. Historia de Rebus gestis Augusti. De causis naturalibus. De Animalibus, Dialogi: ed altre riferite dal Vos-Vossius lib. sio, e già perdute. Fu assai generolo co' i Letterati, de' quali si acquistò il 1. cap. 20. titolo di Protettore, e di benefico, onde gli fa un' Elogio l'Ofinan-Hoffman. in no; e donò ad Orazio una Villa deliziosa in Tivoli, ed alcone posses-Lexic. sioni in Sabina, dopo averlo introdotto nella grazia di Augusto, come Horat. lib.2. afferma egli stesso. Arricchì pure tra gli altri Poeti Virgilio, che gli de-Ode 16. dicò la Georgica, il che attesta ancor Marziale: assai gradito gli su Vario Martial. epig. Scrittor di Tragedie, e diversi altri; benchè non vi sia memoria, che 108. tollero stati suoi amici Ovvidio, Tibullo, Pedone, che assai lo lodò; Plozio, e Tucca Poeti di quel tempo. Amò Melisso Spoletino Gramatico, e fu il primo, che in Roma introdusse i bagni caldi, come dice Dione rife-Rhodigin. rito dal Rodigino. Afflitto per più anni dalla febbre, che gli toglieva anche il sonno, morì finalmente negli anni di Roma 746.e quattro pri-Dion.lib.55. ma di nascer Cristo, come si cava da Dione, avendo lasciato erede Au-

lib. 3. Cap., 17.

gusto, che molto lo pianse, e confessò non aver potuto ritrovar due Ulominiatti a supplire alla mancanza di Mecenate, e di Agrippa.

9. Non vi è dubbio, che le dottrine e le arti ebbero tutte le Nazioni dopo il Diluvio dalla famiglia di Noè, che si propagò per li luoghi tutti del Mondo, varj popoli, e varie genti formando; ma poi andò co' i vizj, e coll'idolatria assai crescendo l'ignoranza, e lasciati atsatto gli studj, molte nazioni divennero barbare e rozze. Così in vari tempi le ritrovarono i Romani, quando al loro Imperio le foggiogarono; e divenuti: poco meno del Mondo tutto padroni, le scienze, e i costumi v'introdusfero. Di alcune Nazioni ( e sia pur detto con gloria loro, veggendosi ora : assai dotte e bellicose, e civili) sa menzione Lucio Floro, dicendo: Asia Pompeji manibus subacta, reliqua, qua restabant in Europa, fortuna in Casarem transtulit: restabant autem immanissimi gentium Galli, atque Germani, & quamvis toto orbe divisa, tamen qui vinceret, habuit Britannia. Quando alcun Regno i Romani soggiogavano, vi mandavano i Rettori e Ministri, vi fondavan Colonie, e molti ancor di Roma ad abitarvi, i quali e colla pratica, e colla dottrina, e coll'aprirvi le Scuole, i

L.Florus lib. 3.cap.10.

Plutarch. in Jo: Boemus 3. Cap. 22.

loro costumi, e gli usi v'introducevano, e tra le altre Città Planco Munazio vi fabbricò in Francia Lione al dir di Plutarco. Giovanni Beemo Tedesco dopo aver narrato i costumi antichi de' Galli , soggiunse: Cate\_ Vit. Annib. rum Romanorum commercio multa mutari contigit; tempus indè omnia De Moribus in melius vertit. Observantissimi itaque hodie vera pictatis sunt, regis Gentium lib. imperium late omnia tenet. Matrimonia Italico ritu celebrant, liberales artes multis cura existunt, & in primis divinarum artium studia . Gymnasium, quod Parisii est id demonstrat, omnium, qua bodie sant in terris celeberrimum. Sunt & Romanarum literarum appetentifimi, ac latinarum amuli, in eo studiorum genere, nec Graca aspernantur. Così le Scienze ha poi ogni Nazione da' Romani ricevute, quando era il Mondo idolatra, e barbaro, privo di dottrina; perchè già padroni del Mondo tutto divennero, fotto una legge vivendosi in quella età, e sotto uno imperio ; e dice Floro , che il Popolo Romano ita latè per Orbem terra- L. Flor. Hirum arma circumtulit, ut qui res ejus legunt, non unius populi; sed gene- stor. lib. 1, en ris bumani facta discant.

10. Le Nazioni, che ora sono così nobili, e così dotte, le quali tanti progressi con lor lode han fatto nelle scienze, anche ne' tempi di Giulio Cefare, che visse poco prima di Cristo, eran roze e barbare, quando Roma, e l'Italia già nel sapere fioriva. Si cava ciò dagli antichi Autori Greci, e Latini; anzi da Cesare stesso, che sotto l'Imperio di Roma le foggiogò tutte: e sono i suoi Commentari stimati pieni di verità, e suron pure approvati dagli suoi stessi nemici, e sommamente da Cicerone lodati, come scrisse Pietro Messia erudito Scrittore Spagnuolo. Di ciasche. Pietr. Messia duna nazione qualche esempio proporre possiamo, e qualche cosa della Vit. degl' Imloro barbarie negli antichi tempi gli Scrittori raccontano : e ciò solo per perad. Vit. di mostrare più antica la Scienza dell'Italia colle Istorie, e per metter sotto l'occhio anche la gloria delle stesse Nazioni, che ora così nobilmente fioriscono, ed in breve tempo la loro rozzezza lasciando, sono divenute così dotte.

Giul. Cef.,

La Spagna, che nelle armi, e nelle lettere ha prodotto Ucinini illustri, ne' cinquecento anni, che vissero sotto il comando di alcuni Principi, non solo non inclinò nelle Scienze; ma di quelle dimostrò gran disprezzo; e dice Strabone (che fiori circa il tempo di Cristo) che in quei tempi avea poca civiltà, ed erudizione. Scrive Plutarco altresì, che Sertorio di Norcia, Città de' Sabini, fu Tribuno de' foldati nella Spa- Vit. gna sotto Dido Pretore; indi Questore della Gallia circa il Po; e perchè non ottenne il Tribunato, si fece ribelle de' Romani, e dopo varie azioni ridotto coll'esercito nella Spagna, sollevò quei popoli, ordinò il Senato a similitudine della sua patria, e coll'ajuto loro potè vincere quattro Capitani di Roma. Dimord ivi lungo tempo, e scrisse L. Floro, che L. Florus lib. Hispaniam armavit, ubi vir cum viris facile convenit; nece aliter magis 3.cap.22. apparuit Hispani militis vigor, quam Romano Duce. Narra Plutarco Hesso, che da quei Barbari essendo amato Sertorio, e colle armature, colle ordinanze, e colle insegne Romane levando la ferità loro, di una banda di ladri, ed assassini, che eran prima, n'avea fatto un'esercito, ed usando lor cortesia di oro, e di argento, ornava le celate, e gli scudi de' Sol-

Plutarch.iz

#### 74 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma, Tom. I.

dati, ed insegnava loro a portare sopravesti ricamate. Soprattutto si acquistò gran benevolenza circa il fare ammaestrar li fanciulli; poicchè avendo i nobilitsimi giovanetti di tutti i popoli della Spagna in Osca Città grande ragunato, diede loro maestri di lettere Greche, e Latine fatti dalla Italia venire, per loro il salario pagando, e gli essaminava spesso, dando anche premja' più dotti, per tener quei giovani come ostaggi; e per potere altresì quella nazione erudire, ed averla al suo governo ubbidiente. Si allegravano i padri loro, veggendo i figliuoli pretestati, che onestamente andavano alla Scuola, e tanto amore portavano a Sertorio stesso, che non curavano per salvarlo da' nemici, mettere la lor vita in pericolo. Scrisse ancora Plutarco essere stato Cesare il primo a vincere la Spagna;e contro i Calechi,e i Lusitani guerreggiando, i quali sino allora non aveano a' Romani ubbidito, vittorioso soggiogò tutto sino all'Oceano. Ma nella Spagna prima di Cesare si guerreggiò più volte per lo spazio di duecento anni, da' primi Scipioni cominciando, e molte vittorie si ottennero.

tra' quali annoverar non si possono i Cittadini di Marseglia, perchè nella Gallia vennero forastieri. Di quella Città scrivono Plinio, Pom-

12. La stessa rozzezza raccontano gli Autori degli antichi Galli;

I. cap.13.

1.lib.5.

ponio Mela, e Solino, che fu da' Focensi fondata, i quali fuggendo la tirannia di Ciro, abbandonata la Grecia, partirono di Focide colle navi, e venuti nella Provincia di Narbona, che è parte della Francia quel Livius Dec. luogo salvatico occuparono. Narra Livio, che i Galli diedero loro favore, come forastieri; acciocchè fortificata fosse quella parte, quando con Belloveso gli stessi Galli calaron nell'Italia; e dopo che i Romani avendo vinto i Volsci, gli Equi, e tante Città potenti, e la Toscana tutta, per terra, e per acqua eran potentissimi, stendendo il loro imperio per la larghezza d'Italia tra due marine, fu presa Roma nell'anno 365 della sua edificazione, da' Galli Senoni, che furon poi così trucidati al dir di L. Florus lib. Floro, ut bodie nulla Senonum vestigia supersint, ed in più battag lie distrutti, ne quis extaret in ea gente, qui incensam à se Romanam Urbem gloriaretur. Ma Giustino Istorico, il quale compilò l'Istoria di Trogo Pompeo, molte cose descrive del popolo di Marseglia, e tra le altre afferma, che sin da' tempi antichi furono i Focesi amici de' Romani; onde scrise: Temporibus Tarquinii Regis ex Asia Phocensium juventus ostio Tiberis invecta, amicitiam cum Romanis junxit; inde in ultimos Gallia sinus navibus profecta, Massiliam inter Ligures, & feras gentes Gallorum condidit: magnasque res sive dum armis se adversus Gallicam feritatem tuentur; sivè dum ultro lacessiunt, à quibus fuerunt ante lacessiti, gesserunt. Dopo aver narrato le guerre, che ebbero co'i Liguri, co'i Franceli, onde divennero celebri, e co' i Cartaginesi, dice, che si fecero amici con gli Spagnuoli, e soggiugne: Cum Roma prope ab initio condita urbis sadus summa fide custodierunt, auxiliisque in omnibus bellis industrie socios juverunt, qua res illis & virium fiduciam auxit, & pacem ab hostibus prastitit. Altre cole racconta della grande amicizia de' Cittadini di Marseglia co' i Romani, da' quali su loro conceduta l'immunità, e'l go degli Spettacoli nel Senato: e che dagli stessi di Marseglia Galli &

usum vita cultioris, deposita & mansuefacta barbarie, & agrorum cultus, & urbes mænibus cingere didicerunt . Tunc & legibus , non armis vivere; tunc & vitem putare, tunc olivam serere consueverunt: adeòque magnus & hominibus, & rebus impositus est nitor, ut non Gracia in Gallia emigrasse; sed Galliam in Gracia translata videretur. Riferisce il Bergomen- Philipp. Berse, che avendo quei di Marseglia fatto guerra per lungo tempo, si ri- gomens. in volsero poi ad ingrandire la Città, ed ordinare il modo di viver civil- Chronic.lib.4. mente; ed alla Filosofia, ed all'eloquenza con tanta lode i principali loro si applicarono; che i Romani stessi vi mandavano i lor giovani allo studio; e però poi nelle guerre furon da Cesare riguardati; nè volle, che a forza d'armi la Città fosse presa ; acciocchè sdegnati i soldati rovinata non l'avessero, i Cittadini ammazzando. Di varie nazioni è costume anche oggidì agli Studj forastieri mandare i loro giovani, e così molti vengono alle scuole di Padova, di Bologna, e di altri luoghi dell' Italia da Regioni rimote; ancorchè nella pattia fioriscano le Scuole; e lo stesso faceano i Romani, che allora nelle scienze siorivano. Scrisse oltra di ciò il Cassaneo Presidente del Senato di Aix, capitale della Provenza: Verum est benè, quod aliqua partes Gallia fuerunt tunc Juris Italici,ut patet in l.fin. ff. de censib. & qua forsitan obediebant imperio in Catal. glor. Romano, ut erat Massilia Narbonens. Viennensis, & illa pars Burgundia, S. consid. 23. que Allobroges attingis, que clauditur Rhodano fluvio, que erant de Re- Vers. & ad C. eno Francia, & de facto à Romanis Imperatoribus occupabantur, que etiam de facto per Theodobertum Regem Francia nepotem ex filio Clotarii Regis recuperata sunt, & denuò Francio Regno addita, & usque ad hac

Bartholom: Chassaneus

tempora conservatæ. 13. Ma è ben grande la gloria, che dà lo stesso Cassaneo alla sua Chassaneus Città prima Hedua appellata, ora Artun nella Gallia Celtica: le lodi part. 12. contralasciando della sua Gallia antica, la quale più nobile di tutte le Re-sid.60.

gioni del Mondo persuadere si sforza. Dice, che nullus usque ad hac tempora inventus est, qui banc nostram antiquissimam, strenuissimam, decantatissimam, inclytamque Heduanam laudaverit; e però i suoi antichi pregi descrive. Coll'autorità del Beroso la stima egli fabbricata da Samoteo primo Re di Francia, chiamato anche Dite, che formò la religione, e le lettere de Celti, i quali gran cose secero nel Mondo; e che fu fratello di Gomer, e di Tubal figliuoli di Japeto, da cui derivarono i Galli Samotei, e i Filosofi suoi seguaci, ed anco il principio della Filosofia, della Teologia, e delle lettere; non da' Greci (come egli afferma) scrive, che da Sarrone Duce suron detti Sarronidi i dotti Galli, de' quali fa ampia menzione Diodoro, contro cui stima non doversi credere, che prima di Sarrone non sieno state nella Gallia le scienze, avendo egli mostrato, che quelle vi furono in tempo di Samoteo; benchè secondo il suo Beroso, non vi erano scuole pubbliche, le quali sole mitigano l'umana ferocia, e che da Sarrone fossero instituite appo i Celti in tempo di Zanneo figliuolo di Nino; e di Osiri, che insegnò l'agricoltura; perlocchè stabilice, che Samote appo i Galli Celti abbia la sapienza instituita ; da Sarrone le scuole : à Dryo Philosophia , Astrologia , & augurandi scientia : Carmen verò, & Musica à Bardo Rece primo inventa, & Celtis

edocta.

#### 76 Idea dell'Istor d'Ital, Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

edocta. Si sforza poi mostrare per conghiettura, che nella Città Hedua, come capitale della Gallia Celtica le lettere siano state ritrovate; perchè nelle Città primarie dimorano gli llomini dotti, ed altre antiche magnificenze nella stessa Città và disfusamente numerando, i cui Cittadini furono confederati co' i Romani. Descrive i Druidi detti ancora Samotei, che erano i Savj, e i Filosofi della Gallia, e'l loro uficio, e che interdicevano i fagrifici a coloro, che alle loro fentenze non ubbidivano, e non senza moverci a riso leggiamo quelche egli scriffe dicendo (sotto il num. 12.) Et illi panæ hodiè excommunicatio æquiparatur; & cum prædi-Eta ita cum nostra Religione conveniant, ut non temere quis crederet, modum hunc, quo Pontifices solent Contumaces, aut delictum aliquod delinquentes, pravaricantesque anathematizare, seu excommunicare, illisque simul facris interdicere ( quod hoc unicum Ecclesia telum, terrificumque fulmen) ab ipsis Druydibus esse mutuatos. Dice, che questi Druidi usavano i sagrifici di Llomini, proibiti poi come sagrifegi dal Senato Romano, essendo Consoli Gneo Cornelio Lentulo, e P.L. Crasso, e che i Druidi stessi furon tolti in tempo di Tiberio Cesare, secondo Plinio. Biasima altresì i Romani, che sospetta quella Città avendo, che era antica, ricca, e potente, la distrussero; mandandovi Celare per assicurarsi della Gallia, quando preparava con Pompeo la guerra, quattro Legioni di norte, che tutta la bruciarono. Deplora le sue miserie, e dice che segui la distruzione negli anni del Mondo 5153. essendo stata fabbricata nell'anno 62. dopo il Diluvio: e le steffe lodi date a' Galli Celti ancora il Jo:Ravis. Testore descrisse.

xtor in Offi-Populorum mores.

Tante cose, che narra Cassaneo de' suoi Galli Celti, e della sua cin. Histor.tit. Città, della sapienza ancora de' Samotei, la quale suppone data dagli stessi a' Greci colle lettere, ed agl'Italiani della Magna Grecia, non ci obbligano a confutarle, nè ci prendiamó la cura di metterle all'essamina. Tutto quello, che riferisce per vero, e quanto gli scrisse ancora Batista Candelaro Senatore di Roven Città della Normandia in una lettera, che ha pur dato alle stampe, hanno per fondamento l'autorità di Beroso, e di Annio, a' quali non danno alcuna fede gli llomini dotti, come abbiam dimostrato nel Cap. 3. Siccome le notizie date dal Beroso rifiurate già sono, così non fa veruna autorità il Cassaneo, ancorchè dica il Candelari: Nequam fidem ipfi Beroso, quemadmodum Volaterranus, ac

Cluniacens. Sabellicus fecerunt, impudens derogem, cui tamen in multis concordan-Epist. de eor. tem Sacram Scripturam reperso. Ma sciocca è pur la sua opinione dicendo, che possa alcun credere, che abbiano i Sommi Pontesici da' suoi S. Anton. p. 4. antichi Druidi apparata la maniera di fulminare le Scomuniche, le quali Summ. tit. sono ora in uso nella Chiesa di Dio; perchè non solo gli Eretici Petro-11.cap.7. §.5. bosiani, gli Ericiani, gli Albigesi al dir del Cluniacense, e di S.Antoni-P.Bartolom. no; ma Calvino, e Lutero differo la Scomunica effere invenzione de' Ferro Luca Pontefici, e vollero anche sostenere, che non possano a nome della Evang. Tom. Chiesa fulminarle. Non fu la Scomunica da' Pontesici inventata, o da' 2. Decad. 6. Druidi imparata, perchè antichissimo è il suo uso, dicendo Paolo Gri-Paul. Grifal-saldo, excommunicationem fuisse in lege veteri presiouratam in leprosis ildus verb. Ex-lis, qui extra Castra excludebantur, & etiam à Synagoga, ut de ceco nato nar-'comunicatio.

Dell'Imperio, e Scienze de' Romani. Cap.8. 77

Mosè, ed Aaron insegnati, di mondare i leprosi; ordinando, che omni & 14. tempore, quo leprosus est, & immundus, solus habitabit extra castra, come fu più volte praticato; ed in più luoghi della Scrittura si fa menzione. Numer cap. 5. Così ne' Numeri disse Dio a Mosè: Pracipe filiis Israel, ut ejiciant de Castris omnem leprosum, & qui semine fluit, pollutusque est super mortuo: tam masculum, quam feminam ejicite de Castris, ne contaminet ea, cum habitaverit vobiscum. Feceruntque ita filii Ifrael, & ejecerunt eos extra Castra, sicut locutus erat Dominus Moysi . La cagione di questa mondezza, che Dio comandò, è spiegata nel Deuteronomio, ove si legge: Domi-Deuteron. nus Deus tuus habitat in medio Castrorum, ut eruat te, 5 tradat tibi cap. 23. vers. inimicos tuos, & sint Castra tua sancta, nibilque in eis appareat fæditatis, 14. ne derelinquat te: e due cagioni della stessa mondezza spiega il P.Beccano: Primo propter Arcam Dei, que erat in medio Castrorum, in qua Deus dicebatur habitare: secundo ad conservandam in castris valetudi-

Che dalla varietà della Lepra sieno significate le spezie de' pec-15. cati, e l'Eresia, lo dimostrano Girolamo Laureto dell'Ordine Benedet-Lauret. tino, ed altri Spositori largamente. Però sin nell'antica Legge ben si vede l'uso della Scomunica, anzi vogliono alcuni, che era allora la potestà delle chiavi del Regno appo i Sacerdoti, a' quali stava commesso D. Thom. in distribuir la pena per li delitti, come si ha nel Lévitico; e ciò narra Supp. qu. 19. S. Tommaso; ma convengono però altri, che allora non avean le art. 1. chiavi; ma che vi precedè la figura di quelle: poicchè il Sacerdozio di

Giesù Cristo al Sacerdozio Legale è preferito.

16. La Sinagoga nella Scrittura o significa tutta la Congregazione, Hebr. cap. 9. e Chiesa de' Giudei, che si componea di popolo, e di Sacerdoti, come 11. si ha ne' Numeri: Audiat eum omnis Synagoga filiorum Ifrael: ed in altri Num.27.20. luoghi; o significa le Case, e gli edifici, in cui si ragunavano i Giudei ogni sabato, per tre usi, come spiegò con altri il Toledo. Primo per leg- 50.15. gere e spiegarvi i libri di Mosè, e de' Profeti, come si ha negli Atti degli Apostoli: Moyses à temporibus antiquis habet in singulis Civitatibus, qui 16. Joann. an. eum prædicent in Synagogis, ubi per omne Sabbatum legitur : e dopo la le-not.15. zione vi era anche la predica, e ciò si ha dagli stessi Atti. Era il secondo Turniel. Anuso di farvi orazione, onde si ha in Judith 6.21. Convocatus est omnis populus, & per totam nociem intra Ecclesiam oraverunt , petentes auxilium Act. Apostol. à Deo Ifrael: così nel Salmo 25.12. In Ecclesiis benedicam te Domine. Il 13.14. terzo uso era di punire i colpevoli, e coloro, che tali erano falsamente Martin. Becreduti; e le pene o erano corporali, che nelle stesse Sinagoghe si dava-canus no, leggendosi in S. Matteo: In Synagogis suis flagellabunt vos: o si scac-logia Vet. & ciavano dalle Sinagoghe i colpevoli, qual pena molto si temeva, e si leg. Nov. Testam. ge in S. Giovanni: Ex Principibus multi crediderunt in Christum; sed cap. 12.qu. 12. propter Phariseos non consitebantur, ut è Synagoga non ejicerentur : e si ha num. 35. lo stesso nel Cap.9. 22.

17. Fu figura della nostra Chiesa la Sinagoga del Vecchio Testamento; e se quella su fatta da Mose, che su servo di Dio, e su il primo 17. & 23.34. Monarca della medesima, e dopo la sua morte governata da un Ponte-Actor. 12. 19.

P. Hieron. Sylv. Allegor.

Levit.5. Paul. Apost. Epist.

Eccle siastic

Tolet. cap.

Act. Apost. 15.

fice, & Cap. 26. 112

#### 78 Idea dell' Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. 1.

Ephes. 5. verf. 23. Joan. 21.17. Becan. l.c.cap. 1.92.4.

fice, ed avea i suoi Sagramenti, i Sagrifici, e le cerimonie nel culto di-Hebr. 3. vers. vino; la nostra ancora ha avuto il suo principio da Cristo figliuolo di Dio, che è stato il primo Monarca della stessa, e dopo la sua morte governata da' Pontefici:così ha i suoi Sagramenti, e cerimonie. Ma la nostra è più perfetta, perchè quella fu come ombra della nostra stessa di che largamente spiega il medesimo P. Beccano. Aveva quella i suoi Ministri, i suoi strumenti, come il Tabernacolo, il Tempio, l'Arca, l'altare, ed altri necessari al divin culto; come ha pur la nostra Chiesa i suoi.

> 18. Non è però nuovo nella nostra Chiesa l'uso della Scomunica; ma v'era ancora nel Vecchio Testamento, in cui dalla Sinagoga si discacciavano i colpevoli, nè ammettevansi negli atti, che in quella si facevano; anzi quell'antico scacciamento fu ombra e figura della nostra Scomunica; onde nella nuova legge si è continuata e perfezionata, non da' Pontefici di nuovo introdotta o inventata, come disero gli Eretici,

o puré imitata dall'uso de' Druidi della Francia. 19. Circa l'origine di quest'uso è ben certo, che i Druidi o Samotei,

ch'erano i Savje Filosofi della Gallia stabilir non si possono, se non molto dopo l'origine delle Nazioni della Terra, dalla famiglia di Noè dopo il Diluvio derivate. Ma, come dice il Vallemont, la Chiesa di Dio considerata sotto l'antico Testamento, comincia col Mondo, e finisce in Giesù Cristo, e continuarà sin'al fine del Mondo: e se alla Scomunica antichità maggiore dar vorremo, possiamo asserire, che col lib. 11. de Mondo stesso abbia avuto il principio. Fu Adamo, dopo che peccò, scac-Gen, ad lit. ciato dal Paradiso terrestre: Emisit eum Dominus Deus de l'aradiso voluptatis, ut operaretur terram, de qua sumptus est. Lo scacciamento ben Laurent, à S. può dirsi figura della Scomunica, e considerarsi la similitudine delle pe-Francisc. Au- ne, e degli effetti d'ambidue; onde disse S. Agostino. Ut contra Paradi-Ex- sum, quo beata vita etiam spiritualiter significatur, habitaret peccator utique in miseria: così il Paradiso terrestre fu figura della Chiesa, e'l le-Genef: cap. 7. gno della vita fu figura della Croce, ed altresì dell'Eucariftia, come spieexposit.litter. ga il P.Lorenzo di S.Francesca.

20. Nel nuovo Testamento non fu la Scomunica da' Pontefici inventata; ma più tosto appare da Cristo concedura la potestà di fulminar Bellarmin. le Censure; imperocche avendo dichiarato, che il peccatore si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & Publicanus, soggiugne: Amen dico vobis, quacumque alligaveritis super terram, erunt ligata & in Calo: Tertull. A. & quacumque solveritis, erunt soluta & in Calo; come si ha in S. Matteo. Dicono Bonacina, e'l Card. Bellarmino, che generalmente quelte Cyprian. Ep. parole per tutte le Censure intender si debbano; e Tertulliano, S. Cipriano, e S. Agostino ora la dissero Censura, ora Anatema, ed ora Separazione, Augustin. De secondo le tre divisioni, Scomunica, Sospensione, Interdetto; e si legge nel-Fid. & Oper. l'Epistola a' Corinti : Judicavi tradere hujusmodi hominem Satana in interitum carnis, ut spiritus salvus fiat in die Domini. Dagli Apostoli si praticò quest'uso di fulminar le Censure, e così da' Concilj, e da' Pontefici; però i Teologi, e'l Suarez la pongono, come cosa definita di Fede; e De Cens. sec.2. Celestino Papa la chiamò Instituzione Apostolica, e Fabiano Porestà divina: onde disse S. Girolamo: Nemo contemnat ecclesiastica vincula: non Fabian. Ep. 1.

cap. 40. gustin. calceat. Matthæi cap.

18.17. Summ. Pontific.lib.1.

cap. I.

poll.cap.39. 38.6 62. c.26. -1. Corinth. 5. Suarez disp.1.

Cæleft. Ep. 3.

62.

21. E' però chiaro l'error del Cassaneo, stimando, che non con te- bomil. 4. ad merità possa alcun credere, che da' suoi idolatri Druidi abbiano i Pon- Hebraos. tefici tolto l'uso di fulminar le Scomuniche; e tanto più, ch'è ben noto avere i Gentili preso le loro cerimonie dall'antica Legge, e gli usi altresì, le cose tutte della Sagra Scrittura corrompendo, e le Sagre Istorie nelle lor favole convertendo. Così il Demonio la divinità ulurpando, non solo quel culto, ch'è a Dio dovuto, a se stesso co' i nomi di vari Dei ha empiamente attribuito; ma altresì le cerimonie tutte, e le parole; e da' Maghi anche suoi seguaci richiede tra le altre cose il Battesimo: onde disse Tertulliano : Hic quoque studium Diaboli recognoscimus , res Dei Tertull. de amulantis, cum & ipse baptismum in suis exercent. Contro il medesimo Baptism. Cassaneo in vari suoi libri ha scritto il celebre Giurisconsulto Francese Delrius Dif-Andrea Tiraquello Senatore nella Regia Corte di Parigi; ed in quello quis. Magic. De Nobilitate così disse: Quo in loco me admodum pudet insignis erroris lib.2. qu.4. Barth. Cassanei, qui in illo suo libro, cui titulum putidum, & inelegantem, Tiraquell. de cujusmodi etiam ipse liber est, fecit Catalogum gloriæ Mundi, part.6. Con- Nobil. cap.31. sid. 13. interpretatur Archiatrum Ostiarium Palatii Principis, quasi ut num.18. & in ipse dicit, Principem atrii. Optime certe (quod nos alibi diximus) actum fuisset, cum Chassaus, si contentus suis in Burgundia Consuetudines Commentariis (qua erat propria ipsius arena) manum cateris rebus non admovisset, nunc paginas aliorum impudenter susfurans, nunc cum aliquid en sua moneta cudit, toto Calo aberrans, quod en hoc uno Archiatri interpretamento Lectores intelligunt.

L. si unquam.

nella

22. Come però vivessero molte Nazioni ne' tempi di Cesare, che ora sono certamente nobili, dotte, virtuose, e potenti, egli stesso ne Commentar. scrive ne' suoi Commentarj . De' Galli dice , che tutta la loro Regione, lib.6. De Bell. la quale era sotto il comando di vari Principi, di qualche Città Signori, Gallic. ciascheduna il suo popolo formando, avea due qualità di llomini onorati, e la plebe era tenuta a guisa de' servi. Altri erano i Druidi, ed altri gli Uomini d'arme; e i Druidi attendendo alle cose della loro Religione, e degl'Idoli, e de' Sagrifici, il gran numero de' giovani infegnando, che a loro correano, erano anche giudici di tutte le controversie, de' i delitti, dell'eredità, de' confini, e chi a loro non ubbidiva, era interdetto da' Sagrificj. Eleggevano un principale tra essi, e quella disciplina su portata dalla Brettagna, ove meglio s'insegnava; e godeano i Druidi tutto il privilegio di viver liberi, senza andare alla guerra, o pagare i tributi. Molti versi imparavano i loro discepoli, ed alcuni per lo spazio di venti anni stavano allo studio, senza scrivere la loro dottrina; acciocchè non fosse divulgata; solo usando le greche lettere nelle cose pubbliche, e ne' conti privati. Persuadevano esser l'anima immortale, e passare da nn corpo all'altro, e molte cose insegnavano delle Stelle, della grandezza del Mondo, della natura delle cose, e del potere de' loro Dei. Gli llomini d'armi privi affatto di sapere alle guerre attendeano, che moveano di continuo, o pur loro era mossa, e Cesare stesso il loro uso di fagrificare gli Ulomini, i Dei , che adoravano , e tutti gli altri loro costumi distintamente descrive. De' Germani dice, ch'eran privi de' Druidi,

### 80 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma. Tom. I.

nella Caccia, e nelle guerre vivendo; usando il vestire di pelli, o coprirsi di piccioli vestimenti ne' reni, gran parte del corpo avendo ignudi, e di latte, di cascio, e di carne cibandosi. Erano a loro comuni tutte le possessioni, che da' Magistrati venivano ogni anno distribuite; acciocchè all'arte militare più tosto, che all'agricoltura attendessero, e che non divenissero altri ricchi, altri poveri. Non fabbricavano edifici, ed era di gran lode delle Città avere grandissime campagne dissabitate: non. avean Principi; ma solo i Magistrati, che si eleggevano, ed era lor lecito il rubare fuor de' confini per effercizio de' giovani ; così strane cose eran loro permesse, che da Cesare si raccontano. Della Britannia dice Plutarco, che quando Cesare sece guerra nella Gallia, due volte passò in quell'Isola, ove fece maggior danno a'nemici, che alcuno utile a' suoi; non potendo cosa di valuta egli trarre da llomini, i quali in quel tempo si morivan di fame, e facevano un modo stranissimo di vivere.

Plutarch. Vit.

. . .

Tutte rozze eran dunque ne' tempi di Cesare molte Nazioni, che descrive ne' Commentari; e prima di lui aveano i Romani acquistata. la maggior parte del Mondo, in cui le lor leggi, i costumi, e la dottrina introdussero, anche nella Grecia, dalla quale aveano le Scienze ricevuto in gran parte. Possedevano nell'Europa tutte le Provincie dell'Italia, l'Austria, la Schiavonia, che occuparono colle sue antiche Provincie nella guerra Illirica, giugnendo fino al Danubio, la Grecia tutta colle Repubbliche di Atene, di Lacedemonia, e di Tebe; Corinto, il Pelopponeso, ora detta la Morea; i Regni di Macedonia, soggiogati colle treguerre appellate Filippica, Persica, e di Andrisco; il Regno di Epiro, o di Albania, e la Tracia. Dominavano le Isole di Sicilia, di Sardegna, di Candia, di Cipro, di Rodi, di Negroponte, e le molte Isole del Mare Mediterraneo; così parte della Spagna, e della Francia. Possedevano tutta l'Africa loggiogata colle tre guerre Puniche, delle quali fu la prima nell'anno 488 di Roma fondata: e nell'Asia le maggiori Provincie, come la Siria acquistata nella guerra del Re Antioco, la Fenicia, la Palestina, la Giudea, la Frigia, la Caria, la Cilicia, e la Bitinia, che ebbero per testamento del Re Nicomede. Eran loro confederati i Redi Egitto, e di Cappadocia; ed eleggevano i Re di Armenia, di Colco, e di altre Provincie; e da molte ancora aveano i tributi, e varj Regni eziandio conquistaron poi gl'Imperadori, che seguirono; nè senza gran fatica qui possiamo distintamente i luoghi tutti, che al Romano Imperio furon foggetti, descrivere.

L. Florus in prolog.

2 . 1

24. Fu diviso questo grande Imperio in quattro età da L.Floro; assegnando la prima dell'Infanzia sotto i Re per lo spazio di duecento cinquanta anni, in cui guerreggiò co' i vicini. La feconda dell'adolescenza da Bruto, e Collatino Consoli sino al Consolato di Appio Glaudio, e Q. Fulvio per altri 250. anni, in cui soggettò l'Italia; e su il tempo assai essercitato di llomini, e di armi. La terza fu sino a Cesare Augusto di anni duecento cinquanta, in cui fu quietato il Mondo tutto, e l'appellò gioventù dell'Imperio quasi forte e matura: e la quarta da Cesare sino al secolo dello stesso Floro, poco meno di duecento anni, ne' quali per la viltà, e poltroneria de' Cefari quasi invecchiò; ma ritornò quasi la gioventu sotto Trajano. Egli veramente, perchè il Re dell'Armenia prese la Corona dal Re de' Parti senza riconoscere l'Imperadore Romano, mosse la guerra ad ambidue, soggiogando l'Armenia tutta, la Mesopotamia, la Soria, la Caldea, Babilonia, e tutte le regioni, che sono di qua, e di là dall'Eustrate, e dal Tigre; e navigando per lo mare de' Persi, entrò nell'Oceano, tutte le terre conquistando verso l'India, la quale pur bramava acquistare; se dalla vecchiezza non sosse stato impedito.

25. Lo stesso Imperio, che è stato il più grande, e'l più lungo cominciato colla fondazione di Roma fatta da Romolo nella quarta età del Mondo, di cui acquistò il dominio, dopo le guerre civili di molti. restò a Cesare. Egli colle sue vittorie, avendo la libertà oppressa, era stato da' Senatori dichiarato Dittatore perpetuo, quando appunto s'incominciò il primo Anno Giuliano dal primo di Gennajo nella Correzione del Calendario da lui fatta col mezo de' buoni Astronomi, quarantacinque anni prima di nascer Cristo, per toglier gli errori nel computo degli anni, i quali ha descritto Solino. Egli diè principio ad un nuovo governo, da lui la serie de' seguenti Imperadori numerandosi: e mostra Plutarco, niuno potersi nelle armi a Cesare anteporre; perciocchè se alcuno vorrà paragonare i Fabi, gli Scipioni, i Metelli, e i Capitani dell'erà sua, o stati poco innanzi di lui, come Silla, Mario, i due Luculli, e Pompeo, i fatti di Cesare avanzano tutte le imprese loro. Fu grande l'asprezza de' luoghi, dove fece egli guerra, la grandezza de' paelische acquistò: la forza e moltitudine de' nemici, che vinle: la terribilità e perfidia delle Nazioni pacificate da lui, la clemenza, che usò verso i vinti, e la cortesia, che praticò verso i Soldati. Fece egli ancora più giornate, e tagliò a pezzo maggior numero de' nemici; perchè guerreggiando nella Gallia meno di diece anni, prese per forza più di ottocento Città, soggiogò trecento popoli, e combattendo più volte contro tre millioni di persone, un millione tagliò a pezzi, e gli altri due fece prigioni.

dopo vari fatti di armi il Triumvirato, e fu diviso il Mondo fra' i Triumviri Antonio, Lepido, ed Ottaviano Augusto; ma tra loro l'un l'altro rovinandosi, restò Ottaviano Monarca ed Imperadore, e ridotto l'Egitto in Provincia, aggiunta all'Imperio la Cantabria oggi detta Biscaglia, la Dalmazia, e la Schiavonia, la Pannonia o Ungaria, la Rezia o paese de' Grigioni, i Vindelici o Svezia, e ricuperata anche l'Armenia da' Parti, ridotti anche gli Sciti, e gl'Indiani a chieder l'amicizia, chiuse il Tempio di Giano. Ridusse in pace il Mondo tutto, e la Romana Repubblica ritornò al Principato o Imperio di un solo; e con pace godendolo, e concordia con tutti i Re e Repubbliche, nacque sotto il suo governo GIESU CRISTO negli anni quattro mila del Mondo, di

cui principiò la sesta età, che è settima dagli Ebrei appellata.

27. Erano allora in gran pregio le Scienze nell'Italia principale Provincia, e fede dell'Imperio, ed incominciò il Regno della Chiesa, e de' Pontesici Romani, e dallo stesso tempo si videro siorire i Padri della Solin. cap. 2.

#### 82 Idea dell'Istor.d'Ital. Letter.di Giacinto Gimma Tom. I.

stessa chiesa. Sono certamente infiniti gli Uomini dotti, che col progressio de' tempi nell Ordine Ecclesiastico per la dottrina si sono a grande eccellenza innalzati, crescendo senza numero nelle Scienze sagre e profane le persone del Clero o Secolare, o Regolare, le quali con somma cura le dottrine coltivarono. Gli stessi Ecclesiastici da' Pontesici inviati alle altre Nazioni per introdurre la Fede ne' loro Regni portarono dalla Italia le Scienze ne' medesimi, aprendovi Scuole, e Collegi, quando caduto il Romano Imperio, per le guerre, e per la barbarie di nuovi popoli nuovi Regni, e nuovi domini, e signorie formandosi, trionsava per tutto l'ignoranza; e ciò mostraremo nel Cap. 24. ed in tutti i seguenti Discorsi.

### Del Primo Secolo dopo la nascita di Cristo.

#### C A P. IX.

M Isurano gli Autori con ordine più regolato il tempo della età sesta del Mondo, poicchè la distinguono in più secoli; e di questo uso lodevole bisognando valerci, secondochè la materia di questa Idea sarà necessaria a partirsi, divideremo l'Opera in più Capitoli coll'ordine stesso de' Secoli, perchè vogliamo con quella brevità, che sarà pollibile, metter sotto l'occhio quelle cose, che sono nella Italia avvenute, e sono più degne da essere av vertite, dalle quali conoscer si possa, come nella medesima in vari tempi han fiorite le Scienze. Faremo menzione de' Pontefici, che Santi e dotti pur'erano; ma non possiamo tutti gli Ulomini letterati dell'Italia, e tutti i particolari accrescimenti dati da loro a ciascheduna Scienza raccordare; perchè scriviamo una sola Idea dell'Italia letterata. Ma delle Scienze più ragguardevoli, quelche di esse in vari tempi è accaduto, ne formaremo particolari Capitoli; perchè si possa la loto Istoria con brevità riconoscere, lenza curarci, che alcune cose o prima, o dopo i tempi, di cui scriveremo, sieno avvenute; bastandoci di moltrare quella cura, che sempremai i nostri Maggiori della Italia han tenuta, e pur tengono oggidi e colle loro invenzioni, e collo studio, all'ornamento delle dottrine. Non pensiamo tralasciare i tempi, e gli Autori dell'Eresie; perchè i medesimi sono stati, e sono pur di travaglio alla nostra Chiesa Romana; bisognando a' Sommi Pontesici, ed alle sue Congregazioni di Uomini dotti, anzi coll'opera de' Virtuosi e Scienziati provvedere al danno, che recar possono a' Fedeli colle loro false opinioni; e per la stessa cagione raccordaremo almeno i Concili in Roma, e nell'Italia celebrati; poicche in essi gli Uomini più dotti, e più Santi intervengono.

Vallemont no Augusto, che segui a Giulio Cesare fondatore del Romano Imperio, Elem. Istor. incominciò il Regno della Chiesa, e considera il Vallemont, che la for-Tom. 2. parz. mazione dello stesso Imperio di Roma, e la sua portentosa grandezza, 4.cap.4.e par. che per lo più si considera, come un'opera della saviezza, e del valor de 5. cap.23.

Romani, pare, che sieno stati da Dio formati per servire alla pubblicazione dell'Evangelio, ed alla gloria della Chiesa, e per iltabilire attresì la sua Sede sopra la terra in Roma stessa, ove il più grande Imperio, che il Mondo abbia mai avuto, avea posto il suo Trono; e sia oggidì la Sede de' Sommi Pontefici della sua Chiesa Cristiana e Cattolica, al cui dominio ella è da molti secoli sottoposta. Ma la grandezza di questi domini è stata pure colla benedizione data da Noè a Giafet dopo il Diluvio, e dal Profeta Daniele profetizata, come vogliono i Sagri Spositori, e di ciò nel Cap. 2. abbiamo scritto a sufficienza. Fondarono questo Regno GIESÚ CRISTO, e i fuoi dodici Apostoli, e i discepoli, i quali benchè poveri per tutto il Mondo lo dilatarono colla loro Santità, e dottrina; anzi col sangue, il numero de' Fedeli alla Santa Chiesa accre-(cendo.

2. Succede ad Augusto Imperadore Tiberio, che da Roma scacciò i Maghi, e gli Astrologi al dir di Tacito, ed a lui l'un dopo l'altro, Caligola, Claudio, Nerone, Galba, Ottone, Vitellio, Vespasiano, Tito, Domiziano, Nerva, e Trajano, il quale fe giugnere al fommo la Romana Monarchia. Dopo la morte di Giesù Cristo, fu il primo suo Vicario, e Sommo Pontefice S. Pietro Apostolo, dichiarato in Sommo Sacerdote, Capo, Pastore, e Principe della Chiesa, come sece Dio Aaron, acciocchè durasse con ordine successivo il Sacerdozio, con quelle parole: Tu es Petrus, & super hanc petram edificabo Ecclesiam meam . Et porta inferi non pravalebunt adversum eam. Et tibi dabo claves Regni Calorum, & quadcumque ligaveris super terram, erit ligatum o in Calis; & quodcumque solveris super terram, erit solutum & in Calis: secondo il sentimento de' Padri Greci, e Latini: e così i Romani Pontefici successori di Pietro de Jure divino la Monarchia della Chiesa conservano. Avendo S. Pietro le tre Chiese Patriarcali fondato, Antiochena, Romana, ed Alessandrina, toccò alla Romana il Primato, ed al suo Pastore il titolo di Vescovo, e Patriarca di Roma, e di Sommo Pontefice come Vicario di Cristo col dominio spirituale dell'Universo. Così il Prefetto di Roma colla Prefettura Urbana era uguale agli altri Prefetti, e come Capo del Senato, e Vicario dell'Imperadore, avea la dignità sopra gli altri; ed a lui le cause appellavansi; il che si legge in Vopisco, in Dione, e nel Codice Teodosiano. Questa dignità di Primato data alla Chiesa, riconosciu- Vit. Florian. ta a tutte le altre dominante nella persona di S. Pietro, e de'suoi succes- Dion lib. 25. sori, ricevè Roma da Pietro, che vi pose la Sede; non perchè Roma era Cod. Theodos. la Sede Imperiale, e capo del Mondo; poicchè riconobbe la sua gran- tit.3.1.13. dezza da Cristo, e così disse Valentiniano III. Imperadore, che volle da Coccius Thetutto l'Universo riconosciuto, il Romano Pontesice. La stessa dignità fu Jaur. Cathol. de confessata da'Padri, dissinita da'Concilj, da' decreti de'Pontesici, dal- cles.l.2. art. 6. le leggi Imperiali, e da'Re, e Imperadori, come ne porta il Catalogo 7 & 3. Iodoco Coccio; onde diffe S. Agostino: In Ecclesia R omana semper Apo-Rolica Cathedra viguit Principatus. Dopo avere S. Pietro posto S. Evo- Ep. 162. dio per Vescovo in Antiochia, dove avea la sua Sede Apostolica per cinque anni tenuta, come stimo Eusebio col fondamento di Scrittori Chron.

Vopisc. in Hierarch. Ec-D. August.in

S. Greg.Ma- antichiffimi; o per sette, secondo S. Gregorio Magno, seguito poi dalgn. lib. 6. Ep. la comune opinione, la trasportò in Roma circa il secondo anno dell'Im-37. perio di Claudio. Egli fu il primo, che portò in Roma la Fede; ancorchè le calunnie di molti Eretici si abbiano vanamente affaticate a mostrare, che in Roma non sia stato, contro il comune consenso de'Padri Orof. lib de dallo steffo Coccio riferiti, e lo conferma Orofio, che scriffe: Exordio R egni Claudii Petrus Apostolus Domini nostri Jesu Christi R omam venit, o. bær. Calvin. apud falutarem cuncus fidem fideli verbo docuit, atque exinde Christiani Ro-Coccium. ma esse caperunt. Lo conferma lo stesso Calvino: Propter Scripturarum Valdens. Do- consensum non impugnamus, quin illic mortuus sit : e scriffe ancora Arinal. Fid.l. Tommaso Valdense: Ex Scriptura locis habes testimonium, quod Petrus 2.art.2. cap-7. Romæ fuerit, quando in Epistola sua ipse se commemorat, Epistolam suam Roma scripfisse: Ibi salutat vos, qua in Babylone est Ecclesia, idest Roma secundum l'apium, & Bedam. Dallo stesso S. Pietro fu chiamata Babilonia la Città di Roma, donde la sua lettera scrisse; come aftermaro-Euseb. lib. 2. no tra gli altri S. Papio riferito da Eusebio, dicendo: Petrus in prima Epistola sua, quam de Urbe Roma scripsit, meminit Marci, in qua tro. bist.cap.15. pice Romam Babylona nominavit : e lo stesso Eusebio rescrisse : Constat porro Petrum bujus Marci mentionem facere in priore Epifola, quam Roma texuisse dicitur : quam quidem Epistolam ibi scriptam ostendit, dum Civitatem illam verbi translatione Babylonem appellat : ed affermò anche D. Hieronym. S.Girolamo: l'etrus in Epistola prima sub nomine Babylonis siguraliter Rode Script. Ecmam fignificat; essendo in quei tempi Roma Gentile, piena di vizi, e Gl.in Mar. dal fiero Nerone dominata, persecutore del popolo di Cristo. 4. Mostrano lo stesso Coccio, e'l Cardinal Bellarmino il consenso de'Padri, che affermano avere S.Pietro prima di tutti fondata in Roma la Sede Episcopale, e che sino alla morte ne conservò il possessio, e dil-Tertull. 1. de se Tertulliano: Evolvant ordinem Episcoporum suorum, ita per successiopresc.cap.96. nes decurrant, ut primus ille Episcopus aliquis ex Apostolicis viris fuerit: e sogginnse: Age jam qui voles curiositatem melius exercere in negotio salutis tua, percurre Ecclesias Apostolicas, apud quas ipse adduc Cathedre Apostolorum suis locis prasidentur, si Italia adires, habes Romam, unde nobilis quoque autoritas præsto est: ubi Petrus passionis Dominica adequa-S. Epiphan. tur: E S. Epifanio tra tutti gli altri Padri, che appellarono S. Pietro bær.27. primo fondatore, e primo Vescovo della Chiesa Romana, così disse: Episcoporum in Roma successio hanc consequentiam habuit, Petrus, & Paulus, Linus, Cletus, Clemens, &c. così proleguendo a nominare gli altri Pontefici sino al fine del quarto secolo, in cui visse. La tradizione, e l'istoria, che affermano essere stato il primo S. Pietro a predicare in Roma la Fede, il che di altro Apostolo, o Discepolo non si legge, si cava Act a Apostol. dagli Atti degli Apostoli, in cui si narra, che stando in Corinto S. Paolo, enp. 18. Aquila, e Priscilla sua moglie venuti dall'Italia gli dissero, che di là erano partiti per comando di Claudio, che scacciò da Roma tutti i Cristiani, i quali allora Giudei appellavano. S. Paolo ftesso scrivendo a' Roma-D. Paulus Ep. ni attesta la gran fama, che della loro Fede correa, dicendo: Gratias ago ed Roman. 6.1. Deo meo per Jesum Christum pro omnibus vobis, quia sides vestra annun-

ciatur in universo Mundo; e loggiugne: Sine intermissione memoriam vestri

facio semper in orationibus meis, obsecrans si quo modo tandem aliquando prosperum iter habeam in voluntate Dei , veniendi ad vos . Desidero enim videre vos, ut aliquid impertiar vobis gratia spiritualis ad confirmandos vos, ideft simul consolari in vobis per eam, qua invicem eft, fidem vestram, atque meam. Nolo autem vos ignorare fratres, quia sape proposui venire ad vos (6º probibitus sum usque adbuc ) ut aliquem fructum habeam in vobis, sicut & in cateris Gentibus.

Falsa è dunque l'opinione di Guglielmo Maestro di Viclesso, il quale affermò, che non fu in Roma S.Pietro, nè vi fu Vescovo, non vi predicò, nè vi morì; volendo togliergli il Primato, e dare a S. Paolo la gloria . Segui questa Eresia Lutero, Uldarico Veleno, che disse S.Pietro, e S. Paolo in Gierusalemme esser morti : così Calvino, l'Illirico, il But- Jodocus Coctingo, Baleo, i Maddeburgesi, ed altri infami Eretici queste falsità so- cius lib. 7. de stennero, e i loro argomenti dal Coccio, e dal Cardinal Bellarmino son Hierar. Eccles. riferiti, e confutati. Afferma il P. Galtruchio Giesuita Francese, che cap.5. dalla stessa Città di Roma, la quale pur'era la capitale del Mondo, inviò S. Pietro i suoi Discepoli, e gli Apostoli ad insegnar la verità della Fede, cap. 2. de Rom. a ciascheduno il Regno, e la Provincia distribuendo, e di ciò in altro Pont. luogo scriveremo.

5. Ricevè ne'primi tempî i suoi danni la Chiesa, poicchè i Fedeli da truch. Istor. Gierusalemme bandirono, quando su Santo Stefano lapidato, un'anno Sant. Tom. 1. dopo, che salì Cristo al Cielo: e furono anche di Roma cacciati dopo set- part. S. te anni con uno Editto dell'Imperadore, come disturbatori della quiete pubblica. Ma fu memorabile la prima Persecuzione sotto Nerone, che avendo Roma incendiato, ne diè la colpa a' Fedeli: e la seconda sotto Domiziano; ed essendo dal tempo degli Apostoli incominciate le Eresie, comparve in Roma Simon Mago Samaritano, che fu da S. Pietro in prefenza di Nerone confuso come S. Luca ne racconta la Storia: e furono contuttociò i Santi Apostoli Pietro, e Paolo condannati al Martirio. Succedè a S. Pietro nella dignità di Sommo Pontefice S. Lino, indi S. Cleto, e S. Clemente, che il martirio per la Fede sostennero; e quasi, che a travagliare la Chiesa, e'l suo nuovo Regno i flagelli de'Tiranni non bastassero, le molte Eresie in vari tempi suscitate si aggiunsero; perchè in quel tempo molti Eretici si videro; cioè Dositeo, che su il primo, Gorteo, Asboteo, gli Enchiti, i Canisti, gli Adrianisti, le cui Sette eran tutte originate da Simon Mago; oltre quelle di Teodoto, di Cerinto, di Ebbione, di Nicolao, da cui Nicolaiti, e Gnostici furon detti i suoi seguaci nella età degli Apostoli.

6. Fiorivano in Roma le Scienze; anche quando gl'infami Imperadori regnavano; e sotto Augusto visse Asconio Pediano eccellente Gramatico, amico di Virgilio, e di Livio: altro di fimil nome, che fu in tempo di Nerone, e di Vespasiano è citato da Plinio, e di lui fa menzione Plin. lib.7. Eusebio nella Cronica sotto l'anno 75. di Cristo: e si dubita se ambidue un solo, o pur due siano, come gli crede il Coronelli, cioè padre, e figliuo- Coronell. Bilo . Sotto Claudio vissero Palemone Vicentino celebre Gramatico; e Se-bliot. univers. neca; e sotto Nerone, che non fu ignorante di Poesia, di Musica, di Pit-To.4.col.1093. tura, e di altre arti; anzi facea bene figure di rilievo di terra, come nar-

Bellarmin. lib. 2. controv.

Pietr. Gal-

Act a Apostol.

### 86 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

ra Svetonio. Galba ancorchè per poco tempo regnasse, fu dotto nelle arti liberali, alle lettere, alle scienze, alle leggi inclinato; onde molto onorò gli Ulomini dotti, e splendidamente trattò Quintiliano Rettorico ed Oratore, che aprì poi la Scuola di Rettorica, ricevendo dal Fisco il salario. Terminò meno di due anni l'imperio di Galba stesso, di Ottone, e di Vitellio Imperadori, e Vespasiano ottimo dopo i pessimi, sece gran favore agli Artefici, e gran premi donò agli Ulomini letterati, a' Mae-Ari d'Eloquenza Greci, e Latini, assegnando anche dalla sua Camera i salarj; e così a' Poeti, ed a quei, che in qualunque disciplina fiorivano, volendo appo se tutti gli Uomini eccellenti. Dono ad Apollinare Tragedo diecemila scudi, a Pterno, e Diodoro Citaredi cinque mila, ed a varj altri gran doni; anzi con Tito suo figliuolo trattò con molto onore tutti gli llomini dotti; e stimo Cornelio Tacito suo familiare, Asconio Pediano, Plinio il vecchio, il quale così allo studio era applicato, che o mangiando, o camminando leggeva, o legger qualche cosa si faceva. Stimarono altresì Giuseppe Ebreo divenuto prigioniero, quando fu da Tito distrutta Gierusalemme, ove militò da Capitano; e sarebbe stato ucciso, o venduto per servo, a guisa degli altri Ebrei, se il suo sapere non fosse stato in istima in Roma vittoriola. Domiziano, benchè su crudele Imperadore; onde veniva appellato Nerone il Calvo, non mancò di favorire le buone lettere, alle quali pur mostrò poco amore per la sua incostante natura. Dice Svetonio, che fatto egli Principe, non diede molto opera allo sudio; nè alle arti liberali; ancorchè procurasse, che sossero con somma diligenza rifatte alcune Librarie, che erano arse, facendo venir libri, ed avendo alcuni mandato in Alessandria a copiargli, ed ammendargli, come avea pur fatto Vespasiano suo padre. Fece ammazzare Giunio Rustico; perchè pubblicò un libro in lode di Peto Tasca, e di Vibio Prisco llomini di gran sapere, che erano stati al padre contrari. Ma fiorirono lotto lui Stazio, e Marziale nella diverla loro Poelia: Svetonio Tranquillo, e Cornelio Tacito, e molti altri, che abbiam riferiti, e di cui fanno Blondus in menzione il Biondo, e'l Bardi. Così vissero in quei tempi Silio Italico, Spa-Roma Trium-gnuolo, e Valerio Flacco; anzi a Domiziano dedicò Stazio la sua Tebaide.

ph.lib.4. noh

Siccome Trajano fu riputato il più grande tra gl'Imperadori Gentili, e Bardi in Chro-riduste al sommo grado l'Imperio; così imitando, ed avvanzando il suo padre adottivo Nerva, amò gli Llomini dotti, e mile gran cura a fare ammaestrar nelle buone discipline i figliuoli de' poveri Cittadini di Roma, e dell'Italia tutta. Non lasciò di essercitarsi nelle lettere, quando stava in ozio, avendo Plutarco per maestro, il quale con gli altri di alto

ingegno onorò molto, come narra Giovenale.

7. Ma spiegar qui bisogna, perchè alcuni Professori di Scienze folsero di Roma in vari tempi cacciati; acciocchè alcuno non affermi, che ciò fia avvenuto per l'odio, che a quelle avessero i Romani, o alcuni Im-Pietr. Messia peradori. Dice Pietro Messia, che Domiziano, perchè amò poco le lettere, fece sbandir d'Italia tutti i Filosofi, e con essi anche gli Astrologi, come narra Eulebio, e del loro esilio sa menzione Filostrato; e che abbia anche scacciato quelli, che seguitavan gli studi della Sapienza; e di ciò fanno menzione Gellio, e Filostrato. Abbiamo però riferito, che lo

Vit. Imper.

stesso Domiziano ristorò le Librarie, che dal fuoco erano state consumate, e si applicò ancora alla Poesia. Non v'è dubbio, che si videro un tempo in Roma scacciati i Filosofi, e i Rettorici latini, come a' primi avvenne, essendo Consoli Fannio Strabone, e Valerio Messala; ed a' secondi, essendo Censori Domizio Enobardo, e L. Licinio Crasso, e Gel- Gellius lib.15. lio ne riferisce i decreti del Senato. Dione anche dice, essere stati i Filo- cap. 11. sofi cacciati sotto Vespasiano; e Filostrato afferma sotto Nerone; Lucia- Dion in Vesp. no fotto Domiziano, quando furon banditi Musonio Toscano, Diogi- Philostr. lib. ne Grisoftomo, Epitetto Sroico, e molti altri, che dall'Italia fuggirono 14. alle Spagne, ed a' Deserti della Libia, e della Scitia, essendo in ogni luogo Lucian.in Peperleguitati; oltre quelli, che furon dati alla morte. Lo stesso Gellio reg. assegna la cagione; perchè in quei tempi rozi non erano ancora puliti colla dottr na de'Greci; oltrecchè molti accoppiando colla Filosofia la Magia, divenivan fallaci nel predire, e dannevoli colle loro stregarie; e molti ancora con somma libertà, desiderosi di acquistar l'anra popolare, parlayan male de' Principi; ma salvayan la vita coloro, che teneano a freno la lingua, e divennero Ministri de' Principi stessi, come affermò Dione. Narra Tacito, che quando scoprì Nerone la Congiura, Virginio, e Musonio Ruso suron cacciati per la loro riputazione; perchè Virginio mit. Tacit. Annal. coll'eloquenza, e Musonio colla Filosofia si aveano acquistato nome, e lib. 15. seguito della gioventù. Scrive ancora, che nel Consolato di Fausto Silla, Tacit. Annal. e Salvio Ottone, fu dato bando a Furio Scriboniano, perchè avesse pro- lib. 12. curato per via di Astrologi di sapere la morte di Claudio Cesare, e che poi fu fatto un decreto terribile nel Senato; se bene invano, di cacciare d'Italia gli Astrologi, e i Maghi, tra' quali L. Pittuanio fu gittato dal Sasso Tarpejo sotto Claudio Imperadore, perchè delle dottrine loro si Tacit. Annal. fervivan male. Dice Plutarco, che quando vide Catone Censorio, chiamato il Demostene Romano, che la gioventù di Roma praticava con gli lib. 2. Ambalciadori Greci, Carneade Accademico, e Diogene Stoico, e che il nome di Filosofo cominciò ad essere pubblicamente celebrato per la Città tutta, effendo egli affatto contrario alla Filosofia, ed alla Medicina, e perseguitando ogni Greca dottrina, perchè temea, che invaghiti i giovani della Filosofia, sprezzassero poi le glorie della guerra, e delle imprese del Mondo, procurò, che fossero i Filosofi sotto certa apparenza di onore mandati fuor di Roma. Da tutto ciò ben si vede, che non isprezzarono le Scienze i Romani, ancorchè fossero contrarj a' sentimenti di Catone; ed ancorchè i Medici furono da Roma cacciati, non fu però ella priva della Medicina in quei tempi; anzi Catone stesso avea il suo libro del modo di curare la sua famiglia, come di ciò più largamente mostraremo nel Discorso della Medicina. Furono dunque di Roma cacciati i Professori delle Scienze per li loro vizj, e perchè al male delle scienze steffe si servivano, le quali in ogni tempo sono state in Roma, e nell'Italia coltivate.

8. Conviene però, che di alcuni celebri Italiani, che fiorirono in questo secolo, e poco prima altresì, quì facciamo una particolar menzione; ancorche delle vite loro l'istoria tutta formar non possiamo. Da' tempi di Ottaviano Imperadore fiorirono Emilio Macro Poeta di Vero-

Dion in Do-

### 88 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. L.

Bergoment, na, che scriffe in versi la natura degli Ucelli, e la qualità dell'Erbe : Ser-Supplem, vio Sulpizio dotto Giuriconfulto, che feriffe delle Doti, del Matrimo-Chronic. nio, ed altre opere: Gajo Falcidio Tribuno della Plebe, di cui alcune leggi ne' Digesti Civili si leggono. Fu celebre altresì nella stessa età Vir-

vilio Marone Mantovano Principe de' Poeti latini, il quale allevato fino agli anni 17. in Cremona, ove prese la Toga virile, passò a Milano; indi in Napoli, ed attese agli studi de' Latini, e de' Greci, ed alla Matematica, e Medicina; poi in Roma; in Brindisi però seguì la sua morte, e volle, che le sue ossa fossero trasferite in Napoli, ove lungo tempo e ra

soavemente vissuto; e però furon condotte nella strada di Pozzuolo. Fu

Lil. Gyrald.

tanto stimato dal Senato e Popolo Romano, che avendo udito i suoi versi nel Teatro, tutti si levarono a riverirlo, come facevano ad Augusto Celare, al riferir di Cornelio Tacito appo il Giraldi . Nella Baccolica imitò Teocrito, nella Georgica Eliodo, e lo superò: nell'Eneide Omero, ed altri Poeti. Giulio Celare Scaligero, che tutti i Poeti censurò, solo a Virgilio dà la gloria, e di lui disse: Homerici versus in terra, Virgiliani

Jul. Cæf. Scalig. De Re Poeta in Cri. tice.

inter Musas à l'habo facti videntur: ille Graculus Circulator, is Regia Orationis Autor . Virgilius Magister est , Homerus discipulus . Hic verus Poeta, ille Foraneus Narrator . Homerus Moles quidem est, sed rudis, & indigesta, Virgilius Matrona bonesta. Fu di Venosa nella Puglia Orazio, di picciola statura: studiò prima in Roma, poi in Atene; su Tribuno della gente d'armi di Bruto contro Marco Antonio, ed Ottaviano. Riusci eccellente nella Poesia, e morì in Roma di anni 53. secondo S.Girolamo: altri dicono di 63. Fu Poeta Lirico e Satirico, e disse lo Scaligero:

crivic. \$67.

liger in Poe. Horatius omnium Latinorum, Gracorumque Poetarum elaboratissimus. tic. in Hyper- Vissero negli stessi tempi Varrone, e Tucca Poeti dotti, e familiari di pag. Virgilio. Messala Corvino Oratore e Console Romano, e di lui si legge ad Octavianum Augustum de progenie sua libellus, in cui si contiene la Romana Iltoria dal suo principio in compendio. Cornificio Poeta su all'armi applicato, e Cornificia sua sorella fu dottiffima, e nella Poesia di gran nome. Marco Bavio fu ancora Poeta, e Tullio Tirone allevato da Cicerone riuscì assai dotto. Cornelio Gallo di Forlì fu Poeta e guerriero, e

Gajo Basso Oratore e Capitano nella Guerra de' Parti.

Jo: Camers in Vita Solini.

Giulio Solino fu Istorico, e dice Giovanni Camerte essere pur dubbio il tempo, in cui visse, ed ancorchè alcuni lo credano in tempo di Augusto, nulladimeno afferma, che Solino stesso fa menzione di Vespatiano; e lo crede più tosto esser vissuto in tempo di Plinio, da cui cavò tutta la sua opera. E' però da molti appellato Simia di Plinio, ed è opinione di alcuni, che egli compendiò l'opera di Plinio, acciocche la fua sola restasse, quella perdendosi, e non si scorgessero i suoi furti, come stimano aver fatto Lucio Floro, e Giustino. Si crede egli Romano, e per lo stile, e perchè quando fa menzione de' Romani, gli appella no-Ari. Il titolo del suo libro è Polyhistor rerum toto orbe memorabilium thesaurus locupletissimus, e fu stampato in Basilea nel 1538. in fogl. col Commento del Camerte, che disse: Inscripsit librum bunc, ut in vetustis quibusdam exemplaribus, Autico amico, cui & opus tradidit castigandum. Così l'abbiamo pure nella nostra Libraria col titolo De Memorabilibilibus Mundi, e coll'Epistola dirizzata all'Autino, e stampato in Venezia nel 1408.in 4.e tiene altro ordine de' Capi: ed abbiamo altresì il Solino tradotto da Giovan-Vincenzo Belprato Conte d'Anversa, stampato in Venezia dal Giolito nel 1557. in 12. All'Opera di Solino aggiunse il Camerte stesso l'altra di Pomponio Mela, e lo crede Spagnuolo del Regno di Granata, perchè il Mela l'afferma.

Mela lib.z.

10. Fu di Padova Tito Livio, che mori nel quarto anno di Tiberio in età d'anni 76. quando pur finì di vivere Ovvidio, come dice Eusebio, e dal Biondo fu appellato Romana pater Historia, e da Leandro Alberti, Chron.

Euseb. in

Principe degli Storici fu detto: scriffe 140. libri dell'Istoria Romana, cioè dalla fondazione di Roma fino alla guerra fatta da Druso in Germania; ed appena si leggono 35. essendosi gli altri perduti con dispiacere de? Dotti . Delle Deche degli stetsi libri alcune sole si leggono, e tutte imperfette, cioè la prima, e la terza di diece libri, la quarta di cinque, e senza principio, la quinta anche di cinque, e da Lucio Floro si cava, che eran quattordici le Deche. Nega il Vossio, che L. Floro, il quale scrisse Vossius 1.1. nel principio del terzo secolo, abbia compilata la Storia di Livio, perchè De Histor. laspesso da lui discorda: così dello stesso Floro disse il Lipsio, che Compen-tin.c.3. dium non tam Livii, à quo sæpè dissentit, quam rerum Romanarum Just. Lips. lib. scripsit. Di Livio disse S. Girolamo: T. Livium lacteo eloquentia fonte ma- 2. Elect. cap. 5. nantem, de ulterioris Hispania, Galliarumque finibus, quosdam venisse Epistad Paunobiles legimus, & quos ad contemplationem sui Roma non traxerat, unius hominis fama perduxit. Narra Pietro della Valle, da Costantinopoli Pietro della scrivendo, che sapevasi di certo essere un Livio intero con tutte le De- Valle Viaggi che nella Libraria Ottomana del Serraglio, che era quella di alcuni part.1.lett.2. Imperadori Greci, con aggiunta anche di altri libri, in diverse Città Cristiane trovati. Trattò prima il Granduca di Toscana di averlo, ed offeri cinquemila piastre senza poterlo ottenere; poi coll'Ambasciadore di Francia lo stelso Pietro fece offerta di diecemila scudi al Custode de' libri, che per molti mesi cercandolo, per mala sorte di Livio, e delle sue fatiche non potè trovarlo. L'Autor della Storia Profana scritta in Francese dice, che sia famolo Giovanni Freinshemio per lo suo supple- Tom.6.§.4.

Istor. profan

mento della Storia dello stesso Livio. 11. Ovvidio Nasone di Sulmona, che morì negli anni 17. dopo Crilto, fu in Roma assai enorato anche da Cesare, che lo mando poi in effigho. Di lui scrisse Gifanio: Tanta semper omnibus admirationis Ovidius fuit, ut non ingeniosus; sed ingenium suum: non latinus, sed ipsa lati- pro Poet. lanitas: non Musarum Sacerdos; sed ipsum Musarum numen sit habitus. Quod ad linguam Latinam attinet, eruditi omnes uno ore confitentur, s funditus illa esset amissa, unius autem Ovidis scripta extarent, ex illis commodissimè posse restitui. Fu sommamente ammirato per la sua faciltà nel comporre, la quale ancor fanciullo dimostrò; perchè sempre in versi parlando, su dal Maestro battuto, ed egli pur sacea versi, quando promettea di non fargli così rispondendo: Nunc tibi promitto nunquam componere versus. Delle sue Opere perdute, che furon molte, si desiderano Haulietica, Medea, e gli ultimi sei altri libri de' Fasti. Filosofo, ed Oratore di stima fu Valerio Massimo, che morì ne'tempi di Tiberio Impe-

Gifan. Apol. tin.pag.484.

#### 90 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. 1.

radore, e fu nobile Patrizio Romano, e guerriero. Voglion molti, che la Erudit. Diar. sua raccolta di esempi sia affatto perduta, e che quella, che ora abbiaGallic. die mo, sia più breve, e formata in suo nome da un tal Nepoziano, che visse
Lun. 29. Jun. circa trecento anni dopo, di condizione, d'ingegno, e di lingua molto
inferiore a Valerio.

Popeblunt 12. Di Vellejo Patercolo dice il Popeblunt, che fu Historicus Ro-Censur, celebr. manus, imperante Tiberio storuit, Gente Neapolitanus. Exaravit duos Hi-Autor. storia libros ad M. Vincium Consulem. Librorunz Velleji bona pars deperiit.

Fu veramente Napoletano, perchè del Regno di Napoli; mentre su di Franc. de Capoa, come dice Francesco de Pietri. Nacque Persio Flacco Poeta Sati-Pietri Islor. di rico in Volterra Città di Toscana, su figliuolo di Cavaliere Romano, e Napolib. 1. cap. discepolo di Anneo Cornuto, e nelle Satire seguitò il Poeta Lucillo, che su fu forte nel censurare i vizi de' Romani. Petronio Arbitro Cavaliere Ro-Petr. Crinit. mano su familiare di Nerone, e di lui disse il Lipsio, che su Scriptor terde Poet. latin. sus, so venustus; nisi quod in re illa voluptatum nimis latinè interdum Lipsius lib. 1. sus, so venustus; nisi quod in re illa voluptatum nimis latinè interdum Lipsius lib. 1. sus, catera laudatus: e'l Turnebo: Petronius Arbiter venustatem Adrian. Tur. orationis suo inquinavit spurcissimis amoritus. Fu di Corsinio, ora Penneb. Adver- tima nell'Abruzzo Silio Italico, che visse sotto Nerone, e Domiziano, e sar. lib. 19. c.6. compose De Bello Punico secundo in libri 17. benchè da molti sprezzato; Dempster. in onde disse il Dempstero: Orator verius, quam Poeta, nimius, interdum-

Dempster. in office discription of the Control of the Script. General of the Control of the Script. General of the Control of

chè morì giovine.

13. Fu di grande erudizione, e lettura Plinio secondo Veronese, chè dicesi il Vecchio; scrisse la Storia di Nerone, la Vita di Pomponio secondo, De Bellis Germanorum già perdute, e visse in tempo di Vespasiano, e di Tito, ed ebbe usici; e di notte scrisse la sua Istoria naturale, ed altre opere, e morì negli anni di Cristo 79. nel Monte Vesuvio, ove andar volle per vedere quel succo. Gajo Plinio Cecilio Secondo che appellano il Giovine, su di Como, e nipote del vecchio, cioè figliuolo di una sua sorella, e visse ne' tempi di Trajano, di cui scrisse il Panegirico, e lasciò

Vossius De anche le sue lettere. Del suo Panegirico disse il Vossio: Eo in genere Rop. mana facundia nihil habet elegantius : e Lipsio: Paneg yricus, quem Pli-Rhetoric. nius Trajano dixit divinus plane liber est, & novo Principi. Dii bonilquam 1 cs. Lipsius Cen- aptus: e'l Barzio. Plinii epistolas quò magis legas, eò plus diligas; sunt enim ad suavissima, & genium inusitata alacritatis babent, singulis periodis ama-Belg. Epist. 31. bili quodam acumine excitantis. Gli dà gran lode l'Ofmanno, e dice, Barth. 1.29.c. che eloquentia, virtute, & sanctitate vita, ac morum aut maximus ipse, aut inter maximos sui seculi viros fuit. Floruit sub Trajano, cujus & Paneg yricum opus insigne scripsit. Habemus ejus Epistolarum libros, verissimum Attica eloquentia exemplum; ex quibus vita ejus, & mores disci possunt . Amplissimis muneribus defunctus . Prafecturam quoque Bithynia gellit, in qua Christianorum moribus exploratis, non pepercit illis solum, sed & eos per Evistolam Trajano commendavit. Vogliono alcuni, che quefto Plinio lia stato Cristiano, e Martire, ma non convengono altri Au-

tori, e fortemente ciò negano. Così scrisse Flavio Destro nella sua Gro-

nica,

nica, parlando di S. Tito Vescovo di Creta: Is Titus converteras ad Fidem Plinium juniorem ex Bithynia, Pontoque redeuntem in Creta Insula, ubi jussu Trajani Jovi Templum extruxerat; nec desunt qui putent septima Sextilis ad Novocomum esse passum. Il Vescovo Equilino ancor disse, Episc. Equiquando parlo del medesimo S. Tito: Cum die quadam transiret ante Pa- lin. lib.7. Calatium, quod Secundus Proconsul ( is erat Plinius Secundus junior ) jussu tal. Santtor. Imperatoris in Jovis nomen construebat, maledixit illud, & statim opus funditus dissipatum est . Tunc Secundus venit cum lacrymis ad Titum, rogans se indemnem ab opere conservari; cui Titus imposuit, ut opus in nomine unius Dei Christianorum inciperet, ut sic opus persicere posset, quod o factum est; completo verò opere Secundus cum filio suo baptizatus est. Voglion pure, che il suo corpo sia quello di S. Secondo, di cui la Chiesa registra il martirio alli 29. di Marzo, e che si trova nell'Isola di S. Erasmo, non molto lungi dalla punta di S. Marta sul canale, che conduce a Mestre in Venezia, che mutò il nome nel 1237. nel primo giorno di Giugno, e si chiamò l'Isola di S. Secondo per lo corpo, che ivi pervenne. Ma siccome il Martirologio Romano dice il martirio del Santo essere succeduto in Asti, così il Card. Baronio afferma aver veduto gli Atti Baron. annot. dello stesso Santo martirizato tempore Hadriani sub Sapricio Vicario, e ad Martgrol. soggiugne : Delata sunt ad nos etiam ab Ecclesia Astensi de ejusdem Martyris manifestatione, & translatione authentica scripta. Così Nicolò Doglioni nelle notizie di Venezia dice che il corpo dello stesso S. Secon- Nic. Doglion. do fu in Venezia trasportato da Asti. Notò lo Scaligero, che S. Girolamo nella Cronica di Eusebio confuse i due Plinj al num. 2125. e di due ne formò uno . Questo errore però, che sarà stato più tosto di alcun libraro nel copiare il libro di S. Girolamo, fu replicato dal Bergomenfe, cioè dal P. Filippo da Bergamo, che gli ha pure confusi, ed al Plinio di P. Filip. Ber-Como attribuisce l'Istoria naturale, lo descrive morto nel Vesuvio, e lo gom. mostra in tempo di Trajano. Così il P. Bartolommeo Ferro chiama Pli- plem. Chronic. nio il giovine il Veronese, che volle vedere il Vesuvio per ispecolarne ad ann. 110. la cagione, e vi morì; ma che due sieno i Plinj, cioè il vecchio e Veronese, che indirizzò la sua Storia Naturale a Vespasiano; e'l giovine di Como in tempo di Trajano, a cui recitò il Panegirico, le loro stesse Ope- 2. Decad. \$. re l'attestano.

14. Che sia stato Italiano Q. Curzio, non hanno alcun dubbio; ma circa il tempo sono varie le opinioni; perchè il Piteo, e'l Bongarsio lo stimano sotto Augusto, il Lipsio sotto Claudio, il Rutgersio, e Girolamo Giovanni Votho fotto Velpasiano: altri sotto Trajano, e per la sua Istoria di Alessandro Magno disse il Boechero: Optimi avi Scriptoribus aquari, & fortasse omnibus Historicis quodammodo anteferri potest . Ma- Eloquet, Polignificentior Livii, Sallustii gravior, Taciti profundior oratio, Curtii his tic. omnibus gravior, tersior, accuratior est, &c. Napoletano fu Stazio, visse fotto Domiziano, e di lui disse il Borrichio: Hodie V. Sylvarum ejus libros, 12. Thebaidos, & Achilleidos duos numeramus, in quibus dictio ubique Poet.p. 62. ferè florida, electa, magnifica, in sylvis tamen purior, & magis nativa : in Thebaide calamistrata magis, in Achilleide inaqualior, oc. Visse ne' medesimi tempi Stella Padovano lodato da Marziale, e dicono, che ebbe

Notiz. di Ve-

P.Barth. Ferro Luca Evangelic. To. cap. S. in fin.

Boecker De

Borrich. De

# 92 Idea dell'Ifior d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

ana donna, cioè Violentilla anche dotta in Poesia, da lui molto amata. Giovenale di Aquino nel Regno di Napoli fu Poeta Satirico, si applicò prima alle Declamazioni, ma poi da' vizj offeso, scriffe le Satire, ed avendo toccato Paride Pantomimo, effendo di anni ottanta fu mandato fotto titolo di onore per Prefetto de' Soldati nell'Egitto; e però da Sidonio Apollinare è detto Irati Histrionis exul; e si crede morto nell'anno 12.

Jul. Exf. Sca. di Adriano. Scrisse di lui il vecchio Scaligero: Juvenalis candidus, ac Salig. Poet. 6,c. tyrorum facile Princeps; nam ejus versus longe meliores, quam Horatiani: sententia acriores: phrasis apertior.

Autor.

15. Cornelio Tacito fu Romano, nacque negli ultimi anni di Ti-Popeblunt berio Imperadore, ed ebbe uficj pubblici : de' suoi libri, negli Annali Censur celebr. mancano gli ultimi due anni di Nerone, ma delle Istorie è perduta la maggior parte. Vi sono altresi il libro De situ, moribus, & populis Germania: e l'altro della Vita di Giulio Agricola suo suocero. Lo celebra il

Lambin.in Lambino dicendo: Non optimus ille quidem latinitatis autor; sed Histo-Horat. lib. 3. ria scriptor, prudens, verus, atque acutus. Il Sigonio lo giudica di stile. Carm. Od. 27. grave più tosto, che elegante, estendo talvolta aspro, ed alquanto duro, atque à latinæ linguæ candore discedens. Tertulliano, il Ficino, il Baronio, e molti ancora bugiardo lo dicono, avendo de' Giudei, di Giesu Cristo, e de' Cristiani scritto assai male; e'l Budeo per ciò lo disse scelerato; ma lo scusano altri, per estere egli stato Gentile, ed alla sua falsa Roland. Ma- religione affezionato . Scriffe di lui il Marelio: Magnis mentibus maximè

res. in Epist. convenit hic autor, & præcipue iis, qui ad Reip. clavum sedent. Singulis fiquidem pent lineis monitum aliquod Politicum continetur, quod eruere p.23. non cujusvis est . Asterma ancora: In judicando verò de iis rebus, quas

narrat, adeò sagan est, ut ad prudentiam comparandam unus omnium instar autorum esse possit, quique non obiter sit legendus, sed penè ad verbum Christoph. ForAnerus in 3. Annal.

addiscendus. Così disse pure il Forstnero: Cornelii Taciti Annales & Historias quis non astimat? Eum omnes habent pro Dostore Principum, Not. Polit. ad pro Aulicorum Padagogo, Historicorum Antesignano, Prudentia Patre, Oraculo Civilis disciplina, Coryphao Politicorum, &c. Sono veramente molti gli Autori, che su le sue Opere molte fatiche han fatto, scrivendo Commentari, Annotazioni, Discorsi, ed Osservazioni Politiche, e di essi P. Raho in ne porta un lungo Catalogo tra gli altri il P. Carlo Maria Rao Tea-

Peplo Neapol. tino.

Fiorirono anche nello stesso Secolo vari Giurisconsulti, ed Oratori, e varj professori di altre dottrine, e vissero altresì in Roma varj Stranieri, tra' quali può Igino annoverarsi, liberto di Ottaviano Augusto, che scrisse molte opere, e solo abbiamo di lui Poeticon Astronomicon ad M.Fabium Quintilianum suo amico, e la Mythologia; e dallo Scioppio fu detto Hyginus plebejus, bone atatis scriptor.

Scioppius Infam. Famian. P.49.

17. Furon diversi i Senechi; Marco Anneo Seneca il Rettorico, e Declamatore fu di Cordova Spagnuolo, e andò in Roma ne' tempi di Augusto con Elvia sua moglie, e con tutta la famiglia. Nacque prima della guerra civile di Cesare, e visse quasi sino all'Imperio di Claudio, come dice il Lipsio, e fu sine bonoribus, & non aliud, quam Provincialis Eques . Egli è creduto autore de' libri Controversiarum, & Suasoriarum;

Lipfius 1. 1. c. 1. Elect.

ma di diece libri delle Controversie, cinque appena si trovano, e corrotti, e mancanti, e confusi, e senza ordine, e vi mancano tutte le Gre- præf. ad M. che , le quali formavano la più nobil parte dell'opera. Lasciò tre si- Ann. Senec. gliuoli, come dice il Vossio: Marco Anneo Novato detto altrimente lib. Giunio Gallione: L. Anneo Seneca il Filosofo, e Marco Anneo Mela padre di Lucano Poeta . Seneca il Filosofo dal padre affai fanciullo fu in Roma portato, e nell'eloquenza da lui instruito; ma nella Filosofia fu discepolo di Attalo, e di Sozione ambidue Stoici, di Papirio Fabiano, e di Demetrio Cinico . All'amininistrazione poi della Repubblica applicato, fu Questore, e'l Lipsio lo stimo Console ancora straordinario . Visse otto anni in essiglio, perchè creduto adultero di Giulia su bandito nella Corsica. Fu fatto Senatore, e da Claudio eletto Maestro, e Custode di Nerone, come dice Svetonio; ed acquisto ricchezze assai grandi, e quasi Neron. regie; e finalmente di ordine dello stesso Nerone morì aprendosi le vene; del che più cose scriveremo al suo luogo. Attribuiscono a lui, come afferma Giacomo Gaddi, le Opere di Filosofia Morale, e Naturale, le Orazioni, i Dialoghi, l'Epistole, Judicium de Morte Claudii Casaris : la l'olyma- Scriptor. thia, e Madea Tragedia, che tra le latine è stimata la migliore.

18. Dell'Autor delle Tragedie è gran dubbio; il Vossio alcune al Filosofo attribuì: Bernardino Gellio Marmitta delle diece toltane l'Ot- Poet latin. tavia gli affegnò le altre nove, dicendo, che si cavi dalla diversità dello stile . Martino-Antonio Delrio ciò negando, si ssorza provarlo, ed am- prafat. mette l'opinione del Boccaccio, che crede non effere stato Autore delle Tragedie tutte il Filosofo; ma più tosto qualche altro o fratello secondo alcuni, o figliuolo, o nipote. Ciò conferma, perchè nella penultima, lud. de Trach'è l'Ottavia, non avrebbe il Filosofo introdotto se stesso a parlare, e con tanta libertà a censurare i vizi di Nerone; e porta anche i versi di nec. Tragæ-

Sidonio, che due Senechi assegnò, e di Marziale ancora, che disse Duosque Senecas, unicumque Lucanum

Facunda loquitur Corduba. Questa opinione riferisce ancora il Gesnero, stimando altro essere stato Gesner.in Biil Seneca, cultioris, mundiorisque styli Tragadiarum Autorem; e'l Lipsio altresì ne attribuì sette a Seneca Tragico, detto Lucio, o Marco, fratello del filosofo, da cui mostrò aver preso molti versi. Il Giraldi otto Tragad. qua ne loda, come piene di sentenze, delle quali altri più, altri meno a Se- L. Ann. trineca attribuiscono, secondo la diversità dello stile, e crede, che sia stato buuntur. altro l'Autore della Tebaide; perchè v'introduce Giocastra viva, che altrove morta avea introdotta: così che l'Edippo si stimi di latino Autore cattivo: ma nega il Gaddi, che quell'Autor non sia buono.

19. Altro dubbio è delle sei lettere di S. Paolo a Seneca, e delle otto di Seneca allo stesso, che Sisto da Siena riferisce; anzi vogliono alcuni, Sixtus Senes. che sia Seneca morto Cristiano. Scrittori gravi ed antichi veramente vi in Biblioth. sono, i quali delle stesse lettere han fatto menzione . S. Girolamo di Seneca il Filosofo disse, che vita continentissima fuit, quem non ponerem in De Vir. illu-Catalago Sanctorum, nisi me illa epistola provocarent, qua leguntur à plu- strib. rimis, Pauli ad Senecam, & Seneca ad Paulum, in quibus cum effet Neronis Magister, & illius temporis potentissimus, optare se dicit ejus esse

Sveton. in

Gaddius De

Vossius De Marmitta in

Delrius J.G. Commentar. Senec.in prægæd. & Sediograph.

Martial. 4.1. Epig.

blioth.

Lipfius Animadvers. in

D. Hieron.

#### 94 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom.1.

Lucius De-loci apud suos, enjus sit Paulus apud Christianos. Lucio Destro, che fiori xter in Chron, pure ne' tempi di S.Girolamo scrisse altresì: L. Annaus Seneca Cordubensis Hispanus missis ultrò citròque ad Paulum litteris de Christiana re bend ann. 64. sentit, factusque Christianus occultus, ejusque discipulus fuisse creditur, Lin. de Past, dulciterque scribit ad Paulum in Hispania morantem . A S. Lino Papa è attribuito il libro De Passione Pauli, che si legge nella Bibliotheca Vete-Pauli. rum Patrum, e si fa dire di S.Paolo: Concursus de domo Casaris fiebant ad eum; sed institutor Imperatoris (cioè Seneca) adeò fuit illi amicitia copulatus, ut se a colloquio illius temperare vix posset; quo minus si ore ail os illum alloqui non valeret, frequentibus datis, & acceptis Epistolis, ipsius S. Augustin. dulcedine, & amicabili colloquio, atque confilio frueretur . S. Agostino an-Ad Macedon, cora scriffe a Macedonio: Merito ait Seneca, qui temporibus Apostoep. 54. Et de lorum fuit, cujus etiam quadam ad Paulum Apostolum epistola le-Civ. Dei lib.6. guntur: Omnes odit, qui malos odit. Vere affatto ftimo le fteffe let-Pamelius cap. tere il Pamelio, e disse Giovanni Sarisberiense: Despere videntur, qui 20. de Anim. non venerantur eum, quem Apostolicam familiaritatem meruisse constat. Tertull. Così per vere le difendono il Salmerone, il Binio. Molti però stimano Jo: Sarisbe in tutto false e supposte quelle, che si leggono colle note di Sinforiano riens. lib. 8. Camperio, o altre simili, perchè non sono dalla Chiesa ricevute, e perchè in esse non vi si vede lo stile, e lo spirito di S.Paolo; nè lo stile, e l'ar-Salmeron, gutezza di Seneca: nè vi si leggono le parole riferite da S. Girolamo, e Comment in per altre cose, che apertamente le falsità dimostrano, delle quali ne ri. ferisce alcune il P.Stefano Menochio. Questo afferma, che non osta Binius Tom. l'autorità dello stesso S.Girolamo, e di S.Agostino, i quali la verità delle Biblioth. steffe lettere non essaminarono, o scrivere secondo l'opinione comune Patr. di quel tempo si contentarono. A ciò aggiugnere possiamo, che non fan Menoch. può provarsi essere stato Cristiano Seneca per le parole di S. Girolamo, Stuore Cen- desiderando essere tra' suoi, come era tra Cristiani S. Paolo; ma più tosto tur. 1. cap. 20. con quelle si dimostra Gentile, perchè distingue i suoi da' Cristia ni; e ciò non avrebbe detto, se Cristiano fosse stato, nè mostrato di avere ambizione di un luogo tra' Gentili, simile a quello di S. Paolo tra' Fedeli . Dice lo stesso Menochio, che non sia autentico il libro di Lucio Destro, che si dice cavato in luce dalla Libraria de' Monaci di Fulda, i qua-Baron. Tom. li dimandati di ciò con lettere dal P. Cornelio à Lapide, risposero non 1.ann.80. aver essi memoria di tal libro. Afferma eziandio, che non ha veruna Bellarmin. autorità il libro di S. Lino, che contiene molte cose dubbie, e molte fal-De se, come notò il Baronio, e'l Bellarmino. Le hanno però per lettere sup-Roterodam, poste il Roterodamo, Onofrio, il Possevino, Lelio Bisciola, Delrio, il Main Judicio Se- fucci : e nega il Rainaldi, che vi sieno state lettere scritte da S. Paolo, e da Seneca; ma che sia derivata tale credenza dagli Atti favolosi di Lino, Onuphr. l. 1. e così da qualche oziofo finte. Le rigetta pure il Giraldi, e disse il Lipsio. De Primat. Sed heus, epistolas ad D. Paulum non memoramus! qua nunc sunt, non Petr. Dissua- sunt tanti; imo certum est, ejusdem autoris & Pauli, & Seneca illas esse, Possevin. in Go compositas à semidosto in ludibrium nostrum. Tentat latine loqui quisfion. 15. quis autor fuit. Ne meno lo crede il Vives, e disse il Baronio: Suspecta Bisciola Tom, nobis redduntur, quamvis sciamus eas non recens esse excogitatas, sed an-1. Subcif. lib. tiquitàs feriptas, & à S. Hieronymo cognitas, atque probatas . Scriffe ancora 15.sap. 1.

sora di Seneca il Vossio: Quam spissus vero eorum error, qui propter sup- Martin. Del-posititias illas Seneca, & Pauli Epistolas judicarunt fuisse hominem rius Syntag. Christianum.

20. Ma che Seneca non sia stato Cristiano molte cose a dimostrarlo tin. cap. ult. si riferiscono; e benchè abbia egli scritto assai bene della Moral Filoso- proleg. de Vita fia, onde disse il Calvinista Scaligero: Credo post sacras literas nibil in ullo Senec. orbe, in ulla lingua, scriptum utilius, meliusque (come se non vi fossero P. Theophyl. varie opere de Santi Padri, e di altri Autori, che pur vi sono, di morali Raynaudus in documenti assai piene) nulladimeno molti vizi gli attribuiscono. Qui De libr.bon. & certamente non abbiamo volontà di criticar Seneca tanto morale ri- mal. partit. 1. putato, e le di cui Opere dalle persone pie anche si leggono con lode; Erotem. 10. §. ma solamente riferiamo quelche di lui hanno scritto gli Autori, che 1. prima di noi sono vissuti; rimettendoci al giudizio di chi vuol crede- P. Thom. Ma. re, o rigettare la fama di tali vizj. Siamo bensì tenuti a palesare i vi- succ. Vit. S. zi, e le virtù di alcuni, i quali in tanto eccesso si lodano, che po. Paul. co manca a collocargli tra Santi, quando la Chiesa non gli riputa P.Maurit. de per tali. Di Sallustio, e di Seneca disse il Bonifacio: Fuit verè Crispus, Prax. Inqui-ut etiam Seneca, exhortator ad virtutes, vitiorumque accusator acer-sit. De libris rimus; vitiosissimus tamen ipse; eoque nomine ab Appiano, ac Dione Apocryph. Sugillatus, quod aliter fecerit, aliter scripserit, homo, ut cum Macedone lo- Lips. in Vit. quar, & Pacuvio Galliano, ignava opera, Philosopha sententia. Principal Senec. segno della sua gentilità è l'essere egli morto da Gentile, poicche aven. Vives ad Audo ricevuto il comando di Nerone dal Centurione, che gl'intimo la gustin. de Civ. morte, consolò gli amici, lo stesso Imperadore biasimando, e disse a' me- Dei lib. 6. c. delimi: Ubi pracepta sapientia? ubi tot per annos meditata ratio adver- 10. sum imminentia? Cui enim ignaram fuisse savitiam Neronis? neque aliud Baron. Vol. 1. fuperesse post matrem, fratremque interfectos, quam ut educatoris, præce-Vost.de Poet. ptorisque necem adjiceret . Ritrovandosi poi nell'acqua calda colle vene latin. tagliate, e spruzzando quell'acqua stessa unita col sangue sopra i servi- Joseph Scalitori, che gli erano intorno, foggiunse, che consagrava quel liquore a ger Cent-1.ad Giove liberatore, come tutto ciò narra Cornelio Tacito, dicendo: Po- Belgas Ep. 42, stremò stagnum calida aqua introiit respergens proximos servorum addita & Scaligeran. voce, librare se liquorem illum Jovi liberatori. Era questa una maniera di 1. cercare vendetta al loro falso Dio Giove; e di Trasea lo stesso narra il Giraldi: Eleutherius Juppiter dictus, idest Liberator, & Servator . Strabo nifac. Ludic. lib. 9. Thraseas Philosophus jussu Neronis cum abscissis venis sensim extingueretur, manu extensa exclamavit: Juppiter liberator bunc tibi sanguinem libo: quod legitur apud Dionem, ut de Seneca apud Tacitum. Narra Dione, che Seneca molte cose insegnò diversamente da quello, che ope- Diis gentium. rò; imperocchè fu fatto reo di aver pratica poco onesta con Agrippina madre di Nerone; e che condannando la Tirannia, era con tutto ciò ron. maestro di un Tiranno; che non approvando l'essere Corteggiano, frequentava il Palagio Imperiale: gli adulatori biasimando, adulava, e corteggiava le Principesse, e i liberti delle persone potenti: di alcuni con lode anche scrivendo, che passa il convenevole, e i termini della verità. Dice, che riprendeva le ricchezze essendo egli ricchissimo, ed avendo tremila sesterzj: condannava il lusso degli altri, ed avea egli la casa ben

Balthaf. Bo-Hiftor.l.s.c.7. Corn. Tacit. Annal.lib. 15. Gyrald. De

Dion in Ne-

#### 96 Idea dell'Istor.d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. L.

fornita di mobili di gran prezzo, tra quali vi erano trecento tavolini di cedro co' i piedi di avorio, tutti simili, sopra i quali mangiava; ed altre P. Menochio cose riferisce, che scrivere non conviene, come pur dice il Menochio. Stuore part. Possedeva ancor ville, orti e poderi, e lo stesso Lipsio, che lo difende 4. Centur. 7. afferma ricchezze immense, che giunsero a sette millioni e mezo. In cap.52. Italia, in Inghilterra, ed in Egitto diede ad interesse danajo; nè fece alcuna opera pubblica, o di ornamento, o di utile, o a beneficio de' pove-Vossius de ri, o di amici : dal che si argomenta l'animo suo avaro e tenace : Il Vos-Art. Histor. p. sio così biasima Dione a favor di Seneca. Dionem Cassium à veritatis orbita sapè deflectere haud etiam fugit, qui vel illa legit, qua memoria tradi-Lipsius Com. dit de Cicerone, Cassio, Seneca. Molto più il Lipsio, che scrisse. Summa eadem ad Corn. Ta- divitiarum Senecæ expressa à Dione; qui omnes res relictas habet, prout nal. n. 125. culpet virum inculpatum. Ità adulterium ei objicit cum Agrippina: pulla-Pope- rium eum fuisse ait, idemque vitium ab illo insitum Neroni : causam, autoremque interfecta matris; aliaque, qua homo vanus prater fidem, prablunt. terque omnium mentem conviciatur, velut è plaustro. Quibus odii causis? aut quo mendacii pretio? Nam Seneca tantò anterior non beneficio cognitus illi . Sed credo judicii quadam, morumque perversitas fuit, qua eundem illum in Ciceronem exacuit, qua in Cassium, Brutum, omnesque bonos. Benchè però molte cose di Seneca riferite da Dione possano esser sospette; molte nondimeno delle stesse sono da Cornelio Tacito anche riferite, Lipfius Not. appo lo stesso Lipfio tenuto in gran pregio, anzi molto ben lodato. Ma ad Polit. 1. 1. il Lipsio ha pur Seneca difeso in altra forma; poicchè dice, le cose scritte da Sifilino compendiatore della Storia di Dione forse non esser di Dio-6.9. ne: e forse che appo lui alcuno s'introduca, il quale di Seneca dica male, e che quelle calunnie sieno state da Sifilino portate, come dette da Dione, che loda Seneca nel libro; 9. Fu Giovanni Sifilino Monaco, e Ni-Gul. Cave in pote del Patriarca di Costantinopoli dello stesso nome in tempo dell'imperador Michele, come dimoitra il Cave, e compendiò in maniera Cartophyl. Eccl. l'opera di Dione, che ne fu ben lodato; onde scrisse Baldassarre Boni-Balthas. Bo- facio: Xiphilinus Epitomastes Dionis aded fidelis, & prudens, ut ea quinifac. Ludic. dem, que nimia esse videbantur, resecaret; in ceteris verò à verbis, qui-Histor. p. 606. bus Dion usus fuerat, non discesserit. Scripsit quingentis annis post Dio-Lipsius de nem Michaelis Imperatoris temporibus. Dal Possevino è appellato Vir Magnit. Rovalde doctus: e'l Lipsio l'accusa, che abbia troncato alcune cose belle ed man.l. 5.c. 12. Calvis. ad utili di Dione; ed altri lo biasimano per aver fatto quel Compendio, cagione della perdita de' libri di Dione . Disse però il Calvisso: Xiphilinus ann.1066. Io: Leunclau. Dionem Cassium in compendium redegit, magno Reip malo; Dionis enim Pref.in Dion. Commentarius ità excidit, & Compendium retentum est. Dini Vita di 21. L'Abate Francesco Dini di Lucignano Avvocato Sanese, e no-Mecenat. Di- stro amico altri vizi spiegò di Seneca, dalle sue Opere, e dagli Autori rifesicap. 3. cavandogli. Mostrò, che fu maledico di Mecenate, di Agrippa, e di Au-Seneca de Ira gusto: così di Aristotile, biasimandolo, per aver fatto Alessandro suo hb.3. cap. 17. discepolo Ulomo iracondo e crudele. Dice, che incolpò i suoi Dei di de-Senec. De Colitto, scrivendo, che Silla si usurpò il cognome di Felice, non temendo fol. ad Marl'odio degli Ulomini, nec invidiam Deorum, quorum illud crimen erat ciam c.12. Senec. Sua- Sylla tam felix. Che disputò e tenne nelle sue Epistole Deorum provifor.lib.1.Ep.g.

dentiam circà res abjectas eludi : ed affermò, che maria si Numine sino Deus regeret, adulteris clauderetur. Ma dell'Epistole Suasorie è creduto Autore Seneca il Rettorico . Diffe, che Seneca scriffe contro gli adulatori ne'libri de' Beneficj, e nelle Questioni naturali; e pur'egli adulava in eccesso Nerone, come si cava dal suo libro De Clementia, lodandolo nel settimo anno del suo Imperio, e commendando anco se stesso dicendo: Ego ex omnibus mortalibus placui, electusque sum, qui in terris Deorum vice fungerer : ego vita, necisque gentibus arbiter, qualem quisque sortem, flatumque babeat, in manu mea positum est : e continua le sue lodi. Dice, che applaudiva Nerone, quando stava da Istrione nella Scena, in presenza di tutto il popolo ; e diffe Dione : Affistebant ei Burro , & Seneca, ut magistri suggerentes aliquid, cumque dixisset, plaudebant manibus, De vestimentis, ut reliques ad idem faciendum inducerent, caterique omnes invicem clamare cogebantur, uno Thrasea excepto: e narra Tacico, che Afranio Burro, e Seneca erano governadori della gioventù di Nerone, e tra loro concordi nella parità dell'autorità, erano per diverse vie ugualmente grandi, Burro per la cura dell'armi, e per la severità del costume; Seneca per le lettere, e per l'onesta piacevolezza, ajutandosi l'un l'altro per sostenere più facilmente l'età pericolosa del Principe, colle ricreazioni oneste, quando sprezzasse la virtù. Mostra lo stesso Dini, che Seneca fu invidioso non solo di Mecenate, ma di altri, e ciò biasimò Publio Suilio Oratore, e vecchio, che disse essere egli avvezzo agli fudj vili, ed all'imperizia de' giovani, ed aveva invidia a coloro, che essercitavano la lor vita, ed incorrotta eloquenza in difesa de' Cittadini: che era inimico degli amici di Claudio, dal quale era stato meritamente bandito: ch'era stato adultero della Casa di Germanico, e violava i letti delle Principesse: che in quattro anni d'amicizia col Principe avea messo insieme sette millioni e cinquecento mila ducati di facultà : che non faceva altro in Roma, che pescar testamenti, e gente senza eredi, e coll'usure smisurate assorbire l'Italia, e le Provincie, come narra Tacito. E' pure attribuita a Seneca l'ingratitudine; perchè Agrippina lo richiamò dall'effiglio, e l'avanzò nel primo grado della Corte; ed egli configliò Nerone ad ammazzarla ancorche fosse sua madre, e disse di ciò Dione: Ad id facinus quoque, ut à permultis fide dignis dictum est, Seneca eum incitavit, five crimen à se derivare cuperet, sive Neronem ad nefariam cadem faciendam perduceret, ut eum quam celerrime Dii, hominesque perderent . Tacito pur lo conferma, e narrando, che Seneca, e Burro furono chiamati da Nerone per consultar quella morte, e che dopo commessa la sceleraggine scrisse Nerone al Senato, confessando di averla fatta morire; loggiugne: Ergo non tam Nero, cujus immunitas omnium questus anteibat; sed adverso rumore Seneca erat, quod oratione tali confessionem scripfisset (componendo egli tutte le Orazioni di Nerone). Altra ingratitudine dimostra Dione dicendo: Et Seneca, & Rufus cum aliis illustribus viris contra Neronem conjurarunt . Seguita la morte di Seneca si disse, che fu fatta la congiura Pisoniana contro Nerone per farsi Imperadore Disone; ma che veramente si era stabilito, non senza saputa di Seneca, di ammazzarsi prima Nerone, poi Pisone per farsi Seneca stesso Impe-

Senec. de Benefic. cap. 3. Et quest. natur. lib. 4.

Senec. de Gleament. lib. 1. cap. 1.

Dion in No-

Tacit. Annal. lib. 13.

Tacit. Annal

### 98 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

Tacit. Annal-

radore, come narra Tacito, e che erano in bocca del volgo le parole di Subrio Flavio: Non referre dedecori, si Citharadus dimoveretur, & Traradus succederet: perche era solito così Nerone cantar colla lira, come Pisone andar cantando in abito Tragico. Questi, ed altri vizi, che a Seneca attribuiscono fanno ben conoscere, che non su egli Cristiano, e se egli diesser tale avesse dato alcun segno, a' Cristiani almeno, sarebbe stata ogni minima sua azione scritta dagli Autori di quel secolo, in cui segui la prima Persecuzione della Chiesa fatta dagl'Imperadori, e fu il primo Nerone, che perfeguitò i Cristiani con pubblico decreto verso l'anno undecimo del suo Imperio re ne fanno menzione Svetonio, e Tacito. Sono nondimeno affai morali i libri di Seneca, e con ragione disse il Lipsio, che si leggono non fine fructu, e che egli vitia eripit, inserit virtutes; onde affermò Plutarco, non effervi alcun Greco, il quale nelle cose morali si possa a lui paragonare, come riferisce il Petrarca. Gellio però porta il parere di coloro, che stimavano inutili i di lui libri, e molte macchie gli offervo nello stile, nelle sentenze, e nell'erudizione, e Caligola Imperadore solea dire, che quegli scritti erano commissire, e calcina senza arena.

Liphus lib. 10-Elect.cap. 26. Petrarch. Epift. contra Gall. Gellius Noct. Attic. lib.12.

Quintil. lib.
10. c.i.
Servius ad
Virgil. lib. 1.
Æneid. v.
281.
Jul. Gæf. Scalig.in Poet.
Tacit. Annal.
lib. 15.

Lipf. Manuduff.ad Stoic. Philosoph. l. 1. dissert. 19.

Vossius De Poet. Latin.

Plin. Epist. I.

3.Ep.21.

22. L.Anneo Lucano nipote di Seneca fu pure di Cordova, e nacque 39 anni prima di Cristo, visse in Roma, e su Poeta, e la sua Opera è Pharsalia, cioè la guerra civile di Giulio Cesare, e Pompeo. Quintiliano dice, che magis Oratoribus, quam Poetis annumerandus: vuole Servior che si debba dire Istorico, perchè il suo Poema è Istoria; ma so disende Poeta lo Scaligero, per li versi, e per le finzioni poetiche; dice però di lui: Proinde ut nimis fortasse libere dicamzinterdum mibi latrare, non canere videtur. Morì di anni 26 nella congiura di Pisone, poicche congiuro contro Nerone, perchè gl'impediva la sama de' suoi versi, avendogli per la sua vana emulazione proibito il pubblicargh, come narra Tacito. Preso dunque, nominò Attilla sua madre, come consapevole, e tagliatesi le vene, quando su fatto morire, mentre senti rastreddarsi i piedi, e le mani, ricordatosi de' versi composti nel descrivere una morte simile di un soldato ferito, gli recitò, e con quelle ultime parole spirò.

23. Di Gerapoli della Frigia fu Epitetto Filosofo Stoico, e servitore in Roma di Epastodito liberto di Nerone: su vile, e zoppo, di corpo debile; ma nobilissimo di mente re di vita ammendatissimo rome dice il Lipsio. Il suo Enchiridion è appellato l'anima della Filosofia Stoica, e benche picciolo trattato, può nondimeno instruire gli Uomini ne' costumi. Parti da Roma in tempo di Domiziano, osfeso dal suo Imperio, e ritornò nella patria; ma visse sino a' tempi di Antonino. Marco Valerio Marziale su Spagnuolo, Bilbili in Celtiberia natus, come dice il Vossio in tempo di Claudio, e regnando Nerone andò a Roma di anni diece, ove s'instruì negli studi, e vi dimorò 35, anni. Fu molto caro a Tito, e Domiziano: su Tribuno, e dell'Ordine Equestre; ne' tempi di Trajano tornò nella patria, ove scrisse il libro 12. degli Epigrammi, e vi morì di malinconia, perchè non vi era onorato, come in Roma, e da' Cittadini suoi era criticato. Sono lodati i suoi Epigrammi da alcum, e Plinio dice, che erat homo ingeniosus, acutus, acer, o qui plurimum in

fcri-

feribendo & salis haberet, & sellis, nec candoris minus; molti però lo biasimano; onde disse il Borrichio: Epigrammata ejus arguta pleraque sunt, & acuta; sed & sapè pra obscanitate putida, indigna, qua oculis castis observentur. Il Giraldi disse gli stessi Epigrammi Asinis placere: e'l P. Rapini stimò, che sia egli stato il primo ad usare le argutezze nel sine di essi, quando la purità della lingua latina incominciò a perdersi.

24. Marco Fabio Quintiliano fu Spagnuolo di Galahorra, Città nella Spagna Tarragonese, e fu troppo giovine portato in Roma da Galba Imperadore. Vogliono, che sia egli stato il primo, che aprì scuola in Roma di Rettorica col salario del Fisco, e che divenne ricco. Fu in quei tempi, in cui il parlare Romano inchinava alla barbarie, e dice il Vossio: Fabius optimus instituenda pueritia Artifex . Scrisse i diece libri Institutionum Oratoriarum, ed ancora Declamationes 19. e dal Casaubono è appellato emundissima naris, & judicii vir. Per la sua lingua è molto commendato; perlocche disse il Vives: Ciceroni Quintilianum adjunxit Laurentius Valla, tanquam comitem, aut verius socium; paremque non omnino injuria, cum verborum munditie, tum translationum, or totius dictionis acumine. Narra il Poliziano, che invidiava, e spregiava Seneca; perchè procurava egli restituire alla sua prima purità il modo del dire già corrotto, e vedeva il solo Seneca nelle mani de' giovani, mentre procurava di superar lui, e tutti gli altri . Giulio Frontino Llomo Consolare visse in tempo di Nerva, e di Trajano, e su da Nerva fatto Presetco delle acque ; scrisse de Aquaductibus , e dedicò a Trajano i libri degli Stratagemmi, perchè su perito nella Geometria, e nella Scienza militare . Di lui disse il Sigonio . Sextus Aurelius Frontinus Stratagematum libros conscripsit, in quibus ex omnibus Historicis exempla in certos libros distincta enumerat copiose, & magna cum utilitate; licet pleraque Librariorum errore inepte sint repetita. Offervo il Vives, che Julius Frontinus De Aquaductibus, & ad locorum Urbis notitiam valet, & ad notationem Fastorum .

25. Flavio Giuseppe Ebreo fu di sangue regio, figliuolo di Matatia, e Sacerdote in Gierusalemme; e nella rovina di quella Città fu pigliato da Vespasiano, e dato a Tito Imperadore, il quale lo portò in Roma. Per l'eccellenza dell'ingegno avendo offerto a' medesimi Celari i libri della Cattività Giudaica, fu onorato; onde ancor vivendo furono per ordine del Senato, e del Popolo Romano i suoi libri posti nella pubblica Libraria, e gli fu ancora innalzata una statua di bronzo dopo la sua morte. Scrisse ancora in Greco venti libri delle Antichità Giudaiche, dal principio del Mondo sino al decimo anno di Nerone, e nel 18 di esse confessa, che Cristo per li gran segni, che faceva, fu ucciso da' Farisei, e che Giovan Batista su veramente Profeta. Per l'elogio, che formò a Giesù Cristo, S. Girolamo lo pose nel Catalogo degli Scrittori Ecclesiastiei, come dice Sisto da Siena, e dello stesso elogio ne fa menzione Eusebio; e così difende il Card. Bellarmino; benchè stimano alcuni, che quello Elogio non sia di Gioseffo . Scrisse altri sette libri De Bello Judaico; due ancora delle Antichità contro Appione Gramatico Alessandrino, il quale ne' tempi di Caligola, mandato Legato a nome de' Gentili avea

Borrich.De Poet.p.63.

Lil. Gyrald.

P.Rapin.Reflex. particular. in Poef. Reflex.3. par.

Garol. Steph.

Vossius De Art. Histor. p. 32. Mer. Casaub. de quat. ling.

p.30.

Instit.

Lud. Vives
De Tradend.
Difciphn. 1.3.
Angel. Politian. præfat.
Ad Quintil.

Carol. Sigon.

De Histor.

Rom.

Ludov. Vives De Trad. Discipl. 1.5.

D. Hieron.

De Script.

Eccl.

Eufeb. Hift.

Eccl.l.1.c.11.

Bellarmin.

De Script. Ecclef.

scrit-

#### 700 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

scritto contro Filone un libro in biasimo de' Giudei . Scrisse pur la lua Vita, ed un libro della R agione Superiore, in cui diffulamente si legge il martirio de' Macabei. Molti errori ne' fuoi libri notò il Baronio, e diffe Cornelio à Lapide: Josephus multa, invidia declinanda ergò, ut gratiora essent auribus Vespasiani, ac Romanorum, pratexuit . Catera ad pompam pid. Not.in l. detorquet . Unde plurima habet , qua discrepant à Scriptura , o ei contraria sunt . Il P. Rapini afferma, che egli occultò i veri miracoli nella sua Istoria Giudaica, e suppose successi poco veri; acciocchè da' Gentili fosse creduto, al loro ingegno, e gusto accommodandos.

26. Altri Ulomini dotti viflero anche in Roma in quei tempize di molti si sono eziandio perdute le memorie; così letterata era pure l'Italia; molti in varie Città essendo applicati agli studi; nè quì possiamo di tut-

ti i luoghi far distinta menzione.

Cornel. à La-

1. Sulpit. Se-

Der .6.42.

#### Del Secondo Secolo dall' Anno 101.

#### C A P. X.

R Egnava Trajano, quando principiò il secondo Secolo, e gli fu poi successore Adriano; indi Antonino il Pio; poi Marco Aurelio con Lucio Vero, e Comodo, Pertinace, Didio Giuliano, e Severo - Sanguinoso fu veramente alla Chiesa questo Secolo, e stender ella si vide tra le Nazioni col mezo de' Martirj, che dalla crudeltà de' Pagami Imperadori a' suoi Fedeli venivan dati. Furon Pontefici Santi, e Martiri Anacleto, Evaristo, Alessandro, Sisto, Telessoro, Igino, Pio, Aniceto, Sotero, Eleuterio, e Vittore; poicchè nel loro tempo avvennero altre crudeli persecuzioni de' Cristiani; cioè la Terza sotto Trajano, e Adriano, e la Quarta fotto Marco Aurelio Antonino. Scomunico Vittore Papa le Chiese dell'Asia, perchè celebravano la Pasqua come gli Ebrei a' 14. della Luna di Marzo, primo mese dell'Anno Giudaico, in qualunque giorno ella cadesse, e mandò al Concilio di Cesarea della Palestina l'autorità di essere Presidenti Teofilo Vescovo di Cesarea, e Narciso Vescovo di Gierusalemme per regolare la solennità della Pasqua stessa; acciocchè secondo la tradizione degli Apostoli nella Domenica si celebrasse; il che su in Roma deciso nel 198. nell'ultimo Concilio per ciò congregato.

2. Crebbero pur l'Eresie in questo tempo, e surono gli Eretici Basilide, Saturnino d'Antiochia, allievo di Simone Mago, Carpocrate d'Alessandria, i Chiliasti o Millenari, Valentino, i Nazarei, gli Ofiti, i Cainiani, i Setisti, Basso, Tolomeo, Marco, e'l suo discepolo Eracleone, Cerdone, e Marcione, Ermogene di Africa, Montano di Frigia, Taziano, Severo, Bardesane, gli Arcontici contrarj a' Sagramenti, Prodico il Capo degli Adamisti, e Blasto de' Quartadecimani, Fiorino, e i due Teodoti, l'uno Cojajo di Bizanzio Capo degli Alogj; e l'altro Orefice Capo

de' Melchidelechiani, i cui errori quì riferir non possiamo.

3. Fu letterata eziandio l'Italia in questo Secolo, e molti Imperadori

1e Scienze favorivano; poicchè Adriano divenne grande per la familiarità con Trajano, e per mezo delle Orazioni, che dettò per l'Imperio, avendo di dodici anni cominciato a filosofare, i Peripatetici seguendo. Giovaron molto alla letteratura dell'Italia i dotti Imperadori, per cui le Scienze furon tenute in gran pregio, e lo stesso Adriano le favorì molto; anzi avea sempre nella Corte i Filosofi, gli Astrologi, i Rettorici, i Gramatici, i Mulici, gli Arismetici, i Geometri, i Pittori eccellenti, e con tutti ben potea uguagliarsi, e vincere anche molti; perchè su raro in qualunque cosa e perito in qualunque dottrina ed arte di pace, o di guerra, in cui può l'llomo essere persetto, e soleva dire con verità, che non avea lasciato di saper meglio di tutti qualunque cosa; come più distintamente la sua perizia in ogni arte Sparziano, e Pietro Messia nella sua Vita descrivono. Vissero al suo tempo illustri Llomini dotti, vari gran Maestri di Rettorica, e di altra dottrina; così fioriron Salvo Giuliano, Nerazio Prisco Leggisti: Aulo Gellio, Favorino, Epitetto Filosofo, Appiano Alessandrino, e molti altri. Non su meno dotto ed amator de' Letterati Antonino Pio, dando loro larghissimi premi: ed osserva lo stesso Messia nella sua Vita, che sotto quei buoni Imperadori dalle parti tutte del Mondo correano a Roma a vederla piena di gran popolo, e le sue grandezze, i tesori, e gli edifici, le statue, e le pitture più nobili, di cui facea gran pompa con ammirazione di tutti, offervavano. Con sicurezza e libertà ben potea ciascheduno ricercar tutto il Mondo in quei tempi; mentre tutti ad un Signore assai giusto e benigno ubbidivano senza tema di guerra, di corsari, e ladroni; senza trovare a ciaschedun passo nuove leggi, e nuovi Signori; senza bisogno di scorta, o di salvicondotti; ma tutti da amici e Cittadini trattandosi in ogni parte del Mondo, a guisa di un picciol Regno, con pace, e giustizia tutto governandosi. L'una all'altra terra di quelche abbondava provvedendo, e le mercadanzie senza gravezze da per tutto correndo, una sola legge si olfervava; ed unione e pace nelle maggiori parti della terra abitata; perlocchè di grandezza, di ricchezza, e di ornamenti, non ebbe mai Roma alcun paragone, e l'Imperio Romano avanzò tutti gli altri.

4. Fu anche dotto Marco Aurelio, così agli studi della Filosofia, e di tutte le dottrine applicato, che fu detto il Filosofo; e per sua opera non si vide solo neli'Italia la letteratura propagata; ma arricchiti e premiati gli Llomini dotti. Oppiano, che scrisse in Greco de' pesci, Frontone Oratore, Peregrino Filosofo, Marcello Poeta, Scevola Leggista, ed altri Ulomini celebri fiorirono al suo tempo. Albergava in Roma S.Giustino Filosofo nella Casa di S. Pudente Senatore Romano, ove fu edificata la Chiesa di S. Pudenziana, ch'era il ricovero di tutti i Cristiani, che dall'Oriente venivano, quando per avere difesa la Religione di Cristo con un'Apologia dottissima, per ordine di Marco Aurelio, e Lucio Vero ricevè il martirio. Da' i due stessi Imperadori ebbe in Roma Alessandro Afrodiseo una Cattedra, e restaurò la Filosofia d'Aristotile, i cui libri da Silla condotti crano stati da Andronico ristorati; e con molta diligenza l'interpretò poi l'Afrodiseo, ed acquistò tanto nome, che non si riputava Aristotelico, chi l'Afrodiseo non seguiva, come narra il Pererio. Se

Piet. Messia Vit. degl' Im-

> P. Perer, 373 Phys.

#### 102 Idea dell'Iftor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

Mappam. I. for Tom. 1.

nell'Italia fiorì la scuola Pitagorica, fu pure nell'Italia stessa ristorata la Filosofia d'Aristotile, di cui formaremo un particolare discorso, e disse il Pererio, che fu l'Afrodiseo ne' tempi di Galeno, e di Tolomeo Matematico, e di Giustino contradittore assai sorte di Aristotile, perchè molti allora seguivan la Platonica Filosofia; e scrisse ancora ne' tempi di Antonino Imperadore, come lo cava dal suo libro De Fato, o più tosto nell'età di Settimio Severo, il che affermò Poliziano, ed anche in quel tempo il Bussieres lo descrisse, quando nella Scuola di Alessandria eran celebri Clemente Alessandrino, e Panteno, e poi Origene. Sembrano talvolta discordi i Cronologi, diversi tempi agli Ulomini celebri assegnando, tanto che da un secolo all'altro appariscono trasferiti; ma ciò spesso avviene o dalla diversa regola nel numerar gli anni de secoli. o dalla età degli Uomini stessi; poicchè nel fine di un secolo, e nel principio del seguente han vissuto.

no, che diede titolo al suo libro di Nostes Attica, perchè stando in Attica lo compole di notte, e fece menzione di seicento e più detti, ed instituti di Gramatici, Poeti, Rettorici, Filosofi, Medici, e Giurisconsulti. Fu detto dal Valla Gellius publicus penè literatorum Cenfor, solert simus

verborum investigator, atque censor. Dice il Vossio, che non si debbano

sentire i due dotti Spagnuoli, che lo biasimarono, cioè il Vives, ed An-

tonio Augustino, nempe concoquere non potuerunt, quod vituperasset, vel

tus admodum. Claudio Eliano si chiamò Romano, perchè ivi da Citta-

tempi di Antonino Pio, benchè altri in altra età affermino esser visu-

to, e compendiò li 140 libri di Storia di Trogo Pompeo Spagnuolo suo

Maestro, che le Istorie tutte da Belo padre di Nino Re degli Assiri sino alla Monarchia di Celare avea descritte in latino. Disse il Quenstedio Trogi Pompeji compendium fecit Justinus quidam . Res ea , ut fieri amat, dispendio fuit Trogo, nam ipse quidem pra illo breviario seponi, ac neoligi

5. Fiorirono in quelto secolo tra gli Ulomini dotti Aulo Gellio Roma.

Valla præfat. 1,2,6 1.6. Voss.l.4. In-Rit. Orat. p. 26. Bergomenf. in Chron. nd 6nn. 110. P. Torsellin. prudens, ac verax, antiquitatis autem Romanorum, & Gracorum peri-Riffret. Istor. dino visse, ma nacque in Palestrina, e scrisse de Animalibus, de Varia Hi-Possevin. lib. 16. Biblioth. floria, e de Re Militari. Affermano di lui, che solea dire non esser mai uscito dall'Italia, non essere andato sopra qualche nave, e nè meno il mare aver conosciuto, come narra il Rodigino. Giustino Istorico su ne'

Rhodigin. Antiq. lect. l. 214.31.

> Trogo exitio fuit . Floro sa declamatorio, e che molto errò nella Cronologia, e soggin-

gne:

capit, atque interire tandem : e lo stesso affermo il Card. Bona : Just nus Historicus Trogi Pompeji breviator, stylo nitidissimus, cujus epitome ipsi Altri Italiani tralasciando in varie dottrine periti, non vi è dubbio, che nell'Italia, ed in Roma specialmente vivessero molti stranieri. Lucio Floro Istorico fiori ne' tempi ultimi di Trajano, e scrisse le Storie de' Romani con somma brevità. Il Verdero così di lui scrisse; Lucius Florus brevitate sua se implicat potius, quam explicat, cujus opera Livii multi libri periere . Scelus laqueo dignum . Dice il Vossio, che lo stile di

saltem malignius laudasset L. Senecam itidem hominem Hispanum. Svetonio Tranquillo fu Patrizio Romano, e Segretario di Adriano Imperadore, e per le sue Vite de' dodici Cesari su detto dal Possevino Historicus

Select. c.7.

Claud. Verder. in Auctor. Cension. Voff. L. De Hist. latin. c.

10.

# Del Terzo Secolo dall'anno 201. Cap. 11. 103

gne: Valde autem falluntur, qui eum putant in Historia sua Epitomen nobis Livir dare voluisse; siquidem crebro à Livio recedit. Ma il Lipsio vuole, che Florus non tam Livii , à quo sape dissentit , quam Rerum Ro- Elest. cap.5. manarum scripsit . Francesco la Motta le Vayer dice ; che sia biasimato per aver lodato con qualche eccesso la Spagna, nel cap. sesto, nel decimosettimo, e nel decimottavo del secondo libro per amor della patria; oltre quelle lodi, che da nella guerra di Sertorio nel decimoterzo. Appiano Alefsandrino fu Avvocato in Roma ne' tempi di Trajano, e di Adriano, e scrisse le Istorie de' Romani: così Galeno vi dimorò lungo tempo, e gran parte delle sue Opere vi compose, come in altro luogo riferiremo . Arriano di Nicomedia discepolo di Epitetto Scrittor celebre essercitò molti ufici nella Repubblica, ne' tempi di Adriano, e degli Antonini, e giunse ancora alla dignità di Console: ma tutti gli stranieri, che in Roma fiorirono, qui non è necessario raccordare; poicche degl' Italiani Retli molti lasciamo in silenzio

Lipf. lib. 1.

### Del Terzo Secolo dall'Anno 2016

#### C A P. XI.

C Ontinuava l'Imperio di Severo, quando principiò il terzo Secolo, e dopo lui regnarono Caracalla, e Geta, Macrino, Eliogabalo, Alessandro, Severo, Mathimino Puppieno, e Balbino, Gordiano Pio, Filippo Decio, Gallo, e Volutiano fuo figliuolo, Emiliano, Valeriano, e Gallieno, il quale per l'ozio, e per li vizi non solo si curò poco di Valeriano suo padre fatto prigioniero da Sapore Re de' Persi, che nel salire sul cavallo, di lui si serviva per iscabello, come Tamerlano portò seco Bajazetto Re de' Turchi in una gabbia di ferro racchiuso, ed a modo de' cani cibandolo; ma diede a' barbari l'occasione di occupare Provincie diverse; agli Allemani di saccheggiar la Gallia, e scorrere la Spagna, e l'Italia, ed a più Tiranni di occupare l'Imperio. Claudio II. poi vinse i Goti, che avean messo l'Illirico, e la Macedonia a sacco; ed Aureliano suo successore avendogli rotti di nuovo in tre fatti di armi, a Piacenza, a Fano, ed a Pavia, salvò l'Italia. Probo dopo Tacito ricuperò altri Regni, e dopo Caro con Carino, e Numeriano, il quale sino a Ctelifonte avanzò le sue conquiste facendo guerra alla Persia, regnarono Diocleziano, e Matsimiliano compagni, che dopo molte vittorie a Costanzo Cloro, e Galerio lasciaron poi l'Imperio.

2. Dopo Vittore furon Pontefici Romani Zefirino, Calisto, Urbano, Ponziano, Antero, Pabiano, Cornelio, Lucio, Dionigi, Felice, Eutichiano, Cajo Dalmatino, e Marcellino tutti Martiri e Santi; fuorchè Zefirino, e S. Dionigi, che non ebbero il martirio. Furon molte le Persecuzioni de' Cristiani in questo Secolo, cioè la quinta sotto Severo, la festa di Massimino, la settima di Decio, di Gallo, e di Volusiano: l'ottava dello stesso Volusiano, e di Gallieno, e la nona di Augeliano; benchè gli Autori altrimente le numerino, come appresso spiegaremo.

3. Molti.

#### 104 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma. Tom. I.

3. Molti furono i Concili, che in vari luoghi per li bisogni della Chiesa si unirono; ma tre surono in Roma, uno nel 250, in cui si stabili di riceversi a penitenza coloro, che nella persecuzione per timor de' tormenti rinunziarono la Fede; l'altro per condannare i Novaziani, che quel ricevimento impugnavano: l'altro nel 260, sotto Papa Dionigi,

perchè Dionigi Patriarca d'Alessandria fu accusato d'eresia.

4. Furon molte eziandio l'Eresie, come di Prassea autor de' Monarchici, di Tertulliano satto Montanista, di Simmaco prima celebre per la sua versione della Bibbia, poi seguace di Ebbione : degli Arabici, di Agrippino Vescovo di Cartagine, di Origene, che mostrò prima tanto zelo per la Fede; poi cadde in molti errori, dicendo di lui Cassiodoro: Ubi benè, nemo melius, ubi malè, nemo pejus. Vi surono altresì gli Elsaiti così detti da Elsai Giudeo: i Valesiani, Novaziano, gl'Idroparasti, che celebravan la Messa coll'acqua sola: Sabellio, che accrebbe l'Eresia de' Protopassiani cominciata da Prassea: Gli Apostolici, o Apottatici, o Rinovatori: i Chiliasti, o Millenarj: Paolo Samosateno Vescovo di Antiochia: Manete capo de' Manichei, e gli Astinenti. Si vide in questo secolo il primo Scisma, in cui Novaziano Prete di Roma si sollevò contro il Papa Cornelio, ed instigato da Novato Vescovo Africano tentò rompere l'unione della Chiesa, e chiamava Catari, cioè puri e netti i suoi seguaci, e su lo Scisma nell'anno 251.

5. Si crede in questo tempo instituito l'Ordine degli Eremiti, di cui fu il primo S.Paolo, cioè nel 253.e nel 254. quello de' Cherici Regolari dell'Africa, il quale instituì S. Cipriano Vescovo di Cartagine. Questo in un Concilio di più Vescovi Africani decretò doversi far di nuovo il Battesimo conserito dagli Eretici; e ciò stava pure decretato nell'altro Concilio fatto da Agrippino suo predecessore nel 215. ma condannato quel decreto da Santo Stefano Papa, accettò subito S. Cipriano quel che

avea il Pontefice ordinato, come scrisse il Baronio, e'i Bellarmino.

6. Continuava in quel secolo il pregio dell'Italiana dottrina, ed erano amatori del sapere anche alcuni Imperadori; poicchè Alessandro

Baron. ad ann. 258.

Gassiodop.In-

Divin.

Stit.

Lection.

Severo non trattava cosa grande senza chiamarvi i dotti, e gl'Istorici: anzi voleva antichi ed esperti soldati nelle cose di guerra. Scrise egli le vite de' buoni Principi, spesso co'i Letterati mangiava, o almeno alla tavola leggeva qualche libro; ed egli instituì i salari a' Rettorici, a' Gramatici, a' Medici, agli Aruspici, a' Matematici, a' Meccanici, ed agli Architetti, come dice il Biondo, e mandò allo studio i figliuoli, che eran poveri, dando pur loro da vivere. Fece molte leggi, ma tutte col consiglio di venti Giurisconsulti eccellenti, tra' quali Ulpiano di Tiro, e Paolo da Padova aveano il primo luogo, e col loro consiglio tutte le cause gravi si spedivano, e di ciò più distintamente scriveremo nel Discorso della Giurisprudenza Romana nel cap. 20. Fiorisono tra gli altri Fabio Sabino, Elio, Gordiano, che su poi Imperadore, Pomponio, Alfeno, Africano, Lucio Frontino, Marziano, Callistrato, Ermogene, Venulejo, Trifonio, Meziano, Celso, Proculo, e Modestino, i quali tutti erano stati disce-

poli del famosissimo Papiniano di Benevento. Furono anche con essi Claudio Venato eccellente Oratore, Catilio Severo, Uomo di gran dottri-

Blond. Rom. Triumph. lib.

na e giudizio, Elio Sereniano, e C. Marcello, de' quali fa menzione il Tar-

cagnota.

7. Gordiano Imperadore si acquistò il grido di letterato co' i libri, che ebbe di Sammonico Sereno suo Scrittore, che erano ben da sessantaduemila, come riferisce Capitolino. Aureliano scrisse l'essemeridi, cioè le cose, che ogni giorno avvenivano, ed anche una Istoria delle guerre, come dice Vopisco. Tacito fe porre in tutte le Librarie Cornelio Tacito, che le Istorie avea scritto, e lo dicea suo padre e maggiore : e perchè non si perdesse l'Istoria per negligenza, ordinò, che diece copie ogni anno se ne formassero: Numeriano perchè le lettere avea in pregio, volle, che per decreto del Senato la sua Statua fosse posta nella Libraria colla inscrizione: A Numeriano Cesare Oratore potentissimo.

8. Non potea però non esser dotta l'Italia, e Roma eziandio, quando in quel secolo i suoi Imperadori eran dotti, e i professori delle scienze, e delle arti favorivano. I Giurisconsulti eran molti, e fiorirono Aftonio Sofista, Elio Lampridio, Elio Sparziano, Giulio Capitolino, Vopisco di Siragosa, Volcazio Gallicano, Trebellio Pollione, e molti altri, che scrissero; ancorchè con poca eloquenza; perchè si andava ella coll'Imperio a

poco a poco perdendo.

Tra' Padri Latini di questo Secolo sono numerati Minuzio Felice Avvocato Romano, che scrisse a difesa della Religione Cristiana; S.Ip. polito Vescovo di Porto vicino a Roma: S. Zenone Vescovo di Verona, ed altri; e vi erano altresì dotti e Santi Pontefici, che ebber cura, che fosse anche dotto il suo Clero. In tempo di Alessandro Imperadore leggeva in Roma Aspasio da Ravenna, ed altri Ulomini dotti ancora insegna-

Furon molti veramente i Virtuosi e dell'Italia, e stranieri, che in Roma allor vissero, e di alcuni quì ci conviene far menzione particolare; ancorchè brevemente alcune loro notizie riferire possiamo. Minuzio Felice si stima Africano; ma fu Avvocato Romano, e si crede altresì, che fiorì verso l'anno 220. Scrisse di lui S. Girolamo: Minutius Felix R oma insignis Causidicus scripsit Dialogum Christiani, & Ethnici disputantium, qui Octavius inscribitur; sed & alius sub nomine ejus fertur de Fato, vel contra Mathematicos, qui cum sit & ipse diserti hominis, non mihi videtur cum superioris libri stylo convenire . Dal Dresselio è appellato Romanus Orator, rei Christiana magnus Propugnator. Lucio Floro fu di questo secolo, e fiorì negli ultimi tempi di Trajano, e scrisse quattro libri delle Storie Romane, come abbiam detto nel primo secolo, cap. 9. i quali si credono da alcuni esser Compendio della Storia di Tito Livio. Dice il Vossio, che il suo stile nella Storia è Declamatorio, e poetico, scorgendosi anche parte de' versi di Virgilio, e soggiugne: Et tamen ea potissima est Flori nostri laus, quod Scriptor esset elegans, & disertus, & si tin. 6.30. paucula exceperis, qua frigidius dicia videntur, verè floridus: l'accusa però di molta negligenza nella Cronologia, i tempi confondendo . Oppiano fu di Cilicia, Gramatico, e Poeta; visse sotto Antonino Caracalla, scriffe in Greco Haulietica, cioè Piscatoria, libri cinque: Cynegetica libri quattro, De Aucupio libri due . Dedicò le prime due Opere a Caracalla,

Tarcagnot. Istor. del Med. Part.2.lib.4.

S. Hieronym: De Vir.illuftr. Et in Epist. ad Magnum.

Hier. Drexel. c. 3. Sect. 30. Prodrem. eternitat.

Vossius I. 1. De Histor .la-

# 106 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

Jul. C. R. Scalig. 1. 5. 6. 9. Poet.

Claud. Verder.in Autor. Cension.

Franc. Robortell. Epist. ad Jo: Bapt. Campegium Tom. 1. De Popul. Rom. vita, & victu præmiss.

Bodin. in Meth. legend. Histor. p.64.

Rupertus ad l.1. ff de O. J.

Bossius de Compar.prud. Civ. n.29.

Hoffman.

Rhodigin. lect. Antiqu. l.

e donatus fuit ab eodem ob singulos versus statere aureo; hoc est viginti millibus nummorum aureorum, come dice Svida; però sono detti i suoi versi di oro. Lo Scaligero lo stimò così eccellente tra' Greci, così numeroso, che tra quelli solo egli pare, che sia giunto alla diligenza di Virgilio; ma il Verdero disse, che Oppianus de Piscibus soluta oratione scribens, sapè pro aliis alios pisces accipit. Di trenta anni dell'età sua mori di peste, e da' Cittadini gli su innalzato il sepolero, e la statua.

11. Scrisse in Greco Erodiano gli otto libri della sua Istoria Romana dalla morte di Marco Aurelio Antonino fino a quella di Balbino, e Massimo Imperadore, che furono con molta felicità in latino tradotti dal Poliziano. E' afformigliato a Tucidide per l'eleganza dal Robortello; e Françesco Matteo le Vayer stimò, che abbia scritto più libri dell'Istoria, ed altri ancora, che non sono a noi giunti. Dice, che prima fu Gramatico Alessandrino, come era sato Apollonio suo padre, cognominato Dyscolus, o Morosus, e soggiugne: Ut ut res sit, meliorem atatis sua partem Roma in Aula Imperatorum traduxit, ubi ei facultas fuit, ea curiositate, quam in ejus libris cernere licet, innumera præclara indagandi, qua alibi non docemur . Di Nicea nella Bitinia fu Dione Calfro , in tempo di Comodo, e di altri Imperadori: fu fatto Senatore Romano, consumò il tempo della sua vita nel governo della Repubblica, passò per tutti i gradi di onore, fu due volte Console, e poi Viceconsole, governò Provincie con lode, come dice il Bodino, che scrisse ancora: Quis dubitet euns inter optimos Scriptores censere? Profecto Comitiorum, ac Magifiratuum Romanorum, totiusque publici Juris disciplinam accurate collegit: e molto lo loda, che ea, qua Tacitus Imperii Arc ana vocat, penè solus evulgavit . Fuit enim publici Consilii diligens indagator . Da Ruperto è detto Maxima fidei, & autoritatis Historicus : e dal Bossio ancora : Prudentissimus profectò, gravissimusque Scriptor, nemineque utilitate, & disciplina Historica inferior . Cominciò egli la sua Istoria dalla fondazione di Roma: 34. suoi libri sono perduti, e solo si trovano gli altri 25. seguenti, che incominciano da' fatti di Lucullo, e finiscono nella morte di Claudio Cesare: e si sono anche perduti gli altri, che seguivano; e dice il Vossio, che nondimeno benè est, quod korum excerpta saltem babemus. Nell'ultima sua età con licenza dell'Imperadore si ritirò nella patria, per ivi menare gli altri anni della sua vita: e di lui altra volta abbiamo

Filosofo Cristiano, e maestro di Porsirio. Ne' tempi di Filippo Imperadore insegnò in Roma, ed avea Scolari non solo Idolatri; ma Cristiani ancora, e si crede, che abborrì molto la nostra Religione. Scrisse 54. libri di cose Filosofiche, interpretate da Marsilio Ficino. Morì nell'anno 270 di età 66. ed è appellato il secendo Platone: di lui narra il Rodigino; Cum jamjam foret animam acturut, perrexit ad eum invisendum Eustachius, sicut ab eodem relatum sibi Porphyrius scribit: habitabat is Puteolis. Adhuc (inquit Plotinus) te expecte, at que equidem jam adnitor, quod in nobis divinum est, ad divinu ipsum, quod viget in universo, redigere: spiritumque bis verbis emisti. Vistero alcuni Illorici in questo secolo, de' quali

così

# Del Quarto Secolo dall'anno 301. Cap. 12. 107

così scrisse il Sigonio: De Julio Capitolino, Ælio Lampridio, Trebellio Pollione, Flavio Vopisco, Elio Spartiano, & Vulcatio Gallicano, qui uno ferè tempore sub Diocletiano, & Constantino Magno Imperatore Rom. Principum vitas conscripsere, vix habeo quid dicam; aded temporum injuria, to Librariorum indiligentia sunt mutili, & corrupti; ex his tamen, qua extant, facile colligere possumus, eos pro temporum conditione satis diligentes in bistoria conscribenda fuisse; sed rerum dispositio, qua usi sunt, minus apta, figlusque tennis. Pleraque etiam dicenda omittunt, multis inepte, que ad rem nibil, vel parum pertinent, additis, & cum brevitati findent, in nimiam verbositatem incidunt, minuta quaque perseguentes. Nobis tamen chari esse debent, cum corum temporum meliores Scriptores non babeamus. Altri Autori lo stesso confermano, dovendosi leggere più to-Ho per l'Istoria, e costumi di quei tempi, che per la lingua latina, ed eloquenza, della quale son privi, e dello stesso genere è Aurelio Vittore, e Severo Sulpizio altresì, che vissero nel seguente secolo. Ma Giulio Capitolino è il più biasimato; onde disse il Vossio: Omnium verò maxime incurians suam prodidit Julius Capitolinus, cui congerendi tautum, non digerendi voluntas fuisse videtur: ed il Vayer : Julius Capitolinus corum omnium, qui illum evolvere dignati sunt, omnium Historia Augusta Scriptorum vilissimus habetur. Afferma il Cardinal Baronio, che Giulio Capitolino stesso, e Sparziano composero la loro Istoria delle vite di alcuni Imperadori in grazia di Diocleziano, a cui le scrissero, come da' loro scritti si vede: e perchè sapevano essere quell'Imperadore nemico de' Cristiani, passarono in silenzio tutte quelle cose, che ritrovarono degne di memoria: tanto che non fecero menzione delle crudeli persecuzioni fatte contro di essi da Antonino, e da Lucio Vero; così di molte cose, che al Mondo tutto son chiare . Questi sei Istorici diconsi Scrittori dell'Istoria Augusta, perchè degli Augusti scrissero le Vite, e si veggono ammendati, ed illustrati da Isacco Gasaubono, e da Claudio Salmasio.

Carol. Sigenaius De Rom. Hist. Script. 5.

Liplius t. 1. Epist. quæst. Epist.21.

Vossius De Histor. Latin.

thæus le Vayer Tom. 1. p.412. Baronius ad ann. 163.

# Del Quarto Secolo dall' Anno 301.

# C A P. XII.

fimiliano passati i primi anni del quarto Secolo, vollero ambidue rinunziare l'Imperio a' i loro due Cesari, Costanzo Cloro, e Galerio, i quali tra loro tutti i Regni divisero. Prima però di morire Costanzo, incoronò Costantino suo figliuolo; e Galerio dopo aver tolto a' Persi cinque Provincie, sino al Tigre il suo dominio stendendo, creò suoi Cesari Massimiano, e Severo; quando in Roma pigsiò Massenzio Tiranno il nome di Augusto; e morto Severo, se Cesare Licinio. Costantino avendo poi vinto Massenzio, e per le sue vittorie meritando il titolo di Grande, portò la quiete nell'Italia; indi battezzato dal Pontesce Silvestro, diede alla Chiesa la pace, i Tiranni, che occupavan l'Imperio, distruggendo. Fu sua cura d'innalzate a' Fedeli di Cristo le Chie-

Q 2

le,

# 108 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. l. se, i Tempj de' Gentili abbattendo; domò i Goti, che la Francia infe-

stavano, e si affaticò molto a sostentare le arti, e le dottrine, che molto eran diminuite, premiando i Maestri. Nel terzo giorno alla presenza della Corte tutta, e del popolo, con solennità e cerimonie, ut Pontificalis apex non despiciatur; sed magis, quam terreni Imperii dienitas eloria, potentia decoretur: concede al Papa Silvestro, ed a' suoi Successori lo Scettro, la Corona, e tutti gli Ornamenti Imperiali, il suo Palagio Late. ranele, Roma stessa, e l'Italia tutta, & omnes Italia seu Occidentalium Regionum Provincias, loca, & Civitates; e prostrato a' suoi piedi volle servirgli di Staffiere, come egli stesso atterma nel Privilegio in forma autentica spedito, il Diadema, e la Corona ejus sacratissimo vertici manibus nostris (anche dicendo) or tenentes fi anum equi ipsius, pro reveren. tia B. Petri, Stratoris officium ei exhibuimus. Tutto ciò raccontano Teodoro, Balsamone, Anselmo, Gelasio Papa, ed altri appo Graziano; e lo stello Privilegio poi confermarono Pipino, Carlo Magno, Lodovico Pio, Ottone, ed altri, che gli fuccedettero nell'Imperio, del che fanno menzione le Istorie, ed anche Pietro Metsia. E' stata però antichissima questa Reale dignità de' Pontefici; perchè siccome la Scrittura chiama il Sacerdozio Evangelico Regale Sacerdotium; così il Sacerdozio Giudaico, il quale era meno nobile a paragone dell'Evangelico, era anche Reale; il che costa dalla stessa Scrittura, e la medesima Persona era Sommo Pontefice, e Principe politico del Popolo; però il Papa come Sacerdote consagra i Principi, e come Re, conserisce i Regni; corona, e discorona i Re; unisce, e separa gl'Imperj, come osservo Pietro Paolo Torelli. Lasciò Costantino Roma e l'Italia a' Pontefici per decoro della Chiesa, e per non imperare dove i Vicarj di Cristo abitavano, e trasportò la Sede Imperiale a Bizanzio, che appellò Nuova Roma, e vinto Licinio crudele assai contro i Fedeli, congregò coll'autorità del Pontefice Silvestro il Concilio Niceno, in cui fu condannata l'Eresia di Arrio. Gli surono fuccessori i suoi figliuoli Costante, Costanzo, e Costantino, che della divisione dell'Imperio seguita di comune consenso non soddisfatti, tra loro mossero l'armi, e vivendo poi solo Costante, e con fatica da' i domestici Tiranni lo Stato difendendo, lasciò a Giuliano l'Apostata il Regno. Ebbero poi l'Imperio, Gioviano, Valentiniano, e Valente; Graziano, Valentiniano II. e Teodosio il Grande, che l'Imperio divile a' suoi figliuoli, cioè quello di Oriente ad Arcadio, e questo di Occidente ad Onorio.

Gratian. dift. 96. Cap. 13. &

Pietr. Messia Vite degl'Imper.

2. I Pontefici della Chiefa dopo S. Marcellino in questo Secolo surono S. Marcello Romano, S. Eusebio Greco, S. Melchiade Africano, tutti Martiri; S. Silvestro, S. Marco, S. Giulio, Liberio Romani, S. Damaso Spagnuolo; Siricio, ed Anastasio Romani, e soffrirono i Cristiani la decima Persecuzione sotto Diocleziano, e Massimiliano, in cui da diecesettemila Fedeli perdettero la vita; e benchè questa comunemente per decima venga numerata; nondimeno molti discordano; perchè o per undecima, o per duodecima la registrano; o pure per decimaterza, come la chiamò il Ricciolo. Numerano alcuni per prima Persecuzione quella de Giudei suscitata da Saulo contro S. Stefano suo cugino, in cui surono i

Cri-

Cristiani di Gierusalemme tutti disperduti, come narra S.Luca . Per seconda quella sotto Erode nell'anno 44. di Cristo, quando vi morì S.Giacomo Apostolo, e furono diffipati gli Apostoli, e i fedeli, pensando Erode distruggere la Religione tutta, come disse Eusebio . Altri cominciano la prima sotto Nerone primo Principe Gentile, che perseguitò la Chiesa; onde disse Tertulliano: Consulite Commentarios vestros; illic reperietis primum Neronem in hanc sectam, maxime Roma orientem Casareo gladio ferocisse. Ma sono state senza dubbio assai di numero le persecuzioni, e grade ancora in varj tempi la stragge de' Cristiani fatta da varj Principi; e Bolio offervò, che nella sola Città di Roma erano stati più di trecento mila Cristiani martirizati, tra' quali vi furono trentatre Pontefici, e tra questi, e quei di altri luoghi,si stimano almeno cinque millioni quei, che nel martirio morirono per Cristo nello spazio de' soli primi tre secoli; avendone Diocleziano solo co' suoi editti fatto morir due millioni almeno; onde disse Teodoreto: Sanguis Martyrum semen est Christianorum.

3. Due Scismi avvennero in questo Secolo; uno nell'anno 355. di Felice II. che durò più anni nella lontananza di Liberio Papa, e su il secondo dopo quello di Novaziano: il terzo nel 381. di Ursicino contro Damaso, e durò due anni e mesi secondo il Platina. Molti anche surono i Concili; ma su uno l'Universale e'l primo di Nicea di 318. Vescovi, e due Romani; cioè l'uno sotto Melchiade nel 313. e su assoluto Geciliano Vescovo di Cartagine; ma seguì la condanna di Donato: l'altro nel 324. sotto Silvestro a spese di Costantino il Grande di 284. Vescovi. Gli Eretici però suron molti, cioè Donato, Melezio, Arrio, Colluto, Audeo, Fortino, Macedonio, Eunomio, Eustazio, Aerio, i Massiliani, Teofronio, i Paterniani, Apollinare, i Colliridiani, i Seleuciani, e gli Ermiani, Priscilliano, Elvidio, e Gioviano, che suron cagione di varie Sette, ed

Eresie.

4. Furon molti gli Ordini de' Romiti in questo secolo instituiti, cioè quello de' Monaci di S. Antonio Eremita nel 310. che nella Tebaide di Egitto su'l monte Nitria si stabilirono, e nella Siria ancora si dilatarono. I Tabenniti da S. Pacomio instituiti vivendo S. Antonio in Tabenna, luogo d'un'Isola del Nilo. Nel 363. i Monaci di S.Basilio, che molto nella Chiesa Greca si dilatarono. Nel 380. la Congregazione di S. Ambrogio, detta ad Nemus dal P.Riccioli. Gli Eremiti di S.Agostino prima instituiti presso Milano, poi nell'Africa; e i Canonici Regolari di S.Agostino, che gl'instituì essendo Vescovo d'Ippona; ma di questi, che si si mano anche prima instituiti, e di tutti gli altri Ordini Regolari formaremo particolari Discorsi nel Cap. 30. Fu anche in questo Secolo instituito in Roma da Costantino il Grande nel 312. l'Ordine Militare de' Cavalieri di S. Giorgio.

5. Lattanzio Firmiano visse in questi tempi, e su così detto dalla Città di Fermo, come disse Leandro Alberti, e scrisse Girolamo Volsio Eretico di prima Classe: Firmianus à patria vocabatur; sed Lactantius à lacteo eloquentia flumine, solidiorique orationis genere. E veramente così grande su la sua eloquenza, che Cicerone Cristiano è da tutti appellato;

Ad. Apostol.

Euseb. lib.z.

Baronius.

Leandr. Albert. Descrizi Ital.

Wolfius Le-Bion. Memorab. Centur.5.

# 110 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

cus Epist. 10.

Euseb. in Chron. Hieron. Epist. 12.ad Paulin. Aretin. Epift. ad Constantiã Sfortiam. Ellies DuPin Biblioth. Au-Eccles. Tom. 1.

Cave in Vit. Trithemius. Bergomens. in chron. ann. 405.

Io: Franc. Pi- anzi affermò Giovan-Francesco Pico: Lactantius Ciceronis figlum efficialib. 3. vit, aut, ut quibusdam placet, supergressus est. Mihi videtur rebus, & sententiis crebrior, nec numeris injucundior, nec fili aquabilitate, & candore posterior. Has quippe virtutes maximis viribus & amulatus, & assequetus est: hunc nec aquales, nec posteri momorderunt, neque elumbem & fra-Etum, Asianum, & redundantem nemo causatus est. Gli danno gran lode Eusebio, S. Girolamo, Lionardo Aretino, Ellies DuPin, il Cave, ed altri, che rapporta il Popeblunt. Insegnò egli prima la Rettorica in Nico. media, poi in Roma chiamatovi da Diocleziano Imperadore, ove mancarogli poi gli Scolari, divenne così povero, che per vivere incominciò a scriver libri, e comporgli a prezzo: ma nella sua vecchiezza su dato per maestro a Crispo figliuolo di Costantino in Francia. Inciampò in alcuni errori, che furon pure errori del secolo, e lasciò molti libri, benchè perduti si sieno molti. Risiutò con gran forza le Religioni delle genti, la Cristiana difendendo, e voglion che trattasse assai da Filosofo le cose della Teologia.

> 6. Vissero altresì Giulio Materno Firmico, il quale oltre le diverse sue Opere scriffe un Trattato delle Religioni profane, e tra' Prelati, Dionigi Vescovo di Milano, che dagli Arriani su molto afflitto: llario Vescovo di Padova in ogni facultà assai dotto, che pati molto, e scrisse ancor per la Fede. Eusebio Cardinale, che morì fatto prigione da Costanzo Imperadore; Eusebio di Sardegna Vescovo di Vercelli perseguitato dallo stesso Imperadore Arriano, e morto da' Pagani dopo aver lasciato le sue Opere. Zenone Vescovo di Verona, S. Filastrio Vescovo di Vercelli furono anche illustri, ed Ambrogio Arcivescovo di Milano Santo Dottore della Chiela, di cui scriveremo nel Cap. 20. e disse il Tritemio, che fuit relut malleus Hareticorum, constantissimus impugnator, cujus lingue in Fide Christi loquenti nulla potuit unquam autoritas humana inducere filentium. Vi furono anche molti nelle Scienze eccellenti, che morirono per la Fede nelle persecuzioni della Chiesa, e tra gli altri Adautto Patrizio Romano, che in Francia fece Cristiana una Città, fatta poi bruciare da Diocleziano. Carpoforo Prete Toscano, ed Abondio Diacono, che furon morti in Spoleto: ed Euplo Siciliano in Gatania, Felice Vescovo nella Puglia, e molti altri, che riferisce Filippo Bergomense. Ruffino Monaco d'Aquileja fu affai stimato da S.Girolamo prima, che andasse in Roma, come si vede dall' Epistola 5. ad Florentium; ma poi vedendo la traslazione d'un libro d'Origene da lui fatta, in cui scoprì i suoi errori, si sdegnò seco, e così fece Palladio, e Gelasio Papa col Concilio Romano di 70. Vescovi furono a favor di Girolamo, e poi vennero a concordia, come dice il Tritemio. Molti libri scrisse Russino, e su pure tenuto in istima ne' suoi tempi. Altri Uomini dotti erano in Aquileja, a' quali scrivea S. Girolamo, come dalle sue Epistole si cava.

> Nella profana letteratura fiorirono eziandio Italiani, e stranieri in Roma, e nell'Italia, come Vegezio, Gennadio Oratore, che in Roma scrisse libri del modo di comporre con eleganza. Donato rettorico e gramatico, maestro di S. Girolamo, che commentò Virgilio, e Terenzio. Claudiano d'Alessandria su Poeta di spirito, come disse il Vossio, e

Voff. de Poet. atin.

Del Quarte Secolo dall'anno 301. Cap. 12. 111

meritò in Roma una statua. Fu egli Gentile, e pertinace, e i suoi versi, di Giesù Cristo, che vanno col suo nome sono attribuiti da alcuni a Damaso Papa, e lo stesso Vossio dice essere di Claudiano Mamerco in tempo di Zenone, che scrisse qualche Opera in versi, consutando i profani Poeti, e vien creduto autore dell'Inno Pange lingua gloriosi praliuma certaminis, che altri attribuiscono a Venanzio Fortunato, e su Vicario di Mamerco suo genitore Vescovo di Vienna, di cui lo chiama Sidonio Apollinare consiliarium in judiciis, Vicarium in Ecclesiis, Procuratorem in negotiis, Villicum in pradiis, Tabularium in tributis, in le-tionibus Comitem, in expositionibus interpretem, in itineribus contubernalem. Fu pure Poeta Aurelio Prudenzio Spagnuolo, ed alcuni lo dicono Console, altri Prefetto della Città di Roma, e Cristiano; nacque nel 348. e di lui disse il Cardinal Bona: Prudentius Pindarus Chri-

stianus dulcissimus, & prudentissimus Christi vates.

8. Fiori Macrobio llomo Consolare nel 344. ne' tempi di Teodosio Imperadore, e scrisse due libri di Comentarj in Somnium Scipionis; e sette altri Saturnaliora. Da Baldasarre Bonisacio è lodato, come perito ne' misteri de' Platonici, nelle Matematiche, e nella Poetica; ma disse il Poliziano, che Macrobius dapibus partim emendicatis, partim susfuratis suas canas instruxit: alla Cornacchia di Esopo lo paragonano altri che si vestì delle altrui penne; perchè molte cose ha tolto da Plutarco in Symposiacis:parte da Aulo Gellio; pigliò la disputa De Servis, dum dominis beneficia tribuere possiunt, parte da Seneca, e parte da Valerio: altre cose da Alessandro Afrodiseo. Disse però il Mureto, che tam multa nullo pudore transfulit ne' suoi libri, facendosi proprie le altrui cose, senza citargli : e di ciò pure lo biasima il Crinito. Si stima Critico, ed erudito; ma di stile poco lodevole, avendo scritto in un secolo; in cui la purità della lingua era già perduta, e lo confessa egli stesso. Mario Vittorino su Africano, e da molti è creduto Cartaginele; insegnò Rettorica in Roma, e meritò la statua. Il P. Labbè dice, che morì prima dell'anno 378. e qua scripsit Victorinus, cauté legenda monent Critici Sacri, quin magis arti R betoriea, quam sacris literis, & Theologia operam dederat . Scriffe tre Inni de Homousio recipiendo: quattro contro Arrio, con alcuni altri, e'l libro contro i Manichei. Q. Aurelio Simmaco originario di Roma, di cui fu Senatore, e Prefetto e nel 291. Console, e dall'Imperador Teodosio esiliato per delitto di offesa maestà, su di nuovo dallo stesso chiamato. Fu dannevole affai alla Cristiana Religione, e spezialmente nella Relazione per l'Altare della Vittoria, che offerì all'Imperador Valentiniano, in cui fortemente trattò, e difese la causa de' Gentili. Lasciò diece libri di Epistole, che sono assai lodate da Ausonio: ma il Maresio così disse: In Symmachi Epistolis, qua ferè breves sunt, & publicas res attingunt, hand scio, quam Sidonius rotunditatem repererit; delectant tamen ob crebras, argutas, & concisas sententias, quod fortasse rotunditatem appellat: compositio verò minime rotunda esse videtur; & ejus sermo, qualis illo seculo erat, multum à germana, ac pura latinitate desciscit, ac degenerat. Macrobio lo lodò molto, e dello stile slorido facendo menzione, disse: Pingue , & floridum , in que Plinius secundus quondam , & nunc nullo

Balthaf. Bonifac.Ludiora Histor.

Politian.

Epist. 1. 12.

Epist. 22.

Senec. Epist.

Muret. ad Senec. 3. de Benefic. 18. Petr.Crinit. De honeft.Di-

De honest. Disciplin. p.534. Ulyss. Aldrovand. De Quadruped.p. 394.

Gul.Cave.

Roland.Maref. l.2. Ep.1.

Macrob. lib.
5. Saturnals.

# 112 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

Cassiodor. Histor. Tripart. 1.9.c.23.

Procop.l.1.

De Bell. Gothic.

D.Greg. lib.4.
Dialog. c. 28.
P.Gio: Stef.
Menoch.
Stuore part.2.
cent.3.cap.50.
Borrich. de
Poet.p.73.

G.J.Vossius.
Popeblunt
Censur celebr.
Autor.
Lil. Gyrald.
De Poet.Dial.
10.
Joseph Scaliger ad Virgil.
catalest.
Jul.Cæs. Scalig. 1.6. Poet.
6.5.

Possevin. in Bibliothec. selest.

Ammian.
Marcellin.l.

veterum minor noster Symmachus luxuriatur. Lo celebro pure Cassiodoro di lui scrivendo . Symmachus inter Senatores præcipuus habebatur. eratque Romani eloquii eruditione mirabili. Da queito Simmaco è diverso quello, che fu Uomo dottissimo e Consolare, Suocero di Boezio Severino nel sesto Secolo ne' tempi di Teodorico Re d'Italia, da cui fu fatto ingiustamente decapitare, come reo di lesa Maestà nella Torre di Pavia, e ne faremo menzione nel Cap. 15. Fu anche diverso di Religione, perchè quello fu Cristiano, e narra Procopio, che cenando Teodorico esfendogli posta avanti la testa di un grosso pesce, gli parve, che fosse quella di Simmaco in atto di minacciarlo con gli occhi, e colla bocca; onde postosi in letto per la paura, e la sua tirannia piangendo, usata contro Simmaco, e Boezio, non molto dopo morì, e narra S. Gregorio Papa la visione di quel Santo Solitario, che vide morto lo stesso Teodorico, e colle mani legate gettato nella bocca di Vulcano in Sicilia, come ciò riferisce il P. Menochio. Ausonio su Poeta Francese; e'l Borrichio così di lui scrisse: Magnus Ausonius Burdigalensis, Imperatoris Gratiani praceptor ejusque beneficio Consul tandem Romanus paule ante initium seculi quinti obiit. Religione Ethnicus, edque à l'aulino amico, sed Christiano sacris dedito identidem objurgatus, varia scripsit, qua in luce publica versantur: omnia culta, selecta, ingeniosa; sed à facibus temporum, quibus vivebat, non semper libera. Il Vossio riferito dal Popeblunt, pur lo attesta Gentile; benchè da molti sia stato posto tra' Cristiani, e disse il Giraldi: Christianus quidem, Ausonius fuit, ut ex ejus versibus, & item Paulini ejus discipuli facile colligimus; sed petulantior tamen, & lascivior, quam ut inter Christianos numerari dignus sit. Giuseppe Scaligero Calvinista lo celebra molto, e disse una volta: Ausonius nostras, Poeta post tempora Domitiani omnium eruditissimus, & in ejus lectione nemo operam suam luserit. Ma Giulio Cesare Scaligero suo padre molto lo biasimò, dicendo: Ausonii ingenium magnum, acutum; stylus duriusculus. Multa scripsit, non solum varia, sed variè: quare quid facere potuerit, non quid fecerit, potiùs judicandum . Utinam Epigrammata ne scripsisset; nam & inculta sunt penè omnia, & omnia dura; quadam etiam inepta, aut frigida, aut frivola, ut è Gracis satis habuit, qua exprimeret. Nonnulla verò adeò fæda, atque detestanda, ut neque scriptore, neque auditore digna, non in spongiam incumbere merita sint, sed solis flammis expiari posse videantur. Sanè sibi multum placuisse constat, ex incuria scriptionum futurorum seculorum secutum; cum sibi videretur sui esse Princeps. Eum verò piguisse castigationis videmus in ipsis Jambis, quos cum puriores inchoasset, lutulentos fluere permisit. Fu Istorico di questo Secolo Aurelio Vittore, e brevemente scrisse

9. Fu Istorico di questo Secolo Aurelio Vittore, e brevemente scrisse le Vite degl'Imperadori da Augusto sino alla morte del vecchio Teodosio, che visse ne' suoi tempi, e molti errori commise, de' quali ne dimostra alcuni il Possevino, e prese le cole sue da Svetonio, da Eutropio, e da altri. E' annoverato tra gli Storici Augusti, de' quali si può stimare la storia, e non la lingua, e simile a Giulio Capitolino, a Vulcazio Gallicano, ed agli altri, de' quali abbiamo scritto nel precedente cap. 11. del Terzo Secolo. Di lui così scrisse Ammiano Marcellino, di Costanzo

Im-

Imperadore trattando: Imperator revertitur Nassum, copiosum oppidum, quo indè expeditè cuncta disponeret, suis utilitatibus prosutura: ubi Victorinum apud Sirmium visum, Scriptorem historicam, exindè venire praceptum, Pannonia secunda Consularem prasecit, & honoravit anea statua, virum sobrietatis gratia mutilandum multò post Urbi prasectum. Dice il Vossio, che due libri vi sono di questo Sesto Aurelio Vittore: il primo De Viris illustribus à Proca usque ad Julium Casarem, il quale a Cornelio Nipote, o a Plinio di Como, o a Svetonio ancora è fassamente attribuito. L'altro contiene le Vite de' Cesari sino al terzo Consolato di Giuliano: ed in questi libri vi è nel principio Origo Gentis Romana, e lo crede di altro Autore dopo Vittore; così anche l'altro Opuscolo De Origine Gentis Patavina. Fu Vittore Africano, e lo stesso Vossio lo crede Gentile; perchè nella Vita di Adriano eò inclinar, ut Antinoi Sacrisse cium res fuerit pia, religiosaque.

10. Che fiorissero in Roma le Scienze, e le Scuole in questo Secolo; oltra che ben lo dimostrano tanti Ulomini dotti, di cui abbiam fatto menzione, possiamo chiaramente dimostrarlo eziandio dalle Vite di tre illustri Dottori e Santi della Chiesa, Ambrogio, Girolamo, ed Agostino, i quali vissero in uno stesso tempo, e per la dottrina, e santità della vita surono eccellenti; onde meritarono esser dichiarati Dottori; come degli

stessi scriveremo nel Cap. 30.

11. Nacque S. Ambrogio nel 222. e si dubita in quale Città, dicendo il P.Filippo Labbè riferito anche dal Popeblunt: Natus fuit Ambrofins sen Roma, sen Treveris, aut Arelate ad Rhodanum, ut quidam viri docti existimant, anno Christi 333. patre Ambrosio prafecto pratorio Galliarum. Vogliono altri, che sia nato in Francia, come diremo nel Cap. 20. e mostraremo, che su Romano, ancorchè in altra Città sia stata la sua nascita. Se nacque fuor di Roma, morto il padre nella Francia, fu dalla madre portato in Roma stessa ancor fanciullo, ove ferma aveano la lor casa, ed applicato agli studi apparò le Scienze con molta eccellenza. Dice il medesimo Labbè, che su poi da Anicio Probo (che governava in Roma per l'Imperador Valentiniano) mandato nel 369, per lo governo secolare dello Stato di Milano, di Genova, e di quella parte, che Emilia appellavasi. Moreo Aussenzio Eretico su egli eletto Arcivescovo di Milano in suo luogo col consenso di tutti, e consagrato a' 7. di Decembre del 374. Convertì alla vera Fede l'Italia tutta come dice S.Girolamo: nella santità, nell'erudizione, e nell'eloquenza fu veramente grande, e forte difensor della Fede, e della Ecclesiastica disciplina contro gl'Imperadori Arriani; e così magnanimo, che Teodolio confessò di non aver veduto alcun Vescovo, fuorchè Ambrogio. Due volte su mandato per Legato in Francia nel 383. e nel 387.a Massimo Tiranno. che avea occupato l'Imperio, e dopo altre sue cose grandi per la Chiesa operate, morì santamente alli 4 di Aprile nel Sabato Santo dell'anno 297. di anni 64. essendo stato Arcivescovo anni 22. ed alcuni mesi . Di lui disse il Causino: Videtur nectare, & ambrosia innutritus, tam suaves babet, tam argutas plerumque orationis delicias, ut apes, que infantuli cunas, & os circumdederunt, credas adbuc in ejus labellis sessitare: e'l

Vossius De Histor. latini 1.2.6.8.

D. Hieron. in Chron. ad ann. 375.

100 100

6 .-- 18 3. 3

1 . d. 1 11 . d. 1

TA -HE SHE A.E.

Tri-

# I 14 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. L

Tritemao: Fuit velut malleus Hareticoruns, constantissimus impugnator, cujus linguæ in Fide Christi loquenti nulla potuit unquam autoritas bumana indicere silentium. Non possiamo qui narrar tutte le gloriose azioni della fua vita, l'eccellenza della dottrina, e la diversità de' suoi libri; perchè ci darebbe materia grande da scrivere; ma solo raccordiamo, che fece in Roma i suoi studi; e delle sue Opere che scrisse per la Fede, e per D. Augustin. la disciplina de" costumi, disse S. Agostino: De bumilibus submisse, de De Dostrin. mediocribus temperate, de magnis sublimiter agit.

Christian. lib.

badineir.

Guliel Cave Cartophyl. Eccl.

P. Annat. in Apparate ad Positio. Theolog. lib. 4. art. 27. primedition.

Erasm. 1.5. Epist. 19. Et lib.9. Ep. 95.

12. Nacque S. Girolamo nell'anno 329 nella Città di Sdrigna, che confinava alla Dalmazia, situata nella Provincia d'Istria; onde su Italiano, e non di Dalmazia, come alcuni voglioro, e di ciò largamente scriveremo nel Cap. 30. Fu dal padre suo mandato in Roma, come capo P. Pietre Ri. del Mondo, e scuola della nostra santa Religione, e di tutte le buone lettere. Così disse il Ribadiniera Autore Spagnuolo: e'l Vigliegas ripete Flor Sanctor: lo stesso, ed afferma, che siorendo in quel tempo in Roma gli studi del-Alfonf. Vi- le arti liberali, andò ivi Girolamo, e v'imparò le scienze. Narra Sisto da gliegas: Flos Siena, che fu discepolo di Donato Gramatico, e di Vittorino Rettorico, ed ebbe molta perizia delle lingue, cioè la Greca, l'Ebrea, la Siriaca, la Caldea, l'Illirica, e la Latina ugualmente sapendo. Nelle Scuole Filosofiche s'instrui di tutto quello, che gli Aristotelici, gli Accademici, e gli Stoici inlegnavano. Negli studi delle sagre lettere ebbe per maestri Apoltinare, Laodiceno, Didimo Alessandrino, e Gregorio Nazianzeno, e tanta erudizione delle cose divine si acquisto, e tanta fama, che nelle oscure difficultà de' santi volumi , Damaso Pontesice Romano, Agostino, Paolino, Cromazio, Eliodoro, e molti altri dottiffimi Vescovi dell'Italia, della Francia, della Spagna, dell'Africa, della Palestina, e della Grecia a lui spesso ricorrevano, come ad un'llomo dotto, che per la diversità delle lingue tutti gli Interpreti della Scrittura avea letti. Battezzato egli in Roma, parti varj luoghi cercando per desiderio di maggiori studi, e di parlare con Uomini dotti, e vedere buoni libri, ed in Treveri copiò un gran volume. Ritornato in Roma paíso in Grecia a trattas co" i Letterati, che ivi fiorivano, ed in Costantinopoli si fece discepolo del Patriarca Gregorio Nazian zeno, chiamato il Teologo per eccellenza. Dice il Vigliegas, che tornò in Roma la terza volta portato da' Vescovi di Salamina di Cipro Epifanio, e di Antiochia Paolino, che per accordarsi insieme delle differenze loro, bisogno, che ricorressero al Pontesice Romano S. Damafo, il quale volle ritenerlo in sua compagnia, e di ciò scriveremo altresi nel Cap. 30. Morto Damaso ritornò nella Siria, e finalmente volle farsi Romito in Bettelemme nel 389, ove morì nel 420 di anni 92. Dice il P. Annati, che morì felicemente post varios pro Ecclesia Chri-Hi labores , post nobiles Romanas varias ad vitam sanctam, Chistoque dignam formatas faminas, videlicet Marcellam, Albinam, Latam, Afellam, Paulam, Blefillam, Eustochiam, & alias, post hareticos varios; prasertim Vigilantium, Helvidium, Jovinianum, Luciferianos, Pelagianos, Origenistas, & alios suis scriptis feliciter confutatos. Di lui scrisse il Critico Erasmo . Quantum in illo antiquitatis , quantum Gracarum literarum, quantum Historiarum? tum qua phrasis, quod dicendi artificium, quo non

Chrim

Christianos modo, omnes longo post se intervallo reliquit; verum etiam cum ipso Cicerone certare videtur: ed in altro luogo: Hieronymun: unum habet Ecclesiasticus Orbis, utraque doctrina sacra, & Gentili, ut vocant justa absolutum. Giovan Godofredo anche di lui scriffe: Hieronymus Doctor omnino clarissimus, contra bæreticos Leo rugiens (binc juxtà quosdam cum leone pingi solitus) & commune totius Orbis oraculum. Molte opere egli scrisse, e molte lodi e dagli Scrittori Cattolici, e da Eretici altresì sono a lui date, che non possiamo qui metter sotto l'occhio.

13. In Tagaste della Numidia nacque S. Agostino nell'anno 355. e lasciata poi la madre in Cartagine andò in Roma nel 282 in età di anni 29. in circa, e fu la cagione non per deliderio di maggior guadagno, perchè col suo spirito generoso non potea cadere nel sentimento vile, come dice il Sirmondo; ma perchè essendosi accostato alla Setta de' Manichei, ed avendo in essa molti dubbj, pensò potersene in Roma Sidon. Apolchiarire; e perchè in Cartagine gli Scolari erano inquieti; ma i giovani di Roma con fervore studiavano. Cominciò egli prima nella Casa, e poi avendosi acquistato gran nome, aprì la Scuola, ove era la pubblica Università delle Arti liberali, come scrivono di accordo Publio Vittore, Sesto Ruso, ed il Rosino riferiti da Carlo Bartolommeo Piazza. Lo steffo S. Agostino scrisse. Sedulò ergo agere caperam propter quod veneram, gust.lib.1.cap. ut ducerem Roma Artem R betoricam, & prius domi congregare aliquos, quibus, & per quos innotescere caperam; & ecce cognosco alia Roma fieri, qua non patiebar in Africa. Da Roma andò anche a leggere Rettorica in Milano nel 384. mandatovi da Simmaco Presidente dell'amministrazione d'Italia per l'Imperador Valentiniano, come scrive Possidonio Confessib. 5. nella sua Vita, ed ivi su da S. Ambrogio Arcivescovo convertito alla Fede Cattolica, dalla Setta de' Manichei: battezzato nella Pasqua del 388. di anni 34. ed instruito nella dottrina Ecclesiastica, in cui riuscì maraviglioso. Riverì Ambrogio, come suo vero padre, e scrisse egli stello:In Christo enim Jesu per Evangelium ipse me genuit,& eo Christi Ministro lavacrum regenerationis accepi . Dopo la morte di S. Monica sua madre lib. 1. contra in Roma, ritornò all'Africa, e da Valerio Vescovo d'Ippona nel 291. fu Julian.c. 3. ordinato Prete, e poi Vescovo nel 396. Morì finalmente alli 28. di Agosto del 420 quando i Vandali da tre mesi tenevano assediata Ippona, e mentre scrivea contro i libri di Giuliano Eretico Pelagiano in età di anni 76. secondo il Labbe. Di lui scrisse Sisto da Siena. Vir suprà omnes, qui ante eum, & post eum hucusque fuerunt mortales, admirabili inge- in nii acumine praditus omnibus liberalibus disciplinis instructus, Platonica lib. 4. Philosophia plenissimè imbutus, Aristotelica doctrina non ignarus, in divinis Scripturis longe omnium eruditissimus, To in earum explanatione ultra quam dici queat, incomparabili subtilitate sublimis: omnes Latina Ecclefia Scriptores scribendi labore, & lucubrationum multitudine superavit, editis plusquam mille, & triginta ex omni disciplinarum genere voluminibus . S. Girolamo l'appello Virum fanctum, & eloquentem Episcopum. S.Paolino, Sal terra, lucernam suprà candelabrum Ecclesia positam. S.Bernardo: Validifimum Hareticorum malleum: e'l Mondo tutto, Ecclesia Doctorum Aquilam . Scrisse la sua Opera De Civitate Dei per soddissa-

Jo: Gottofred. Olear. in Abaco Patrume

Phil. Labbe.

Sirmond.in lin. lib.2. Ep.

Corn. Lanc. in Vit. S. Au-Piazza Gerara chia Cardinaliz. cart. 747. S. Augustin. sap. 12.

S. Augustin.

Sixt.Senens. Bibliotho

zione

# 116 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

zione de' Nobili, e s'accomodò all'intelligenza loro; però è da tutti i Principi stimata, e dice Eginardo, che la leggeva Carlo Magno con diletto. Carlo V. Re di Francia l'avea in tanto pregio, che premiò con grande Usicio chi la tradusse in Francese; ed Arrigo VIII. Re d'Inghilterra ricevè come un gran dono da Lodovico Vives, che scrisse i Commentari della stessa opera, e spiegò le difficultà; ma di S. Agostino scriveremo nel Cap. 20. ancora, ed in altri luoghi.

Erudit. E. phem. Gall. 15. Martii 1666.

14. Arsenio Diacono della Chiesa Romana su illustre in questo secolo per la sua dottrina, e pietà, e su dal Papa Damaso inviato all'Imperador Teodosio il Grande, perchè servisse di Maestro a' Principi Arcadio, ed Onorio. Vide un giorno Teodosio, che sedeva Arcadio, quando in piedi insegnava il Maestro, e dolendosi, tosse al Principe gli ornamenti Imperiali, e volle, che Arsenio sedesse, il quale si scusava, che riveriva Arcadio, come Imperadore, essendo associato all'Imperio; ma disse Teodosio, che imperar non poteva, chi non imparava ad ubbidire. Conoscendo poi Arsenio l'odio di Arcadio divenuto Imperadore, per qualche sferzata datagli anche nella puerizia, suggi nel 395, nel Deserto della Scitia nell'Egitto, e di lui si legge nel Martirologio Romano: Apud Scetim Agypti montem S. Arsenii Romana Ecclesia Diaconi, qui Theodosii tempore in solitudinem secedens, virtutibus omnibus consummatus, o jugi lacrymaruna imbre persusus spiritura Deo reddidit.

Martyrolog. Rom. die 19. Julii.

# Del Regno de' Goti, e Longobardi, e della Lingua Italiana.

# C A P. XIII.

I Nfelice all'Italia, anzi all'Europa tutta fu il quinto Secolo, in cui cominciarono a regnar nuovi Principi, e barbari, che ne' secoli seguenti, occupate le Città, e i Regni furono di guerre, e di rovine cagioni, e di grande impedimento alle Scienze, le quali invece di ricevere accrescimento, si videro quasi barbaramente distrutte in diverse Regioni, ove il dominio fondarono. La Scandia, come afferma il Colennuccio, così detta da' Greci, fu anche appellata Gottia dagl'Italiani, Scandinavia da molti Istorici latini, e Gotthlant da' Tedeschi, e nella loro lingua suona terra di Gotti. Ella è nell'Oceano Germanico all'incontro di Sarmazia di quà dal fiume Tanni, termine dell'Asia, e dell'Europa, colla Svezia e Norvegia per grande spazio unito, dubitandosi, se sia Isola,o Penisola; perchè Penisola pare alle volte, quando quella lingua è dal ghiaccio continuata in maniera, che sembra terra. É' un paese vastissimo, che scende dagli alti monti, e scoscesi, i quali a guisa di Castelli lo circondano, dominati prima da tredeci Re, quasi tra loro rimoti, aspro di sito, e di aria per lo freddo; niente ferace di alimenti; ma troppo di abitatori fecondo, i quali uscirono a procacciarsi colla forza nelle altrui regioni la stanza. I Goti surono i primi ad aprire

Pandolf. Colennucc. Istor. Del Regno de' Goti, e Longobardi. Cap. 13. 117

la strada alle altre Nazioni Aquilonari, che gli seguirono per depredare l'Europa; e divisi in due popoli, si dissero Ostrogoti quei, che andarono all'Imperio d'Oriente: Visigoti gli altri, che passarono all'Occidente, ove occuparono la Tracia, la Tessaglia, la Grecia, l'Istria, la Pannonia, la Francia, la Spagna, e l'Africa; ed alla fine anche l'Italia soggiogarono. Col nome di Vandali, cioè Vagabondi, secondo i luoghi, che occuparono, suron detti Veneti, Valloni, Vindelici, Longobardi, Borgognoni, Dani o Daci, Sciti, Gepidi, e Gutoni. Seguirono i Norvegi abitatori della Scandia Occidentale, poi detti Normanni: gli Sclavi, gli Eruli, gli Alani, gli Unni, gli Avari, i Bavari, e i Rugi, e tutti uscirono a migliaja. Calarono anche altri col loro esempio allettati, come i Turchi, i Bulgari, i Franchi, i Sarmati, i Sassoni, e gli Angli; avverandosi quelche profetò Geremia: Ab Aquilone pandetur omne malum super omnes babitatores terra: Quia ecce ego convocabo omnes Cognationes Re-

gnorum Aquilonis.

2. Nel tempo di Onorio Imperadore cominciarono le rovine dell'Italia; poicche Alarico Re de' Viligoti fu il primo, che saccheggio Roma, ed obbligò a ritirarsi con vergogna lo stesso Onorio in Ravenna, ove il Pontefice Innocenzo dimorava; quando Ataulfo Re de' Visigoti occupò la Spagna, i Franchi entrando nelle Gallie crearono Re loro Faramondo figliuolo di Marcomiro lor Capitano: Forgusio si fe primo Re di Svezia, Genserico Re dell'Africa: e i Pitti, gli Angli, e i Sassoni la Brettagna occuparono. Morto in Colenza Alarico dopo, che saccheggiò Roma gli succedè Adolfo; ma Attalo lasciato Governadore di Roma si chiamò Re: succedè ad Adolfo, Roderico, ed a lui Vallis nel 410. indi Attila Re degli Unni, che il Flagello di Dio si appellava, desolò tutta l'Italia, e non entrò in Roma trattenuto dalla Maestà di S. Leone I. Pontefice, che se gli fe incontro, ove il Mincio mette nel Po, e da due Cavalieri colle spade ignude, che vide dietro Leone, i quali la morte gli minacciavano; e si pensò, che fossero S. Pietro, e S. Paolo, come narra il Platina. Furono anche della stessa Italia distruttori Ricimero, e Genserico Re de' Vandali; indi Odoacre Re degli Eruli, volendosi chiamar Re dell'Italia nel 476. come scrive il Panvinio, poco dopo secondo gli altri in Ravenna si vide oppresso da Teodorico Re degli Ostrogoti, che primo e vero Re d'Italia è nominato, e Roma già dominatrice di tutte le genti, e domatrice de' Barbari, si vide sotto il dominio de' Goti, e ristretto il suo vasto dominio, e quando egli regnava, terminò il quinto sea

3. Non meno da' Barbari debellata, e soggiogata si vide in questo secolo la misera Italia, che da ignoranti lacerata, i loro costumi introducendo, e mutando in istranieri i suoi ingegni naturali, come disse il Tassoni. Incominciò da Alarico la confusione de' popoli, e de' loro barbari linguaggi; perchè su il primo a portare i Goti nell'Italia, la Città di Roma saccheggiando: seguì poi Attila il distruttore dell'Italia stessa nell'anno 422. e non solo delle Scienze; ma della Latina lingua principiò la rovina; perchè il barbaro Re promulgò un'Editto, che nell'idioma Gotico, non più nel latino si parlasse. Dopo Genserico Re de' Vandali, che

Jerem.1.14

Platina Vit.
Pontif. in
Leon.

Alest. Tassoni ne' Pensieri.

# 118 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I. faccheggiò anche Roma con trecento mila llomini condotti seco, al dir

di Pietro Messia; e dopo Odoacre, vi stabilì Teodorico il suo Regno nel 476.ed effendo allora affai grande la mescolanza delle Nazioni, le lingue confondendosi, cioè quella de' Latini colle barbare degli Stranieri, non folo cominciò a perdere il suo pregio la lingua; ma a nascere, corrompendosi le sue voci, e le pronuncie, una nuova, che Volgare, Italiana, o Toscana si è poi appellata: ed altresì la Francese, la Spagnuola, e la Vallachica, tutte figliuole della Latina, come afferma Genebrardo riferito da Cornelio a Lapide, il che confermano gli Autori in gran numero. Venne il Re Alboino con duecentomila Longobardi nel 520. e non folo cancello le leggi Cesaree, e bandi le umane lettere; ma fondando il suo Regno nella Lombardia, la fe vedere diversa da se stessa di popolo, di lingua, e di costumi; ed allora circa l'anno 568 la lingua Latina, con cui si parlava e scrivea cesso d'effer comune nell'Occidente, come disse il Vallemont; anzi s'introdussero le lettere Gotiche, le quali si credono inventate da Ulfila Vescovo de' Goti, come scrisse il Panvinio, dopo l'Imperio di Valentiniano il giovine;e dello stesso Illfila si crede la Versione Gotica della Sagra Scrittura. Sforzandosi intanto i Latini a parlare colla lingua de'Goti, e de' Longobardi, per ubbidire a' comandi de' loro Principi; e i medesimi Longobardi volendo il latino imparare senza l'arte; anzi gli Llomini, le donne, i fanciulli Italiani co' i barbari dimesticandos, e l'un l'altro le parole tra loro insegnando, e corrompendo; ed altresì essendo passate alcune parole Longobarde, che dignità, uficio, o cosa nuova da loro recata, significava, la lingua Latina da tempo in tempo alterandosi, ricevè nuova forma, e nuovo linguaggio divenne. Continuò l'alterazione per molti anni; finchè le Città d'Italia furono ardite a farsi libere dalla tirannia; ed allora, come dice il Castelvetro, gli Scrittori nelle necessità dello scriver le cose del Comune, o le lettere familiari, cominciarono a considerare le leggi della lingua, e distinguere dalle bruttezze le vaghezze, e farsi anche scelta delle voci; e così procedendo sino al tempo di Dante, e del Petrarca, gli Llomini dotti si presero cura di scrivere con giudizio; onde la nobiltà della lingua è andata crescendo, e colle regole della Gramatica da tanti Autori scritte, con tante Osiervazioni, Vocabolari, ed altre fatiche sattevi da'i dotti Scrittori, pur cresce a' nostri tempi. Osservano però i dottissimi Giornalisti nel Giornale de' Letterati d'Italia, che molti abusi si veggono introdotti dalle lingue straniere, e molti esempi sono descritti da Mons. Fontanini nel dotto Ragionamento dell'Eloquenza Italiana; e sono i medes mi anche di parere, che la lettura di tanti libri Francesi, la quale ora è in tanto corso in Italia, abbia guasto di molto e lo studio, e la purità, e la forma della nostra favella.

d'Ital.
Onofr. Panvin. Cronol.
Ecclefiast.
ann. 377.

Telaur. Regn.

Caftelvetr. Osfervaz. a Bemb.

Giornal. des Letter. d'Ital. Tom. 22. art. 10. cart. 322.

I S TO Y

2720

4. Giovò molto in quei tempi la Poesia; poicche si videro nell'Italia tutta Poeti innamorati, i quali vaghi di acquistar la grazia delle Donne loro, cominciarono a far Canzoni nella più dolce e fiorita singua del loro secolo. Anche Dante disse (e lo ripete il Cardinal Bembo) che il primo, il quale incominciò ad usar quella lingua per fare intendere alla sua Donna le parole, e i sentimenti, alla quale era troppo malagevole intendere i versi latini, volle farsi veder Poeta volgare. Non si perdè affatto la lingua latina in quei tempi ; anzi continuò qualche Scrittore a scrivere colla pura latina quelle cose, che stimavansi dover lungo tempo durare; ancorchè quella sua purità andò sempre perdendo Questo cambiamento di lingua non solo avvenne alla nostra Nazione d'Italia; ma alle altre ancora, che latinamente parlavano, e mischiandoti colla latina qualche parte della loro lingua nativa, con cui parlayan prima, e quella de' Barbari nuovamente introdotta, in ciascheduna di esse una nuova lingva incominciò a formarsi, ritenendosi però nelle Scritture i Caratteri de'Latini, e così la Fracese, e la Spagnuola eziandio si formarono. E' ben vero, che i Barbari intenti a stabilire col dominio la lor lingua, tentarono ancora d'introdurvi i loro caratteri; e dimostra l'eruditusimo Fontanini da' i Diplomi di Ravenna, che si usava in Italia innanzi alla venuta de' Longobardi la Scrittura Gotica, madre dell'antica Longobardica, la quale ne' giri tortuofi delle lettere, si rassomiglia alla Merovingica, detta ancor Francogallica; onde su guasta la bellezza del Carattere Romano, come pur s'era guasta la pronuncia delle voci latine, che dopo la venuta de' popoli Settentrionali con lo spirito barbaro erano pronunciate; e s'introdusse parimente la pessi. ma Ortografia , e i lor vocaboli Teutonici.

5. Riferiscono, che stimò il Giambullari esser venuto il principio della Toscana lingua dall'Aramea, dalla Caldea, e dalla Ebraica; ma ciò avrà quell'Autore assermato, dell'antica lingua de' Toscani, che suron detti Etrusci, de' quali abbiam satto menzione nel Cap. 5. poicchè la nuova, con cui ora si scrive, si crede nata circa gli anni 490. che si stima il tempo di Teodorico; poicchè ben si vede, che la Latina è la miniera delle voci, come dicono il Lollio, il Trissino, il Minturno, il Bembo, il Tassoni, il Tesauro, il Bartoli, e molti altri; e le prime Scritture degl'Italiani nella nuova lingua, tutte piene di voci satine si veggono, e di altre Straniere, e di quelle lettere, che da' Greci son prese, edusate da' Latini, le quali poi nel miglior secolo della stessa lingua Italiana, che stabiliscono ne' tempi del Boccaccio, e del Petrarca, si sono incominciate a tralasciare; onde poi si è a tanta nobiltà e perfezione ridotta, unita colla Volgar Poesia, e di tutto ciò trattaremo nel Cap.22.

Fontanin. in Vindiciis Antiquor. Diplom. advers. Germon. lib.

# Del Quinto Secolo dall' Anno 401.

# C A P. XIV.

Ra diviso l'Imperio in Orientale, dominato da Arcadio sed Occidentale, che Onorio Imperadore signoreggiava; quando principiò il Secolo quinto nell'anno 401. Succede Teodosio II. ad Arcadio sotto la tutela di Pulcheria, e liberò l'Italia dal Tiranno Giovanni, che dopo la morte di Onorio volca chiamarsi Imperador di Occidente; e dopo il suo Regno, che su lungo, nell'anno 450. su Imperadore Marziano satto dalla moglie Pulcheria sindi Leone I. e Leo-

#### 120 Idea dell'Istor.d'Ital. Letter.di Giacinto Gimma Tom.l.

ne II. il nipote, e poi Zenone, ed Anastasio.

2. Onorio dopo aver fatto morire Stilicone con Eucherio suo sigliuolo; perlocchè si dicea, che tagliar si avea fatto il destro braccio colla mano sinistra, innalzò alla dignità Imperiale Costanzo suo Genera. le, ed a lui sopravvivendo, morì poi d'Idropisia in Ravenna. Gli succedè Valentiniano III. che fu travagliato da' Re Vandali, e si disse aver perduto il braccio dell'Imperio per la morte data ad Ezio; ed al suo tempo non solo cadde l'Imperio Romano; ma la sua debole Sede fu trasferita a Ravenna. Massimo si usurpò l'Imperio, e trucidato da' Romani, Eudossia vedova di Valentiniano chiamò Genserico, il quale saccheggiò Roma. Pigliaron molti invano il nome di Augusto, cioè Avito, poi Majorano, Severo, e dopo un breve interregno, furono Imperadori più di nome, che di forza, Antemio, Anicio detto Olibrio, Glicerio, Giulio Nipote, ed Augustolo, che fu l'ultimo a reggere quell'Imperio di Roma, il quale avea principiato da Augusto; ma fu subito deposto da Odoacre, che si fe chiamar Re d'Italia nel 476, e su cacciato da Teodorico; a cui altri Principi Barbari e Stranieri succedettero, i quali non più Imperadori, ma Re d'Italia si dissero, come nel precedente Cap. 13. abbiamo scritto.

Zosmo Greco, e S. Bonifacio Romano, contro cui si se Pontesice Eulalio Arcidiacono della Chiesa di Roma, e su il terzo Scisma, overo il quarto secondo altri. Succedè S. Celestino I. Romano, sotto cui si celebrò il secondo Sinodo Universale, cioè l'Essesso di 200. Vescovi, che da molti è appellato il terzo; perchè vi annoverano per secondo il Costantinopolitano di 150. Vescovi sotto Damaso nel 381. e se ne legge la sua Inscrizione nella Libraria Vaticana. Dopo S. Celestino su Pontesice Sisto III. Romano; indi S. Leone I. Toscano, detto il Grande; S. Ilario, Simplicio, Felice II. Romano, Gelasso I. Africano, Anastasio II. Romano, e Simmaco di Sardegna, contro cui su il quinto Scisma di Lorezo Arcidiacono di Roma, eletto da una parte del Clero, e del popolo, e dall'Imperador sossenuo.

4. Si congregò in Roma nel 430 il Concilio fotto Celestino per condannarvi Nestorio; altro Concilio convocò di 56. Vescovi Valentiniano; perchè Sisto Pontesice si giustificasse dalle accuse dategli da Anicio Basso: altro Romano sotto S. Felice Papa si ragunò, e vi su citato Acacio Patriarca di Costantinopoli, sospetto di commercio con gli Eretici: altro ancora di 77. Vescovi per iscomunicarvi Acacio. Altro pure di Roma su nel 495. di settanta Vescovi sotto Gelasio; dove su assoluto il Vescovo Miseno, che abiurò l'Eresie; ed altro nel precedente anno avea lo stesso papa in Roma convocato, in cui si distinsero i libri canonici dagli apocrisi. In questo Secolo è riposto dal Vallemont nel 451 il IV. Concilio Generale di Calcedone di 630. Vescovi, e vi surono condannati Eutiche, e Dioscoro Vescovi di Alessandria.

5. Crebbero anche l'Eresie in questo Secolo, delle quali surono autori Petiliano, e i Circoncellioni, Felice, Fortunato, e Fausto, tutti tre Manichei convinti da S. Agostino, Vigilanzio, Ruffino, Pelagio, i Semipelagiani, Massimo Vescovo de' Goti Arriani nell'Africa, gli Abelioti,

Teo-

Teodoro Vescovo di Mossinesta, Diodoro Vescovo di Tarso, Nestorio, Eutiche, Dioscoro, Pietro il Fullone Vescovo di Antiochia Gapo de'

Teopaschiti, e i Predestinaziani.

6. Sono detti questi tempi, in cui regnarono i Barbari nell'Italia, ¿ Secoli senza lettere; poicchè le sprezzavano e proibivano i Principi stessi, che solo avean cura della guerra, e di render fieri gli animi colla barbarie, come avverte il Tesauro. Eran date le genti a' vizi, ed alle discordie, e pochi eran quelli, che avean nome di Dotti; anzi mute la Poesia, l'Istoria, ed altre Scienze divennero per molto tempo, non veggendosi, che qualche rozo Annale in quella età per uso de' Monaci. Della Filosofia di Democrito disse il Verulamio, che non Aristoteles, sed Gensericus, & Attila, ac Barbari hanc Philosophiam pessundederunt . Co. sì aftermò il P.Delrio, che nella Spagna regnando i Barbari, per la scarsezza delle buone dottrine altre Scuole non vi erano, che quelle di Toledo, e di Salamanca, in cui appo i Mori l'Arte Magica pubblicamente s'insegnava. Il P.Briezio sotto l'anno 452 descrive la venuta di Attila a distruggere Aquileja, Pavia, Milano, ed altre Città, e volendo andare a Roma fu impedito da S. Leone Papa colla santità, ed eloquenza; e fu di grande maraviglia a suoi Unni il vedere il loro Capitano e Re. che Dio, e gli llomini sprezzava, ripreso da un solo Prelato. Il timore, ch'egli recò all'Italia fu cagione, che fosse fondata la Città di Venezia. ritirandosi molti nelle paludi per isfuggire il furore degli stessi Unni.

Benchè sia stata grande però la rovina delle Lettere in questo Secolo V. ed impediti anche gli studi; nulladimeno affatto spente non si videro le scienze, e gli Ulomini dotti nell'Italia. Furono i Pontefici Ulomini affai dotti, e sono pur celebri Bonifacio Romano, illustre per la pietà e dottrina: S. Leone Magno Toscano, che scrisse contro i Manichei, i Pelagiani, i Priscillianisti, e tante altre Opere: S.llario, di cui scrive il Platina, che edificò due Librarie nella Chiesa Lateranese. Numera il Vallemont nel Catalogo de' Santi Padri Greci, e Latini, che sono stati Autori Ecclesiastici, alcuni, che nella Italia fiorirono in quel secolo cioè S. Cromazio Vescovo d'Aquileja, Ruffino Sacerdote ancor d'Aquileja, S. Gaudenzio Vescovo di Brescia, S. Paolino Vescovo di Nola, S. Pier Crifologo Vescovo di Ravenna, S. Massimo Vescovo di Torino; e'l Platina fa menzione di Petronio Vescovo di Bologna; di Eusebio da Cremona fotto Sisto III. e questo Eusebio su discepolo di S. Girolamo, al dir del Platina: di Ermanno Vescovo di Pavia, e di Epifanio Vescovo di Capoa sotto Gelalio. Si possono aggiugnere Prospero Vescovo di Reggio per la sua Eloquenza fatto Notajo Apostolico: Epifanio Vescovo di Pavia. molto onorato dal Re Teodorico, e tanti altri, che furono presenti a molti Concili.

8. Fiorì ancora Proba Falconia celebre Poetessa della Città di Orta, che scrisse il Centone di Virgilio, con cui spiegò i principali misteri della nostra Fede; benchè alcuni l'hanno creduta Romana confondendola con Anicia Faltonia Proba; e che il Centone sia stato di Eudossia moglie di Teodosso il giovine, le quali cose l'eruditiss. Mons. Fontanini ha posto con lode in un chiarissimo lume. Fiorirono anche molti e molti

Delrius Difquisit. Magic.

P. Philip: Brietius S. J. Annal. Mud, ad ann. 4525

Platin.in Vit.
Pontif.
Vallemont
Tom 3. lib.6.
cap.1.art.3.

Platina in Vita Sixti III.

Fontanin. De Antiqui. Hor. tælib.z.

2

Let-

# 122 Idea dell'Iftor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I. Letterati, le cui Opere ancora oggi si leggono, e non possiamo qui

trascrivergli dalle Biblioteche degli Scrittori Italiani; ma non pensiamo qui tralasciare di raccordar la dottrina, e l'invenzione delle Campane

di S. Paolino Vescovo di Nola. Era egli della nobile famiglia Aniciana, era stato Pretore, e Console, ed avea essercitato in Roma tutti i magistrati, e dignità, che a' primi Cittadini Romani si davano. Divenuto Cristiano fece assai risplendere quel sapere, che recava maraviglia agli Homini dotti . Senza prenderci la cura di ciò largamente mostrare, trascriviamo solo quella lode, che gli su data da S. Girolamo, coll'anteporlo a' primi Scrittori della Chiefa, scrivendogli in una lettera : Si haberes hoc fundamentum; imò si quasi extrema manus operi tuo induceretur, nihil pulcrius, nihil doctius, nihil dulcius, nihil latinius tuis haberemus voluminibus . Tertullianus creber est in sententiis , sed difficilis in loquendo . B. Cyprianus instar fontis purissimi dulcis incedit, & placidus, & cum totus sit in exercitione virtutum, occupatus persecutionum angustiis, de Scripturis divinis nequaquam disseruit. Inclito Victorinus mart grio coronatus, quod intelligit eloqui non potes . Lactantius quasi quidam fluvius eloquentiæ Tullianæ utinam tam nostra confirmare potuisset, quam facile aliena destruxit. Arnobius inaqualis, & nimius, & absque operis sui partitione confusus S. Hilarius Gallicano coturno attollitur, & cum Gracia floribus adornetur, longis interdum periodis involvitur, & à lectione simpliciorum fratrum procul est. Taceo de cateris, vel defunctis, vel etiam adbuc viventibus, super quibus in utramque partem post nos alii judicabunt. Ad te ipsum veniam Symnysten sodalem meum, & amicum, amicum inquam meum, antequam notum, & precabor, ne assentationem in necessitudine suspiceris, quin potius vel errare me existimato, vel amore labi, quam amicum adulatione decipere. Magnum habes ingenium, & infinitam sermonis supellectilem, & facile loqueris, & pure, facilitasque, & puritas mixta prudentia est. Egli fu il primo, che circa l'anno 420. al dir del Tritemio, ammendando l'uso de' Gentili, adoperò la Campana nella sua Chiesa; onde diste Guglielmo Durando: Campana sunt vasa anea in Nola Civitate Campania primò inventa: majora itaque vasa Campana à Campaniæ Regione: minora verò Nolæ à Nola Civitate dicuntur: ed è questa la più comune opinione; benchè vollero altri, che l'inventore, o propagatore per uso delle Chiese sia stato Sabiniano Pontefice Toscano, che visse nel settimo Secolo; del che legger si possono le Opere di An gelo Rocca, di Giambatista Pacichelli, e di altri Scrittori . Scrisse il Ca-Pacichell. de nonico Andrea Ferraro, che nel Campanile della Cattedrale di Nola vi Tintinnab. sia tra le altre la Campana, che chiamano di S.Paolino, e dicono, che sia quella, che lo stesso Santo fabbrico; onde per esser la prima della Cristianità con gran divozione sia da forastieri visitata; ma di S. Paolino terio Nolan. scriveremo ancora nel Discorso della Teologia al cap. 31. num. 13. e nel cap.30. um.4.

Durand.in Rational.

Angelus Rock ca De Campanis. Nolan.

# Del Secolo Sesto dall' Anno 501.

#### XV. C A P.

M Ori Anastasio, che su il Sesto Imperador di Oriente nel principio del Sesto Secolo, cioè nel 518 e gli succede Giustino, e poi Giustiniano, che intento a stabilire le leggi, e metterle in buon'ordine, ridusse un cumulo grande delle stesse antiche leggi, e de' volumi, a pochi libri; onde pubblicò il suo Codice, gl'Instituti, i Digesti, e gli altri, sopra cui è ora fondata la Giurisprudenza Civile, della quale faremo più lungo Discorso nel Cap.27. Seguirono Giustino II. Ti-

berio Costantino, e Maurizio, che morì poi nell'anno 602.

2. Teodorico Re degli Ostrogoti era Re dell'Italia colla facultà di Zenone Imperador d'Oriente di occuparla; e gli succedè Atalarico sotto la reggenza di Amalasunta sua Madre, dalla quale su poi fatto Re Teodato suo Sposo: indi regnò Vitige, a cui fu tolta Roma da Bellisario, e renduta a Giustiniano suo Imperadore, dal quale (come vogliono molti) fu poi ridotto a tanta miseria, che acciecato, e privo delle sue ricchezze fu costretto a mendicare dicendo: Date obulum Bellisario, quem fortuna clarum fecit, excacavit invidia. Altri però lo dicono privato Brietius S.J. solamente di beni, e di dignità; ma restituito nel seguente anno, e che Annal. Mud. sia morto dopo due anni: ed altri l'affermano avvilito dall'invidia, sen- ad ann. 561, za far menzione, che sia stato restituito, come narra il Briezio, che soggiugne: Hoc certum, nec eo feliciorem privatura quemquam, neque mileriorem extitisse. Sono poi annoverati i Re, Teobaldo, Ararico, e Totila eletto dagli avanzi degli Ottrogoti; indi Teja ultimo Re Goto nella Italia, che per quaranta giorni continui volle a sacco metter Roma. Narsete Eunuco liberò poi l'Italia colla sepoltura de' Goti, e ravvivato l'Imperio de' Greci, la governò quattro anni per Giustino, da cui punto di onore, e richiamato con imprudenza da Sofia Imperadrice, acciocchè andasse a filar colle sue fanti come scriver gli volle per disprezzo; rispose, che tesseva una tela, quale con fatica essa avrebbe disfatta. Volendo però danneggiare più tosto, che rovinare l'Italia, chiamò Alboino Re de' Longobardi, che nella Lombardia da loro così detta, vi stabilì il suo Regno durevole sino a Carlo Magno, numerandosi venticinque Re, o ventidue secondo altri per lo spazio di duecento e più anni; e fu suo successore Clesi. Dopo l'interregno di diece anni, in cui fu da trenta Capitani governato, i quali in varie parti comandavano, succedè Antarito, ed Agilulfo, che prendendo il nome di Paolo per opera di Teodolinda sua moglie, si converti alla Fede Cattolica, e terminò in lui il Secolo.

3. Qui conviene avvertire, che sia comune l'errore, con cui si crede essere stati dalle lunghe barbe i Longobardi appellati, colle quali vennero a dominare l'Italia; poicche le avean lunghe anche gli altri popoli. Mostra il Bodeni, che Longobard sia parola Celtica, la qual lingua era tod. all' Istor. Q 2

P. Philipp.

Boden. Mecap. 9.

# 124 Idea dell' Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma, Tom. l.

Ptolomæus Tabez. Europ. partit.9.

Cornel. Tacit. De Situ, & Morib.Germanor.

usata da' Galli, prima che latinizassero, composta da Langh, e Bard, cioè Langoni, e Bardi, i quali surono due popoli confinanti, ed abitatori della Gallia; e i Langoni, o Lingoni abitavano in quella parte della Gallia, che ora è detta la Borgogna Contea, oggi pure appellata le Pais de Langres, de' quali sa menzione Tolomeo; ed ambidue le Galliche Nazioni passato il Reno a sar conquista, si fermarono nella Germania inferiore tra la Gheldria, e l'Assa; e scrisse Cornelio Tacito, commemorando le genti Sveve: Contra Longobardos paucitas nobilitat, quod plurimis ac valentissimis nationibus cincli, non per obsequium; sed praliis, de periclitando tuti sunt: e degli stessi fanno pure menzione Marziale, e Lucano. Molto prima, che venissero ad occupare l'Italia, si dicean dunque Longobardi, e nella propria loro lingua, non dalle barbe lunghe, già in uso appo tutti i popoli Aquilonari.

4. Gl'Imperadori di Oriente per mantener nell'Italia il loro dominio, mandarono contro i Barbari i loro Essarchi, il cui nome significa Senza Signore, ed eran suoi Vicari, che in Ravenna risedendo, giunfero a sedeci per lo spazio di anni 184.e così primo Essarco su Longino

fotto Giustino Imperadore, poi Smaraddo, e Romano.

5. I Pontefici di questo Secolo surono Ormista da Frusolone in Campagna, S. Giovanni I. Toscano, Felice III. di Benevento, da altri detto il IV. riponendo lo Scismatico nel Catalogo: Bonisacio II. Romano, contro cui si vide il VI. Scisma di Dioscoro eletto per Simonia, che durò per pochi giorni: Giovanni II. detto Mercurio Romano: Agapito I. di Roma; Silverio di Campagna, e contro lui sui settimo Scisma di Vigilio Romano, che poi su eletto di nuovo dopo Silverio: Pelagio I. Giovanni III. Benedetto Bonoso, Pelagio II. e S. Gregorio Magno, tutti Romani.

6. I Concilj di Roma in questo Secolo furon due sotto Simmaco; l'uno a savor suo nel 500. calunniato dagli Scismatici; e l'altro contro gli usurpatori de' beni Ecclesiastici, benchè surono sei i suoi Sinodi. Altro di Roma su sotto Ormisda, ed altro sotto Giovanni II. ed altro ancora di 23. Vescovi sotto S. Gregorio; ma nel 553. su il V. Concilio generale, cioè il secondo di Costantinopoli sotto Vigilio.

7. Non mancarono in questi tempi nuove Eresie, delle quali surono gli Autori, Deuterio Vescovo Arriano, gli Angeliti, Severo co'i Severiani, Gajano co'i suoi Fantasiasti, Temistio con gli Agnoiti, Filopono co'i Triteiti, i Tretraditi, i Giacobiti, e gli Armeniani con Jacopo Si-

rio loro Capo, i Monoteliti, o Monofisti, e i Cristoliti.

8. Molti avean nome nella dottrina, e di S.Gregorio il Grande, che fu Romano molte lodi si leggono; e'l Vallemont lo chiama gran Dottore per la sua eloquenza, e per la prosonda dottrina de' suoi scritti: grande Apostolo per la conversione degl'Inglesi, e gran Pontesice per le mirabili ordinazioni da lui fatte per la direzione della Chiesa. Scrisse più libri questo Santo Pontesice, de' quali ne sanno memoria il Platina, il Bergomense, e gli Scrittori delle Biblioteche Ecclesiastiche. Il Vallemont numerando gli Autori, e i Santi Padri latini, sa menzione di Engippio Abate di Lucullano, Isoletta vicino Napoli: di Pascasso, e di

Del Secolo Sesto dall'anno 501. Cap. 15. 125

Rustico, Diaconi della Chiesa Romana: di S. Dacio Arcivescovo di Milano: di Aratore Suddiacono della stessa Chiesa di Roma, Poeta Laureato, che scrisse in versi alcuni libri sagri, che dedicò a Vigilio Papa. Fu egli Cardinale; nacque nel 490 ed applicato all'Arte Oratoria, alla Poesia, ed alle Leggi, si effercitò nella difesa delle Cause, e poi prese la Cocolla Monastica. Andò Cardinal Legato al Re de' Goti per li popoli della Dalmazia, e ridusse in Poema gli Atti degli Apostoli, e l'Evangelio, che presentati al Papa S. Vigilio, furon letti alla presenza di tutto il Clero. Fiorì negli anni 544.ed è questione, se sia Milanese, o Genovese, o di Rayenna. Scriffe Auberto Mireo: Arator Poeta Ligur, atque in Liguria ipsa eruditus: e molti sono di questa opinione, i quali sono citati dal P. Coronelli; ed anche seguiti; riferendo le Opere dello stesso. Il Platina rammenta sotto Bonifacio II. Dionigi Abate in Roma, che con ragioni maravigliose formò il calcolo della Pasqua: Vittore Vescovo di Capoa, che altro libro scrisse nello stesso argomento, e riprese Dionigi: Felice Vescovo di Trevigi: Fortunato persona di grande eloquenza e dottrina, che recò i Goti co'i suoi scritti a' costumi più civili di quelche prima mostravano, e scrisse a Sigiberto loro Re un libro del governo di

un Regno.

Ma furono certamente a Roma, al Secolo, ed alla Italiana letteratura di gran gloria tre Uomini Consolari nel sapere eccellenti, e degli stessi le loro opere ancor'oggi la memoria conservano. Cassiodoro, che nacque nella Città di Squillaci in Calabria, come afferma il Nicodemo, fatto Senatore illustrissimo, fu da Teodorico Re d'Italia innalzato alla Dignità sublime del Patriziato, e promosso al governo delle due Sicilie. Fu poi Prefetto Pretorio, e nell'anno 514. salì al posto sublime di Consolo, solo reggendo il Consolato: fu Segretario dello stesso Teodorico, al quale essendo Vitige Resucceduto, non vedendo egli andar prosperamente le cose, si ritirò nel Monasterio di Viviers fatto da lui fabbricare nell'estremità di Calabria, e si applicò tutto agli studi. E' sua gran lode, che Teodorico di lui si servì nel governo del Regno, nel dar le leggi, e nello scriver lettere, delle quali diversi libri si son fatti, e di ciò scrisse il Baronio: retinuit eum apud sa cujus consilio Regnum moderari consuevit, & leges sancire populis, usus etiam ejus ministerio in conscribendis ad diversos Epistolis, ex quibus ipsius Cassiodori libri variarum confecti sunt. Sono tutte le sue cariche brevemente riferite dal Popeblunt, e le piglio dall'Orfini, così scrivendo: M. Aurelius Cassiodorus Senator V.C. & illustris, Exquestor Palatii, Exconsul Ordinarius, Officiorumque Exmagister, Praf. Prat. Prapositus, atque Patritius Romanus . Consulatum quidem ann. 514. solus gessit. Theodorico Ostrogothorum R egi charissimus, eique à secretis, & Epistolis ann. 570. Adhuc vixit nonagenarius major, anno verò 575. obiit, sicut refert Jo: Henr. Ursinus. Sono sue opere i Commentari sopra i Salmi, fopra il Cantico de' Cantici, sopra l'Epistole di S.Paolo, sopra gli Atti degli Apostoli, e sopra l'Apocalisse: il Trattato dell'Anima umana, ed altri affai dotti di moralità, e di sentenze ripieni. Ridusse in un sol corpo l'Istoria di Socrate, di Teodoreto, e di Sozomeno, tradotte in latino da Epifanio Scolastico suo amico, esi appella l'Istoria Eccle-

Aubert.Mireus in Bibliot. Eccles. in Schol. pag. 136.

P. Coronell. Bibliot. Tom. 4.col.288.

Platin. in

Nicodem. Giunt. alla Bibliot. Nape del Toppio.

P. Ant. Baldafarr. Giefuit. Vite des Personagg, ila lustr.

Baronius ad

Joan.Henric. Urfin. l. 4. de stat. Anim.p.\$44.

12 7 3000 586

siasti-

# 126 Idea dell' Iftor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

siastica Tripartita. Scrisse pure De Rebus Gestis Gothorum lib. 12. ridottiin Epitome dal Giornando; fece una Cronica molto ristretta sino all'anno 519. e compose mosso da Agapeto Papa le Instituzioni alle divine lettere, delle quali trattaremo nel Cap. 31 della Teologia Vi sono ancora altri (uoi Trattati della Gramatica, della Rettorica, dell'Artemetrica, della Musica, della Geometria, dell'Aritmetica, e dell'Ortografia cavata dagli antichi Gramatici. Di lui scriffe il Causino: Magna Aurelii Cassiodori mens, que inter hanc Gothici seculi barbariem quasi sidus quoddam eluxit, figlo veniam deprecatur, & facile invenit : e molto più il Valla; e'l Brosseo affermò, che inter viros suo tempore doctissimos citrà controversiam Principatum quendam tenuit. Giovanni Cardinal Bona anche scriffe tra moltissimi, che lo celebrano. Cassiodorus Senator, & Regi Theodorico ab Epifolis, pofeed Monachus, vir gravis, & folide doctus, cujus sacra, & prothana lucubrationes plena sunt jucunditatis, & oratia. Sono tutte le sue Opere stampate in due Tomi in foglio Rethomagi 1679.a spese di Antonio Dezallier Librajo Parigino; e furono collazionate co' i Codici manoscritti con diligenza di Giovanni Gerezio Monaco Benedettino della Congregazione di S. Mauro, che vi pose ancora la vita dello stesso Cassiodoro colla Dissertazione De ejus Monachismo.

Valla lib. 4. Elegant. cap. 83. Petrus Broffeus in Vit. Caffiodor.

Boethius De Consolat. Philosoph. lib. 1. prof.4.

Lil. Gyrald. De Poet. Vossius de Poet. latin. Barthius lib. 17. Adversar. lib. 17.6.13.

Philip. Bergomenf. Chronic. ann. 501.

Petr. Berthius in praf. de Consolat.

10. Gli altri due Uomini Consolari furono Simmaco Patrizio, Senatore Romano, e Filosofo illustre, e Boezio Severino suo genero, detto ancora Manilio, perchè traeva l'origine da Manlio Torquato. Costante nella Fede Cattolica ricusò di acconsentire agli Arriani, però mandato in Pavia, ed in oscura carcere rinchiuso; poi per alcune lettere scritte all'Imperadore, divenuto sospetto a Teodorico Re de' Goti, come se volesse ricuperar la libertà, per comando dello stesso gli fu data la morte con Simmaco nell'anno 520. o secondo altri nel 524. Fuit Boethius in omni disciplina egregie doctus, quod liquido ex ejus monumentis constare potest. In pangendis versibus mira usus est facilitate; disse il Giraldi; e'l Vossio affermo, che su Vir latine, & grace doctissimus, in omni disciplinarum genere excellens, quoque Roma à Varronis temporibus non habuerit undecumque doctiorem. Molto più affermò il Barzio dicendo: Severini Boethii ingenium neque ante se multos, neque post se aliquem toto Romani Imperii tempore babuit similem . Fu tenuto dottissimo nelle cose Matematiche, e ciò chiaramente dalla Musica, e dall'Aritmetica sua chiaramente si conosce, come dice il Platina, la sua perizia. Scrisse ancora della Fede Cristiana a Giovanni: della Trinità a Simmaco: delle due nature di Cristo: della Vita di Cristo: della Disfinizione: della Disciplina Scolastica, della Divisione, della Topica, e molte cose traslato di Aristotile, e commentolle. Compose un libro delle settimane, e più di cinquanin ta Inni, come narra il Bergomenie. Ma gran fama gli recò il suo Opuscolo De Consolatione Philosophia, che meritò di esser commentato da S. Tommaso di Aquino, e vi scrissero ancora Dionigi Cartusiano, Tommaso Anglico, Giovanni Murmellio, Giovanni Bernazio, Teodoro Sitzmano, Ascensio Badio, e qualche altro . Per la dottrina, e per la moralità, con cui lo scrisse, e lo terminò prima di morire, è tenuto in gran ad lib. Boeth. pregio, e disse il Berzio nella Prefazione, che vi pose nello stesso Opuicolo:

scolo: Scripfit confolationem istam verbis, sententiisque ita numerosam, ut nibil possit concipi elegantius. Ma la lode, che dal Berzio stesso fu data a Boezio non è qui da tralasciarsi ; così egli scrisse : Certè inter posterioris. avi Scriptores Gracos pariter, ac latinos, nemo fuit in omni genere sapientia Boethio nostro par . Nibil quippe in eo non est eximium . R eligionem spectamus? Christianus est, & quiden inter Christianos Fidei Orihodoxa fectator, atque Adfertor . Patriam? Romanus . Dignitatem? Patritius, Exconsul Ordinarius, & Magister Officiorum . Familiam ? Anicius Manlius Torquatus, Severinus, Boetbius. Studium, & vita genus? Logicus acutissimus, Theologus gravissimus, Mathematicus solertissimus, Monachus artificiofissimus, Musicus suavissimus : ad hac Orator, & Poeta optimus. Dictionis modume utroque in genere fuso pariter, & numeris adfricro, egregius; sed in hoc pracipue excellens: ed altre lodi le ha date lo fles-

fo Berzio: e molte ancora ne ha raccolte il Popeblunt.

11. Essendo dottissimo nelle Matematiche il Boezio, trovò egli la in Censur. Cemaniera di sonare il Chitarrino, o Leuto colle corde de' nervi, come narra il Bergomense; ed afferma Alessandro Tassoni ester sentimento di alcuni, che fieno stati da Boezio inventati gli Orologi da' contrapesi, che mostrano le ore; e che perduta l'invenzione dopo la sua morte, ne sia stato fabbricato uno in tempo di Giovanni Galeazzo Visconte Duca di Milano da Guglielmo Zelandino sopra una Torre di Pavia, che sonava anche le ore colla Campana, e mostrava il moto della Luna, e cap.21. del Sole, e guaffatofi col tempo l'Orologio, fu poi donato all'Imperador Carlo V. quando venne a ricevere nell'Italia la Corona. Volendo egli. accomodarlo, ne maestro alcuno ritrovandos, Gianello da Cremona formò uno simile e nuovo, e portato nella Spagna dall'Imperadore, formò nella Città di Toledo una macchina, che follevava l'acqua dal Tago con altezza grandissima, e nella Città la porgeva. Narra anche il Tassoni, che Giacomo Dondi Matematico di Pavia formò altro Orologio, che sonava le ore, mostrava il moto del Sole, e della Luna di giorno in giorno; ed anche gli Ecclissi loro, le congiunzioni, gli aspetti, i moti, le altezze, e le latitudini di tutti gli altri Pianeti.Un'altro ne fabbricò altresì Bernardino da Caravaggio, che svegliando la notte ad un' ora determinata; accendeva da se una lucerna. Riferisce il P.Coronelli, che in Padova nella Piazza della Signoria ancor'oggi vi sia l'Orologio di Giacomo Dondo Medico, ed Astrologo, la cui famiglia fu poi detta Orologia, e che su elevato sopra la Torre nel 1344 da Uberto da Carrara, e ristorato da Vitale Lando nel 1616. Si è poi propagata l'Arte, e con varie invenzioni accrefciuta; onde fono celebri gli Orologi di Venezia, e di altri luoghi dell'Italia, e delle Città straniere altresì, come di S. Giovanni di Lione, d'Argentina, ed altri, che mostrano i moti del Sole, e de' Pianeti . Lo steffo Coronelli chiama Orologio industriofo quello, che è posto sopra la Torre di Leidem, una delle sette Città capitali dell'Olanda, il quale battendo l'ore suona anche in Sinfonia una moltitudine di Campane. Hanno anche ridotta l'arte a gran maraviglia per li minutissimi Orologi, che formati si sono; e tra gli altri sono celebri le due perle mandate da Bruselles in dono, ad una Reina di Spagna per

Popeblune lebr. Autor.

Bergomenf. in Chron. lib.

Aleff. Taffon: Pensieri lib. 10. cap. 23. e

> P. Coronell. Viagg. Tom. 1. cart. 97.

P. Coronell. Viagg. Tom. 2.cart.90.

Ant. Gomez Distrib. Arte.

pen-

# 128 Idea dell'Iftor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom.I.

pendenti da orecchio, dentro cui erano gli strumenti di artificioso oriuolo, che pungendo leggiermente la parte, a cui si univano, mostravan le ore. Così si son fatti anelli con gli orologi, ed in altra forma, che qui

non possiamo tutti riferire.

d'Italia, e madre del Re Atalarico fu dotta in greco, ed in latino, pratica in tutte le lingue de' Barbari, che in Roma eran venuti; nè dubitava di ragionare, e disputare con qualsivoglia dotto di quel tempo. Ella fece erudire il suo figliuole di ottime discipline; ancorchè i Gori ostassero, dicendo, che nell'arte militare, e non nelle lettere il Re loro volevano instruito. Molte cose ella corresse, fatte dal padre, ed a' figliuoli di Boezio, e di Simmaco sece tutti i lor beni già confiscati restituire; e su poi consinata nell'Isola del lago di Bossena; indi satta morire dall'ingrato marito Teodato, e ciò tanto a Giustiniano Imperadore dispiacque, che gli minacciò la guerra, come ciò narra il Platina.

Platina in Vit. Pontif. in Jo: I.& Agape-

# Delle Religioni di S. Benedetto.

# C A P. XVI.

veduta nella Chiesa latina, e che poi si è in molte altre diramata, ed in un secolo infelice recò all'Italia stessa gloria grande S. Benedetto nostro Italiano. Aprì egli come tanti Seminari di Uomini dotti
colla sua Religione, che le Scienze conservarono e dilatarono e nell'Italia, e nell'Europa, essendo stati innumerabili gli Studi aperti, e i Letterati, che ne uscirono, ed usando ricevere sin dall'infanzia i figliuoli offerti da' Padri per l'educazione, e per l'instruzione nelle loro Scuole
come dice il P. Lancellotti. Con ragione su detto dal Baronio, Magnus
Monachorum Patriarcha, Occidentalis decus Ecclesia Benedictus; però qui
tralasciar non dobbiamo di farne una breve, e particolar menzione.

P.Second. Lancellott. Oggidi part. 2. Difing. 3. Baron. ann. 494.

2. Nacque S. Benedetto in Norcia Città de' Sabini, ora detta Umbria, e giovanetto andò a Roma allo studio; donde si ritirò poi in un Deserto vicino a Subiaco, antica Città de' Latini, e quaranta miglia vicino a Roma. Hoc eodem anno 494. Magnus ille Monachorum Patriarcha Occidentalis decus Ecclesia Benedictus, Nursinus patria, Roma literis dans operam, ab Urbe recedens profecturus in solitudinem, vita Monastica prima jecit feliciter fundamenta: scrisse il Cardinal Baronio. Dopo tre anni di penitenza, in una spelonca racchiuso, e di ciò solo consapevole S.Romano, come dice Gregorio il Magno, ritrovato da alcuni Pastori, fu subito riverito, e furono tanti quei, che per vivere sotto la sua disciplina lasciarono il Mondo, che in poco tempo edificò dodici Monasteri, e gli empì di Santi Monaci. Con alcuni discepoli andò poi a fondare il celebre ed antico Monasterio di Monte Cassino appresso la Città di Aquino nell'Abbruzzo, Provincia del Regno di Napoli, quando era infetto il Mondo tutto degli errori di Arrio. Egli è stato il Patriarca di tante e così

così illustri Religioni e Monacali, e Militari, e di tanti Monasterj in gran numero, per le Provincie tutte dell'Europa fabbricati; in cui la santità, e la dottrina con maraviglia per più secoli han fiorito. Hanno gli stessi non solamente prodotto tanti dottissimi, e santissimi Uomini, Abati, Vescovi, Cardinali, e Pontefici; ma in essi vollero pure racchiudersi tanti Duchi, Principi, Re, e Imperadori, in un povero abito le corone, e gli scettri cambiando, come dice il Ribadeniera, e vivere sotto una Regola, che è stata la prima nell'Occidente approvata dalla Chiesa, dopo quella di S.Basilio nell'Oriente. Disse il Tritemio, che in più di settecento anni, da che la Religione incominciò, fu sempre in riputazione grandissima, ed affermò il P. Castagnizza Benedettino, che sino al tempo di Giovanni XXII. Papa avea avuto trentasettemila Monasterj principali, e quindicimila Priorati. Nota il Vallemont, che al tempo del Concilio di Costanza quest'Ordine si era talmente moltiplicato, e renduto illustre nella Cristianità, che si contavano fra' suoi Religiosi 55460. Santi. 35. Papi. 200. Cardinali. 3516. Vescovi, ed infiniti Religiosi: Questo numero similmente con altra distinzione riferisce il P. Antonio Baldafarri Giesuita, dicendo, che lo stesso Ordine divenne celeberrimo per tutto il Mondo per aver dati alla Chiesa quaranta Papi, duecento Cardinali, cinquanta Patriarchi, seicento Arcivescovi, quattrocento trenta Vescovi, e innumerabili Santi. Il P. Ferdinado del Castiglio de'Padri Predicatori affermò, che al suo tempo passavano sedicimila, e seicento i Santi canonizati, e di cui la Chiesa Cattolica celebra la Festa; ma il P. Castagnizza scrisse, che Giovanni XXII. Pontefice, avendo in ciò fatta usare gran diligenza, trovò, che erano cinquantacinquemila cinquecento e cinque i soli Santi Benedettini di abito nero, e numera vari Pontefici, e Principi, ed altre glorie di quest'Ordine. Scrivendo il Platina di S. Silverio Papa che fu posto nella dignità a' 20 di Luglio del 535 dice, che in quei tempi i Francesi con lettere, e con messi Benedetto caldamente pregarono, che mandaffe loro alcuno de' suoi discepoli; perchè a' Galli la vita Monastica da lui instituita appresso i Latini insegnasse, e che Pontif. Benedetto mando Mauro, il quale e con la vita, e con le parole diede a loro la Regola,e'l modo del ben vivere,e vi edificò ancora molti Monasteri; perlocchè Mauro insegnò, e seminò nella Francia la vita Monastica, e Placido fece lo stesso nella Sicilia. S. Mauro fu Romano dell'Ordine Senatorio, e figliuolo d'Eutichio, o Evicio, da cui fu di dodici anni raccomandato a S. Benedetto, perchè l'allevasse, e del maestro riuscì grande imitatore, e da lui fu mandato in Francia con quattro compagni. Simplicio, Antonio, Costanziano, e Fausto, e co'i due Francesi Ambasciadori, cioè Flodogario Arcidiacono, e Ardero maggiordomo di Bertingrano Vescovo di Cenomanta in Francia, inviati con doni a Benedetto, perchè gli mandasse i discepoli. Giunto Mauro a veder S. Romano Monaco anche seguace di Benedetto, che per divina rivelazione andato in Francia, edificava un Monasterio in un borgo d'Auserre Città della Borgogna, giunse poi in Orleans, e saputa la morte del Vescovo Bertingrano, fu da Floro favorito del Re Teoberto accolto, il quale dandogli tutti i suoi beni se sabbricare il Monasterio nel Vescovado d'An-

P. Pietr. Ria badeneir. Flos Sanct.

Ab. Trithem. de Vira Illustr. Ordina S. Benedicti. P. Caffagniz. Ister. S. Ro. muald. cap. I. cart.20.

Arnol. Wion in ligno Vite. in Prol. lib. 30

Vallemone Elem. Tom. 3. lib.6. cap. I.

P.Baldafarra Vite de' Perfonagg. illustr.

P. Castiglio Istor. di S. Domen. part. 1. lib. 1. cap.

Platin.Vita

#### 130 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I. d'Angiò e si fece poi Monaco. Morì Mauro nel 583. secondo il Baro-

nio, di anni 72. ed era stato Abate di quel Monasterio anni 41. e dopo

P.Pietr.Ribadeneira Giesuit. Flos Sanctor. Alfonf. Vigliega Flos Sanctor.

fondato lo ridusse di 140. Monaci nello spazio di anni 26. più ricever non potendo per le rendite, e ciò narrano il Ribadeneira, il Vigliegas, e prima di essi S. Gregorio, e Fausto Compagno di S. Mauro. S. Placido fu pure Romano, figliuolo di Tertullo di suprema autorità dopo gl'Imperadori, dato a S. Benedetto di anni sette, e poi di ventiuno inviato con Gordiano, e Donato in Sicilia, a ricuperare i beni del padre alla sua Religione donati, ed usurpati da alcuni. Ivi fondò il Monatterio vicino al porto di Metlina, e colla santità sua, e miracoli tirò seco trenta Religiosi; e quando i suoi parenti andarono da Roma a vederlo, su da Mamuca Moro, Capitano del Re Abdala Africano, che la Sicilia con l'armata di cento navigli infestava, preso co' i parenti, e fratelli, e con gli stefsi riceve il martirio nel 541.0 nel 539 secondo il Baronio, di anni 26. benchè Mamuca, e diecesette mila Mori co'i navigli furono dalla tempesta affondati nel Faro, come narra lo stesso Ribadeneira. 3. Meritò gran lodi S. Benedetto, di cui scrisse il Bussieres Giesuita

P. Jo: Bussie-Tes S.J. Flofc. Histor.

Francese: Benedictus Italus in Cassino Monte, vita novo genere constituto Monachorum Autor extitit; qui religiosis virtutibus prælucerent Orbi, & mederentur: tam ubere proventu, ut post annos aliquot visa sit Thebais in Europam migrasse, calamitatibus mortalium asylo posiso. Disse il P. Paolo P. Morigia Morigia, che quell'Ordine è stato un'albero assai secondo, che ha poi prodotto molti rami con copiosissimi frutti, e nell'Italia, e nell'Europa.

Istor. delle Religion.

I. La Religione Benedettina, ch'è la madre dell'altre, instituita da S.Benedetto, è posta dal Vallemont nel 529. e dicevasi de' Monaci neri

dal volgo.

II. La Cluniacense su fondata secondo il Morigia da S. Oddone di Lione Abate di Cluni nella Guascogna, e su la prima Risorma in Cluni, Badia edificata da Guglielmo Pio Duca d'Aquitania, il quale si fe Monaco, e la stessa si fece nella Spagna, nella Germania, ed in altri luoghi. Il Vallemont la descrive nel 910. fatta dall'Ab. Bernone, sotto gli auspici dello stesso Duca: e'l Zecchio nel 913 e dice, che secondo S.Gregorio, prima di S.Benedetto vi erano altri Monaci nell'Italia; ma lo stesso Benedetto dicitur eorum pater, quia eos sanctitati, or disciplina maximopere consignavit, regulam eis conscribens.

Lælius Zecchius De Rep. Christian.trachat. de Regular.cap.2. S.Gregor. lib. 2. Dial. c.1. & 3:

III. La Camaldolese su instituita da S. Romualdo nato in Ravenna che la fondò nel luogo di Camaldolo, territorio di Arezzo in Toscana nel 997.e morì S. Romualdo nel 1027.di anni 120. de' quali 97.fu nell'Eremo.

IV. L'Ordine de' Monaci di Vallombrosa fu instituito anche in Toscana nella Diocesi di Firenze nel 1060, da S. Giovanni Gualberto nobile Fiorentino.

V. La Certofina da S.Brunone Allemano, Dottor Parigino, Canonico della Chiesa Cattedrale di Rems in Francia, che fondò la Congregazione nella Certofa, luogo di Granoble, come disse il Morigia. Il Vallemont nell'anno 1086. la dice flabilita da S.llgone Velcovo di Granoble ad istanza di S.Brunone parivo di Colonia.

VI. La

Delle Religioni di S. Benedetto. Cap. 16.

VI. La Cisterciense da Roberto Abate della Badia Molismense nel Langres Città di Borgogna nel 1098 e si dice ancora di S. Bernardo, perchè quel Santo Abate di Chiaravalle l'illustrò colla santità e dottrina. Sotto la stessa Regola su fondato l'Ordine delle Religiose della Valle de Choux nella Diocesi di Langres, e questo Monastero lo sondò Viardo nel 1212 secondo il Vallemont, che descrive nel 1425 la Congregazione di S. Bernardo formata nella Spagna da Martino Vargo Monaco Cisterciense, che con dodici suoi Constratelli si ritirò nel Monte di Sion, vicino a Toledo, e vi ristabilì coll'approvazione di Martino V. la prima disciplina prescrittavi da S. Bernardo. Così anche quella de' Foglianti, e delle Fogliantine instituita nel 1577 da Giovanni Barreria Abate Cisterciense nella Diocesi allor di Tolosa, ed oggi di Rieus, per ravvivare il primo fervore di S. Benedetto, e di S. Bernardo; e su questa Congregazione nel 1586 approvata dal Papa; nè mangiano carne; anzi da principio non bevean vino.

VII. Gli Uniliati furono fondati dal B. Giovanni gentiluomo di Como in Milano, e da' Nobili Milanesi fatti prigioni da Federigo II. Imperadore detto Barbarossa, e poi restituiti nella patria, come afferma il Morigia. Fu instituita la Congregazione nel 1196. ed approvata da Papa Innocenzo III. ma poi abolita da Pio V. per essere stata convinta di aver voluto nel 1570. torre la vita a S. Carlo Borromeo. Differiscono

però questi dagli Umiliati Eretici condannati da Innocenzo III.

VIII. La Celestina su sondata nel 1270 da S. Pietro Celestino d'Isernia Città de' Sanniti, o di Terra di Lavoro nel nostro Regno di Napoli, che l'instituì nel Monte della Majella vicino Sulmona, come scrisse il P. Morigia. Fu egli poi satto Papa nel 1295, e confermò l'instituzione già prima confermata da Gregorio X. e da lui han preso il nome i Celestini.

IX. La Olivetana principiò dal B. Bernardo Tolomei gentiluomo Sanese nel Monte detto Oliveto, nel Contado di Monte Alcino. Gli su prescritta la Regola di S. Benedetto nel 1313. da Giovanni XXII. e su

la Congregazione approvata da Urbano V. nel 1270.

X. La Congregazione di S. Giustina, o di Monte Casino su instituita in Padova, e Gregorio XII. ne raccomandò la Risorma a Lodovico Barbo nobile Veneziano, che per tutta l'Italia ristabilì l'Ordine di S.Benedetto assai deteriorato. Ella su detta altresì Risorma Cassinese, perchè su stabilita a Monte Cassino con più di zelo, e di carità, che in altro luogo, come asserma il Vallemont.

4. Sotto la Regola stessa di S.Benedetto su posta dal Pontesice Alesfandro III. la Congregazione di Monte Vergine in Terra di Lavoro nel nostro Regno di Napoli, il cui Monastero su sondato da Guglielmo di

Vercelli Eremita nel 1124.

5. I Silvestrini furono instituiti dal B.Guzolino, che era Canonico di Olimo Città tra Ancona e Loreto, poi su Monaco di Vallombrosa, e nel 1234. instituì la Riforma della sua Congregazione appellata de' Silvestrini sotto la Regola di S. Benedetto; e Sisto V. rinnovò l'antica osservanza, facendola visitare dal P. Timoteo Bottoni Confessore del Duca

R 2

# 132 Idea dell'Iftor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

di Savoja circa l'anno 1587. Fiorisce l'Ordine nella Marca di Ancona, e vestono i Padri di color turchino scuro, come quei di Vallombrosa, benchè affermi il Vallemont, che osservino la Regola di S. Agostino. Nel Martirologio Benedettino si legge alli 4. di Decembre: Apud Fabrianum in Piceno B. Silvestri Abbatis institutoris Congregationis Monachorum Silvestrinorum: e tra le Religioni Benedettine, e come riforma di Vallombrosa la descrive altresì il P. Castagnizza.

6. L'Ordine di Monserrato di Spagna, benchè sia di S. Benedetto, è

mondimeno diviso da' Monaci neri d'Italia, come dice il Morigia.

7. Molti Ordini numera ancora l'Abate Tritemio, de' quali oggi alcuni altra Regola offervano; ma ritengono la Benedettina l'Ordine di Fonte Ebrando, l'Ordine Grandimontese, l'Ordine Specuense, e l'Ordine de' Romiti di S. Girolamo. L'Ordine Premonstratese su sondato da un Monaco Benedettino in Colonia chiamato Nortberto; ma poi cambiò

la Regola, quella di S. Agostino prendendo.

8. Di altri Ordini Benedettini fa menzione ancora il Vallemont cioè de' Gilbertini instituiti da Gilberto Sempingan Inglese nella Diocesi di Lincoln nel 1148. ed approvati da Eugenio III. Così degli Eremiti di S.Guglielmo sondati da Guglielmo Duca di Aquitania, e Conte di Poitu sotto la Regola di S. Benedetto nel 1152. ed in Parigi diconsi Blanos-Manteaux, Bianchi-Mantelli. La Congregazione de' Monaci di Burssfeld è riforma della Benedettina incominciata nel Monistero di S. Mattia in Treveri; il cui Abate Giovan Rodio creato dal Concilio di Costanza Visitator Generale dell'Ordine Benedettino nell'Allemagna, su il primos che riformò il suo Convento nel 1429 e i suoi decreti surono eseguiti nel 1435. nel Monastero di Burssfeld nella Diocesi di Magonza, di cui l'Allemagna, e la Fiandra abbracciarono la Riforma.

Trithem.in Chron. Hirfaug. ann. 839.

P. Castagnizza Vit. di S.

Romuald.

Bergomens.
in Chron.ann.
\$63.

m.in

9. Afferma l'Abate Tritemio, che in tutti i loro antichi Monasterj
Hirdella Germania, e delle altre Nazioni fiorivano gli studi delle Scienze,
ann. come nel Secolo X. faremo menzione. Riferisce il Bergomense nel 563.
che S.Colombano venuto nella Italia edificò un degnissimo Monastero
ad onor di S.Benedetto in Bobio nella Lombardia col danajo di Teodolinda Reina de' Longobardi, che su pure dottissima: Altri dicono nel
620.ed il Vallemont descrive i Monaci di S.Colombano Abate Irlandese
nel 565. il quale dopo aver convertita la Scozia alla Fede, vi fondò un
Monistero, il cui Abate dicesi, che avesse giurissizione su molti Vescovi.
Si fondarono poi molti di quest'Ordine nell'Inghilterra, ed egli stesso ne
stabilì in Borgogna, e nell'Italia.

10. Gli Ordini Militari di Cavalleria furono anche molti colla Regola Benedettina, moderata però dalle proprie Constituzioni, e da' par-

ticolari Statuti; e sono riferiti dal P.Castagnizza, cioè.

L'Ordine di Avis fondato dal Re D. Alfonso I.di Portogallo.

L'Ordine di Calatrava instituito dal Re D.Sancio, e dall'Abate di S.Raimondo.

L'Ordine di Alcantara da D.Gomez fondato.

L'Ordine di Montesa fondato da Guglielmo Erilio, e prima era soggetto a quello di Calatraya.

L'Or-

Del Settimo Secolo dall'anno 601. Cap.17. 135

L'Ordine di Cristo fondato da Dionisio Perioca Re di Portogalto la L'Ordine di S. Stefano fondato da Cosmo de' Medici Granduca di Toscana.

L'Ordine de' Cavalieri di Malta riferiscono, che da alcuni Monaci

di S.Benedetto abbia avuto il principio.

L'Ordine de' Templari riceve da S.Benedetto la forma di vivere, e fu poi distrutto, come in altro luogo riferiremo.

# Del Settimo Secolo dall'Anno 601.

# C A P. XVII.

E Ra Imperador dell'Oriente Maurizio sul principio di questo Secolo, perchè su ucciso nel 602 e regnarono poi Foca, ed Eraclio, nel cui tempo incominciò la sua Setta Maometto. Con Eraclio su Costantino suo figliuolo; indi Eracleone, Costante II. che ricevuto in Roma con pace, volle con infamia saccheggiarla, e da Cattolico divenne Monotelita. Gli succedè Costantino Pogonato assai zelante della Religione, Giustiniano, che su deposto e relegato, Leonzio, e Tiberio.

2. Adeloaldo figliuolo di Agilulfo fu il quinto Re dell'Italia, e per la fua stolidezza deposto, su innalzato Ariovaldo, che su cacciato dal Trono da Rotari anche Arriano. Egli raccolse in un Volume tutte le leggi de' suoi Longobardi, e nel suo Regno avea ogni Città della Lombardia un Vescovo Arriano, e l'altro Cattolico, e seguirono dopo lui a regnare, Rodoaldo, Ariberto, Gondeberto, e Bertando suoi figliuoli, che si divisero il Regno, di cui gli privò Grimoaldo prima Arriano, e poi Cattolico. Tre mesi governò Garibaldo suo figliuolo, perchè tornò Bertando con Roselinda piissimi Principi, e lasciò nel Regno Cuniberto suo sigliuolo.

3. Furono i Pontefici di questo Secolo Sabiniano Toscano, Bonisacio III. Romano, Bonisacio IV. di Valeria, Bonisacio V. di Napoli, Onorio I. di Campagna, Severino di Roma, Giovanni IV. di Dalmazia, Teodoro di Gierusalemme, S. Martino I. da Todi in Toscana rilegato dall'Imperadore, Eugenio I. Romano, Vitaliano da Segna del Lazio, Diodato II. Romano, e Monaco: Donno di Roma, Agatone II. Siciliano,
Leone II. di Sicilia, Benedetto II. di Roma, Giovanni V. di Antiochia, e
furono Antipapi Pietro Arciprete Romano, e Teodoro anche Prete di
Roma contro Pietro; ma furon tosto cacciati, essendo eletto Conone.
Teodoro tornò a sedere, e contro lui Pasquale; ma dopo pochi di furono anche cacciati, e su questo l'ottavo Scisma, e poi su Pontesice Sergio I.

4. Vide Roma in questo Secolo i suoi Concilj, cioè quello del 601. di 20. Vescovi sotto S. Gregorio: quello sotto Bonifacio III. di 72. Vescovi, e 34. Preti nel 606. quello sotto Teodoro nel 648. quello di Laterano prima Chiesa Patriarcale di Roma nel 649. sotto S. Martino, di 505. Vescovi; e l'altro sotto Agatone nel 680. di 125. Vescovi. Anche in

Mi-

Albert. De-

al. Re-

# 134 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

Milano fu il Concilio nel 679. congregato da S. Mansueto suo Vescovo per condannare i Monoteliti; e si celebrò ancora in questo Secolo il VI. Concilio Generale, che su il terzo Generale di Costantinopoli di 289. Vescovi, e di due Patriarchi, cioè di Costantinopoli, e di Antochia nel 680. Fu sotto Agatone, e vi assiste l'Imperador Costantino Pogonatte, e si chiama il Concilio in Trulio, che era la Sala del Consiglio nel Palazzo Imperiale.

5. Le varie Eresie in questo tempo furono anche di travaglio alla Chiesa, e surono i loro Autori Sergio Patriarca di Costantinopoli, Ciro Patriarca di Alessandria, Pirro anche Patriarca di Costantinopoli, e tutti della Setta de' Monoteliti. Marone su Capo de' Maroniti, e questi dopo 500 anni rientrarono nel 1182 nell'unione della Chiesa Cattolica, e'l loro Patriarca nel 1215 assistette al Concilio di Roma sotto Innocenzo

III.

- 6. Sul principio di questo Secolo în tempo di Bonisacio III. Foca Imperador dell'Oriente dichiarò, che la Sede Romana di S.Pietro, che è Capo di tutte le altre Chiese, sosse chiamata, e da tutti tenuta, la qual prerogativa col savor de' cattivi Principi la Chiesa di Costantinopoli si sforzava usurpare, dicendo dover'essere la prima Sede, ove era il Capo dell'Imperio; quando Costantinopoli era Colonia più tosto di Roma; e S.Pietro in Roma lasciò a' Pontesici suoi Successori le Chiavi del Regno, e la potestà a se data da Cristo, come dicevano i Pontesici, e di ciò si può leggere il Platina nella Vita di Bonisacio, e'l Panvinio nelle Giunte.
- 7. Non erano allora spente nell'Italia le Scienze; tuttocchè infelici fossero i Secoli appellati, e di pochi libri composti si abbia memoria, anzi di pochi Ulomini di grande eccellenza nel sapere si sian veduti; dovendo più tosto di ciò darne la cagione all'antichità, ed alla poca diligenza degli Autori, per cui perduti si sono molti. I Principi stessi, ancorchè Longobardi non tutte le dottrine sprezzarono; anzi molti dell'Éresia di Arrio furon seguaci; non così Teodolinda, la quale benchè donna, amò le dottrine, in cui volle pure instruito il suo figliuolo Adaloaldo, e di lei scriffe il Puteano: Theodolinda tum quoque digna, qua cum filio regnaret: O ut scires à Famina tempora pen lere, totum fine armis decennium actum est: e Paolo Diacono altresi: Sub his Ecclesia restaurata sunt; & multæ dationes per loca venerabilia largitæ. Flavio Rotario, che fu il settimo Re de' Longobardi, su di tanta giustizia, e di così desto ingegno, che non essendosi retti i Longobardi sino a quel tempo con leggi scritte, egli ne fece con bell'ordine in un volume raccorre quante per una consuetudine offervare quella Nazione soleva al dir del Tarcagnota; e di lui scrisse Paolo Diacono: Hic Rothari Rex Longobardorum leges, qua sola memoria, o usu retinebantur, scriptorum serie composuit: Codicemque ipsum Ædictum appellari voluit. Erat autem ex quo Longobardi in Italiam venerant, annus septuagesimus septimus. Altre ne aggiunsero poi Grimoaldo, Rachisso; e finalmente Astolfo su di tanta letteratura, che ridusse in Leggi gli Editti de' Longobardi, come afferma il Platina; e pensarono questi Re cancellare la maestà, e le leggi de'

.Ro-

Putean. Hiftor. Infubr. lib. 2. Paul. Diacon. lib. 4. cap. 43.

Gio: Tarcagnota Islor. part.2. lib.8.

Platina in vita Domni I. & in Vita Pauli I.

# Del Secol. Ottav. dell'Imp. Carlo Magn. Cap. 18. 135

Romani, introducendo leggi nuove, costumi, e inguaggi; il che attesta

l'Alberti, Marino Freccia, ed altri, che riferilce il Rendella.

Dotti ancora furono i Pontefici di questo secolo, e vivea nel principio S. Gregorio il Grande; e di Vitaliano disse il Platina: Vitalianus cultui divino intentus & regulam Ecclesiasticam composuit, & Cantum ordinavit, adbibitis ad consonantiam, ut quidam volunt, Organis; e lo conferma il Molano nel suo Martirologio, dicendo: Roma natale S. Vitaliani Papa & Confessoris post Letrum septuagesimi octavi . Cantum Romanorum composuit, & dulcissimo Organo concordavit, e più Autori ha riferito di ciò Stefano Durante; ma del Canto Gregoriano, e dell'Organo ne scriveremo nel Discorso della Musica. Di Onorio Pontefice dice Anastasio, che multa bona fecit: Hic erudivit Clerum, renovavit omnem familiam, e narra le di lui opere: e di Leone II. scrisse: Vir eloquentissimus, & in divinis scripturis sufficienter institutus, Graca, & latina lingua eruditus, cantilena, ac psalmodia pracipuus, O in earum sensibus subtilissima exercitatione limatus, linguaque quoque Scholasticus, eloquendi majori lectione politus: exhortator omnium bonorum Operum, plerifque florentissimam ingerens scientiam &c. Altre autorità della dottrina de'Pontefici si possono ancora riferire, e de' Padri della Chiesa nelle Sagre, e nelle umane lettere periti. Fiorì pure nel 680. Paolo Monaco Cailinese, il quale, come dicono Sigiberto, e Tritemio, per la sua molta dottrina fu scelto da Carlo Magno, e scriffe la Vita di Gregorio I. e i gesti de' Vescovi Metensi, e molte altre cose. Fa menzione eziandio Pietro Messia nella Vita di Maurizio Imperadore, che Pantorio Cancelliere Romano co'i libri ed esempj illustrò molto la Chiesa; e senza recare altri Virtuosi non y'è dubbio, che era pur Roma, e l'Italia in quei tempi letterata.

Albert. Des feriz. Ital. Region.13. Marin. Freccia De Subfeud. lib. 1. tit.antiq. Itat. reg. num. 16. o 7. Profper Rendella in Reliau. Juris Longobard. c. 1.num:5.67. Steph. Durante De Ri-Eccle f. lib.1. cap.13.

Sigebert. De illustr. Eccles. Script.

Toppi Bibliotec. Napol.

# Del Secolo Ottavo, e dell'Imperio di Carlo Magno.

# C A P. XVIII.

L Regno, e l'Imperio di Carlo Magno furono appunto nel Secolo VIII. che principiò nell'anno 701. poicchè seguita la morte di Pipino Re di Francia dopo il 768-i due figliuoli Carlomano, e Carlo Magno furono incoronati, quello a Soissons, e questi a Nojon; ma Carlomano morì dopo il 770. e divenne Carlo Magno unico Signore della Francia. Egli nell'anno 774. vinse Desiderio Re de' Longobardi, come vuole il Vallemont; o secondo altri, nel 776. ma nell'800. alli 25 di Decembre su dichiarato Imperador di Occidente; e nell'814. egli morì. Nell'VIII. Secolo principiò dunque il suo Regno, e nel 1X. terminò; onde in questi due Secoli faremo di lui menzione, riferendo i Re dell'Italia, che surono nel secolo VIII. e gl'Imperadori, che seguirono dopo Carlo Magno nel Secolo l'X.nell'Imperio di Occidente.

2. Dopo Tiberio Imperador di Oriente ritorno Giustiniano II. e su

# 136 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimna Tom. I.

per le sue crudeltà deposto, Filippo Bardane eleggendosi; e poi regnarono Anastasio II. Teodosio III. Leone d'Isauria, Monomaco appellato, e gran persecutore delle Sagre Immagini; Costantino V. detto Copronimo, Leone IV. Iconoclasta, Costantino VI. Porfirogenito, ed Irene

Imperadrice.

3. A Cuniberto Re d'Italia succedè suo figliuolo, che regnò otto mesi; poi tre Ragomberto Duca di Torino, e dopo il figliuolo Ariberto II.che alla Santa Sede restituì quei luoghi, che Alpi Gozie appellavansi. Fu poi Re Asprando per tre mesi; indi Luitprando, che alla Sede Apostolica la donazione fatta confermò: Ildebrando poi suo nipote regnò sette mesi: Rachisio Duca del Friuli fatto Re, desolati i luoghi della Santa Sede, si fe Monaco, e gli succedè il fratello Astulfo, che impadronitosi di Ravenna Reggia degli Effarchi, siccome de' Longobardi era Pavia, cacciò l'Essarca Eutichio, in cui terminò l'Essarcato. Minacciò poi Roma di fuoco, e di ferro; ma venuto in soccorso di Stefano III. Papa il Re di Francia Pipino, fu costretto a restituir la Romagna, o sia il Patrimonio di S. Pietro. Succedè Desiderio Duca di Toscana, che ingrato verso la Santa Sede, essendosi de' beni della Chiesa impadronito, fu vinto da Carlo Re di Francia chiamato da Adriano Papa in soccorso; e colla moglie, e co' i figliuoli fu mandato prigione; e liberata la Chiesa, e l'Italia dalla tirannia de' Longobardi, terminò in Desiderio il Regno loro. Narra Paolo Emilio nell'Istoria di Francia, che morto Carlomano lasciò Berta sua moglie con due figliuoli, e scorgendosi ella priva dello stesso Regno di Francia, fuggi al Re Desiderio, il quale con Garlo era sdegnato per lo ripudio fatto di Teodora sua sorella dopo un'anno sposata, pigliando in moglie nel ritorno, che fece dalla Sassonia la Principessa Ildegrande vergine bellissima, nata di gran lignaggio nella Svevia. Il Re Desiderio volendo, che il Pontefice Adriano i figliuoli di Carlomano eredi del padre dichiarasse, e ciò non potendo ottenere, occupò molti luoghi, dando anche il guafto al territorio della Chiefa; perlocchè chiamato Carlo Magno alla difesa di Adriano, vinse Desiderio, e togliendogli il Regno d'Italia, Berta co' i due Principi anche seco portò nella Francia, e con onore, come pure disse l'Acciajuoli.

Carol. Magn. Platin. in Vita Hadriani.

Paul. Æmil.

Hift. Franc.

lib. 2. in Vit.

Donato Acciajuoli. Vit. di Carl. Mag. dopo le Vite di Plutarco.

Tarcagnot.

Istor. part. 2.

lib.9.

Platin. in Vita Hadria-

Vallemont Elem. Cronol. Tom. 1. p.1. cap. 5. e Tom. 3.lib.8. c.1. 4. Scrisse il Tarcagnota, che da Alboino vi regnarono da 208 anni i Re Barbari; poicchè vogliono che sosse preso Desiderio, e mandato in Francia nel 776. ed il Platina dice nello stesso. Ma se a questi due Secoli aggiugneremo il Regno de' Goti, o più tosto il tempo da Alarico primo predatore di Roma, posto nell'anno 396 dal Vallemont, o nel 410. come in altro luogo egli stesso affermò, sono appunto 380. anni; o pure 366. e così per lo spazio di poco meno di quattro Secoli su l'Italia sotto

il giogo de' Barbari.

5. Giovanni VI. Greco fu Pontefice eletto nel principio di questo secolo, ed a lui successero Giovanni VII. anche Greco, Sisinio, Costantino ambidue della Siria, Gregorio II. Romano, Gregorio III. Zaccaria Greco, Stefano II. e Stefano III. Paolo I. Romano, che restò eletto in cocosso con Teossilato Arcidiacono Romano, a pro di cui fu il nono Scissa. Dopo Paolo seguì il decimo Scisma, poicche Costatino laico per forza, e colla pote-

stà

stà di Totone Duca di Nepi, su contro i Canoni creato Papa, e sedè più di un'anno; ma su poi degradato ed accecato. Filippo Monaco Romano su indi creato nello Scisma da' laici contro Costantino; ma tosto ambidue suron cacciati, e su eletto Stefano IV. Siciliano, e dopo lui Adriano Romano, e poi Leone III. anche di Roma, che nel sine del secolo

dichiarò Carlo Magno Imperador di Occidente.

6. I Concilj d'Italia in questo secolo surono il Romano nel 705. sotto Giovanni VII. l'altro nel 721. di 22. Vescovi: l'altro sotto Gregorio II. nel 728. l'altro sotto Gregorio III. nel 731. l'altro sotto Stefano IV. nel 769 in cui surono tutti i Vescovi dell'Italia, e della Francia contro Costantino Antipapa: e si celebrò nel 778 il settimo Concilio Generale, che su il secondo di Nicea sotto Adriano di 350. Vescovi contro gl'Iconoclassi. Ma suron molti i Concilj in altri suoghi celebrati, ove molti Vescovi Italiani eran presenti; come in quello di Francsor nel 794 vi surono 300. Vescovi d'Italia, di Francia, e di Germania.

7. Gli Autori dell'Eresie di questo Secolo surono gl'Iconoclasti detti ancora Iconomachi, cioè Sprezzatori delle Immagini, Adelberto salso divoto Francese, come dice il Vallemont; e Clemente, i Pauliciani, Felice Vescovo di Urgella nella Spagna, ed Eliprando Arcivescovo di

Toledo, che rinnovavano l'Eresia di Nestorio.

8. Fiorivano anche in quei tempi le Scienze in Roma e nell'Italia. e vi erano le Accademie di varie dottrine, delle quali faremo altro Difcorfo; oltre i Monasteri de' Benedettini, in cui le Scienze si coltivavano: e'l Re Desiderio stesso, che su l'ultimo Re de' Longobardi fondò quello ad onor di S. Benedetto nel Territorio Bresciano, oltre quelli di Monache, de' quali si fa menzione negli Annali de' Religiosi, e nelle Memorie Istoriche di Tristano, del Sigonio, del Corio, e di altri antichi, e nuovi Compilatori. I Re Longobardi colla lunga pratica degl'Italiani, lasciata aveano la lor naturale fierezza ed ignoranza, ed amavano anche le dottrine; del che più esempj raccordare si possono; e'l Re Astolfo su di tanta letteratura, che ridusse in leggi gli Editti de'suoi Re predecessori, come narra il Platina, il quale mostra ancora la dottrina grande de' Pontefici di quel Secolo. Gregorio II. Romano anche prima di esser Papa, era di tanta erudizione e facondia, che convinceva quelli di contraria opinione alla verità Cattolica; ed in Costantinopoli mostrò il suo ingegno e dottrina: Zaccaria Papa ristorò la Libraria Palatina, e tradusse di latino in greco quattro libri di S. Gregorio in Dialogo. Stefano II. Romano fu diligente Scrittore, e Predicatore della Cristiana dottrina: Paolo I. fu eletto Pontefice per la sua somma dottrina: Stefano IV. Siciliano andò fanciullo in Roma, ove imparò la dottrina delle cose sagre: Adriano Romano di dottrina, e delle altre virtù si può a qualsivoglia eccellente Pontefice comparare; e sono sempremai stati i Sommi Pontefici, i Giudici; anzi gli Oracoli delle dottrine, e de' Concilj di tutte le Nazioni Cristiane, e i Maestri delle cose Ecclesiastiche.

9. Ma perchè qui non possiamo metter sotto l'occhio tutta l'Italiana letteratura di quei tempi così calamitosi alle Scienze; bastarà raccordare quelche si legge negli Annali Engolismensi; cioè della Provin-

Cia

# 128 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

Michael-An- cia Angomese della Francia . Scrive il Baudrand : Engolismensis aper-Tarii. Annal. Engodismens. ad ann.787. Jo: Palatius, Aquila inter Liliagin Vita Caroli Magn.

ton. Baudiad l'Angoumois, rovincia Gallia in Aquitania, propè Carentonium fluin addit. ad vium inter Marchians Lemovicensem ad ortum, & Santoniam ad Occa-Lexic. Geo- sum. Urbem habet primariam, Enculismam. Sono da molti riferiti que-3raph. P.Fer- Hi Annali, e spezialmente da Giovan Palazzi nella Vita di Carlo Magno, quando distrusse il Regno de' Longobardi colla prigionia del Re Desiderio, e portò da Roma i Maestri per erudire nelle arti, e nelle dot. trine la Francia; onde è ben chiaro, che non era ignorante l'Italia, giacche dava i Maestri alle altre Nazioni. Celebrando Carlo in Roma la Pasqua col Pontefice Adriano, nacque contesa tra' Cantori Romani, e Francesi; e questi dicean saper meglio cantare de' Romani; ed animati dalla presenza del loro Re; anzi rigogliosi rimproveravano i Romani, i quali il lor canto innalzando, come infegnatogli da S. Gregorio Papa, diceano Gallos corrupte cantare, & cantilenam sacram destruendo lacerare; anzi propter autoritatem nzagna doctrina ( sono parole degli Annali). eos fultos, ruficos, & indoctos, veluti bruta animalia affirmabant. Non cessava il contrasto; se Carlo non decideva, e dimandati i Francesi, se era più il ruscello, o'l fonte; e quelli il fonte unitamente rispondendo. replico : Revertimini vos ad fontem vivum S. Gregorii, quia manifestà corrupistis cantilenam Ecclesiasticam. Mox petiit Dominus Rex Carolus ab Adriano Papa Cantores, qui Franciam corrigerent de cantu: At ille dedit ei Theodorum, & Benedictum, Romana Ecclesia Cantores, qui à Sancto Gregorio eruditi fuerunt, tribuitque Antiphonarios Sancti Gregorii, quos ipse notaverat nota Romana. Dominus verò Rex Carolus revertens in Franciam, misit unum Cantorem in Metis Civitate, alterum Suasionis Civitate; pracipiens de omnibus Civitatibus Francia, Magistros Schola Antiphonarios eis ad corrigendum tradere, & ab eis discere cantare. Correcti funt ergo Antiphonarii Francorum, quos unusquisque pro arbitrio suo vitiaverat, addens, vel minuens, or omnes Francia Cantores didicerunt notam Romanam, quam nune vocant Notam Francicam; excepto, quod tremulas, vel vinulas, five collisibiles, vel secabiles voces in cantu non poterant perfecte exprimere Franci, naturali voce barbarica frangentes in gutture voces potius, quam exprimentes. Narrando poi gli stessi Annali, che maggiore arte di cantare restò nella Città di Metz, che in quella di Soissons, soggiungono: Quantumque Magisterium Romanum superat Metense in arte cantilena, tanto superat Metensis cantilena cateras Scholas Gallorum. Similiter erudierunt Romani Cantores. Francorum in arte organardi. Et Dominus Rex Carolus à Roma artis Grammatica Computatoria Magistros secum adduxit in Franciam, & ubique studium literarum expandere just. Ante ipsum enim Dominum Regem Carolum in Gallia nullum studium fuerat liberalium Artium.

10. Così dicono gli Annali, che son pure Francesi, e di tutto ciò il Vallemont erudito Francese negli Elementi della Storia, quando descrive le Monarchie novelle, fa solo menzione del canto, e del rito della Messa, dicendo di Carlo, di cui scrive, che dopo l'anno 786. Da Roma portò nella Francia il Canto Gregoriano, e la Messa all'uso di Roma, e lo 3. lib. 8. eap. 1. ripete ancora nel Tomo 3. secondo le traduzioni Italiane fatte di quei li-

Vallemont Elem. della Storia part. 6. cap. 3. e Tom.

bsi

# Del Secolo Ottav.dell'Imp. Carlo Magn. Cap. 18. 139

bri stampati in Venezia dall' Albrizi.

11. Della Città di Metz dice il Baudrand: Mete Metz, Urbs est Gallia, Mediomatricum Caput, qua ab antiquis Divodurus dicta fuit . Sedet ad Mosellam fluvium, ubi recipit Sellam seu Saliam, est que intra fines Lotharingia, sed non in Lotharingia, & subest dominio Regis Francia cum. Parlamento recenti, & arce valida. Sed frustra obsessa fuit a Carolo V. Imp. anno 1552. Scrive ancora Metensis tractus le pais Messin & c: sic dicitur à Metis ejus urbe primaria, subestque dominio Regis Francorum ab anno 1552. Di Soiffons dice lo Refio Baudrand : Sueffiones populi Gallia Belgica, quorum tractus le Soissonnois, & Laudensis le Lannois, urbs et iam Suessones, seu Augusta Suessonum Soissons, ampla & munita in Prafectu-

ra Insula Francia &c.

12. Altri Autori fanno ancora menzione di tutto ciò, che fuscritto del Canto negli Annali Engolismensi; ed il P.Briezio sotto l'anno 787.facendo menzione di Carlo, quando era in Roma, e vinse il Duca di Benevento Longobardo, di lui scrisse: à quo tum est dirempta controversia inter Cantores Gallos, & Romanos, & bis palmam adjudicata, illi sequi justi sunt cantum Ecclesia Romana; ex qua non tantum sides pura, sed & mores synceri debent proficisci. Lo stesso narrano ancora Valfrido Strabone, il Card. Baronio, Monf. Sarnelli, Monf. Perimezzi, e molti altri. Dicono ancora molti, che due volte Carlo Magno si servì de' Romani Maestri per ammaestrare la Francia nella Musica; il che coll'autorità di Sigeberto, e di Emilio attesta Carlo Pellegrino dicendo: Carolus Magnus ter. Eccles. 9. Francorum Rex cantus Ecclesiastici inter Romanos, & Gallos dissonantia offensus, duos Clericos Romam misit,ut authenticum cantum à Romanis discerent, & Gallos docerent; per quos primum Merensis Ecclesia; hinc omnis Gallia ad autoritatem Romani cantus revocata est anno Domini 774. Sigisbertus, & Amilius lib. 2. Cum vero post annos sexdecim iterum in pfallendo, & legendo esset à Romanis etiam in Metensium Ecclesia va riatum, Carolus per Cantores ab Adriano missos eam dissonantiam correxit anno Domini 790. opera Pauli Varnefridi, qui ei à facris erat. Idem cap. 8. fol. 114. Sigebertus . Il Card. Baronio raccorda lo stesso dicendo, che Carlo Magno lasciò prima due de' suoi al Papa Adriano, e due altri poi ne richie. ann.754. n.7. le; come narra Echerardo Decano di S. Gallo Scrittore di quel tem-

Prima di Carlo anche Stefano Papa, quando andò nella Francia a ritrovar Pipino, pregato dallo stesso Re col mezo de' suoi Cherici restitui alla Chiesa Gallicana il Canto, e di ciò il Baronio porta le parole di Valfrido, che scrisse: Cantilena perfectiorem scientiam, quam penè jam tota Gallia didicit , Stephanus l'apa cum ad l'ipinum patrem Caroli Magni (in primis in Francia pro justitia S. Petri à Longobardis repetenda venisset) per suos Clericos, petente eodem Pipino invexit; indeque usus esus longe, lateque convaluit. Ne sa pur menzione Giovanni Palazzi, riferendo , che ciò seguì , quando in Francia andò Stefano III. Papa a chiedere in Gestis Ponsoccorso al Re Pipino contro Aistolfo, che predava il patrimonio del- tif. Tom. 1. la Chiesa, e dimorò sino alla Primavera nel Convento Parigino di S. Dionigi nel 754. e coronò Re di Francia Pipino, e i due suoi figliuoli

Baudrand isz addit. ad Lexic. Geograph, P. Ferrar.

P. Philipps Brietius S. J. Annal. Mud. ad ann. 787.

Card. Baronius ad ann. 754. 22m.7. Sarnell. let-Tom. 1.

Perimezz. Differtaz.Ecclef.7. Torn. 1. cart. 217. Pellegrin. in Museo Histor. legal. part. 6.

Baron. ad Eckerardus Decan.S.Galli in Vit. S. Notkeri c. 10. Pag. 944.

Jo: Palatius

# 140 Idea dell'Istor d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. 1.

Carlomanno, e Carlo, e soggiugne : Ibidem adjungit Walfridus Strabo, boc tempore Ecclesiam Gallicanam à Stephano l'apa cantum edoctam fuis-

se Romanum.

14. Paolo Diacono d'Aquileja di origine Longobardo fu Cancelliere del Re Desiderio, e con lui fatto prigioniere da Carlo Magno, su in Francia condotto; ove per la sua dottrina, e vasta erudizione su molto amato, e dopo molti anni, richiesta licenza allo stesso Re Garlo, si fece Monaco in Monte Casino. Dice però il Briezio, che relegatus est in Insulam, unde fugit ad Adelpergam filiam Desiderii, uxorem Arichisis Ducis Beneventani, quo mortuo Monachus factus est in Monasterio Cassinensi, ubi multa scripsit, etiam acceptus Carolo; sic buic calamitas ad bene vivendum, atque moriendum non inutilis fuit. Scriffe egli varie Opere, cioè le Giunte alle Istorie di Eutropio, l'Istoria de' Longobardi in sei libri: gli Atti de' Vescovi di Metz: le Vite di S. Arnoldo, di S. Cipriano, di S. Benedetto, ed altre, ed alcune opere Ecclessatiche. Sono suoi gl'Inni del-

l'Uficio di S.Giovambatista, Ut queant laxis.

P.Brietius S. J.Annal. Mund. ad ann. 774.

Bergomens. in Supplem. Chron.

Fleury, Metod degli Studj.part. 1. cap. 5.

15. Condusse Carlo Magno anche seco altri dotti Italiani, e portò altre risoluzioni per erudire i popoli de' suoi Regni di Francia, e di Germania privi allora di Scuole, come fu in Roma perfualo, e di ciò ne scriveremo ne' seguenti Discorsi . L'Ab. Claudio Fleury dotto Francese, che è stato precettore de' Principi di Contì, quando tratta degli Studi de' Francesi dal tempo di Carlo Magno incominciando, afferma, che fu veramente grande in tutte le cose, e che stabili gli Studi, da ogni parte gli llomini saggi, con onore e premi chiamando, e molte Scuole aprendo nelle Città del suo Imperio. Dice, che per mezo de Capitolari era facile sapere quelche s'insegnava, essendo a' Vescovi commessa l'instituzione de' giovani, che la gramatica, il canto, l'Aritmetica imparavano; e quello, in che queste arti, e le altre tutte liberali consistevano, si vede nelle opere di Beda, che vivea sessanta anni innanzi, e che avea fatta divenir dotta l'Inghilterra. Dice anche Fleury, che il latino era tutto corrotto, e la lingua Romana rustica, e però diceasi Lingua Volgare;onde venne la Francese, e che quanto alla favella Tedesca, che era quella del Principe, e di tutti i Francesi, incominciava l'uso di scriverla, e di usarla in alcune versioni della Sagra Scrittura; e che lo stesso Carlo ne facea la Gramatica. Il canto era quello dell'Uficio Ecclesiastico, il quale fu in quel tempo riformato secondo l'uso di Roma, aggiugnendosi alcune regole di Musica; e che il calcolo serviva a ritrovare il tempo di celebrare la Pasqua, e'l modo da regolare l'anno; e perciò comprendea le regole più necessarie dell'Aritmetica. Da ciò mostra, che erano questi studi solo di quelli, che erano destinati al Chericato; poicchè i laici nobili alla guerra attendeano, e i fervi all'agricoltura, ed a' lavori. Carlo avea fatto divulgare per tutti i suoi Stati il Codice de' Canoni, ricevuto da Papa Adriano, la legge Romana, e le altre de' fuoi popoli sudditi, che avea unite; come uni parimente molte istorie antiche, e molti versi, che riferivano le imprese degli antichi Germani, ed erano allor conosciuti i Padri della Chiesa. Vi s'introdusse poi lo studio dell'Astronomia, e molti porgean fede agli Astrologi; e cominciò eziandio il piacere d'imitare gli

an-

#### Del Secolo Ottav.dell'Imp.Carlo Magn. Cap. 18. 141

antichi Scrittori nello scrivere latino; onde con iscrupolo alle parole, ed alle frali si attaccavano. Questa curiosità sorprese anche i Monaci, che incominciarono a professarla con pregiudizio del lavoro manuale, e del filenzio tanto a loro salutevoli; ma per l'improvvisa caduta della Casa di Carlo Magno, che molta confusione cagionò ne' tempi seguenti, caddero così gli studi, che nel regno di Carlo il Calvo, veggonfi atti pubblici, e capitoli scritti in latino barbaro,e senza regola,e costruzione; ed erano così rari i libri,che Lupo Abate di Ferrieres spediva Uomini sino a Roma per pigliarne in prestito dal Papa, e far copiare le opere di Cicerone. Più difficili, e rari divennero poi gli studj anche a' Monaci, e Cherici, i quali per le guerre de' privati, e per li saccheggi de' Normanni, da cui fu tolto il commercio, furono obbligati a segretamente partire, abbandonar le Chiele, le Case, o prender l'armi per la difesa; e però perduti erano i libri, e i Maestri, e gli studi stessi, appena conservandosi alcuni pochi appo qualche Vescovo, o qualche Monaco. Gli studi cominciaron poi a risvegliarsi a misura, che le ostilità cessavano, e l'autorità Reale si ristabiliva; onde ne' tempi di Filippo I. verso l'anno 1006, in molte Chiese vedeansi vari Uomini dotti, e molte Scuole nelle Cattedrali, e ne' Monasterj : e così mostra il Fleury, che si sia poi propagata la dottrina ne' feguenti secoli; ma ci conviene far ritorno alle nostre cose dell'Italia.

16. Sin dall'anno 752 era priva l'Italia stessa del dominio degli Esfarchi, o Vicarj dell'Imperador d'Oriente, e poi libera altresì dal Regno de' Longobardi, una pace tranquilla godendo, per opera di Carlo Magno, e vivendo il Pontefice Adriano, a cui succedè Leone III. Era questo di Roma, figliuolo di Azuppio (come affermano Anastasio, e'l Platina ) nella disciplina Ecclesiastica da' suoi primi anni allevato, assai facondo, e gran favoreggiatore de' Letterati, i quali a se da ogni parte ritirava, della loro conversazione un maravigliolo piacere mostrando. Governava con zelo e pietà la sua Chiesa, e quando le processioni celebrava, fu per ordine di Pasquale Primicerio, e di Campulo Prete, spogliato, battuto, e posto in ceppi nel Monistero di S. Erasmo; onde fuggito per opera di Albino suo Cameriere, andò nell'Allemagna, ove il Re Carlo co' i Sassoni guerreggiava, il quale con grande onore ricevutolo, volle a Roma rimandarlo colla compagnia di Prelati, di Religiosi, e di Soldati, che a riporlo nella Sede bastarono. Giunse poi Carlo in Roma, e congregando Leone molti Vescovi, e molti Principi col popolo, tutti essendo presenti, udite le accuse de' suoi nemici, si purgò dalle calunnie, e secondo il costume de' predecessori, salito nel pulpito giurò sopra gli Evangelj esser bugia e falsità quanto a lui gli avversarj opponevano; e ciò si confermava, essendo manisesta la sua vita, e i costumi, come narra distintamente Anastasio. Considerando poi esser poco valevoli a difender la Chiesa, e l'Italia gl'Imperadori di Costantinopoli, anzi esser dell'Eresse disensori e seguaci, volendo fare a Carlo ancor cosa grata, da cui molti benefici avea egli ricevuto, nel di di Natale celebrando Messa nella Chiesa di S. Pietro correndo l'anno 800, quando eran presenti i Cardinali, i Prelati, e tutti i Principi ancora con Carlo, lo dichiarò Im-

Anastas. Bid blioth. Vit. Pontif.

# 142 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

peradore, e l'ornò del Diadema dell'Imperio colle acclamazioni del popolo di Roma; tutti dicendo: A Carlo Augusto, in coronato da Dio, Magno, e pacifico Imperadore vita, e vittoria: e poi coronò eziandio Re d'Italia Pipino colla volontà di Carlo, e con quelle solennità, che eran conveneveli. Così il nuovo Imperio d'Occidente, che all'Imperador di Orien. te su tolto, cioè ad Irene, che allor governava, incominciò da Carlo Magno, e continuò ne' seguenti secoli; ed è pur discordia tra gli Autori, se tutto ciò sia stato fatto col consenso di Carlo; poicche vuole Eginardo, che la sua intenzione il Papa non comunicò punto col medesimo Re, la sua modestia conoscendo; e dice Pietro Mestia, che ciò tutti scrivono; ma altri dicono, che desiderò Carlo l'Imperio, e ne porta le prove il Palazzi. Narra il Platina, che su Carlo essortato a cacciar dalla Italia i Longobardi; ma non essendo ciò facile e sicuro, perchè molti popoli e di langue, e di parentela eran congionti, determino Carlo stesso, e Leone, che ritenesse il lor nome quel luogo, ove la loro Sede era stata, che ora si appella Lombardia; e così terminò l'Ottavo Secolo coll'applauso de' popoli della Italia.

Pietr. Messia Vit. Imper. Jo: Palatius Gesta Pontis. Tom. 1. pag. 407. Platina in Vita Leon. 111.

# Del Secolo Nono dall' Anno 801.

#### C A P. XIX.

S Edeva Irene Imperadrice sul Trono di Oriente nel principio di questo secolo; quando Nicesoro eletto dall'Essercito si usurpò l'Imperio, e poi gli succedè Strauracio suo figliuolo, che su subito deposto da Michele Curopalate, che su tosto cacciato da Leone di Armenia. Altri Imperadori poi successero, cioè Michele II. il Balbo, Teossilo, Michele III. Bassilio di Macedonia, e Leone VI. il Filosofo, che regnò anni 25.

2. Nel Trono d'Occidente incominciò appunto col secolo a regnar Carlo Magno primo Imperadore, dopo, che da quello de' Greci su diviso questo Imperio. Tra gli Autori è discordia, e tra le due Nazioni, se debba dirsi passato alla Francia l'Imperio, o pure alla Germania, e se Carlo Magno sia Fracese, o Germano; onde afferma il P. Foresti, che Francese lo dicono i Francesi, e di Germania i Germani; e'l Cavalier Marino sece dire

ne' Ritratti allo stesso Carlo:

P. Foresti
Mappamond.

Ustor.

Giovamb

Giovamb. Marini nella Galleria.

Pugnan del mio natal la Senna, e'l Reno.

perlocchè non sarà disconvenevole qui riferire quelche alcuni di ciò
hanno scritto. Ancorchè della discordia loro poco a noi appartenga
l'esamina; dalle notizie nondimeno, che siamo in obbligo di riferire, si
spiega a bastanza la letteratura dell'Italia in questo secolo, e la memoria
di Carlo Magno è certamente grata, perchè dalla tirannia de' Longobardi, e de' pessimi Uomini liberò la medesima, e la Chiesa.

3. Alcuni come Francese lo numerano; anzi nove Re Francesi appellano da Carlo Magno sino a Lodovico IV. che su l'ultimo del suo sangue, e di questa opinione sono tutti gli Scrittori Francesi, e quelli, che

la

Falconi Memor. 1 ftor. della Chief. Bolo-

gnef. lib. 1.

ann. 770.

la medesima abbracciarono. Cesare Faleoni si sdegna molto contro coloro, che ciò negano, e contro Girolamo Giebuilero Pedante in Amault, che nel suo Epitome Regio, ed in altri luoghi scriffe: Nemo Gallus, Imper. Rom. fasces unquam possedit, &c. onde lo nota come poco avvertito per l'intemperanza di lodare i suoi Principi. Riferisce quelche scrisse Lodovico II. a Basilio Imperadore, le parole di Teofane Greco, e di Anastasio B bliotecario replicando: Francorum Principes, primò R eges, deindè Imperatores dicti sunt, ii dumtaxat, qui à Romano Pontifice ad hoc, oleo fancto perfusi sunt . In qua etiam Carolus Magnus Abavus noster , unctione hujusmodi per Summum Pontificem delibutus Primus ex gente, & genealogia nostra, pietate in eo abundante, & Imperator dictus, & Christus Domini factus es. Afferma, che eccetto Carlo Magno, gli altri, cioè Lodovico Pio, Carlo Calvo, e Lodovico Balbo Imperadori furono Francesi, e di quella nazione originari, perchè in Francia, e da padri Francesi

tutti nacquero.

4. Altri Autori l'opinione contraria sostengono, e Pietro Messia Scrittore Spagnuolo nella vita di Costantino VI. Imperadore, scrisse, che l'Imperio su trasportato di Grecia nell'Allemagna; e benchè fosse Carlo Re di Francia, la sua propria origine, e la sua patria era in Germania, come si vede dalle Istorie. Dice, che esa nato in Germania, e i Franchi ancora esti vennero di Germania; e nel tempo; che Carlo ebbe l'Imperio, si era così disteso il potere de' Francesi, che la maggior parte di essa Germania, Regno di Francia si appellava. Soggingne non trovare alcuno, che dica esser l'Imperio nella Francia passato, e dalla Francia nella Germania; e che tutto ciò fia affermato da Ottone Frisigense, da Gotofredo Viterbese, dall'Abate Wespergese, e da altri; ancorchè meno antichi, non però meno diligenti, come sono il Platina, Marziano, e Roberto Gaguino, Giovanni Nauclero, ne' suoi nobili libri delle cose di Germania, e'l Cuspiniano nella Vita dello stesso Carlo.

Tedesco lo suppone Francesco Sansovino, e così l'attesta più volte nella sua Cronologia; e non solo come Imperadore; ma come Re di Francia. Scriffe, che Carlo Magno Tedesco Imperador de' Romani consagrato, arricchì molto la lingua della sua patria, perchè insegnò a' Germani i nomi stessi de' mesi, e de' venti nell'idioma loro. Nel lib.2. nel Catalogo degl'Imperadori Tedeschi descrive nel primo luogo Carlo Magno, e poi narra, che essendo morta la posterità di Carlo, i Francesi si sforzarono di tirare a loro l'Imperio; affermando, che era stato loro per tanti anni; non pensando però, che Carlo Magno, e i suoi posteri dominarono i Francesi, e i Germani, e che in Germania l'Imperio amministrarono: la qual cosa i Principi di Germania avvertendo, e quale era il disegno de' Francesi, elessero per Imperadore un valoroso e magnanimo Principe, che su il Duca di Sassonia Ottone I. il quale presso a" Germani colla spada ritenne l'Imperio, e sogoiogò alcune Provincie di là dal Reno poste nelle parti della Francia, come fu la Lotaringia, la cui Metropoli era Metz, la Brabanzia, e la Borgogna. Nel Catalogo de' Ro di Francia dice, che Carlo Calvo sia stato il primo di Sangue Fran-

Franc. Sanfovin. Chronole lib. 1. B13720

#### 144 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

cese, avendo i precedenti del Tedesco.

P. Jo: Bussieres Floscul. Histor. 6. Il P.Bussieres Giesuita Francese nella Cronologia de' Principi incomincia il Catalogo degl' Imperadori Romano-Germani da Garlo Magno, senza sar menzione, o distinzione de' Francesi; tuttocchè Francese egli sia.

Colennucc.
Istor. di Nap.
lib.1.

7. Per giudicare con più chiarezza la discordia degli Autori, e le diverse loro opinioni, bisogna prender le notizie da' tempi più rimoti. Scriffe Pandolfo Colennuccio, che dalla Franconia Provincia di Germania usciron Clodio, e Meroveo con gente per acquistar nella Gallia, nuova abitazione, e che Ezio Capitano dell'Imperador Valentiniano gli ricevè per difender la stessa Gallia da Attila minacciata; e ponendogli in un paele a' Borgognoni vicino, fu quello dal nome Franconia chiamata Francia e Franci i Franconi venuti. Pipino Principe dell'Austria Provincia ancor di Germania, il Regno di Francia vedendo facile a potersi acquistare, passò in quel tempo con buono essercito nella Gallia, e rotti, e diffipati i Governadori, fu benignamente da Teodorico ricevuto, e creato Maggiordomo. A Pipino successe Carlo Martello suo figliuolo, che ebbe pure il titolo di Maggiordomo, e dopo il Martello successe Pipino II.il quale deposto il Re Childerico inabile a regnare, coll'autorità di Zaccaria Papa si fece Re di Francia, e fu Padre di Carlo Magno; onde cessata la linea de' Merovei in Childerico, principiò quella de' Carli.

8. Da tutto ciò non discordano i Francesi, e gli altri, che le cose di Francia hanno scritto; e Pietro Mattei Consigliere, ed Istorico Regio di Francia nel libro della Genealogia della Casa di Borbone, descrive più distinta la propagazione de' Re. Registra primo Re Faramondo figliuolo di Marcomiro, e che non andò nella Gallia, nè paísò il Reno; ma che fu coronato Re de' Francesi a Virtzburg nell'anno 419. e dopo Clodione secondo Re, distingue il primo Ramo de' Merovei, e'L primo Ramo altresì de' Principi Secondogeniti de' Re di Francia. De' Re dice, che Meroveo ricondusse nella Gallia i Francesi, i quali essendo prima entrati sotto Clodione per la Fiandra, erano stati cacciati da' Borgognoni, e da' Vandali. Nel Ramo de' Secondogeniti registra Alberico figliuolo di Clodione Re della Francia Orientale, dove si ritirò dopo la morte del padre, essendo sospetta la sua presenza a' Merovingi: Continua i Rami, e fa Re della Francia Orientale Gualberto figliuolo di Alberico, e dopo Ansberto, ed Arnoldo, scrive, che Arnolfo succedè ne' beni del padre in Allemagna, in Fiandra, ed in Guienne, e fu Maggiordomo del Palazzo di Clotario II.Re di Francia, e Governadore della gioventù di Dagoberto Re. Aggiugne, che in due altri rami la linea di Alberico figliuolo di Clodione il Capigliato si divise, de' quali dal maggiore Ansegise derivò il Ramo de' Carolingi, e da Ludolfo cadetto, quello de' Capeti. Da Ansegise nacque Pipino il Grasso, Maggiordomo del Palazzo, il quale incominciò a procurare, che fosse nominato Principe di Francia Carlo Martello natogli da Elfida fua concubina; ma gli sopraggiunse la morte. Adempi poi il disegno lo stesso Martello, anche Maggiordomo del Palazzo; anzi pensò di occupare altresì il Reame, e perchè

morì

morì Pipino il Corto, suo figliuolo; avendo in mano, come Maggiordos mo del Palazzo, la benevolenza del popolo, si fece riconoscere per Recome Principe del sangue, uscito per diritta linea di Clodione. Ripugnavano i principali Signori della Francia; però mosse Zaccaria Papa no solo a persuadergli, ma a dichiarar nullo il giuramento di fedeltà dato al vero Re Childerico, il quale fu deposto per cagione della dapocaggine e debolezza, degradato, e rinchiuso in un Monistero con Gisala sua moglie. Da Pipino dunque incominciò il Regno de' Carolingi, e furono suoi figliuoli Carlomanno, e Carlo Magno, de' quali continua a descrivere i Successori.

9. Il Conte Loschi ripete, e conferma la stessa Genealogia; ma af- Loschi, Comiferma, che entrando la linea de' Carolingi per la virtiì, e riputazione, pend, Ister. Pipino il Corto, di Duca dell'Austrasia, qual'era, si fece Re della Francia. Narra il Platina, che divise Carlo Martello infermo gli Stati, che occupati si avea, cioè a Carlomanno, che era il Maggiordomo, lasciò la Svevia, e l'Austria; a Pipino la Borgogna, ed una parte della Francia, e che lo stesso Pipino da Maggiordomo divenne Re, da cui i Re Successori eb-

bero origine.

10. Da quelche abbiamo sin'ora riferito ben si cavasche de'due Stati de' Re di Francia, cioè de' Merovei, e de' Carolingi, il primo abbia avuto origine dalla Germania; poicche essendo Germani i Franconi, passando nelle Gallie, mutarono il nome de' Galli in Franconi o Francesi. Lo conferma il Vallemont dicendo, che i Francesi sono Germani nativi, e Franco nella lor lingua fignifica libero, o feroce, indomito; e che per lo spazio di due secoli continuarono le loro incursioni con differenti successi, sempre carichi di spoglie nella Germania ritirandosi, e

descrive anche quelle parti, che dominarono.

11. Nel secondo stato considerare si debbono i Francesi, come Nazione affatto distinta dalla Germania, e non vi è dubbio, che il Regno si usurparono coll'artificio e violenza; poicchè Pipino, che su il primo, era Principe dell'Austrasia, e pensò di occupare il Regno colla forza; ma ringraziato dal Re Teodorico, per aver rotti i Governadori della Francia, e fatto Maggiordomo, pensò lasciata la violenza farsi Re coll'amore de' popoli ; il che poi feguì nella persona di Pipino II. suo nipote. Conferma il Vallemont, che Pipino era Sovrano nell'Austrasia, e che divenuto Maestro del Palazzo, si era renduto padrone del Re, del Tesoro reale, e della Città di Parigi, ed ebbe poi tutta la Reale autorità. che passò a' suoi figliuoli così, che i Re non aveano, che un vano titolo, e senza minima potestà. Dopo Pipino succedè alla stessa carica di Maggiordomo Carlo Martello il figliuolo, e tentò anche usurparsi il Regno; ma fu prevenuto dalla morte;e Pipino II. figliuolo di Carlo da Maggiordomo li fece Re deponendo Childerico Re di quel tempo, il quale in un Monistero racchiuse; e dice Pietro Mattei, che fu invero tragica la mutazione, ed assai strana, ed egli incominciò la stirpe de' Carolingi; abbattuta l'altra de' Merovingi.

Vennero dunque nella Francia i Carolingi, come Germani, e come Principi dell'Austrasia per usurparsi il Regno, e da Maestri del

Vallemonk Tom.z.Elem.part. 6. cap. 3.

Pa-

## 146 Idea dell Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

Palazzo divennero Re, come si fece Pipino II. nell'anno 751. e si era prima appellato Principe della Francia Pipino I col pensiere di farsi Re; anzi parti dall'Austrasia per usurparsi il Regno, abbattuti i Governadori, se trattenuto la cortesia di Teodorico non l'avesse, che lo sece Maggiordomo. Ma il Vallemont dice, che duecento anni prima, Clodoveo il Grande, il quale fu il primo a ricevere il battesimo, avea quattro figliuoli: Teodorico Re di Metz, overo dell'Austrasia: Clodomiro Re di Orleans: Childeberto Re di Parigi, e Clotario Re di Soiffons; in maniera, che il Regno fu diviso in quattro, in riguardo a questi quattro Re, tutti indipendenti l'uno dall'altro, e che poi li riunirono dopo il 550. in Clotario I che sopravisse a' suoi tre fratelli più vecchi; ma di nuovo si divifero ne' suoi quattro figliuoli : e che più volte seguì l'unione, e la divisione. Quindi dunque è nata la discordia, che i Francesi abbiano per Francese Carlo Magno, e i Germani per Germano; tanto più, che lo stesso Carlo, quando passò al Regno di Francia, era Sovrano dell'Austrasia, nato, vissuto, e morto anche in Germania, alla quale, quando su Imperadore mostrò maggior benevolenza, e i suoi Maggiori furon prima Signori di Germania, che di Francia, la quale acquistarono colla carica di Maggiordomo.

13. Era questo uficio di Maggiordomo, o di Maestro del Palazzo, di Contestabile, di una sovrana autorità, perchè i Re dati tutti alle delizie, vivean racchiusi, ed una volta l'anno nel primo di Maggio si mostravano al popolo. Le cose tutte del Regno governava il Maggiordomo, e veniva ubbidito, e riconosciuto come Re, l'autorità sovrana del comando usurpandosi, ed altro al Re, di cui divenivan padroni non lasciando, che l'ombra, ed il nome, secondo che dicono Pietro Mattei, e'l Tarcagnota, e scriffe Giovan Tillio Scrittore Francese: Soluti, & pusilli animi Reges toti in luxu, & venere, se, Regnumque Magistris Equitum permittebant: in deliciis, helluationibus ac libidinibus cum mulieribus clam volutabantur . Narra lo stefso Mattei, che morto Carlo Martello nel 740. dopo aver comandato nella Francia, ed a' Re di Francia ventisette anni, fu colla steffa pompa condotto a S.Dionigi, che a' Re si farebbe, e che

nel Sepolcro su posta l'inscrizione: Carolus Martellus Rex.

14. L'Austrasia, di cui Carlo Martello, e poi Pipino II. fu Sovrano, era una parte della Germania, e propriamente nella Lorena, come il Reno è pur fiume di Germania. Nell'Atlante del Mercatore descrivendosi la Lorena Settentrionale, si legge: Memoria produnt rerum Francicarum Scriptores Lotaringia quondam ampliores fuisse limites, Austrasiamque olim nuncupatam, vel Austriam, o.c. divisam in superiorem, o. inferiorem, contentamque inter R benum, Scaldim, Mosamque flumina. Inferiorens hodie varia obtinere nomina, diversisque subesse Principibus. Della stessa Austrasia dice il P. Coronelli, che era grandissimo tratto di paese dell'Allemagna, o più tosto della Francia, durante la prima, e seconda razza de' Re Francesi, quando dividendosi la Monarchia Francese in tanti Regni, quanti erano i figliuoli de' Regnanti, quello a cui toccava la parte più Orientale della Monarchia, si chiamava Re dell'Au-Arasia. Si è poi separata in buona parte dalla Francia, e dice il P. Filippo

Tillius Chro-Franc. ann. 667.

P. Coronell. Bibliothes. U. nivers.

Ferrari: Austrasia Westrick, regnum Germania superioris inter Mosam, Mosellam, & Hellum flumen comprehensa: quo in spatio Lotharingia cum

parte Alfatia, & Palatinatus continetur.

15. Nacque Carlo Magno figliuolo di Pipino, e di Berta sua sposa nel Castello d'Ingeleim sovra il Reno, vicino a Magonza nell'anno 742. e fu battezzato dal Santo Arcivescovo Bonifacio, il quale gl'infuse un zelo tutto ardente a pro della Fede Cattolica, al dir del Foresti, coll'autorità di Eginardo, e del Crantzio, soggiognendo, che morto il padre, su incoronato Re di Francia nella Città di Nojon. Conferma lo stesso luogo della nascita, e del tempo il Vallemont, e narra, che Pipino il piccolo fu consagrato e coronato Re da Bonifacio Arcivescovo di Magonza nella Cattedrale di Soissons, e su unto di olio sagro, come i Re del Popolo eletto; e morto poi nel 788. di età forse 54. anni dopo averne regnato 17. il Regno rimase a' suoi due figliuoli Carlomano, e Carlo, che fecero coronarsi nell'Ottobre seguente, quello a Soissons, e questo a Nojon. Morì Carlomano nel Novembre del seguente anno 770. e Carlo fratello minore divenne Re de' due Regni, cioè della Germania, e della Francia (oltre quelli, che poi conquistò da Imperadore) e gli stessi due Regni in lui uniti poi si divisero; e riferisce il Tarcagnota, che il Ponte fatto da Carlo sul Reno, ardendo prima della sua morte, fu legno, che si volesse la Germania dalla Francia dividere, come già fi divise.

16. Della nascita di Carlo fanno ancora molti Germani menzione, e Germano lo suppongono; così scriffe l'Abate Tritemio: Apud Ingelenheim R egiam Villam Moguntinensis Diacesis inter Moguntia Civitatem, & Binga Oppidum, medio itinere sitam, Aulam eatenus regalem, at- Saug. Tom. 2. que Imperialem, Canobium fecit Canonicorum Regularium S. Augustini Episcopi quondam Hipponensis in Africa. Distat verd itinere à Moguntia re Tà versus Bingen Oppidum per terram Ingelenheim, Villa Imperialis memorata miliaribus Germanicis duobus, in cujus aula, que modo est Cenobium, ficut diximus, Carolus Imperator Magnus creditur fuisse natus, qui non minus Rex fuit Francorum Orientalium, ac totius penè Germania, imò primordialius, quam omnium Gallorum, qui nomen Franconicum ab Orientalibus, & non aliunde susceperat. In memorato Canonicorum Conobio locus est Bibliotheca tenuis, in qua nunc altare constructum cernitur, ubi lectus olim nativitatis Caroli Casaris Magni habebatur. In eadem quoque regali Camera, qua nunc O Bibliotheca est Canonicorum, & Capella, Carolus ipse Magnus gladium colitus fertur ab Angelo suscepisse, in quo devicit Hispaniam, & iter ad S.Jacobum Christianis tutum paravit in Galitiam. Qui gladius non multa longitudinis hodie apud Nurembergenses oftenditur, & inter Sanctorum reliquias Imperiales habetur . Si legge altresì nell'Atlante di Gerardo Mercatore, colle Giunte di Giovanni Cloppenbur: Electo in Imperatorem Carolo Magno Francorum Rege, quem Ingelhemii (pagus est secundo miliari à Moguntiaco) natum ferunt, atque ibidem nobile construxisse Palatium, cujus rudera adbuc visenda funt .

Fu Carlo amatore delle lettere, avendo appreso ancorchè vec-17. p. . . . chio

P. Ferrarius in Lexic. Geograph.

P. Foresti Mappam. I-Stor. Tom. 4. part. 1.

Æginard.in Carol. Grantz lib. 2.

Vallemont Elem. Tom 2. part.6.cap. 3.

Trithemius Annal. Hirad ann. 1366.

# 148 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma. Tom. I. chio la lingua latina, e la greca, la quale non molto bene intendeva, da

Æginard.in Vit. Carol.

Avventin.

Annal. Bojor.

lib.4.pag.283.

Pietro Pisano Diacono, e nostro Italiano, di cui faremo menzione nel Cap. 20. come uscito dall'Accademia di Pavia. Imparò la Rettorica, la Dialettica, l'Astronomia, ed altre Scienze da Alcuino, detto anche Albino Monaco Inglese, come dice Eginardo suo Cancelliere; e volle anche ritenerlo nell'Allemagna per suo Maestro, e de' suoi Paladini, perchè lo scoprì letterato, quando a lui andò Oratore del Re d'Inghilterra. Si essercitò nella Poesia, e di lui si leggono alcuni versi latini: così nella Musica, la quale accrebbe di quattro altri tuoni; oltre i quattro, che avea, come dice l'Avventino, il quale loggiugne, che linguam parriam, hoc est Theutonicam locupletavit. Mensibus, & ventis Germanica vocabula à quatuor Mundi partibus imposuit, subsolanum Osten, & Oster; e gli altri, che và tutti descrivendo. Scripsit & Grammaticam patrii sermonis, quam extare ajunt; conatusque est regulis, ac praceptis cultiorem, ac elegantiorem ad amulationem Gracorum, Romanorumque linguam Theutonicam reddere, omnique barbarie exuere. Theutonica, & antiquissima Carmina, quibus Heroum, sicut mos oft Germanorum, gesta canuntur, scripsit. Corresse ancora i libri del Nuovo, e Vecchio Testamento corrotti dalla ignoranza degl'Interpreti, e non permise in divinis lectionibus, Templisque inter sacra officia, inconditos solæcismos, barbarismosque inconcinnos obstrepere. Pubblicò eziandio la Concordanza degli Evangelisti; del che si vede una sua moneta coll'Angelo, e coll'Aquila sopra un Carro tirato dal Bue, e dal Leone, che sono i Geroglifici de' quattro Scrittori dell'Evangelio, e col motto: llt qua bæc unum constituant: le quali cose tutte colle parole dell'Avventino rapporta Giovan Palazzi.

Jo: Palatius
in Aquila
Francica in
Carol. Magn.

Trithem.
Annal. Hirfaug. Tom. I.
ad ann. \$63.

18. Della stessa Gramatica Tedesca ne fa memoria l'Ab. Giovan Tritemio , scrivendo: Carolus Imperator quondam Magnus in omni litera studiosifimus, dolens linguam nostram Teutonicam, in qua natus erat, Barbaram, & sine decore contemni ab Italis, & Gracis, sibi persuasit ad regulas eam posse reduci Grammaticales. Convocatis igitur Magistris suis; atque Doctoribus, quos & plures habuit, & omnifariam eruditissimos, confilium mentis sua coram eis exposuit, & eorum auxilio fretus, rem nimis arduam fortiter aggressus fuit . Verum postquam rei stupendæ contulisset exordium, & jam regulas invenisset complures, aliis occupationibus, & arduis, ac multis à proposito revocatus est, & negotium omnino dimisit impersectum. Hujus novæ tunc Grammatices inventio postea in manu Otfridi Monachi pervenit; cujus traditionem secutus, in lingua Teutonica versus, & carmina scribere tentavit regulata. Confessa dunque il Tritemio, che per l'emulazione degl'Italiani, e de' Greci, da cui era la lingua Tedesca sprezzata in quei tempi, non solo appo gl'Italiani stessi, e i Greci fiorivano le scienze, e nell'Italia i medesimi eran professori della latina, e Greca lingua, e di ogni buona dottrina; ma eglino furon pure bastevoli a muover Carlo Magno a pulir la sua lingua, come incominciò coll'ajuto de' suoi Maestri, tra' quali bisogna annoverarvi il nostro Pietro Pisano, di cui abbiam fatto menzione.

19. Fu veramente gran Protettore de' Letterati, che arricchi molto co' i benefici, e coltivò ancora gl'Ingegni del suo secolo; onde inviò non solo i Maestri in Soissons, ed in Metz, cioè nella Francia, e nell'Austrasia; ma aprì in vari luoghi varie Accademie, come nel precedente, e nel seguente Discorso raccordiamo le memorie; onde disse della sua Germania il Puteano: Ergò quod adbuc Latini suanus, quod barbariem exuimus, Carolo debemus. Mando Clemente Inglese Scolaro di Beda in Parigi, fondando ivi l'Università degli Studi col conseglio d'Alcuino nel 791. come dice il Middendorpio; e molto più persuaso dal Pontesice Adnano, e fondò ancora, o ristorò quelle di Pavia, di Padova, di Bologna, e di Salerno nell'Italia, come diremo nel seguente Capitolo. Narrano gli Annali Sangallesi, che quando su in Francia dopo qualche tempo, si fe condurre avanti da Clemente gli Scolari, e rimproverò i Nobili, affai sdegnandosi contro loro, che non avean fatto profitto, come troppo gl'ignobili si eran già nelle Scienze avanzati. Mostrò pur cura nelle Leggi, molte aggiugnendone per corregger quelle de' Longobardi, e raccorre facendo, e mettere in iscritto le Consuetudini di ogni Nazione, che a lui era soggetta, il che narrano Eginardo, e'l Sigonio. Confermò le donazioni, che alla Romana Chiesa ayean fatto il suo padre, e'l fratello, e fece anche unire varj Capitoli appartenenti alle Canoniche Leggi avendone avuta dal Papa, e dalla Sagra Sinodo la facultà; onde meritò con giustizia il titolo di Magno; essendo stato veramente Grande e nelle lettere, e nelle armi; e'l sopranome di Cristianissimo, ereditario a' Re di Francia suoi successori, come dice Pietro Mattei.

Morì gloriolo in Aquisgrana sua Reggia, e Gittà dell'Allemagna, ove fu da una febbre affalito nell'anno 814. di età di anni 71.0 pure di 72. secondo altri, e fu sepelito nella Basilica da lui eretta alla gran Madre di Dio in un nobile Sepolcro, il quale fu descritto da Alberto Crantzio Decano della Chiesa di Amburgo. Dopo anni 166. su canonizato da Pasquale Antipapa; e non contraddicendovi la Sede Romana, fu adorato nella Francia, e nella Germania tra Santi. Così molti gli danno il titolo di Santo, e'l Baudrand così pure l'appella, quando scrive de' luoghi; ove nacque, ed ove mori: dicendo del primo: lngelheimum, Ingelheim, Oppidum Germania ad R henum fluvium in Palatinatu inferiori, inter Moguntiacum ad ortum, & Bingium ad occasum. Ibi natus S.Carolus Magnus Francorum Rex, & Imperator celeberrimus. Di Aquisgrana anche disse: Olim claruit Palatio, ut & nunc tumulo S. Caroli Magni,

qui illic obiit, & illam ab Attila desolata restauravit.

Dopo Carlo Magno succedè Imperadore Lodovico I. il Pio, suo figliuolo, che fe guerra co' i propri figliuoli regnando, e furono molti luoghi dell'Italia da' Saraceni dell'Africa saccheggiati, in tempo di Gregorio IV. Papa. Imperò poi Lotario, che avea guerra co' i fratelli, e pur due volte i Mori la stessa Italia travagliarono; ed imperaron poi Lodovico II. Carlo II. il Calvo: Lodovico III.il Balbo: Carlo III.il Graffo, e Lodovico IV. ultimo Imperadore del sangue di Carlo Magno; l'uno all'altro succedendo.

Descrive il Conte Emanuele Tesauro, dopo il Re Desiderio, 11 terzo Regno d'Italia, ed assegna il primo luogo all'Adalgiso figliuolo dello stesso Desiderio; indi a Carlo Magno, al suo figliuolo, ed a Bernar-

Emanuel Tea fauro Regno d'Ital.

P. Middendorpius Acad. totius Orbis.

Annal. Sangall.

Sigon. lib.47 ann. SoI. Baron. Sub Hadrian, in Annal.

Pietr. Mattei Genealog.della Casa Borbon num

Baudrand in Addit .ad Lexic. Geograph. P.Ferrar.

#### 150 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Ton. l.

do suo Nipote. Stimiamo però, che più tosto a Carlo sia dovuto il primo luogo, o pure a Pipino; poicchè non regnò Adalgifo, ed effendo figliuolo di Desiderio, tra' Longobardi annoverar si potea: anzi Carlo non tolse il Regno di Adalgiso; ma di Desiderio, che su l'ultimo Re; è Pipino fu dal Papa incoronato colla volontà del padre nel di di Natale. Vuole oltra di ciò il P. Angelico Aprosio da Ventimiglia erudito Agostiniano nella sua Visiera alzata, che pubblicò col nome di Pietro Giaco. mo Villani, non essere del Tesauro quel libro col titolo di Regno d'Italia colle Annotazioni dell'Ab. D. Valeriano Castiglione; ma più tosto del Conte Filippo San Martino d'Agliè; e n'aflegna le ragioni; ancorchè lo stile mostri Autore il Tesauro.

Sigon. lib.6. sub ann. 886;

Platina in Vit. Formos.

Schedel. in Chron. vers.

Giac. Strada nel Teforo d' antichità. Crift. Mattia, Tentr. Istor. Sigon. lib.6. ad ann. 388.

Luitprand. lib.1.cap.6.

23. Carlo Graffo fu Re di Germania, di Francia, ed Imperadore; ma creduto inabile per una infermità, che gli levò il cervello, fu da' Romani spogliato del nome Regio, e dato in tutela ad Arnolfo suo nipote, da cui gli bisognò mendicare anche il vitto. Arnolfo nacque da Carlomano figliuolo di Lodovico Re di Germania, e' da Carentina sua amica, e giunto in Roma, dopo aver punito coloro, che Sergio Papa favorivano, restituì nel Trono Ponesicio Formoso, da cui si fe con violenza creare Imperadore, come scrisse il Sigonio. Tre Imperadori si videro in quei tempi, Arnolfo Tedesco, Berengario, e Guido Italiani, de' quali contrastano gli Scrittori, chi sia stato il vero Imperadore, e chi il Tiranno . Scrille il Platina, che Berengario Duca dei Friuli, il quale discendea da' Re Longobardi, mentre il Regno del padre, e dell'avolo suo ricuperare cercava, ruppe e vinse Lodovico, ed a questo modo presso a cento anni l'Imperio di Occidente in mano de' Re di Francia, in potere de' Longobardi ne venne. Da Artmanno Schedelio è appellato Berengario Forojulianorum Dux, Roma oriundus, & ex Longobardorum firpe primogenitus; e lo stesso confermano il Bergomense, Cuspiniano, Giacomo Bergomens. Strada, e Cristiano Mattia riferiti dall'Autor delle Annotazioni al Regno in Chron. lib. d'Italia del Tesauro. Per la dapocaggine de'Carolingi fu a Guido Duca di Spoleti destinato il Regno di Francia, ed a Berengario il Regno d'Italia, e l'Imperio; onde narra il Sigonio: Beregarius Papia agmine pacato ingressius, coronam ab Anselmo novo Mediolanensi Antistite sumpsit; atque ibi vetere instituto Sedem Regia locavit, correndovi il consenso libero degl'Italiani, e di Stefano VI. Pontefice, che volle effeguir la Bolla di Adriano III. in cui avea dichiarato, ut moriente Rege Crasso sine filiis, Regnu Italicis Principibus una cum Imperio traderetur. Affai travagliato fa però Berengario dall'incostanza degl'Italiani, che sdegnati per la sua iracondia, chiamarono al Regno, ed all'Imperio lo stesso Guido Duca di Spoleti. Non avea egli ottenuto il Regno di Francia per la sordidezza del suo Maggiordomo; il quale andato a Metz a far le provigioni, ed avendogli il Vescovo fatto portare avanti grande abbondanza di vettovaglie, nel ricevimento del loro Re, che nella Borgogna e nella Lorena era stato ricevuto, offerì egli di far contentare il padrone del terzo di quella roba, se gli era dato un Cavallo; e'l Vescovo per tanta sordidezza sdegnato, e per lo scarso vivere del Duca, non lo se ricevere nel Regno; onde su subito eletto Eudene, o Odone. Chiamato però Guido all'Imperio col favore di Stefano

Putean. lib.5. Luitprand. 1.1. c.10.

VI. Pontefice suo Zio, fu incoronato Imperadore; ma non potendo resistere alle forze di Arnolfo, che ritornava verso le Alpi, con tanto surore gli corse dietro, tentando di debellarlo, che se gli ruppe nel petto una vena, e vomitò l'anima; perlocchè disse Puteano: Parum est fugere; repentino sanguinis vomitu extinguitur; & hosti victoriam concedit: e lo conferma Luitprando. Fu tosto creato Lamberto figliuolo di Guido, che favoriva Sergio contro il Papa Formolo; ma dormendo, quando si divertiva colla caccia, fu uccifo; ed Arno! fo; mentre che in Fermo assedia la madre di Lamberto, abbeverato dal suo Cameriere, diventa stupido, e ritornando coll'effercito in Germania, vi muore mangiato da' pidocchi, e piagato dalle sue indisposizioni. Seguì la sua morte nel 901. che su il principio del Secolo X.e Lodovico IV. suo figliuolo succede all'Imperio; ma certamente assai confusa è l'Istoria di quei tempi; imperocchè a voglia loro facevansi dagl'Italiani gl'Imperadori, e faceano lo stesso i Germani; onde più Imperadori in un tempo stesso vedeansi, e durò la discordia da cinquanta e più anni. Berengario vinto da Lodovico, fe Lodovico stesso prigioniero in Verona, a cui fece ancora cavar gli occhi, e questo fu l'ultimo della famiglia di Carlo Magno; e ricevuto l'Imperio nell'899 regnò dodici anni. Non fu dissimile la fortuna di Berengario; poicchè più volte scacciato dal Trono, e rimesso, su alla fine dal Suocero Adalberto appellato Lunga Spada, e corta fede vilmente tradito, ed uccilo in Verona in un Tempio di Flamberto suo favorito dopo trentasei anni del travagliato suo Regno, come scrissero il Sigonio, e Luitprando.

24. I Pontefici del Secolo IX. furon dopo Leone III. Stefano IV. Pasquale I.ed Eugenio II. Romani, e contro Eugenio si sollevò lo Scisma XI.da Zizinno, che non fu poi sostenuto. Seguirono altri Romani Pontefici, Valentino, Gregorio IV. Sergio II. Leone IV. ed alcuni, come Mariano Scoto, Sigeberto, ed altri, han posto Papa Giovanni VIII. che appellano Giovanna Papessa, dicendo, che sia stata una donna addottrinata in Atene, che in abito di llomo ricevè il Papato. Ma tra' Calvinisti, David' Blondello con una lunghissima Dissertazione ha mostrato, che mai non vi è stata questa Papessa: e che sia stata una favola inventata da Martino Polono, che fu il primo a scriverla, con sodi fondamenti l'ha mostrato il Cardinal Bellarmino. Così favola pur la dimostra il Panvinio (oltre un gran numero di Autori) stimando, che sia nata dalla sporca vita di Giovanni XII. fatto ancor garzonetto Pontefice dalla potenza di Alberico suo padre, e dal governo di Giovanna sua Panvin. Andonna; poicche dal volere della stessa si reggeva il Papato, come pur notaze al Planarra Luitprando di Pavia. Succedè Pontefice Benedetto III. Romano, e tina nella Via seguì uno Scisma di quattro giorni, che è numerato per XII. tentando ta di Giovan-Anastalio Prete scomunicato usurparsi la dignità. Fu poi Papa S. Nicolò ni Femmina. I. il Grande, Romano: Adriano II.e Giovanni VIII. che nello spazio di quattro anni coronò tre Imperadori, cioè Carlo Calvo, Lodovico Balbo, e Carlo Grasso; e questo Giovanni alcuni vogliono che sia la Papessa, stimata semmina per la sua instabiltà; onde sia nata la favola accresciuta poi dagli Eretici. Furono suoi Successori Marino di Toscana, Adria-

Bellarmin. De Rom. Pontif.lib.3. c. 24.

Luisprand.

lib.6. cap.6. C

## 152 Idea dell'Istor.d'Ital. Letter.di Giacinto Gimma Tom.1:

Panvin. Cronolog. Ecclefiajt.ann.897. Adriano III. Stefano VI. Formolo, contro cui fu lo Scisma XIII. di Sergio Cardinale, che durò pochi giorni: Bonifacio VI. e Stefano VII. benchè alcuni vi aggiungano Romano I. e Teodoro II. descritti dal Panvinio, che da altri sono tralasciati.

25. De' Concilj d'Italia uno fu in Roma nell'861. sotto S. Nicolò Papa contro il Vescovo di Ravenna: l'altro anche Romano in tempo dello stesso Pontesice nell'862. il terzo ancora in Laterano nell'863. e l'altro pure Romano nell'865. e nell'869. si congregò l'ottavo Concilio Generale, che su il IV. Generale di Costantinopoli di 300. Vescovi sotto Adriano II. contro Fozio Patriarca. Nell'879. su l'altro Concilio in Roma sotto Giovanni VIII. e l'altro ancora di Roma sotto Papa Formoso nell'893.

26. Si udirono in questo Secolo le varie Eresie di Claudio di Torino, di Teoda donna Svezzese, di Gotescalco, e di Fozio Patriarca di Co-

stantinopoli.

Putean. Præfat.ad Histor. Infubr.

27. Barbarico dagli Autori fu chiamato questo secolo, perchè regnarono Italiani, e Stranieri; onde disse Puteano: Italia Orbis gloria, virtutis, or fortunæ palestra describitur sapius oppugnata, lasa, vasta ab iis, qui cum passim Barbari dicantur, Galli pracipue, imò Germani sunt. Benchè valorofi fossero Carlo, e i suoi Successori (come afferma l'Autore del Reono d'Italia del Tesauro) e le virtù più tosto, che la barbarie coltivassero, Barbari nondimeno eran detti a guifa de' crudeli, degl'incivili, e di coloro, che hanno aspri e rozzi costumi, o perchè erano di linguaggio diverso, e privi di quelle virtù e dottrine, di cui i Romani abbondavano; ed anche Jus Barbaricum appellavano le leggi straniere a differenza delle Romane e Italiane. I più antichi Romani davan titolo di Barbari anche a' Greci, che il linguaggio di Roma non usavano; e i Greci altresì Barbari appellavan coloro, che la lingua Greca aspramente pronunciavano, come disse Strabone. Il parlar barbaro nella Italia introdotto dalle Nazioni diverse, che vennero, non solo furon cagione, che la lingua latina, con cui si parlava, fosse corrotta; ma fosse anche alterata la Poesia, e l'Istoria; e però nacquero l'Italiana lingua, e la Poelia, ed anche i Romanzi; e perchè queste all'Italiana letteratura anche appartengono, non sarà disconvenevole ricercarne l'origine ne' seguenti Discorsi.

28. Non si videro in quel tempo Istorie di gran lode, o perchè gli Scrittori eran rozzi, e rari creduti, e qualche Annale scritto per uso de' Religiosi era colla stessa lingua corrotta, con cui si parlava, cioè con voci latine dissormate, e con altre straniere. Incominciò Paolo Diacono a formare un più regolato Annale; ma rozzo; ed Eginardo gli Annali de' suoi tempi, e la Vita di Carlo Magno scrivendo, usò stile più culto; e così continuarono Almoino, ed altri, che formavan Croniche, Istorie, ed Annali; ma alcuni colla verità molte savole accoppiando, scrissero più tosto Romanzi, che Istorie, come avverte lo stesso Autor del Regno

d'Italia.

29. Non su priva però de' suoi studi ordinari, e delle sue Scuole l'Italia; benchè gli Autori affermino essere stata la rozzezza comune per l'Europa tutta; e siorivano ancora nelle dottrine i Religiosi di S.Be-

nedetto. Tra gli Ulomini dotti Italiani di quel tempo, che ebber fama. è celebrato Paolino Patriarca d'Aquileja: Giovanni Diacono della Chiesa Romana; e dice Pietro Messia essere stati notabili nelle lettere in quel tempo alcuni Pontefici; e benchè furon pochi gli Uomini dotti, vi fu pure uno, che avvanzò tutti in quella età, e questo fu Anastasio dotto nelle sagre e nelle umane lettere, e nella latina e greca lingua, il quale scriffe le vite degli antichi Pontefici sino al suo tempo : ed è anche lodato affai dal Platina . Paolo Diacono della Chiesa di Napoli traslatò dal Greco in latino la Vita di S.Maria Egizziaca. Fiorì ancora Erchemperto Longobardo Cittadino Salernitano, Cronologista e Monaco Cassinese, che fu figliuolo di Radelgario de' Duchi Beneventani Longobardi, e si crede morto nell'anno 889. come dice il Mari . Scrisse l'Istoria de' Longobardi, e'l suo Compendio, o sia la Giunta alla Storia di Paolo Diacono De Gestis Longobardorum: e fu stampata dal P. Caracciolo Cherico Regolare colle sue note in Napoli nel 1626. colla Cronica di Lupo Protospata creduto Gentiluomo Barese, di Falcone Beneventano, e di altri, e ne fa menzione il Toppio nella Biblioteca di Napoli. Furono anche Scrittori in questo Secolo Andrea Agnello di Ravenna, di cui si hanno le Vite de' Pontefici di quella Città, illustrate dal dottissimo P. D.Benedetto Bacchini della Congregazione Cassinese: e Guido Prete di Ravenna altresì, che scrisse della Guerra de' Goti, e dell'Origine di varie Città dell'Italia; e ne scrive D. Serafino Pasolino nel lib. degli Uomini illustri di R avenna. Altri Scrittori Italiani legger si possono nelle Biblioteche. de' quali non possiamo qui fare accurata raccolta.

Pietr. Messia? Vite degl' Imper.nella Vita Lodovico

Platina in Vita Joann. VIII.

Sigebert. de Illustr. Eccles. Scriptor. c.69. fol. 244.

Toppi Bibliot. Nap.

Mari, annotat. ad Pet. Diacon. De Vir. illustr. Caffin.

### Delle antiche Scuole delle Scienze nella Italia.

## C A P. XX.

Ol nome di Scuola qui vogliamo intendere le Università, le Accademie, i Collegi, e gli Studi pubblici, dove s'insegna, e si studia, e di quelli della Italia molti ne hanno scritto, come il P.Giacomo Middendorpio, il P. Tobia Lohner, Aronne Burkardio, M. Cratepoleo, Materno Polono, P.Andrea Mendo, Michele-Antonio Baudrand, ed altri, che delle Accademie del Mondo han formato il Catalogo. Si legge nell'Atlante di Gerardo Mercatore: Literarum Cultores Itali, quantum in ipsis est, tuentur, fovent, alunt, ornant, iisque omnia bonorum Macenatum exhibentur officia . Hinc tot per Italiam Academia, Romana, in Addit. ad Mediolanensis, Bononiensis, Patavina, Papiensis, Neapolitana, Perusina, Salernitana, Pisana, Ferrariensis, Senensis, Florentina, Veneta, Bergomen- graph. Forrasis, Mutinensis, Taurinensis; nam Parmensis, Placentina, Anconitana, & Maceraten's magna ex parte interierunt. Inde item tanta Doctorum, summaque eruditione variis artibus, & disciplinis prastantium Virorum copia, stupendum fuit ab iis omne ævum. Eos uno ductu enumerare si conarer, maximum mihi quidem conciliare laborem, Lecturis verà tadium.

P. Middendorpius Academ. totius Orbis.

P. Andreas Mendo lure Academ.

Baudrand Lexic.

## 154 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

Vallemont Element. dell'Istor.Tom.2. part.6.cap.3.e Tom.3. lib. 8.

2. Non pensiamo però scrivere, che qualche notizia di quei soli antichi Studi, che molto celebri sono stati prima dell'Accademia di Parigi; tutte le altre Italiane Accademie tralasciando, che surono dopo la medesima instituite; e ce ne dà l'occasione l'Eruditiss. Vallemont; che con pregiudizio della Nazione Italiana, per non dire di qualche altra, ha voluto scrivere ne' suoi Elementi della Istoria, narrando la varietà delle cose avvenute nelle Monarchie Novelle; nell'anno 790. Cominciamento della famosa Università di Parigi, madre di tutte quelle, che son nell'Europa, secondo la traduzione Italiana del suo libro; ripetendo lo stesso nell'altro Tomo; come se dalla Parigina sian nate tutte le altre, anche dell'Italia; e pur confessa negli stessi luoghi, che Carlo Magno dopo l'anno 786. da Roma portò nella Francia il Canto Gregoriano, e la Messa all'uso di Roma: e tralascia, che portò pure i Maestri delle arti, come abbiam detto nel Cap. 18. Madre si dice non solo la Femmina, che ha i figliuoli; ma per metafora, di tutte quelle cose, dalle quali per qualunquesivoglia modo si tragga origine, come offervano gli Accademici della Crusca. Mostraremo dunque, che la celebre Accademia di Parigi non è stata la Madre delle Italiane; ma più tosto coll'esempio di quelle dell'Italia, e coll'opera degl'Italiani ha riconosciuto i suoi principi : ed a ciò siamo certamente mossi, non da qualche vana ambizione d'ingran. dir le cose della nostra Nazione, come su già uso de' Greci; nè di contradire ad un Letterato, il cui valore e dottrina ci è ben noto; ma perchè non ci conviene violar le due leggi principali, che lo Storico dee sempre tenere avanti gli occhi; cioè di non dir mai una menzogna, e di mai non tacere una verità, come insegna Polibio. Siamo anche in obbligo di difendere la nostra Nazione da quelche le viene ingiustamente opposto, senza punto sprezzare le altre; ed a ciò la Natura stessa ci sprona, oltra che di giovamento alla Repubblica letteraria è sempremai stata l'emulazione.

Cap. 13. num.

L'Accademia PARIGINA non è stata certamente la madre delle Italiane Accademie, e di ciò ne siamo ben certi, perchè su desiderio di quel virtuoso Imperadore, e Protettore delle Lettere Carlo Magno di trasportare ne' suoi Regni tutto quel, che di lodevole avea più volte nell'Italia veduto. Gli Annali Engolismensi, le cui parole abbiamo riferite nel Cap. 18. del Secolo ottavo, non dicono solamente, che portò Carlo da Roma nella Francia il Canto, che appellano Gregoriano; ma riferiscono, che portò i Maestri altresì degli Organi, di Gramatica, di Aritmetica, ed altri, & ubique studium literarum expandere jusfit; ante ipsum enim Dominum Regem Carolum in Gallia nullum studium fuerat liberalium artium. Così portò nella Germania la risoluzione di pulir quella lingua, che dagl'Italiani, e da' Greci era detta barbara, e formò la Gramatica; siccome narra Tritemio, e ne abbiamo riserito le parole nel Cap. 19. sotto il Secolo IX. Colla notizia delle diverse Accademie dell'Italia non solo fondar volle ne' suoi Regni altre simili, per erudire i suoi popoli; ma ristorare quelle Italiane, che del soccorso avean bisogno. Non mandò a fondar la Parigina; se non dopo che su nell'Italia, e ne su persuaso ancora dal Pontefice Adriano, e da Alcuino, il qua-

le conducea seco; onde di lui scrisse il P. Galtruchio Giesuita Francese nell'Istoria Santa alla nostra lingua tradotta: Fondo molte Chiese, e molte Università, quella di Parigi fra l'altre, seguendo non solamente il consiglio di Alcuino suo precettore, uno de più grandi Uomini del suo secolo; ma quello ancora in particolare di questo buon Papa, ch'egh onorava, ed amava teneramente; cioè Adriano. Scrisse altresi il Cassaneo della Borgogna, Presidente del Senato di Aix, coll'autorità del Cardinal Zabarella, e di altri: Cum Franci regnarent, & studia literarum non baberent, & essent in oblivione, & cultus Dei periret, contigit duos Scotos Monacos de Hibernia cum Mercatoribus Britannicis venire ad littus Gallicum, in sacris, & secularibus literis eruditos, qui cum nihil venale oftenderent, ad turbas venientes causa cantandi clamabant: siquis esset avidus sapientia, veniret ad nos, & accipiet eam, e ne continua il racconto; benchè altri affermano, che Alcuino andò Ambasciadore al Re Carlo, come altrove abbiam detto; e lo stesso affermò Giovanni Baleo Eretico di prima Classe, dicendo, che fu mandato dal Re Offa per la pace, e per altri negozi. Andrea Duchesnio nell'Epistola posta avanti all'opera di Alcuino, e così ancora il P. Labbè lo dicono da Carlo Magno chiamato circa l'anno 790. Dopo aver riferito lo stesso Cassaneo la fondazione della Scuola Parigina così soggiugne: Et sic Franci aquati sunt Romanis, & Atheniensibus quoad gloriam Studiorum in liberalibus artibus; anzi afferma con S. Antonino, che quell'Alcuino origine Anglus in Philosophia excellentissimus, Studium ab Urbe Romana transtulit Parisias, e che apud nos (scrivendo del Parigino) tenetur pro prima, & principaliori totius Gallie Universitate quoad Philosophiam, Theologiam, Artes, Medicinam, & cateras artes; sed non quoad Leges, quoniam in ea non leguntur Leges, nec Jura Civilia, assegnandone le cagioni. Alcuino, o Flacco Albino ancor detto. fu Inglese della Città Eboracense, come alcuni stimano, e Diacono della stessa, o pur di un luogo non lontano da Londra, secondo altri, e Scolaro di Beda, e dell'Arcivescovo Egberto, e su riputato il più dotto tra gl'Inglesi dopo il medesimo Beda, e Adelmo. Fu Limosiniere, Consigliere, e familiare di Carlo Magno, e mosì poi di paralisia in Tours alli 19.di Maggio nell'anno 735. e dice il Duchesnio, che gli ha obbligo la Francia, nam boc potissimum suasore R ex ille gloriosissimus, qui quotidie eum de scientiis variis disserentem libentissime audiebat, literas pene jacentes erexit, Scholas distructas reparavit; & si nonnullis veterum babenda fides, Parisiensem banc Academiam primus instituit. Narra altresi l'erudito Dottore Antonio Gatti, che Pietro Pisano Diacono, e nostro Italiano con Clemente Monaco di Scozia furono i direttori della stessa Parigina Accademia, e Pietro era il Maestro in gramatica dello stesso Carlo in Parigi, chiamatovi prima di passare nell'Italia contro il Re Desiderio, ed essendo vecchio, come si legge in Eginardo; anzi versato nelle sublimi Scienze; il che si cava dalla contesa, che ebbe con Giulio Giudeo riferita da Alcuino.

4. Tutto ciò abbiam detto secondo l'opinione di coloro, che la fondazione dell'Università di Parigi assegnano da Carlo Magno; la quale però non solo è dubbia, ma è da alcuni anche Francesi con sondamenP.Fietr.Galtruch. Istor. Sant.Part. 30 Vit. di 4drian.

Bartholoma Chaffaneus in Catal. glora mundi, parta 10. Confid. 32. Zabarell.in Clem. de Magifir.in 5. 9.

Jo: Baleus apud Popeblunt in Cessfur.celeb. Anta Philipp. Labbe De Script. Eccl.

Antonio Gat. ti in Histor. Gymnas Ticinensis cap 4.

# 156 Idea dell'Iftor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

Ifor. Profan. to rigettata . L'Autor , che ha scritto la Storia Profana in sei Tomi nel-Tom. 4. part. la sua lingua Francese (ed è lo stesso Scrittor della Storia della Chiesa, tradotte ambidue dal finto Selvaggio Canturani) e stampata in Padova nel 1719. descrivendo le Scuole nella Francia stabilite, riferisce, che vedendosi Carlo Magno pacifico padrone dell'Imperio di Occidente, per ristabilire gli Studj delle Scienze più necessarie, chiamò da Roma de' Maestri per insegnare le arti nella Francia; cioè il Canto, la Gramatica, le umane lettere, e l'Aritmetica, ed ordinò a' Vescovi stabilire le Scuole nelle loro Diocesi, ed a' Monaci ne' loro Monasterj. Afferma esser savoloso quanto ha scritto un Monaco di S. Gallo, dell'in-Aituzione dell'Università di Parigi in quel tempo; mentre tutte le Scuole riferite dagli Autori contemporanei altre non sono, che quelle stabilite nelle Case de' Vescovi, o ne' Monasterj, e ne riferisce alcune, dicendo, che avea Carlo nel suo Palagio la Scuola per gli Studi più avanzati, cioè di Belle lettere, di Filosofia, e di Teologia, e quella continuò sotto i Regni de' suoi Successori; benchè dopo la sua morte gli studi cominciarono a rallentarsi, e le Scuole ad essere trascurate. Trattando poi lo stesso Autore della fondazione della stessa Università, narra, che nel Secolo XII. Guglielmo de Champeaux, Pietro Abaelardo, ed alcuni altri, quelle Scuole de' Vescovi, e de' Monasterj innalzarono, la Filosofia, la Teologia, e la Sagra Scrittura insegnandovi; e nel fine di quel secolo le Accademie per la Legge Civile, e poi per la Canonica cominciarono. Si uniron poi tutte quelle Scienze, e vi su aggiunta la Medicina, e le Acca-

demie presero il nome di Università degli Studi composte di quattro Facultà. Quella di Parigi cominciata nel Secolo XII. non comprendeva prima, che gli Artisti, e i Teologi, ed aggiuntevi poi le altre, furono denominate quattro Facultà, la Teologia, la Legge, la Medicina, e le Arti . Aggiugne, che ad imitazione della Università di Parigi suron sor-

Mor. Profan. Tom. S. part. Q.B.19. §.7.

mate molte altre in Francia, e nell'Europa. Prima della Parigina eran già nell'Italia molte celebri Accademie, cioè quelle di Roma, di Milano, di Bologna, di Pavia, di Salerno, di Napoli, di Venezia, di Padova, di Siracusa, e di altre nella Sicilia; oltra le Greche Pitagoriche nella Calabria. Furon queste tutte antichitsime, come dimostraremo, e più antiche della Parigina, della quale non poteano esser figliuole; ma quì intendiamo dell'antica Parigina, non di quella della Sorbona più moderna, che fu eretta da Roberto di Sorbona, da cui prese il nome di Collegio della Teologia de' Poveri maestri della Vallemont, Sorbona nel 1242.secondo il Vallemont: o del 1253.secondo il Riccioli. Elem. Crono- Il P.Filippo Briezio la descrive fondata nell'anno 1253 da Roberto Sorbona in umile luogo nato; ma ricco, e molto caro a S. Lodovico. Dice, che il Collegio riusci di gran nome, e che il Cardinal Richelieù da povero, qual'era, lo fece illustre. Soggiugne poi: Robertus ille scripsit aliqua, etiam in Patrum Bibliothecam intrusa; sed stylo tam abjecto, atque rudi, ut plus in eo pietatis, & nummorum, quam ingenii, & doctrina, liceat suspicari.

cap. S. & Tem. 3. lib. 6.cap. Brietius S. T.

Annal. Mud. ad ann. 1253.

Baudrand in Wic.P. Ferrar.

6. L'Accademia ROMANA è detta antichissima dal Baudrand, e'l Addit.ad Le- Cassaneo Autor Francese afferma con S. Antonino, che questo Studio

venit

venit à Gracis, e che Studium è Gracia ad Urbem Romam translature

fuerit à Romanis, i quali da' Greci hanno ricevute le leggi, cioè quelle delle dodici Tavole, dopo il governo de' primi Re di Roma, come dire- Mund. part. mo nel Discorso della Giurisprudenza. Dice altresì, che Roberto Gonle, to della Università di Parigi trattando, scrisse, che nello stesso Studio Romano studio Giulio Cesare, come dalla di lui vita si cava, Catone, Virgilio, Tullio, ed altri. Vi erano anche in Roma le Scuole particolari stor. part. tit. in quei tempi, e Cicerone racconta, che essendo Filone il Principe dell'Accademia venuto co' i principali Ateniesi, fuggito dalla sua casa per la guerra di Mitridate, egli tutto si applicò per apparare la Filosofia, e collo Stoico Diodoto, che presso la sua Casa abitava, e seco vivea, si essercitò nella Dialettica, e in diverse altre arti in maniera però, che non vi era giorno, in cui agli effercizi Oratori non si applicatie con Marco Pisone, con Quinto Pompeo, o con alcro, il che facea in latino; ma più spesso nel Greco, vel quod Graca oratio plura ornamenta suppeditans, consuetudinem similiter latine dicendi afferebat: vel quod à Gracis summis Doctoribus, nisi Grace dicerem, neque corrigi possem, neque doceri; come egli disse; ed avendo due anni camminato per l'Asia, da molti imparando, ritornò poi non modò exercitatior; sed propè mutatus. Scrivono il P.Middendorpio, e'l P.Lohner, che fu celebre l'Università Romana settecento anni prima della venuta di Cristo; e vi andavano gli steffi Imperadori, de' quali Claudio diede il nome di Sapienza alla medesima; ed ogni anno vi si leggevano i libri del Volaterrano, come attesta egli stesso. Nel Secolo IV. abbiam fatto menzione di S. Girolamo, che traeva la sua nascita dalla Città di Strigna o Stridone situata ne' confini dell'Ungaria, e della Dalmazia, e nato nel 345.fu mandato da Eusebio suo padre a gli Studj di Roma, che allora fiorivano, come attesta il Vallemont, il Ribadeneira, il Vigliegas, ed altri Scrittori della fua Vita: e v'imparò le lettere Greche, e latine, la Gramatica, la Filosofia, e tutte le altre Scienze liberali, ed afferma lo stesso S. Girolamo, che prima di lui vi erano in Roma Scuole illustri. Abbiamo nello stesso luogo dimostrato coll'autorità di Pubblio Vittore, e di altri, che era in Roma l'Università delle Arti liberali, ove insegnò Rettorica S. Agostino, prima di andare ad insegnarla in Milano. Fu poi l'Università Romana appellata il Collegio della Sapienza, e ristorata da molti Pontefici, ed Urbano IV.che fu Papa nel 1262.vi chiamò S. Tommaso di Aquino, il quale molto la ristorò, lasciandovi anche molti Commentari della Filosofia umana e divina, come dice il P.Lohner; ed anche la ristorarono, e l'accrebbero di privilegi Eugenio IV. Nicolò V. Leone X.ed altri Pontefici Successori ; dal che ben si conosce quanti Secoli prima della Parigina sia stata l'Università Romana.

L'Accademia di MILANO detta antica dal Baudrand, ma antichitfima dal Middendorpio, e dal Lohner è attestata, e di tanta antichità, che Alessandro V. Pontefice dicea esservi stato primo professore di Teologia S. Barnaba; e nella medesima v'imparò le lettere Virgilio. Fu assai promossa da S. Ambrogio, e da S. Agostino, il quale vi su maestro di Rettorica; e se vorremo considerare il tempo; lo stesso S. Agostino prima

Chaffaneus in Catal. glor. 10.con sid. 32,

S. Antonin. Florent. 2.bi-14. cap. 4. S. 12. & cap. 5. Robert. Gon. letus in tract. Magnif. dignit. & excellentia Universit. Pari= Siens. Cic. De Claris Orator.

P. Middendorp. De Acad. totius Orbis. P. Lohner de Volaterr. lib. 12. Geograph.

Vallemont

Elem. Tom. 2.

part. 4. cap.5. Ribadinier. Flos Sanctor. Vigliegas Flos Sanct. S. Hieronym. Regul. Monach.cap.11.

## 1;8 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

Vigliegas Flos Sanctor.

dell'anno 388.in cui fu battezzato, secondo il Ricciolo, era stato un'anno Maestro d'Eloquenza in Roma nella pubblica Università delle Arti liberali, e poi da Simmaco Presidente dell'amministrazione d'Italia fu mandato in Milano a leggere anche Rettorica, e fu molto caro all'Imperador Valentiniano, come afferma il Vigliegas nella sua Vita. Quattro secoli prima, che l'Accademia Parigina si fondasse, vi era dunque la Milanese, in cui insegnò S. Agostino, senza numerare i secoli precedenti.

Leandr. Alberti Descriz. d'Italia. Bergomenf. Chronic. lib. 6.

Chassaneus In Catal. glor. Mund. part. 10. Confid. 32. Accurfius in Rubric. Studiis liberal. Urb. Rom. lib. 11. Cod.

Odofred in Auth. babita, Cod. ne filius propatre.

Lohner de Rep.

Bartholin. Centur. 4. Ep.

Franc. Scoto Itinerar. d'Ital.

Faleoni Me. della Chiesa Bologn. lib. I.

8. L'Accademia di BOLOGNA detta antica dal Baudrand, fu pure antichissima, non meno, che la Città fabbricata dagli antichi Etrusci, e capo delle dodici Città dell'Etruria, come dice Leandro Albertise benchè dica il Bergomense, che non si trovi in che tempo sia stata edificata; Plinio afferma nondimeno, essere stata la prima e più antica Città di Toscana appresso al Monte Appennino. Scrisse lo stesso Alberti, che degnamente Bologna si chiama la Madre degli Stud; poicche sin dalla sua fondazione insegnò a tutto il Mondo i migliori costumi, e le sagre cerimonie, ed ammaestro prima nella Filosofia, poi nella Medicina, avanti che fiorisse Esculapio; e però Celestino Pontesice, e Teodosio Imperadore nel 423. la dotarono di privilegi, ed altri loro successori l'hanno dichiarato il primo Studio delle dottrine, e varj Principi altresì con varj onori l'hanno illustrata; il che non è qui luogo di riferire. Scrisse il Cassaneo, che nel tempo di Accursio Legalis Studii obtinebat Monarchiam, come afterma egli itesso, e che in tempo di Azone vi erano diecemila Scolari al dir di Otofredo; e che non cedeva alle Scuole più antiche. Narra il P. Lohner, che sia chiamata Bonorum Studiorum mater; e porta la Glossa nella Clementina De Magistris, ove si legge: Bononia quasi super omnia bona, vel bonorum notitianimis amabilis: ed ha molto fiorita nella Giurisprudenza ; e dallo stessio Studio i primi Giurisconsulti uscirono. Tommaso Bartolino celebre Medico di Danimarca nella lettera al Pistorini scrisse: Inter Urbes Italia Musis dedita, mater Studiorum Bononia, semper & Patrum, & nostra memoria caput extulit. Alla stessa Accademia furono dedicati e indirizzati i libri delle Leggi Canoniche da vari Pontefici, da Gregorio IX. i Decretali, da Bonifacio VIII. il Sesto: da Clemente V. le Clementine, da Giovanni XXII. le Stravaganti colle loro Glosse, perchè teneano i primi luoghi della gloria gli Studj di Bologna . Prova il P. Mendo , che fu eretta dall'Imperador Teodosio il maggiore, e ciò pure stabilisce Middendorpio; e'l Cassaneo Francese di ciò porta la Glossa in verb. Regiis urbibus, e con più chiarezza in verb. Bononienfis, Clem. 1. Francesco Scoto lo stesso conferma, e che l'abbia Teodosio fondata nell'anno 425. e che dopo su molto ampliata da Carlo Magno, e da Lotario; anzi Francesco Sansovino l'afferma fondata dopo il 410 in tempo di Bonifacio Papa. Celso Faleoni dice, che S. Petronio mandato dallo stesso Teodosio per ambasciadore al Pontefice Celestino, da cui fu eletto Vescovo Bolognele, per una visione che il Papa ebbe con ordine di S. Pietro di eleggerlo, quando andò a riverire in Costantinopoli sua patria l'Imperadore, ne ottenne il privilegio, nel quale Teodosio stesso onorò la Città di Bologna col nome di MaMadre degli Studi, e concedè la facultà di fondare l'Accademia Universale, dove da' Maestri eccellenti ogni scienza s'inlegnasse; scrive poi dopo l'anno 770.che Carlo Magno ritornò lo Studio ne'suoi primi onori, e richiamò le scienze già sbandite dalla tirannia de' Barbari. Sicchè a questa sola sondazione se attenderemo, senza ricercare altra antichità, è ben chiaro, che la Bolognese era più di tre secoli e mezo fondata prima

della Parigina L'Accademia di PADOVA è pure antichissima, tutto che il Baudrand l'affermi fondata da Federigo II. Imperadore nel 1222.ma i Padri Middendorpio, e Lohner l'attestano più antica assegnando la fondazione da Carlo Magno; anzi dice lo stesso Lohner: Patavinam à Carolo Magno anno 791. erectam esfe . Vocatur bac Academia à nonnullis Italis celeberrima, & quasi Atheniensis Areopagus; item Jurisperitorum Corona, omnium literarum Emporium. Altri però così antica la dimostrano, che non se ne sappia il tempo della sua fondazione. Scrisse Antonio Riccobono della stessa Accademia trattando: Illud in ipso propè vestigio ignorandum non est, mea quidem sententia, boc Gymnasium ita antiquum esse, ut ejus origo vetustatis tenebris fuisse obliterata censeaiur; quod in flatutis legitur Juristudiosorum: solaque consuetudine ortum videri: iccircò] acobum ab Arena Clariff. Jurisconsultum eam quastionem disputasse, utrum tale Gymnasium legitimum esset, cum Privilegio careret, sensisseque, quoniam consuetudine longissima niteretur, doctrinas in eo tradi legitime potuisse; cum ejusmodi consuetudo sit similis privilegio, &c: e la stessa questione trattò Mons. Giacomo Tomasino, conchiudendo colle stesse cagioni della Consuetudine, che sia legitimo, e dice altresì: Cer- Thomasin. tum est T. Livium ultimam senectutem in patria traxisse defuncto Augu- de Gymnas. sto, seu amore suorum larium, seu gratia citerioris otii, seu quod Tiberius Patav. Comnon tanti fecerit magnos homines, prius Octaviani humanitate convocatos, &c: Floruit hic tempore Augusti, quo latina eloquentia cum bonis artibus aureum seculum vigebat; & Romano Calo etiam in patriam tantus vir scholas literarum, ac disciplinarum pro erudienda juventute intulisse credimus. Della stessa antichità, ed ignota fondazione scrisse il Cal-Saneo, e che habuit posteà privilegia & Apostolica, & Imperialia; ed afferma altresì Francesco Boselli: Si tanti, nec ulli ignoti Gymnasii spectetur initium, id vetustate obliteratum ignoratur, teste Zabarella in Clem. I. De Magistr.in 5.qu. & Jac.de Aret. de quo elegans habetur descriptio à præclariss. Jac. Phil. Thomasino Ep. Æmoniensi, & unteà à Riccobono. Narra ancora, che Federigo II. Imperadore tolti tutti i Privilegi dell'Accademia di Bologna, gli trasferì alla Padovana nell'anno 1226. altri ancora aggiugnendone, e comandando agli Scolari, che tutti a Padova si portassero. Gli Autori sono in gran numero, i quali di questo celebre Studio hanno scritto, e non è qui luogo di raccoglierne le lodi per la sua gran fama, e per lo concorso delle Nazioni straniere, e per la scelta grande de' Professori, e Maestri chiarissimi, che danno alla Università, ed anche alla Repubblica letteraria colle loro opere, e colle nuove invenzioni e pregio, ed accrescimento ben grande.

Riccobon. De Gymnas. Patavin. lib. 1.cap.1.

Jac. Philipp. ment. lib. I.

Bosell. in A. malth. Medic. Polit. numi

10. L'Accademia di VENEZIA è pure antichissima, ed attesta il

P.Loh.

## 160 Idea dell'Iftor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

P. Lohner: Venetam ferè cum ipsa Civitate ortam esse, in eaque prastantissimos viros floruisse, maximè humaniorum literarum, quali và descrivendo.

Bartholom.
Chassancus
in Catal. glor.
Mund. part.
10. Consid.32.

Franc. Scot. Itiner. d'Ital.

Anton. Gatti in Hist. Gymnas. Tici, nens. cap.4.

Giornal. Let. ter. d' Ital. Tom. 4. artic.

II. L'Accademia di PAVIA, chiamata antica dal Baudrand, si crede fondata da Carlo Magno, come scrisse il Middendorpio; e disse il P. Lohner, che mando Carlo uno di quei Monaci usciti dalla Scuola di Beda dell'Inghilterra per cavare guadagno coll'infegnar le Scienze, e lo stesso fu il primo Rettore di quella Scuola. Il medesimo narra il Cassaneo Autore Francese, Presidente del Senato di Aix, ed afferma, che de' due Monaci Irlandesi, mandò Carlo Magno in Parigi Clemente, raccomandandogli i fanciulli nobili; l'altro portò in Pavia, affegnandogli per luogo della Scuola il Monastero di S. Agostino. Soggiugne ancora coll'autorità di Gaguino, di S. Antonino, e del Card. Zabarella, che la stessa Scuola di Pavia ebbe il principio, ex quo contendere potest cum Universitate Parisensi de institutione eodem tempore facta, of sic de paritate temporis :: e nella stessa Università di Pavia su egli alunno e scolaro in tempo di Giasone de Maino, di Franceschino de Curte, di Filippo Decio, e di Rocco de Curte suoi maestri per lo spazio di cinque anni, e vi ricevè la Dottoral laurea, confessando essere stato nella stessa nutrito, ed educato nella Legge Civile, e Canonica, dopo averne avuto i principi nell'Università Dolana, e nell'altra di Poitiers. Dice il medesimo Lohner, che il B. Siro di Aquileja prima di fondarsi l'Accademia vi insegnò la Teologia, nello stesso tempo, che in Roma s'insegnava da S. Pietro, e ciò conferma altresì Francesco Scoto. Pavia è Città antichifsima fondata o da' Levi, e Marini popoli della Liguria, come dice Pliniojo dagl'Infubri, e Boj dopo la declinazione dell'Imperio Romano, al quale molto tempo era stata soggetta, come vogliono Eutropio, e Paolo Diacono. Fu la Reggia de' Longobardi, che vi fecero molti edifici, e Monasteri, come dimostra Paolo Diacono; anzi di tanta grandezza, che fuappellata la seconda Roma. Si può credere ancora, che prima di Carlo Magno una Città così antica, e per molti secoli principale della Provincia non sia stata priva delle sue Scuole, e che l'abbia poi Carlo rinnovata. Fu di questo parere anche l'erudito Antonio Gatti, che della instituzione delle pubbliche Scuole di Pavia qualche vestigio stimò avere trovato ne' tempi di Boezio, che ne fa qualche motto nel libro De Scholastica Disciplina, da lui scritto in Pavia, e non in Parigi, come ha supposto il Bebembergio; ed espone altresì un luogo di Ennodio Diacono del Vescovo Epifanio a favore delle Scuole Pavesi, nelle quali stima di avere infegnato lo steffo Ennodio, e non nelle Romane, come ha creduto il P. Sirmondo. Rifatta, che ebbe Pavia Epifanio, vi chiamò vari dotti Uomini per erudire i suoi Cittadini nelle divine, ed umane lettere, che nelle Scuole s'infegnavano; come furono Silvestro Arcidiacono, Bonoso Prete, ed altri di quel tempo. Dall'Accademia di Pavia mostra essere uscito Felice Gramatico in tempo del Re Cuniberto, e Pietro Pisano, che fu maestro di gramatica dello stesso Carlo Magno, di cui altrove abbiam fatto menzione. Narra, che usci ancora Maestro Lanfranco Pavele della famiglia Beccaria, che visse intorno il 1030. Filoso-

fo, e Teologo affai dotto, chiamato ancora in Parigi a ristorarvi quella Università, da un' altro Professore Pavese più di due secoli prima già ne' suoi principj illustrata. Molti altri Uomini dotti han poi dato splendore a quella Accademia, e Giasone Dottor tanto celebre vi consumo varjanni: e Baldo Capo di tutti, avendovi letto alcun tempo, finalmente vi morì. Suppone dunque anche il Gatti, che sia stata antica la Scuola di Pavia, fondata poi di nuovo da Carlo Magno, che vi mando il Monaco Inglese Giovanni di Clemente a stabilirla, come la Scuola di Parigi, non molto prima stabilita sotto la direzione dello stesso Ciemente, e di Pietro Pisano; secondo l'opinione di quelli, che l'afferma. no stabilita dallo stesso Carlo; il che altri negano, stimandola più moderna, come abbiam detto al suo luogo. Scrisse il Corio, e lo ripetè Leandro Alberti, che quelto medesimo Studio generale su posto da Carlo IV. Imperadore, pregato da Galeazzo II. e da Bernabo Visconti, Signori di Milano; ma bisogna crederlo più tosto benefattore; cioè che l'abbia ristorato, ed ampliato; poicchè tutti convengono, che sia stato da Carlo Magno fondato; e perchè questa fondazione fatta si crede in tempo di quella di Parigi, ed ambidue fatte da Carlo Magno, senza considerar le p à antiche fondazioni, ben si vede, che l'Accademia di

Parigi non ha potuto esser madre della Pavese.

L'Accademia di NAPOLI ancorchè da alcuni si dica fondata da Federigo II. Imperadore, si dee creder nondimeno antichissima; perchè Napoli è stata sempremai tenuta per la sede delle Muse, come disse il P.Lohner, e frequentata da' maggiori bell'ingegni, venendo chiamata il Giardino del Mondo, come affermano il Pighio, e'l Capugnano. Dell'antichità de' suoi Studi molte memorie si leggono; e disse Zenobio Acciajoli: Neapolis bonarum artium studiis, & nobilium virorum conventu, doctorumque hominum frequentia nunquam caruit; cujus rei vel ad usque Romani Imperii tempora, graca ipsa gymnasia, politioresque retenta disciplina cortissima sunt indicia. Così Matteo d'Afflitto porta le Croniche Napoletane, in cui si legge: Semper ante Christi adventum fuit publicum Studium in Civitate Neapoli, ut testantur nostra Regesta; e Paride de Puteo Giurisconsulto della stessa Città, molto celebre in tempo del Re Ferdinando, di cui fu maestro, ancora scrisse: Nec putet quisquam Gymnasium Neapolitanum adulterinum, quia legimus ab antiquissimis seculis Neapoli Studia, Gymnasium Neapolitanum storuisse; quod magnorum Autorum comprobatur autoritate . Francesco de Pietri, che molte memorie ha raccolto nella sua Istoria di Napoli, mostra, che sia Napoli figliuola di Atene, e fin da' suoi principi abitata dagli Ateniesi; e stabilisce, che Illisse venne in Napoli ad imparare, e che Vespasiano Imperadore ristorò le fabbriche delle antichissime Scuole; ciò cavando dal marmo Greco lungo la Chiesa dell'Annunziata con questa Inscrizione: T. Cafar Vespasianus Augustus Gymnasia collapsa restituit. Ma della venuta di Ulisse non recò altro testimonio che il principio di quella, che si legge su la Porta delle stesse pubbliche Scuole, la quale tutta intera così dice: Gymnasium cum Urbe natum, Ulysse auditore inclytum; à Tito Vespasiano restitutum, à Friderico II.legibus munitum, & honorariis auctum . A' Ca-

Fr.Girolam:
Sapugnan.
Giunte all' Itinerar. dello
Scoto part. 3.
Acciajol. in
Orat.

Matth. de Afflick. Con-flit. Regni H-tilitati, de prob. exp. me-di.n.2.
Paris de Pu-

teo de Syndi.
cat. in proam.
Francesc. de
Pietri Istor.
Naval lib. L.

Pietri Istor. Napol. lib. 10 cap. 6.

#### 162 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

Carlo Celano Notiz. di Nap.Giornat. 7.cart.14.seg.

Pietr. Lasena dell' antic. Ginnas. Nap. vart. 226. e 6art.13.

Strab. Geo.

Cic. Orat. z.

Lasena cap.z.

Strabo, lib. 3. in fin.

Senec. Epift.

A. Gellius lib.
9. Noct. Attico

rolo II. Andegavensi intra mænia positum, Ferdinandi Catholici tumultibus pene obrutum, ex bumili, angustoque loco in amplissimum, Augustissimum. que juxtà urbem veteri Sapientum instituto, Regio sumptu transtulit Anno CID. IC. CX. VI. Narra il Celano, che quetta colle altre Inscrizioni fu fatta dal P.Orso Giesuita, e che diconsi questi gli Studi nuovi ; perchè stavano prima ove è la Chiesa di S. Andrea nella regione di Nilo; poi trasportati da' Re Angioini nel Cortile di S. Domenico; donde si trasportarono ove sono. Vi erano state le stalle de' Cavalli della Regia razza, che ne furon tolte, e D. Pietro Giron Duca d'Osluna il Vecchio, essendo Vicerè vi principio l'Università nel 1581. La prosegui D. Ferdinando Ruiz de Castro Conte di Lemos nel 1599.e'l suo figliuolo D. Pietro Fernando anche Vicerè nel 1615. gli aprì a' 14. di Giugno. Pietro Lasena col suo libro Dell'autico Ginnasio Napoletano impugnò l'Inscrizione, e Francesco de Pietri se biasimando aspramente l'Autore della stessa Inscrizione Castriana, che finse effere stato Ulisse nel Ginnasio, vuole che dovea fingerlo o Palestrita, o Atleta, o Agonoteta, o Spettatore; ma non già studiante. Concede, che vi sia stato il Ginnasio all'uso de' Greci con gli effercizi Musici, e Ginnici, come ne sa menzione Strabone, e sin dalla fondazione della Città stessa : e che Napoli per la sua origine avuta da Atene emulo di quella i costumi, e gli studi. Dimostra però, che l'antico-Ginnasio Greco non su mai inventato per insegnar lettere; ma solo per gli esfercizi degli Spettacoli, ne' giuochi, quali erano il corso, la lotta, il salto, il pangrazio, e'l discoje che le conferenze de' Filosofi, e degli studiosi, sienostate introdotte ne'Ginnasj molti secoli dopo i Ginnasj stessi, come dice Cicerone; e nega affatto, che Ulisse sia in Napoli venuto, e sia stato nel Ginnasso uditore, e per imparare. Benchè però il Lasena tutto con lode ed erudizione si affaticò a mostrare l'uso dell'antico Ginnasio, senza far veruna menzione dell'antichità delle Scuole pubbliche; nulladimeno siccome egli conferma, che Napoli abbia avuto il suo principio, o l'ampliazione dagli Atenieli e che bentolto vi sieno stati trasportati e gli abitatori, e l'uso de' pubblici Ginnasi da Atene, e che l'Accademia, e'l Liceo non erano altro, che Ginnasi, oltre il Cynosarges, e'l Canopo; e che ha potuto ragionevolmente dire l'Inscrizione: Gymnasium cum Urbe natum; così può credersi, che abbia pur Napoli avuto le sue pubbliche Scuole sin dagli antichi tempi , come quelle erano in Atene; essendo da tutti celebrata, come Città, sede antica degli studi, e che in ogni tempo vi concorreano Ilomini dotti . Si ha da Strabone, che i Romani alle Scienze applicati venivano in Napoli per cagione di quiete, così dicendo: Prisci Romani Neapolim secessum faciebant, quietis, atque otiv causa; potissimum verò, qui literis, & eruditioni operam dabant . Così afferma Seneca effere uso venire in Napoli i giovani ad imparare le greche, e latine lettere, le scienze, e l'Arte Oratoria; pracipue ad Causas Roma perorandas: ed Aulo Gellio ancor venne con Antonio Giuliano ad udire un giovine Oratore in tempo delle ferie estive, per isfuggire i caldi di Roma, e così scrisse: Cum Antonio Juliano R hetore Neapolim concesseramus. Erat ibi adolescens tunc quispiam ex ditioribus cum utriusque lingua magistris meditans, & exercens ad causas Roma orandas, eloquen-

tia latina facultatem &c: e dopo averlo udito, essendo della causa dimandato Giuliano, rispose: Nolite quarere quid sentiam; Adolescens bic sine controversia disertus est. Veramente su celebre lo studio dell'Arte Oratoria in Napoli, e disse S. Agostino, che visse quattrocento anni prima di Carlo Magno: Persuadebis nimirum, tanquam in Gymnasio Neapolitano? Madre degli Studj essendo Napoli appellata, i dotti Greci, e Latini nella stessa si ricovravano; onde disse il Pontano riferito dal Falco: Graci, Latinique Augustorum temporibus Neapolim tanquam in studiorum suorum matris sinum secedebant; e però Cicerone la chiamò Madre de'Romani, scrivendo: Domitii filius currit ad matrem Neapolim. Furono di Napoli Marino Filosofo Platonico, il quale dopo Proclo suo maestro tenne la prima cattedra di Atene: Eschine uno degli otto celebri Oratori, che fiori in Napoli stessa; e Stasea Filosofi; Lico Filosofo e Medico: Frontone Gramatico, ed altri. Di Frontone fu discepolo nelle lettere Greche Marco Aurelio Imperadore il Filosofo, il quale avendo imparata in Napoli la Filosofia, su poi maestro, e lesse anche in Rodi pubblicamente, e tornato in Napoli imparò eziandio il greco. Sono certamente in gran numero gli Llomini illustri, che in Napoli o si ritirarono per attendere agli fludi, ed a scrivere le loro opere, o le scienze vi appresero, o per loro patria la riconobbero, o per ozio e quiete vi abitarono; ancorchè il P. Middendorpio pochi ne riferisca. Lucullo vi edificò superbi Palagi; però disse Cicerone: Neapolitanum Luculli: ed altrove Neapoli Castrum Lucullanum. Cicerone stesso in un luogo vicino a Napoli ebbe la sua Villa, che appellò Accademia ad esempio di quella di Atene, in cui scrisse le sue opere. Archia Poeta volle esser fatto Cittadino, come pur Papinio padre di Stazio. Galeno vi venne ad ammirare i Bagni: Palladio Filosofo, e Maestro di Agricoltura lungo tempo filosofò nella natura, e coltura de' cedri, e di altri pomi: Filostrato così disse: Eram quidem apud Neapolitanos, Civitas autem in Italia condita. Graci genere, atque urbani; undè & orationis fludio Gracanici sunt. Divertebam itaque extra mania in suburbio ad mare vergente, in quo Porticus quatuor, vel etiam quinque tectis. Fulgurabat autem & lapidibus, quoscumque delitia commendant, maxime verò picturis florebat. Erat hospiti filius admodum juvenis ad decimum jam annum, & auditionis studiosus, & disciplinarum cupidus, qui me observabat &c: Lucullo fu di Arunca vicino Benevento, e mori in Napoli. Tito Livio Padovano, Orazio Flacco, Virgilio, Stazio, Claudiano, ed altri, che si son fatti immortali con l'ingegno, e con gli scritti, si ritirarono in Napoli per attendere agli studi, come essi stessi affermano; e Virgilio, che lungamente vi visse, e morendo in Brind si, volle anco in Napoli esfer sepelito, come dicono Servio, ed altri vecchi Poeti, così cantò nel fine della Georgica

Illo Vergilium me tempore dulcis alebat Parthenope, studiis storentem ignobilis oti. Carmina qui lusi pastorum: audaxque juventa Tityre te patule cecini sub tegmine fagi.

Sono però tutte favole quelle opere magiche, le quali di Virgilio narra Giovanni Villani, come la Mosca di oro per fugar le mosche: il Gaval-

D. Augustin. lib. 1. contra Acad. tom.1.

Benedett. Falco nelle lodi di Nap. Gic. ad Attic.

Vita di Mare. Aurel. cap. 20 in fin.

P. Middendorp. De Jur. Academ. Gic. Epist. 15: lib.9.

Crinit. De Poet.latin. Elif. de Baln, Puteolan.

Franc. de Pietri Ist. Nap. l.c.

Gio: Villani Istor. di Nap. cap. 17. sino al 33.e cap. 102.

#### 164 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. 1.

Gio: Pietr. de Rossi Descriz. di Nap.

Giuse p. Sal. Viat. Vite de' Filosof.

Franc. de Pietr. Istor.di Nap lib.1.cap. 7. Lasena cap.3. sart.45.

Senec. Epist.

Petr.Crinit. de Sil. Ital. e Plin. in Epist.

Virgil. Georg.
in fin.
Ovid. Metamorph.lib.14.
Martial. Epigram.lib.5.
Statius sglv.

Silius l. 12. Aruntius

eleg.
Gio: Pietr.
Rossi Deseriz. di Nap.
Paris de Puteo de Syndis proum.

lo di bronzo per liberare dalle infermità i Cavalli, la Cicala di bronzo per togliere le Cicale dalla Città, la pietra colla figura di un pesce esposta al mare, perchè in abbondanza i pesci si prendessero: il Sigillo posto nella Porta Nolana; acciocchè non si generassero serpenti, e tante altre menzogne, che narra, le quali come favolole rigettarono Giovan Pietro de Rossi, Giuseppe Salviati, Francesco de' Pietri, ed altri; perchè niuno ha scritto, che Virgilio su Mago, come pur disse il Petrarca al Re Roberto, quando essendo ambidue nella Grotta di Pozzuolo gli dimando, se fu Opera di Virgilio, come il Villani avea scritto. Paride de Puteo raccorda quel che narra Seneca nell'Epistole, che attendendo agli studi delle buone Arti in Napoli su spesso deriso da alcuni Nobili. Difende il Lasena, che era allora distinta la Casa di Metronatte, ove s'insegnava. il Teatro per lo Musico Agone, e'l Ginnasio per lo Ginnico, dicendo S neca. Quoties Scholam intravi prater ipsum Theatrum Neapolitanum, ut scis , transeundum est Metronactis petentibus domum . Illud quidem fa-Etum est & ingenti studio, qui sit pythaules bonus judicatur. Habet tibicen quoque Gracus, & preco concursum, at in illo, ubi vir bonus discitur, paucissimi sedent. Silio Italico Poeta vi comperò delizioso podere, e vi dimorarono altri ancora di quei tempi. Vennero pure nell'età loro Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Gioviano Pontano, Pietro Crinito, Lorenzo Valla, Antonio Panormita, Lionardo Aretino, Paolo Manuzio, Porcellio Romano, Flavio Biondo, Bartolommeo Facio, ed altri, che ciò affermano nelle stesse loro opere. Così è sempremai stata frequentata come Città di studio, e di lettere, a ciò molto giovando ancora la qualità dell'aria; perlocchè scrisse l'Acciajoli: Ex magna Ibitosophorum, Oratorumque frequentia, qui semper Neapoli floruerunt, non una tantum Parthenope, sed multa pariter Sirenes cantus suavissimos dederunt. Est profecto certis in regionibus indita quadam vis, unde ingeniorum lumina clariùs enitescant, quam cum præcellentes alii viri; tum M.Cicero, & Virgilius Maro probè intellexerunt, non enim vervecum in patria, crassoque sub aere literariam sedem; sed in molli Campania, atque adeò Neapoli sibi delegerunt. L'appellano però Città dotta, studiosa, madre delle Scienze, fonte delle lettere, e nata agli ozi della specolazione, Virgilio, Orazio, Marziale, Ovvidio, Stazio, Sillio, Arunzio, ed altri. Sono state invero antichissime le Scuole di Napoli non solo ne' tempi de' Greci, ma ne' seguenti; e convengono gli Autori tutti, che sia stata Napoli Città antichissima, fiorendo tra le illustri Città Greche nell'Italia per la Filosofia Pitagorica, e prima dell'Imperio Romano, il quale eziandio essendo in fiore, fu Napoli Città libera, e confederata co' i Romani. Federigo Imperadore, che le ristorò, e l'ornò di amplissimi privilegi, chiamo la Città Antiquam matrem, & domum studii, e da ciò è chiara l'antichità dell'Accademia. Così la ristorò eziandio il Re Roberto, che vi chiamò nobili Giurisconsulti, e Filosofi con larghi stipendi ad insegnarvi; e fece poi lo stesso il Re Ferdinando, riformandola, ed a sue spese illustrandola co'i professori. Ne' tempi di Federigo glossava le leggi civili Accursio negli anni 1225, ed in quelli di Carlo I. d'Angiò fu fatto Lettore dallo steffo Re S. Tommaso d'Aquino col soldo di un'oncia per ciaschedun mele,

mese, ed altri celebri Professori v'insegnavano. Gran fama ha pure avuta la stessa Accademia, per le Civili, e Canoniche leggi, e grande autorità ancora il Senato di Napoli:tanto che disse Filippo Decio: Autoritas inclyri Consilii Neapolitani deterret me, & c: Dice lo stesso Puteo, che Nicolò di Napoli Dottor celebre scrisse essere stata antica legge di questa Università essaminare di nuovo quei Dottori, che negli altri Studi dell'Italia, benchè illustri, aveano la Dottoral Laurea ricevuto, e riprovare quei, che poco atti si ritrovavano; e che possa la Città avere il privilegio di Studio ex prascriptione. Voglion molti, che Napoli ebbe ancora il privilegio di conservare le antichissime Pandette delle Leggi Romane, e che a' Napoletani sieno state dal principio concedute, e Francesco de' Pietri mostra, che Pandette Napoletane più tosto chiamar si dovrebbero, che Fiorentine, maravigliandosi, come passassero poi a' Pisani, qual'ora ne vennero in Napoli a favor d'Innocenzo II. Papa contro il Re Ruggiero, e finalmente da' Pisani a' Fiorentini, che di tanto tesoro oggi si gloriano, come lasciò scritto Lorenzo Buonincontro seguito dall'Autor della Cronica de' Gambacorti, e dal Summonte; e molti vogliono ancora, che sin da' tempi antichissimi le stesse Pandette nella Città di Amalfi si conservassero, come tra gli altri scrive il Sigonio. Così dice lo stesso de Pietri con Pietro Appiano, e con Lorenzo Scradero, che i Padovani per maggior gloria di Tito Livio loro Cittadino, vollero, che il braccio, con cui scritto avea la Storia Romana in Napoli si serbasse. Quì converrebbe dimostrar gli Ulomini il-Iustri, che dall' Accademia di Napoli sono usciti e de' Letterati della Città, e del Regno; ma non iscriviamo di questo solo argomento, che richiede un'opera particolare; oltra che di molti in altri luoghi ne facciamo menzione. Ci siamo nondimeno alquanto trattenuti per l'amor naturale, che alla stessa Accademia portiamo; avendo in essa fatto i nostri Studi delle Leggi, e ricevuto ancora la Dottoral laurea alli 9.di Giugno nell'anno 1696.

13. L'Accademia SALERNITANA è pure antichissima, come dimostra Antonio Mazza, perchè fu fondata da' quattro antichi Maestri, cioè dal Rabbino Elino, che fu il primo a leggere a' fuoi Ebrei nella loro lingua la Medicina, da Maestro Ponto Greco in lingua Greca a' suoi Greci: da Addala Saracino col suo idioma a' Saraceni; e da Maestro Salerno colla sua lingua Latina a' Latini, come si cava da una Cronica antica della Gittà. Scipione Mazzella conferma la sua antichità, ancorchè più moderna alcuni la dicano, e così egli scriffe : E benchè sì famosifsimo studio antico sia; si legge nondimeno, che nell'anno di Cristo 802. Carlo Magno l'instituisse, nel qual tempo due altri ne furono instituiti dal detto, l'uno in Parigi, e l'altro in Bologna. Michele Antonio Baudrand, e -qualche altro l'han detta fondata da Federigo II. Imperadore; nondimeno fu dallo stesso più tosto rinnovata, ed accresciuta co' i privilegj, co' i quali anche l'arricchirono la Reina Giovanna, il Re Ladislao, Giovanna II. ed altri Principi successori. Fiorì questa un tempo negli Studj della Medicina, e poi nelle altre Scienze; ancorche oggi abbia molto perduto del suo antico splendore; onde scrisse il P. Mendo: SalernitaNicol. de Neap. l fed & reprobari ff. de excusat. tutor.

Franc.de Pietri Lezioni Festive lib. 3. cap.9.e nell'1stor. di Napelib.1.c.6. Bonincontri Istor. del Rezno.

Summont: lib.7.cap.4.

Anton. Mazza De Reb. Salernit. cap. 9. pag. 129.

Mazzella Defortz. della
Provinc. di
Principato Ci.
trà fol.72.

Baudrand in
Addit. ad
Lexic. Geagraph.

P. Andreas Mendo D: Jure Academ.

## 166 Idea dell'Istor.d'Ital.Letter.di Giacinto Gimma Tom.I.

Moreau in Prolegom. in Schol. Salernit. cap.2.

Golumn.in Sed. 1. Hydragiolog.

Wion in ligno Vitæ cap. 98.fol.819.

Zacchar.
Sylv. in præfat. ad Schol.
Salernit. sap.

Filipp. Ncinell. Ateneo de'Letter. Mi. lanef.

Storia Profana part. 9. n. 18 §. 1.

Jo: Cajus lib.
1. De Antiq.
Cantabrig. Acad.

Middedorp.

De Acad. totius Orbis.

na, qua jam prope obscurata est, in studiis Medicina olim floruit, deinde omnes edocuit Scientias. Il Petrarca nel suo Itinerario dell'anno 1330. chiamò Salernum Medicina foncem , & Gymnasium nobilissimum , ubi feliciter literarum omnium disciplina consistit : e'l Volaterrano ancora: Salernum primaria Urbs Metropolis, artium, & disciplinarum alumna, & mater . Fu però appellata la Maestra delle Scienze , come disse Renato Moreau Dottor Medico di Parigi; ed affermò Antonio Marsilio Colonna Arcivelcovo di Salerno, che fiorirono nella medesima Ulomini celebri, ed illustri maestri, interpreti delle dottrine, come S. Tommaso di Aquino, Agostino Nifo, Alcandino, Arnoldo di Villanova, Francesco Storella, Marco Antonio Zimara, Roberto Maranta, ed altri; e Costantino Afro dottissimo nelle dottrine, e nelle lingue, anzi illustratore della Medicina, dopo avere per l'Africa, per l'India, e per varie parti vagato, in Salerno ritiratosi compose le sue Opere, e si fece poi Monaco: secondo che scrive il Wion . Fu appellata Città , e Collegio Ippocratico dall'Ab. Gioacchino; perchè estinta la pulitezza della lingua Greca, e Latina, furono i suoi Medici i primi a conoscere gli Aforismi d'Ippocrate dall'Arabico nell'idiorna latino tradotti ; del che ne conserva la memoria il Sigillo de' Privilegi, intorno cui si legge: Civitas Ippocratica . Il suo libro De conservanda valetudine pubblicato nel 1060. o circa quel tempo, come affermò lo stesso Antonio Mazza, e dedicato a Roberto Duca di Normandia sed erede del Regno d'Inghilterra s fu commentato da Arnoldo di Villanova Medico di Carlo II. ed altre offervazioni vi aggiunsero Giovanni Curione, Giacomo Crellio, Medico Erfordiano, o sia di Erfurd Città di Germania, e Renato Moreau vi scrisse le Considerazioni composte nello Studio pubblico di Parigi, e molti altri vi fecero delle giunte . Zaccaria Silvio Medico di Roterodamo , che vi fece la sua prefazione, confessa, che Giovan-Giorgio Schenchio nella sua Biblioteca Medica dichiarò effere stato il suo vero Autore Joannem de Mediolano Medicum, & versificatorem insignem suo tempore, qui universum Medicina florem unanimi Schola Salernitana approbatione ad Anglorum Regem versibus conscripsit. Aggiugne l'Ab. Picinelli essere stato questo Giovanni di Milano della famiglia de' Ferrari; ed il libro fu stampato da Arnoldo di Villanova col nome suppresso dell'Autore; e che pensò di stamparlo, come sua opera, con dedicarla a Federigo Re d'Aragona, di Sicilia, e di Napoli per acquistar maggior grazia di quel Principe; trovandosi egli (come abbiam detto nel Cap. 20.) fuggitivo dalla Gallia, e dall'Insubria. L'Autor Francese, che scrisse la Storia Profana, poi tradotta nell'Italiano dal finto Canturani, facendo menzione dello stesso Giovanni di Milano, dice, che fu Medico della famosa Scuola di Salerno, e che scrisse quel trattato in versi leonini, dedicato al Re d'Inghilterra, che si crede essere Roberto figlipolo di Guglielmo il Conquistatore, che ritornato di Terra Santa era allora in Puglia. Fa anco menzione del suddetto Costantino originario di Africa, il quale si fece Monaco in Monte Casino, e compole gran numero di libri. Più cole scrisse dell'Accademia di Salerno, Giovanni Cajo, il P. Middendorpio, ed altri ancora. Riferisce il Mazza, che lo stesso Costantino ebbe in Salerno le prime instruzioni nella Medici-

167

dicina, e numera molti illustri Autori, che in quest'Accademia studiarono; e fa menzione altresi di alcune Donne Salernitane, che scriffero vari libri di Medicina, ed insegnarono anche nelle Cattedre, cioè Abella, Mercuriade, Rebecca, Trotula, e Senzia Guarna, e Costanza Calenda ebbe la dottoral Laurea nel Collegio di Salerno, e di Napoli . Matteo Silvatico fu celebre Medico, che scrisse Opus Pandettarunz Medicinalium: lo dicono alcuni di Padova, altri di Mantova : il Picinelli, e'l Morigia lo dicono Milanese; ma il Toppio, e'l Mazza l'affermano Salernitano, e morto nel 1342. Varie edizioni delle sue Pandette riferiscono, e noi l'abbiamo di Venezia della Stampa di Simone de Luere nel 1511. lanes. dedicata a Roberto Re di Sicilia; ma vogliono, che la prima molto più Paolo Moriantica sia stata. Altre cose dell'Accademia stessa, e i suoi privilegi legger si possono nella Storia del medesimo Antonio Mazza; e fioriva anche nelle Leggi; e benchè ora per le vicende de' tempi il suo antico vigore abbia molto perduto, continua però a dar la Laurea in Medicina con autorità generale, che per essere Imperiale, per tutto il Mondo si dilata, al dir di Tommaso Costo.

14. Le Accademie della SICILIA furon molte, ed antiche, come quelle di Siracusa, di Messina, di Palermo, e di Catania. Fu Siracusa la Metropoli della Sicilia, e la sua Accademia ne' tempi dell'Imperio de' Greci, e dopo altresì, su molto celebrata. Ebbe per maestro Platone, come dice il Volaterrano riserito dal Middendorpio, ed anche Dedalo, Archimede, Corace, Sostrone, Filemone, ed altri, de' quali scrisse Alessandro Sardi. Il P. Lohner scrisse, che siorì molto nelle Matematiche per esser quel luogo atto alle speculazioni; perlocchè riusci ottimo Archimede, e vi siorirono molti Filosofi, de' quali ne abbiamo fatto menzione nel Cap.7. Della Messinese furon molti, e molti anche della Palermitana, la cui Città di Palermo è ora la Metropoli; e fiorì ancora la Catanese, in cui scrive Francesco Scoto esservi ora lo Studio di tutte le Scienze; ma particolarmente delle Leggi Civili, e Canoniche; donde so-

no usciti Uomini illustri.

15. Non poteva dunque l'Accademia Parigina esser madre delle Accadenne Italiane, quando fu ella fondata coll'esempio di tante altre, che nell'Italia eran celebri ; ed era stata la sua fondazione colla persuasione di Papa Adriano, e colla direzione di Pietro Pisano, uno de' Maestri di Carlo Magno, da cui si ordinò la fondazione dopo la sua venuta nell'Italia. Da ciò si vede anche falsa la sentenza d'Innocenzo Cironio Cancelliere dell'Università di Tolosa, che alla medesima sostituì la Romana tra le tre Accademie fondate da Carlo Magno, accennate nel XII. Canone del VI. Sinodo Gallicano; e l'ha ben rigettata l'erudito Dottor Gatti. Certamente non vi è Nazione, che possa più dell'Italia gloriarsi per l'antichità delle sue Scuole pubbliche; poicchè se i Cataloghi di tutte le Accademie del Mondo si leggono, dal Middendorpio, dal Lonner, e dal Baudrand descritti, eccetto le Italiane, non si trova una più antica di quella di Parigi nel 790 dopo la quale è quella di Oxford nell'Inghilterra, che dal Middendorpio si dice fondata nell'863. o secodo il Baudrand nell'895. dal Re Alfredo, che il Vallemont ha posto nell'871. e

Filipp.Picinell. Ateneo de'Letter.Migia: Nobilta di Milan.lib. 3.C. 13% Nicol. Toppio Bibliotec . Napol. Anton. Mazza De Reb. Salernit. fol. 124. €ofto. 272 Opusco Volaterran. lib. 1 S. Alex. Sardi De Morib. Gentium. P. Löhner de

Ant. Gatei Histor. Gynnas. Ticinens.

Vallemont Elem Tom.3.

## 168 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma. Tom. I.

tutte le altre poi sono dopo il Secolo XII. o dopo il XIII. Le più antiche Francesi dopo la Parigina sono quelle di Tolosa del 1233. secondo il Baudrand, sondata da Gregorio IX. Papa, e quella di Montpellier esetta nel 1289 da Nicolò IV. Pontesice; così negli altri Regni quella di Aberden nella Scozia su instituita nel 1240 da Alessandro Re: quella di Abbo nella Svezia nel 1260 dalla Reina Cristina, e quella di Lisbona nel Regno di Portogallo nel 1290 da Nicolò IV. Papa, e tutte le altre anche dell'Italia sono più moderne.

P. Lancellot. Oggidi Tom. 2. difing. 3.

16. Il P. Secondo Lancellotto Olivetano afferma, che Parigi non è per vecchiaja Città primaria, credendosi, che l'autore ne fosse Giulio Cesare; benchè dica il Bergomense, che sia stata edificata dopo la di-Aruzione di Troja da uno de' Compagni di Enea, che venutovi con Francone figliuolo di Ettorre l'abbia chiamata Parisi dal suo nome; esfendo più tosto moderno il nome de' Franconi, cioè di quel popolo della Pranconia, il quale della Gallia impadronitosi, le diede il nome di Francia. Scrisse ancora lo stesso Lancellotti, che toltane Marseglia, di cui abbiamo trattato nel Cap. 8. non si ricorda di luogo, dove in Francia si professassero lettere; e dice, che la più antica memoria, che egli abbia, è verso i 1200.anni, cioè che a Clen nella Gelchia sul Reno, e nella Germania inferiore vi fosse l'Università, o lo Studio, in cui poco, o nulla vi avean l'occhio i Principi. Da Costanzo Imperadore fu data la carica d'insegnare quivi ad Eumenio Umanista celebre, dove concorresse tutta la gioventù della Francia, come vi avea pure insegnato il suo Avo, e vedendo costui le fabbriche delle Scuole quasi rovinate, offeri seicento sesterzi del suo stipendio annuale; acciocchè si rifacessero; ed in presenza del Presidente della Francia recitò una Orazione in tal materia, che si legge dopo i Panegirici di Plinio, e di altri. Non vi è dubbio, che la stefsa Città di Parigi, che ora è veramente magnifica, non ha veduta la sua Chiesa innalzata all'onore di esser dichiarata Metropoli, che nel 1622.da Urbano VIII. benchè non potè ottenerlo Carlo V.Re di Francia da Gregorio XI. Era prima della Provincia di Sans, al cui Arcivescovo, come Metropolitano, sette Chiese si dichiaravano suffraganee, cioè di Auxerre, di Nivers, di Parigi, di Orleans, di Troya, di Sciatres, e di Meos. Fatta Metropoli, le furono affegnate suffragance le Chiese di Orleans, di Sciatres, e di Meos; ed alla Provincia di Sans sono rimase quelle di Auxerre, di Nivers, e di Troya, come narrano l'Eruditiss. Monf. Giufeppe-Maria Perimezzi, e'l P. Filippo Briezio Francese. Non può dunque contendere l'Accademia Parigina di antichità colle altre Italiane, le quali abbiamo riferite; nè si può dir madre; ma più tosto figliuola di molte, che sono ancora nell'Italia.

Perimezzi
Tom. 1. Differtaz. Ecclef.
1.
P. Phil. Brietius S. J. Annal. Mundi
ad ann. 1622.
Philalet. Policopienf. lib.
1. qu. forcinar.
Zara fest. 1.

membr. 10. Ant. Mazza De Reb. Sa-

lernit.

17. Il genio diverso degli antichi Italiani su descritto da Filalete Policopiense, come narra Mons. Antonio Zara, riserito da Antonio Mazza, cioè che amavano i Fiorentini quella parte di Filosofia, in cui si danno le cagioni principali delle cose: i Calabresi pregiarono le Greche lettere: i Napoletani le Etrusche; i Lucchesi le Divine, i Veronesi le più pulite, i Vicentini la Moral Filosofia, i Veneziani la Musica, i Ferraresi, i Padovani, e i Salernitani la Medicina, i Sanesi l'argutezza de Dia-

15

Dialettici, i Perugini la legge Pontificia, i Mantovani le lettere degli Ebrei, e quei di Pavia le ciancie de' Sofisti; oltre il genio alla mercadanzia, alla guerra, ed a' guerrieri instrumenti degli altri popoli.

# Dell'Origine del Romanzo. C A P. XXI.

r. NE' Secoli infelici effere avvenuta l'origine del Romanzo molti credono, in cui l'Europa tutta da' Barbari affalita e travagliata si vide ; e degli Autori è grande la discordia ; anzi delle Nazioni, a cui si debba dare la gloria di avergli inventati, e di ciò ne abbiamo fatta menzione altresì ne' nostri Elogi Accademici . Attribuisce il Minturno a' i Goti, ed agli Allemani l'invenzione, quando la Spagna, e la Provenza occuparono: Salmasio la concede agli Arabi, che la diedero agli Spagnuoli: Monfig. Huezio Francese la tira a' suoi Provenzali, che alle lettere si applicarono. Vuole però, che dalle Nazioni Orientali, di figure, e d'allegorie amatori l'abbiano essi ricevuta; cioè, che i Persiani da Ciro alla Jonia condotti, l'invenzione portarono, donde poi i Greci la diedero a' Latini, e questi a' Proyenzali. Alcuni a' Francesi tutta l'hanno attribuita, e dissero, che il nome di Romanzo sia da Remi derivato; perchè Turpino Vescovo di Remi, che nella guerra di Spagna accompagnò Carlo Magno, con verità quella impresa, che vide con gli occhi, scriver bene potendo, abbia più tosto voluto colle sue favole ingrandirla; onde gli altri poi, e molto più i Provenzali le opere di Carlo, e de' fuoi Paladini con maravigliosa invenzione accrebbero. Contiene questo picciol libro i fatti con favole descritti, de' Principi della Casa di Francia, appellati Palatini, poi Paladini, ed è chiamato Mendaciorum monstris refertissimus da Giano Dousa, e dal Vossio; ed è stato il sonte di gran numero di Romanzi; ma Ottomano, e Massono Frangallio riferiti dal Mascardi si sono sforzati a mostrare, che non sia di Turpino quel libro, e ciò il Vossio pur crede.

2. Vogliono altri, che sia così detto il Romanzo da Romeo, e Pellegrino, come erano i Cavalieri antichi, i quali per lo Mondo giravano; ma il Patrizi stimò esser nata l'Arte anche tra' Francesi, quando soggiogati da' Romani, col corrotto parlar Romano scriveano: e'l Giraldi pensò, che sia nato il nome da Romai, che fortezza significa nel Greco; perchè nel Romanzo le fortezze de' Cavallieri si narrano. Da Romolo altri vogliono, che rapì le Sabine, o da Ritmo, per lo suono, o rima de'

versi, con cui si cantavano, e così varie sono le opinioni.

3. Stimò l'eruditis. Crescimbeni esser così detto il Romanzo dal corrotto parlar Romano, e dalla voce Roma; donde su detto quell'idioma volgare, che passò in Provenza, ed altrove colle Colonie de' Romani: onde Romanzare era lo stesso, che scrivere in quella lingua Romana, qual'era nella Francele, nella Spagnuola, ed in tutte le lingue dalla Latina derivate. Prova esser questa la vera opinione, coll'autorità di molti Scrittori consermandola, e che il linguaggio ivi Romano appellato

Elogi Actadem. Tom. 2. elog.42.

Huet. dell'Os rig. del Ros manz.

Vossius de Histor. latin. lib.2.cap.32. Mascard. Art. Istor. tratt. 2. 6ap.3.

Giovan-Mario Grefcimbeni Volum.
1. de' Commétar. all' Isfor.
della Volgar.
Poes. lib. 5.

#### 170 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. L.

lato era il Cortigiano di Francia, cioè il volgare; perchè secondo il Menagio, vi era in quei tempi anche la lingua Francese, propria di dialetto dalla Provenzale favella diverso, che Velona si appellava, e si accostava all'origine degli antichi Francesi; ma barbara. Quel parlar di Provenza i Re di Francia nelle Corti introdussero, come migliore e più nobile, e così vuole coll'Huezio, che i Provenzali furono i primi Romanzatori, e poi dal loro esempio i Francesi, indi gl'Italiani . Mostra, che i Romanzi ebbero l'origine dalle Giostre, o Tornei, che gli antichi Cavalieri faceano, da Goffredo II. Signor di Previlly instituiti; onde si legge nella Cronica Turonese riferita dal Ducange lotto l'anno 1066. Gaufridus de Truliaco, qui torneamenta invenit apud Andegarium moriture verb. Tornen-Ma volle il Munstero, che i Tornei fossero instituiti nell'Allemagna nel 924. da Arrigo I. l'Ucellatore, dopo cui altri se ne facessero in altri luoghi dell'Allemagna. Danno anche gl'Inglesi l'onore ad Artu Re loro, che fiori circa il 492, e vogliono esser propri della loro Nazione simili giuochi militari per cui s'instituì la Tavola Ritonda così detta da una Tavola simile, in cui sedevano dopo la Giostra, e mangiavano i Cavalieri. Eran quei Giuochi Decursiones equestres cum l'anceis, e molte altre Tavole ritonde furono anche fondate da altri Principi non solo nell'Inghilterra; ma anche in Francia institui l'altra il Re Filippo.

Vallemonk: Elem. Form. 3. lib. 6. cap. 1. Secol- 13. C: Tom. 3. lib. S. cap. 120. Giuftinian. Mor. degli Or.

din. Milita

Ducang. Glof-

far. med. late

Munster. Cofmographe lib.

mentum.

w() 1 . . .

1. 6 h . 1. -

Micheli, Tefor Milito di Cavaller. Olinsed Cros nis.do Inghil-

ter ..

4. Descrive il Vallemont nel 1201. l'Ordine de' Cavalieri della Tavola R'itonda da Artù Re d'Inghilterra instituiti; ma poi nel Catalogo di quei Re non mostra, che Arti abbia regnato; dicendo, che nel 1189. Riccardo I. avendo regnato diece anni, fenza posterità morendo, lasciò il Regno ad Artù suo Nipote; e nel 1199. Giovanni Senzaterra succede al fratello, e fe morire il Nipote Artii. L'Ab. Bernardo Giustiniani scrisse, che Arturo il Grande, Duca o Re d'Inghilterra institur la Compagnia o l'Ordine de' Cavalieri della Tavola Ritonda circa il 500. anno, alla sua Mensa Rotonda dodici, o ventiquattro secondo altri de' più forti Soldati della sua Reggia accogliendo, e i forastieri a tale onore anche ammettendo - Narra , che la Tavola rotonda di Arturo, come reliquia venerabile dell'antichità, si conserva nella Città, o Castello di Winchestre nella Provincia di Nortumbria; benchè Giuseppe Micheli Scrittore Spagnuolo dica essere in Winton nella Britania. Rafaele Olinsed dice che Odoardo I.Re d'Inghilterra tenne nel 1280 la solennità di tal Tavola in Warvick, e nella sua Descrizione d'Inghilterra pubblicata da Giovanni Hucker, dice, che tentarono molti Principi di rinnovare tal solennità; ma e per la spesa grande, e per le inconvenienze, che tra Cavalieri nascevano i quali da tutte le parti secondo l'antica instituzione venivano, si tralasciò l'ordinazione; sinchè Odoardo III. sondò l'Ordine Reale della Garciera affai più onorevole e maestoso.

5. Erano descritte ne' Romanzi le azioni de' Cavalieri, aggiugnendosi anche delle cose mirabili, cioè Mostri, incanti, e simili; perchè in quel tempo le Corti de'Principi di Provenza eran tutte all'effercizio della Cavalleria inclinate ; onde formavano gli Scrittori i racconti di virtuoli Cavallieri, e ad Artu, ed a Carlo Magno si appigliarono, le cui opere per vere idee degli Eroi eran tenute ell Romanzo appellato Tavola Ro-

tonda

conda si crede, che sia stato il primo Francese, che fu il fonte de' Provenzali Romanzi, donde poi fian proceduti quelli degl'Italiani, i quali non solo delle stesse favole si sono serviti, come il Pulci nel Morgante, ed altri; ma di altri fonti altresì, ed anche da' Greci, come si vede il Romanzo detto Brancaleone, che è a guisa di copia dell'Asino di Apulejo; e molti hanno ancora formato favole simili di propria invenzione, così in prosa come in verso. Gli Spagnuoli secondo l'Huezio pare, che siano stati posteriori a' Provenzali, per centinaja di anni nel comporre Romanzi, e'! primo Romanzo sia stato l'Amadis di Gaula, da cui derivano Palmerino di Oliva, Tirante il Bianco, Splandiano, Awadis di Grecia, D. Florifello, e tanti altri; e che tutti i loro modelli siano stati presi da? Provenzali. Che poi l'Arte sia stata più nobilmente trattata dagli Spagnuoli, che da' Franceli, lo dimoltra lo steffo Eruditiss. Crescimbeni coll'autorità di Giovan Giudice nella Lettera a' Lettori della Traduzione delle Vite de' Poeti Provenzali del Nostradama: e di Torquato Tasso nel Discorso del Poema Eroico; anzi tra Francesi lo stesso Huezio confesso (oltre il Minturno tra' nostri) che i Romanzi Provenzali, come nati e prodotti dall'ignoranza, non eran' altro, che un falcio di grossolane

finzioni, l'una all'altra senza arte, ed eleganza attaccate.

6. Cominciò nell'Italia a propagarsi quest'arte, quando era barbaro il linguaggio; ma ben si vede, che l'Arte stessa sia stata de' Greci; poicchè alcune Opere di Luciano, di Achille Tazio, di Eliodoro, e di altri Greci, non altro sono, che Romanzi. Affermando Huezio, che da' Greci i Latini, e da questi l'abbiano avuta i Provenzali, viene già agl'Italiani a concederla; essendo nell'Italia i Latini; o pure ammaestrati gli Stranieri colle Scienze de' Latini; e se ha preso il nome dal corrotto parlare Romano; anche qualche parte da' Romani o dagl'Italiani ha ricevuta. Se considerare attentamente vogliamo la maniera de' Romanzi, l'invenzione senza dubbio da' Greci deriva, e da' medesimi passata a' Latini, da' quali l'hanno ricevuta le altre Nazioni. E' ben vero, che sembra affatto nuova la stessa invenzione per gli argomenti, di cui si sono valuti i Romanzatori, perchè hanno descritte le azioni de' Cavallieri, e però altro nome gli han dato per cagione della lingua, quale è quella del Romanzo, che sembra barbaro nell'idioma latino, ed essendo nuovo, appo i buoni Autori della lingua non si legge. Questa Origine considerando, perchè manca nell'use latino il suo proprio vocabolo, per non valerci nel Trattato (critto nella nottra Opera grande col titolo di Encyclopadia, di una barbara voce, quale è Romantium, ci siamo valuti della voce Aretalogus per lo Romanziere, di Aretalogia per lo Ro manzo stesso, e di Aretalogothecnica per l'Arte, voci derivate tutte dal Greco; poicche Aretalogus è quello, che nel finger favole muove gli Uditori coll'artificio delle parole. Si fa tal nome dal Greco Aresco, cioè placeo; e come dice il Turnebo, Aretalogus est, qui narrationes, & fabellas, & acroamata auribus auditorum grata loquitur; ancorchè altra Etimologia afsegni l'Autor del Tesoro della lingua latina, scrivendo: Aretalogum etiam Thesaur.ling. legisse me ita recordor in Ausonio, ut boc verbum ab Arete uxore Alcinoi latin. Tom.1. deduci videatur, qua explicationem longifimam errorum Uloffis audie-

Taffo lib.20

Eneyclopadia Tom. 5. part.4.cap.19.

## 172 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

Elogi Accadem. Tom. 2. elog. 42.

rat: come abbiamo anche detto ne' nostri Elogi; e questo appunto sa il Romanzatore; però ben può convenirgli la voce latina Aretalogus. Nel Lessico Greco-latino di Eurione, e di Giovanni Valdero si legge: Arescos: blandus, gratia aucupator, or captator, qui apud omnes gratique su esse cupit, ab omnibusque gratiam inire, Curialis vulgo dicitur.

7. Possiamo però concedere alle Nazioni straniere questa invezione che ha tato storpiata e difformata la Storia; nè seza nausea rimiriamo le Opere di alcuni, i quali con fatica ben grade ed inutile nel tradurre dalle linque degli Stranieri tanti volumi de' Romanzi, hanno quel tempo impiegato, che a cose più gravi consumare con più lode potevano, e non aprire l'occasione a' giovani Italiani di ammaestrare la gioventti loro negli amori, e nelle fantaltiche Cavallerie, di cui son pieni Romanzi, consumando più giorni, anzi più mesi, e forse più anni nella lettura di così vani libri; e tralasciando le vere Istorie, le quali perchè di maggior frutto, legger si debbono da chi per soddisfare alla curiosità oziosa ha voglia di leggere. E veramente chi nella sua gioventu si è applicato a leggere i Romanzi, nella età più matura non vi riconolce, che un dolorofo pentimento, e la memoria di aver fatto perdita del tempo nella lettura delle favole affatto vane, e più tolto dannevoli, p.r gli amori, che v'introducono. Narra Niceforo Callisto; che Eliodoro Vescovo Trecense fu deposto da un Sinodo, dal suo Vescovado, perche non volle bruciare il libro, che essendo giovine compose, ed appellò Athiopica, in cui descrisse gli amori di Teagine, e Coriclea; nam cum lectione eorum opusculorum juvenes multi in periculum conjicerentur, Synodus Provincialis statuit, vel libellos ipsos, qui amores accenderent, igni consumptos abolendos, vel qui eos composuisset, autori functionem Episcopalem abrogandam esse. Ille verò Episcopatum deponere, quam scripta sua supprimere malnit. Bartolommeo Caffaneo Presidente del Senato di Aix Città capitale della Provenza, disprezza la lezione de' Romanzi, come di cose vane ed oziofe; anzi porta il giudizio di Giovan Fabro Giurisconsulto, che a' giovani tutte le favole amatorie proibilce, quia sunt incentiva libidinum. Lodovico Vives ne formò pure la sua Censura in più luoghi, dicendo fra gli altri. Libri sunt ab otiosis hominibus conficti, pleni, eo mendaciorum genere, quod nec ad sciendum quicquam conferat, nec ad bene vel sentiendum de rebus, vel vivendum: tantum ad inanem quandam, & prosentem titillationem voluptatis, quos legunt tamen homines corruptis ingeniis ab otio, atque indulgentia quadam sui; non aliter, quàm delicati quidam stomachi, & quibus plurimum est indultum, saccharcis modò, & melleis quibufdam condituris sustentantur, cibum omnem solidum respuentes. Altri biasimi si leggon dati da Marco Antonio Mureto, che disse: Ut enim mustum bibunt, qui vini veteris acrimoniam, ac austeritatem non ferunt; sic pueri, & viri puerorum similes, quia seriò scripta bi-Aoria gravitatem, severitatemque non capiunt, inanibus se fabulis, propter quandam illarum cum bistoria similitudinem oblectant. Si postono

anche leggere il P. Rainaldi, ed altri Dottori, e Teologi da Giacomo

De' Romanzi però le altre Nazioni non pregiar molto si possono,

per-

Niceph. Hifter. Ecclefiast. lib. 12.5ap. 34.

Chaffaneus in Catal glor. Mundi in Præfat.

Vives lib.2.

De corrupt.

disciplin. in
fin. & De
Christ-sam.instit.lib.1.

Muret. Orat.
11. 201.2.
Rainaud. De
Bon. & Mal.
libr. part. 1.
erotem. 7. nu.
76.

Castellan.in Compend. Oper. Navar. verb, liber.

Castellano riferiti.

perchè in ogni tempo così in prosa, come in verso, quando a' Romanzi han voluto gl'Italiani applicarsi, mossi dall'altrui esempio, han composto de' buoni, de' lodevoli, e de' mirabili nel loro genere; anzi con regole più perfette dall Epica ricercate. Si videro in prosa i primi Romanzi Italiani, o perchè tradotti, come la Tavola Rotonda, e i Reali di Francia, ed altri : o composti da' nostri, come le Cento Novelle antiche; ma il primo Romanzo Italiano in versi è creduta la Teseida del Boccaccio, e poi il Morgante di Luigi Pulci, o l'Ancroja di altro Autore. Sembra vera Istoria il Romanzo agli Uomini troppo semplici, e molti ingannati danno ugual fede così alle Istorie, come a' Romanzi; e nella Dissertazione De Hominibus fabulosis abbiam fatto menzione di un' Astrologo, che per vera Istoria celebrava l'Amadigi di Grecia, come un Fabulos. part. Chirurgo i Reali di Francia. Si annoverano i Romanzi tra' Poemi, e 3.cap.5. colle leggi de' Poemi si compongono o in verso, o in prosa; benchè tanta è cresciuta la voglia di raccontar favole stravaganti, che invece di fingersi il verisimile più tosto, che il vero, sono giunti gli Autori a tanta libertà, che narrano l'impossibile per vero. Così incominciarono i Francesi di quel tempo, e così continuarono anche gl'Italiani e le altre Nazioni, giucando a chi più potea inventar le stravaganze, come fece l'Ariosto nei suo Poema; anche quando l'Istoria avea racquistata la sua gravità. Coll'esempio de' Romanzatori, lo stesso impossibile introdussero nelle Commedie i Comici come fece Lope de Vega Carpio Spagnuolo, che ne scrisse sino al numero di 483. e più; gloriandosi di voler più tosto compiacere al volgo, il quale ama i mostri pieni di apparenze, che alla verità, ed a' precetti dell'arte, la quale egli l'esso scriver volle nel fuo linguaggio Spagnuolo. Fu con altra moltitudine di Spagnuoli cenfurato da Scipione Errico nella sua Commedia, fingendo, che cercavan licenza ad Apollo, di render vero l'impossibile; cioè che il tempo delle azioni non fosse lo spazio di un giorno, ma di quattrocento, o cinquecento anni: la Scena non fosse ora camera, ora bosco, e che da due rimotissime Città nella stessa Scena due persone si parlassero.

Differtat. 1. De Homin.

Scipione Errico nelle Rivolte di Parnas. Commed.

## Dell'Origine della Volgar Poesia.

#### C A P. XXII.

Ra prima la Gallia una regione amplissima dell'Europa, come spiega il Baudrand, la quale in Cisalpina, e Transalpina si dividea: e la Cisalpina detta ancora Togata era pur divisa in Cispadana, che ora dicesi Lombardia di quà dal Po: ed in Transpadana ora chiamata Lombardia di là dal Po. La Gallia Subalpina è ora il Piedemonte; e la Cisalpina è propriamente la Francia. Il P.Ferrari mofira essere stata divisa tutta la Gallia in quattro Provincie, cioè Aquitania, Gallia Narbonese, Gallia Celtica, e Gallia Belgica. Della Narbonese eran quattro le Regioni, Occitana à Garunina ad R hodanum : la Provenza, il Delfinato, e la Lombardia. Due di queste all'Italia appar-

P. Philipp. Ferrar.in Lexic. Geograph. Baudrand in Addition.

## 174 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

Blondus in Roma Triuph. lib. 3.

Plinius lib.3.

tenevano, cioè la Provenza, e la Savoja; anzi Flavio Biondo colla testimonianza di Plinio scrisse, che la Gallia Narbonese su riputata più presto dell'Italia, che Provincia, intanto che di tutte le Nazioni del Mondo questa sola merità di esser chiamata Provincia Romana, che oggi guasta la voce diciamo Provenza. Plinio veramente della stessa trattando, disse: Aresiqua verò Gallia latere Septentrionali montibus Gebenna, Go Juribus, agrorunz cultu, virorum; morumque dignatione, amplitudine opum nulli provinciarum posserenda, breviterque Italia verius, què me Provincia. Asterma-però, che sia una parte della Francia, quelche era dell'Italia, e questa è da molti creduta esser madre della volgare o Italiana Poesia secondo il sentimento di molti anche Italiani, o dir vogliamo, di tutti.

Bembo nelle Prose lib.1.

Gastelvetr.
nelle Giunte
alle Prose del
Beinbo lib. 1.

2. Dà il Bembo l'origine di tal Poesia a' Provenzali, perchè di essi le Rime si trovano, e vuole, che da' medesimi molte cose abbian prese i Toscani, e che de' Siciliani vi sia stato solo il grido; ma che non se ne sian veduti i Poemi. Lodovico Castelvetro però volle, che i Poeti Siciliani fiorissero prima, che i Provenzali formassero versi, e loro dessero regola e norma dell'Arte del rimare; e contradicendo a quanto disse il Bembo, dimostrò, che più tosto i Provenzali presero da' Siciliani la Rima; o pure, che non sia miracolo, che due in diverse contrade o nello stesso por o in diversi trovassero alcuna cosa non più veduta, senza apparar l'uno dall'altro. E' questa opinione del Castelvetro fondata nell'autorità del Petrarca, il quale disse:

Petrarc.Triōfo d' Amor.
cap. 4.

Ecco i duo Guidi, che già furo in prezzo

Honesto Bolognese, e i Siciliani,

Che fur già primi, e quivi eran da sezzo.

Tutti gli Autori Italiani queste due opinioni abbracciarono in maniera, che alcuni quella del Cardinal Bembo disendono: altri quella del Castelvetro; ma convengono tutti e gli Antichi, e i Moderni, che questa Poesia o da' Provenzali, o da' Siciliani abbia la sua origine

avuta.

Sarebbe invero affai numeroso il catalogo degli Autori, che queste due opinioni difendono, e ciascheduno preoccupato dalla opinione altrui, ha voluto fermamente alle medesime appigliarsi; anzi molti a quella di Pietro Bembo Gardinale di gran sapere han voluto più tosto acconsentire a favor de' Provenzali: tanto può l'autorità degli llomini dotti, a cui ripugnare si stima astatto disconvenevole. Non sono però queste opinioni così certe, benchè di llomini di gran fama, che rutte contrastar non si possano; onde ci facciamo lecito in questa occasione di contradire al parere de' medesimi; tutto che paja, che la dottrina, e l'amicizia di alcuni di essi; anzi l'ossequio, che verso di loro professiamo con tutta la dovuta fincerità, ci dian l'obbligo di confermare quanto han creduto. Sapendo però bene, che neque disjunctio sententiarum debet amicos disjungere, cum liceat diversa sentire, salvo jure amicitia, come disse il Poggio al Guarino in una Epistola per lo contrasto loro intorno la maggioranza di lode, che a Cesare dare si dovesse, o a Scipione; possiamo fermamente afferire, che l'Italia tutta sia stata madre di tan-

ťo

### Dell'Orig. della Volgar Poesia. Cap. 22. Art. 1. 175

to diverse Poesie, alle quali sono comuni le stesse leggi; e che colla rovina della lingua latina effendo anche rovinata la Poesia latina; sian nate dalla medesima latina le nuove lingue, e le nuove Poesie. La lingua Italiana, la Francese, e la Spagnuola tutte son nate dalla Latina; così tutte le nuove Poesse dalla latina sono ancor derivate, senza che ne diamo l'origine dalla Provenzale, o dalla Siciliana; e siccome Giovanni da Enzina confesso, che dagl'Italiani abbian presa la maniera di far versi i suoi Spagnuoli, secondo che riferisce Mario Equicola; così dir dobbiamo, che dall'Italia altri prenderla han potuto. Come nell'Italia stessa varie Poesie si sono vedute, secondo i diversi linguaggi particolari delle fue Città, ne' quali molto vaghi e nobili Poemi si leggono, cioè nell'idioma Genovese, nel Fiorentino, nel Bolognese, nel Romanesco, nel Bergomasco, nel Napoletano, nel Siciliano, nel Veneziano, e di altri luoghi; così l'Italiana Poesia hanno gli Stranieri imitato colla caduta della Poesia latina.

4. Perchè gl'Italiani stessi han tosta questa gloria all'Italia, dando dell'Italiana Poesia l'origine alla Provenzale, stimiamo qui convenevole alquanto trattenerci, è mostrare, che la madre delle Poesie sia: stata. l'Italia, essaminando il tempo del verseggiare, la maniera de' versi, l'uso delle Rime, e la diversità de' Poemi, e delle Scuole. Nè questa nostra opinione dee punto esser dispiacevole a' nostri Autori Italiani; benchè diversa abbian la loro dimostrata; poicchè siccome noi per restituire alla nostra Italia questo pregio (che di lei è ben proprio, e dello stesso con ingiustizia n'è priva ) non abbiamo difficultà di comparire troppo arditi, contraddicendo all'opinione tenuta per vera e comune: così eglino più tosto favorir debbono l'ardir nostro, che accusarlo, e farsi muovere assai meglio dalla ragione, e dall'affetto della lor patria, ch'è naturale, che mostrare amore verso gli Stranieri, quella gloria all'altrui nazione concedendo, che alla nostra con somma giustizia è dovuta.

#### ARTIC. I.

### Del tempo dell' Origine della Volgar Poesia.

1. C Crive il Cardinal Bembo effere il vero, che inquanto appar- Bembo nelle tiene al tempo sopra quel Secolo, al quale successe quello di Prose. Dante, non si sà, che si componesse; nè a noi di questo fatto memoria più antica è passata; e però-gli Autori non convengono a stabilire il principio, in cui sia veramente incominciata la Poesia. Leone Allacci vuole, che il primo Poeta volgare fia stato Ciullo di Camo Siciliano, che serisse nel 1197. e che circa il 1200, fiori M. Folcacchiero de' Folcacchieri Sanese, il quale componeva Canzoni. Altri affermano, che in quei tempi vi era M.Pietro delle Vigne nobile Capuano, Configliere e Segretario dell'Imperador Federigo II.che mori vecchio nel 1245. e potè poetare assai prima del 1197. così ancora Guido Guinizelli da Bologna appellato Principe de' Poeti volgari,e posto tra' Fiorentini dal Pocciantis

## 176 Idea dell'Istor.d'Ital. Letter di Giacinto Gimma. Tom. l.

che fiori nel 1220. Conchiudono però , che non vi fia certezza del primo Rimator volgare; ma che incominciarono prima i Provenzali a poetare circa il 1100. sotto Guglielmo VIII. Duca d'Aquitania, che fu il primo verseggiatore, avendo composto in rima il viaggio di Gierusalemme, e qualche cosa di amore: e gl'Italiani principiarono nel 1200. con Poemi regolati, perchè non vi è altra memoria. Ne' primi tempi di quel secolo, in cui danno il principio dell'Italiana Poesia con forma di componimenti certi e regolati, numerano i Poeti, che la professarono, come Folcacchiero de' Folcacchieri, Pietro delle Vigne, Ciullo di Camo, Federigo II. Imper. Enzo suo figliuolo Re di Sardegna, ed altri di quel tempo; ma che poi la stessa Poesia cominciò ad esser buona sotto Fra Guitton di Arezzo, che fiori circa l'anno 1250. Stabiliscono ancora, che la Provenzal Poesia cadde ne' tempi di Ugo da San Gesare, che si stima ultimo lor Poeta morto nel 1450 e così credono che sia nata la Poesia Italiana cento anni dopo la Provenzale; ma de' soli Poemi regolati assegnano tal principio.

2. Narra il Bembo, che la lingua Provenzale era in tanta stima, che per tutto il Ponente si procurava scrivere Provenzalmente; onde il Francese, il Fiamengo, il Guascone, il Borgognone, il Catalano, ed anche lo Spagnuolo in lingua Provenzale scrivea, e verseggiava; benchè Provenzale non sosse porta lo stesso gli esempi; cioè che il Re Alsonso di Aragona in quella lingua scriver volle; ancorchè sosse spagnuolo; ed alquanti Italiani anche Provenzalmente ancora scrissero, e poetarono, e tra quelli nomina tre di Venezia sua patria, cioè Lansranco Cicala, M. Bonisacio Calvo, e Folchetto, che appellano di Marseglia; benchè sosse si padre Genovese. Nomina pure Sordello di Mantova, Alberto de' Marchesi Malespini di Lunegiana nella Toscana, e M. Bartolommeo Giorgio, che non su Provenzale; e maggiore è il numero degl'Italiani, che in quella lingua verseggiarono, i quali sono da altri Au-

tori nominati.

3. Scrive ancora lo stesso sembo, che trovandosi la Corte de' Re di Napoli in quei tempi nella Sicilia, il che avea pur detto Dante, il Volgare, in cui scriveano, benchè sosse staliano, e sosse anche Italiani per la maggior parte quegli Scrittori; esso nondimeno si chiamava Siciliano, e Siciliano ancor si dicea in quel tempo lo scriver volgarmente, e così pur si disse sino al tempo di Dante; e vuole, che da ciò sia nata la cagione dell'opinione, che gl'Italiani abbian preso da' Siciliani, o da' Provenzali.

4. Ma tutto che ciò riferisca il Bembo, pur sostiene, che da' Provenzali, e da' Siciliani abbian presa la lor Poesia gl'Italiani, fondato nella sola ragione, che degl'Italiani non si veggono Poemi prima de' Provenzali, e che de' Siciliani vi sia stato il solo grido di essere stati i primi a verseggiare. Concedendo egli, che gl'Italiani stessi nella Provenzal lingua verseggiarono, non toglie loro l'antichità nel poetare; e se poetavano in quel tempo regolatamente gl'Italiani colla Provenzale, come lingua allora pulita, ed alcuni nella Provenza anche abitavano, dobbiamo pur credere, che colla rozza volgare ancora poetavano, e

poe-

Dell'Orig. della Volg. Poef. Cap. 22. Art. 1. 177

poetarono molto prima, senza che del poetar volgare si abbia fatto alcun conto. E pure oggi si vede, che alcuno con qualche lingua straniera poetando, sà anche poetar con quella della patria, col cui esempio ed essercizio ha poi potuto verseggiar colla straniera. Non può il Bembo, che fiori nel 1550 dar certo gindizio, ed attestato di quelche si facea quasi diece secoli prima; ne il Petrarca stesso, che fiori nel 1345. può attestare quelche da otto secoli, e forse più era avvenuto; onde sono i loro pareri tutti fondati nelle conghietture, e nelle sole tradizioni di quelche ne' tempi antichi sia avvenuto ; le quali non solo poteano esser falle; ma almeno dubbie si rendono; poicche il Castelvetro, che dà più fede alla testimonianza del Petrarca, per estere stato più vicino a' tempi, in cui nacque, o per dir meglio rinacque il rimare; che alle pruove leggierissime del Bembo, porto quelche afferma il Petrarca stesso nel Prologo delle sue Epistole familiari, che a' suoi di era opinione che il rimare non molti secoli avanti fosse rinato appo i Siciliani, e poi in breve si fosse sparso per l'Italia tutta; ed ultimamente più lontano; determinando ancora, che i Provenzali non solo non siano stati i primi trovatori della rima; ma che più tosto l'avean presa dagl'Italiani, e questi da' Si-

5. Se dunque il Petrarca ne' suoi tempi investigava la verità di tal questione, e si fondava nelle conghietture, non è così certa la sua opinione, che alla medesima contradir non si possa; ma nondimeno sono di maggior forza di quelle del Bembo, il quale ben poteva in questa opinione imitare il suo Petrarca, nella stessa forma, con cui volle imitarlo nel verseggiare. Le sue Poesie surono dette un Petrarca risritto da Nicola Villani col nome di Messer Fagiano, perchè le parole, le maniere del dire, i versi anche interi, e la sentenza, e l'invenzione dello stesso Petrarca volle egli trasportar nelle sue rime; onde per averlo voluto troppo religiosamente imitare, più tosto biasimo si acquistò, che lode; perchè essendo egli stato di gran letteratura, si privò della gloria dell'inventare, e del titolo di Poeta; siccome ora ha quello di Imitatore,

ed assai inferiore al Petrarca imitato.

6. L'origine della lingua Italiana è comunemente stabilita dal 493. ne' tempi, che sermò Teodorico il suo Regno in Roma; perchè allora si consusero assatto i linguaggi; ed ancorchè sappiamo dagl'Istorici, che nel 530. Teodato il quarto Re d'Italia su sollevato al Regno per esser dotto in lingua Greca e latina; tanto che scrisse la Storia de' suoi tempi, e su Filosofo Piatonico al dir del Colennuccio, e del Tarcagnota; nondimeno già la lingua latina avea perduta la sua purità, la quale cominciò a scemarsi sin dalla venuta di Alarico: tanto che nel 582. cessò assatto di esser comune in Occidente, come dice il Vallemont. Dal 493. che su il principio della lingua Italiana sino al 1200.che sanno principio della Poesia regolata, vi sono ben settecento anni, e non è possibile, che in tanto tempo sia stata l'Italia senza che alcuno componesse de' versi; ed abbiam da credere, che dopo corrotta la lingua latina, parlavano, e scriveano gl'Italiani o colla stessa corrotta latina, o colla rozza bambina e nuova lingua Italiana;

Messer Fae giano Consideraz. Sopra la part. 2. dell' Occhiale dele lo Stiglian.

#### 178 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. L

concedendo lo stesso Bembo che in ogni lingua e versi, e prose si scrivano. Così possiamo pure asserire, che prima della Provenzale and che nella propria lingua gl'Italiani poetavano, effendovi corso il tempo di seicento anni dall'origine della lingua Italiana, cioè nell'anno 492. fino al principio della Poelia Provenzale, che fu circa il 1100. E se non è possibile, che nata la nuova lingua d'Italia sia pur nata la nuova Poesa, essendo grande lo spazio degli anni, cioè di seicento, possiamo credere, che sia nata la Poesia cento, o duecento anni dopo la lingua, e sarà sempre più antica della Provenzale. Dalla latina lingua era nata l'Italiana, e la Francese; e benchè voglia il Bembo, che le genti di Provenza non pativano molti discorrimenti di altre Nazioni; e godean pace lunga e tranquilla; onde agevol cosa fu, che tra esse in ispazio di lungo tempo vi fi trovasse primieramente il rimare; nulladimeno ben si sà, che dopo la rovina della lingua latina, anche la Provenza pati le sue guerre, e nel \$14.come narra il Tarcagnota, fu in poter degli Oftrogoti; nè fu renduta a' Francesi dall'Imperador Tiberio II. in poter di cui poi si trovava senza potersi mantenere; se non quando i Longobardi aveano già disegnato di passar l'armi nella Francia, per aversi trovati contrarj i Francesi; da che nell'Italia erano entrati.

Tarcagnot. Mor. part. 2. 115. 6.

> 7. Che si veggano più antichi i Poemi de' Provenzali, che i nostria non è ragione, che ci sforzi a conceder loro, che i primi sieno stati; ma più tosto ad acculare la negligenza de' nostri nel conservare la memoria de' primi Italiani, che verseggiarono, o la barbarie de' tempi, ne'quali era tutta l'Italia sconvolta; e la scarsezza altresì degli Scrittori; onde appena si legge di quei Secoli un' Amale per uso de' Monaci. Dire anche possiamo, che i nostri conoscendo la rozzezza de' primi verseggiatori volgari assai diversi dagli altri Italiani, che ancor colla cadente lingua latina poetavano, sprezzare più tosto la nuova forma di poetare introdotta, che temerla in qualche pregio abbian potuto; oltre che molti Italiani e colla latina, e colla Provenzale poetavano, e possiam dire ancora colla

Greca.

Ne in verun conto conceder possiamo, che degl'Italiani siano stati i primi a verseggiare i Siciliani, e che l'Italia tutta abbia dalla Sicilia l'arte apparata ; come pure afferma il Castelvetro ; tuttochè la Sicilia come parte dell'Italia, ed ora Isola della medesima venga considerata; poicche i Siciliani erano gl'Italiani stessi, e come, oltre il Bembo disse Dante nel primo libro della Volgare eloquenza (di cui è quel libro secondo Lodovic. il parere dell'eruditifs. Muratori, e non del Triffino, il che altri han creduto; avendo egli potuto folamente tradurlo dal latino) si appellava Siciliana la lingua, e la Poesia Italiana per opprobbrio de' Principi Italiani, i quali con modo plebeo la superbia leguivano; poicchè Federigo Cesare, e Manfredi suo figliuolo nel lor Seggio Reale in Sicilia la nobiltà, e la virtù coltivayano; mentre che la fortuna gli fu favorevole; onde coloro, che erano di alto cuore, e virtuosi, si sforzavano di aderire alla Maestà di quei Principi, ed in quel tempo tutto quello, che gli eccellenti Italiani componevano, nella Corte di quei Re primieramente usciva; e così quanto i nostri in volgare composero, si chiamava Siciliano.

Ant. Murasori, della Perfetta Poefin Ital. Tom. 30

#### Dell'Orig. della Volg. Poef. Cap. 22. Artic. 1. 179

liano. Soggiugne lo stesso Dante, che se vogliamo pigliare il volgar Siciliano, cioè quello, che veniva da' mediocri paesani, appare, che egli non sia degno di esser preposto agli altri, i quali và distintamente essa minando, ogni luogo dell'Italia avendo il suo proprio, ed uno essendo il più illustre, e comune all'Italia tutta, il quale usarono poi i Dotti, che han fatto Poemi. Questi surono i Siciliani, i Bugliesi, i Toscani, i Romagnuoli, i Lombardi, quelli della Marca Trivigiana, e della Marca di Ancona, e tutti gli altri, e del parlar volgare usato dal volgo porta gli esempi, di ciascheduna Provincia manifestando i propri vizi, anche della Sicilia.

9. Il Castelvetro da quelche narra il Bembo, che molte Rime de' Provenzali se ne trovano ancora; ma niuna de' Siciliani, benchè molte furono composte da loro, come testimonia il grido, ne cava certissima pruova, che le rime de' Siciliani sieno più antiche di quelle de' Provenzali; essendo pur vero, che le cose prima fatte sono ancor prima disfatte; oltre che il Bembo stesso nel Prologo del lib.2. delle l'rose racconta, e commenda molti Scrittori nella nostra lingua volgare, i quali furono prima di Dante; nè son pochi, nè sciocchi secondo il giudizio di lui stesso: e nel terzo usa molte volte la loro testimonianza. Il Petrarca pare, che separi i Siciliani da alcuni Italiani Scrittori antichi avanti a Dante; ma poi gli accommuna formando di loro una medesima schiera; ed altra ne forma de' Provenzali, dicendo, che vi era un Drappello di portamenti e di volgari frani ; intendendo di portamento di abito. strani e pellegrini, e di volgari di straniere lingue, e di volgari Oltramontani, come espone Giovanni-Andrea Gesualdo, e n'abbiamo portato i versi nel principio di questo Capitolo; e da questo luogo si vagliono il Castelvetro, e Leone Allacci con gli altri, a mostrar l'origine della Poefia da' Siciliani.

venza passata la Poesia, se vogliam dar sede al Petrarca, non potea passare senza toccar l'Italia, che l'è vicina, e dove per la Signoria, che a lei è stata quasi sempre comune col Regno di Napoli, hanno i Siciliani avuto co' i vicendevoli maritaggi, e mercatanzie maggior commercio; la dove la Provenza l'è assai sontana, e su di Signoria diversa. Ciò prova, che la Poesia prima di vedersi nella Provenza, sia stata degl'Italiani, e che invece di dirsi Italiana, si appellava Siciliana; come sin dal tempo

di Dante ogni Scrittore Italiano era Siciliano appellato.

11. Non furono dunque i primi a poetare i Siciliani, nè i Provenzali; ma più tolto gl'Italiani; e benchè nelle cose oscure di quei tempi non possiamo dimostrare da qual luogo dell'Italia si sia veduto il principio; tutto che il Poccianti disse dalla Toscana; nondimeno dir dobbiamo, che sorse in ogni luogo si poetava; ancorchè rozzamente. Siccome i linguaggi dalla consusione delle Nazioni venute nell'Italia nello stesso tempo son nati, il latino corrompendo, che a tutti era comune; così possiamo credere, che le Poesie o de' Provenzali, o de' Siciliani, o degli altri dopo lo stesso tempo son nate dall'Italiana, i Poeti Greci, e i Latini di quel tempo imitando, o ciascheduno a suo capriccio, e nella sua

Z 2 kin-

#### 180 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom.I.

lingua verseggiando. In quella confusione dell'Italia, in cui all'armi, alle rapine, alle straggi introdotte da' Barbari avari, ambiziosi, e tiranni, più tosto si attendea, che alle lettere, non è così facile scoprire gli affari letterari, non avendo Scrittori finceri di quei tempi, in cui non erano affatto spente le Scienze, e le buone arti. Chi ha voluto darne giudizio, ha scritto, fondato più nelle conghietture, che nella certezza delle cose; ed essendo state diverse le opinioni degli Antichi, a' Moderni è piacciuto abbracciar quella, che più gli è stata a grado. Non è la Poesia una facultà, che si acquisti colla sola arte; ma ha bisogno e della natura, e dell'ingegno; onde dicea Democrito non farsi coll'arte il Poeta; ma naturalmente nascervi; e che più forza abbia l'ingegno, che la perizia; nè meriti nome di Poeta, chi ha sola arte e non ingegno. Pindaro si gloriava, che era egli maggior Poeta di Bacchilide, e di Simonide suoi emuli; perchè avea egli la Poessa dalla natura; ma quelli da" loro maestri imparata l'aveano; e non altro sono la Natura, e l'ingeono, che una certa forza naturale, da cui siamo spinti con dolce violenza alla Poesia; onde dicea Cicerone: Bonus Poeta nemo sine inflamma. tione animorum existere potest, & sine quodam afflatu quasi furoris. Ovvidio quando ancora poetar non volea, facea versi, e questa disposizione stessa dataci dalla natura, fa, che un Poeta più ad un genere di Poesia, che ad un'altro si vegga disposto; quindi è, che alcuni nell'Eroico. altri nel Lirico, altri nel Comico fono stati eccellenti. Così veggiamo, che non vi è luogo nell'Italia, in cui non si osservino anche vilsani privi di lettere poetar naturalmente, e formar versi all'improvviso colla loro lingua rozza, ed ignoranti. Essendo dunque natural cosa il verseggiare, dobbiam credere, che nell'Italia sempremai feconda d'ingegni sia nata la Poesia Italiana dopo che nacque la nuova lingua, e col tempo sia cresciuta; e così l'Italia sia stata a se stessa maestra; benchè si trovino versi Provenzali prima degl'Italiani, e ninno si legga de Siciliani; non essendo anche stato possibile, che per lo spazio di seicento e più anni non abbia alcuno poetato, quando era quali caduta la lingua latina, e la

golati Poemi; ed è pur vero, che avanti di poetar con regola i nostri ttaliani, abbiano prima più rozzamente poetato colla naturale imitazione da' Latini, e da' Greci, che nell'Italia stessa dimoravano, o erano pure i medetimi; poicchè tutte le arti nel loro principio son roze; così sono ancora di tutte le lingue rozi i principi. Plauto, e Nevio suron detti latini barbari dagli stessa Latini, che nella lingua più perfezionata scrissero, e parlarono, come a' Poeti Greci è pure avvenuto: e cercandosi i principi, e l'origine, non dobbiamo attendere la perfezione, ma l'incominciamento.

13. Porta il Giambullari un Lucio Drusi da Pisa, che siorì nel 1170. e verseggiò, di cui però le rime non si trovano; ma tuttochè sia da credere, che altri Italiani prima del Drusi abbiano ancora verseggiato, e poco manchi ad uguagliare il tempo del 1100 che su principio della Poesia Provenzale; nulladimeno sembra assatto impossibile, che per più

lecoli

fecoli sia stata l'Italia senza verseggiatore ancorchè rozzo; come rozza era pure la lingua. E'così naturale anche agl'ignoranti il verseggiare, come il cantare a fanciulli, che al canto dalla natura sono disposti, e fenza poesia non può darsi alcun canto; come osserva il P. Alessandro Donato; anzi i Poeti stessi i versi loro scrivendo, non iscrivergli; ma cantare pur dicono; onde disse Virgilio: Arma virumque cano; e la stefsa forma usano tutti i Poeti. Anche gli Artefici cavano dal canto nel loro lavoro il sollievo, e forman versi senza regola, ed arte, o misura; perchè la natura stessa gli sprona; e conchiude il P. Donato: Studium igitur naturale imitandi, canendique versum peperit cum imitatione conjunctum; primo quidem rudem, & impolitum; sed deinde observationibus, & artis praceptis excultum.

14. La verità di questa nostra opinione; o la probabiltà almeno; giacche tutti delle conghietture ci serviamo, si fa chiara dal confronto de' tempi, e da un vivo testimonio dell'antica Poesia Italiana, quale è la pubblica Inscrizione in versi volgari, che pur'oggi nella Città di Ferrara si legge sopra l'Arco dell'Altar Maggiore della Cattedrale, lavorato a Mosaico, e riferita da' dottiffimi Giornalisti nel Giornale de' Letterati

d'Italia. L'Inscrizione è dell'anno 1135.e dice:

Il mille cento trentacinque nato Fo questo Tempio a Zorsi consecrato

Fo Nicolao Scolptore E Glielmo fo L'Autore.

e concordano questi versi con gli altri latini, che stanno scolpiti nella facciata sopra la Porta maggiore:

Anno milleno centeno ter quoque deno Quinque super latis struitur domus hac pietatis Artificem gnarum qui sculpserit hæc Nicolaum

Hunc concurrentes laudent per sacula gentes. Offervano gli stessi Eruditi Giornalisti, che questa è la più antica Inscrizione offervata in verso volgare, e precede di quarantanove anni quella famosa dell'Ubaldini rapportata dal Borghini, e da altri sotto l'anno 1184, e considerata come uno de' più antichi monumenti della

nostra Poesia.

15. Potsiamo anche osservare, che l'Autore dell'Inscrizione, il quale è forse stato Ferrarese, è più antico di Lucio Drusi da Pisa, che verfeggiò nel 1170. se abbiam da credere al Giambullari: è più antico di Ciullo del Camo Poeta Siciliano, il più antico tra gl'Italiani, creduto dall'Allacci, che scrisse nel 1197, ed afferma il Colocci, che abbia egli appreso il modo di poetare in distici da' Greci de' suoi tempi; il che altri negano, perchè la sola Cantilena, che di tal Giullo si truova è composta di cinque versi per Istrofe, e non già di due, come sono i Distici; ma forse l'Allacci, e'l Colocci altri Poemi dello stesso han veduto, da' quali con fondamento si sono mossi ad asserire quelche aveano per certo;perchè non tutti vediamo tutto. Più antico è altresì di Folcacchiero de' Folcacchieri, che fiorì circa il 1200.e potè verseggiar prima: e più antico di Maestro Pietro delle Vigne, che morì vecchio oltra l'anno 1245.

P. Alex. Do. nat. De Art. Poet. lib. 1. capiz.

Giornal. de' Lett. d'Ital. Tom. XVII. art. 12. cart.

1 1 1 2 1 2 1 3

### 182 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

e similmente più antico degli altri, che tra gli antichi si riferisco-

16. Mostra anche l'Inscrizione, che dopo il principio assegnato alla Poetia Provenzale, cioè nel 1100. si verseggiava ancora nell'Italia con regolati Poemi, poicchè la stessa Inscrizione Ferrarese è formata di un quaternario con distici rimati, benchè rozzi secondo la lingua di quel tempo, e con qualche voce all'uso de' Latini; e simil forma di Poesia ancor' oggi è in uso nelle Maggiolate, che i villani ignoranti di lettere, e Poeti cantano in queste parti della Puglia, di cui faremo menzione nel seguente Artic.4. e sono le Maggiolate antichi poemi degl'Italiani. Si osferva l'uso altresi de' versi Leonini di quei tempi, in cui le rime si veggono, e degli stessi versi, e rime usate da' Latini, donde su tratta la nuova e Volgar Poesia anche ne' seguenti Articoli scriveremo . Si osferva pure che nell'anno stesso 1135. si formavano versi di undici, e di sette sillabe rimati, che sono nel Quaternario, la cui lingua non è così rozza, e con voci barbare, quale in molte scritture antiche si legge; perlocchè si può affermare, che molto prima del 1100 principio della Poesia Provenzale, anzi prima del millesimo si verseggiava con versi più rozzi di lingua, e di tessitura, essendo sempre rozi i principi delle Cole.

Giornal. Letterat. d' Ital. Tom. 18. art. 5. cart. 145.

tal. art. S.

Dante, De Vulgar. Eloquent. lib. 1.

Ma qui non vogliamo tralasciare di metter sotto l'occhio alcune Inscrizioni benchè in prosa poste nel 1186. nella Chiesa di S. Maria Nuova di Monreale, Città vicina a Palermo nella Sicilia, di cui si è stampata la descrizione da Giovan-Luigi Lello, e sono riferite alcune dagli stessi Eruditi Giornalisti. Quella della Porta maggiore tralasciando, che per la stranezza dell'idioma è assai notabile postavi da un tal Buonanno Cittadino di Pisa la quale nè latina, nè volgare si può dire; ma un mescuglio barbaro e strano delle due lingue, alcune gli stessi Giornalisti ne riferiscono, le quali più tosto volgari, che latine rassembrano, e sono nelle groffe lamine di bronzo, ove le Istorie del Vecchio, e del Nuovo Testamento ivi figurate dimostrano: la 6. Eva serve Ada: la 9. Caym uccise fratre suo Abel: la 11. Noe plantavi vinea: la 26. Joseph Maria, e Puer fuge in Egittu, colla pronuncia S ciliana: e la 31. Criste intravi Hierusale. Se tutta simile era la Siciliana lingua in quei tempi, come è posta nelle Inscrizioni, bisogna dire, che il suo stato era diverso e più barbaro della lingua Ferrarese, mostrata in quella inscrizione di Ferrara; tuttochè le Siciliane sian fatte cinquantacinque anni dopo; ed invece di essere più purgata la lingua di Sicilia dopo tanti anni, era più barbara e roza della Ferrarese; anzi in buona parte latina. Dante, che fiori nel 1300. dopo aver mostrato, che il volgare Siciliano abbia assunto la fama sopra gli altri in maniera, che tutti i Poemi dell'Italia, Siciliani si chiamavano per cagione de' Principi virtuosi, che il Seggio Reale ivi tenendo, favorivano la virtù al contrario de' Principi dell'Italia superbi, conchiude, che il suo linguaggio volgare, cioè quello, che viene da' mediocri, non era preposto agli altri; perciocchè non si proferiva senza qualche tempo, come è in Tregeni delle focora se t'esse abolontate.

18. Dalle riferite Inscrizioni siccome ricaviamo lo stato della lingua nell'Italia in quei tempi; così ancora l'uso de' versi; e se nella Fer-

rarele

rarese su bastevole un solo Quaternario, è da credere, che altri Poemi più lunghi in altre occasioni si formavano; de' quali, se non si trova esempio n'è cagione l'antichità, e la scarsezza degli Scritttori di quei tempi, in cui fu l'Italia travagliata, potendo esser pure qualche altra a noi ignota . E' pur maraviglia l'effersi per tanti secoli mantenuta quasi occulta la Ferrarese Inscrizione; ancorchè esposta agli occhi di cutti; divenuta ora palese al Mondo letterato per la diligenza degli Eruditissimi Baruffaldi, Grazini, e Lanzoni, amantiffimi delle cose della lor patria, i quali l'han posta nelle Rime scelte de' Ferraresi, pubblicate nel 1713. dalle stape di Ferrara per Bernardino Pomatelli in 8. Altre Inscrizioni più antiche faranno forse in varj luoghi dell'Italia, che l'antickità della volgar Poesia potrebbero dimostrare, e sono a noi occulte, e forse il tempo le farà una volta scoprire; se gli Eruditi saranno ad iscuo-

prirle accurati.

19. Ma l'origine della Volgar Poesia spiegar con più chiarezza volendo, siamo pur di parere, che ella sia tutta principiata dalla caduta della lingua latina; cioè volendo gl'Italiani di quel tempo far versi; perchè la Natura a poetar gl'inclinava; nè potendo fare altri versi, che latini corrotti, senza che sapessero in quel tempo usar le regole della Gramatica, e la giusta misura delle libabe, e de' piedi, formayan versi latini; ma pieni di voci barbare, e rozzi; bastando loro accozzar voci, che formassero qualche armonia. Secondo che poi la lingua Italiana ricevè a poco a poco la sua forma; così la Poesia incominciò anche a crescere; il che si vede da' versi Leonini, in cui non si osserva alcuna scelta di voci, e di frasi; perchè stava allora per così dire nell'angonia della lingua latina. Facendo dunque versi in quel tempo gl'Italiani, che la lingua latina avea perduta la sua forma riuscirono i versi quasi naturalmente con quella armonia, che dalla natura dell'Italiana lingua bambina era dettata: non per piedi, ma per sillabe numerando, e ricercando i Poeti la maggiore armonia, che dar potessero a' loro versi, imitando i Latini, e i Greci, anche non volendo, riuscirono i versi loro asfai simili a quelli degli Ebrei, e colla rima, che appo gli Ebrei era in uso: perchè la natura della lingua nuova era della forma Ebrea capace, e così a poco a poco gli llomini dotti le offervazioni aggiugnendo, e la polizia colla serie di molti anni alla sua regolata perfezione la ridussero. Nella stessa maniera han potuto formar la loro Poesia anche i Provenzali, o imitando i Greci, e i Latini, come pur tutti concedono di avere imitati, o gl'Italiani steffi, e coltivarla assai più in quei tempi; anzi perfezionarla, quando non era ancor libera dalle sue miserie l'Italia. Così crediamo, che sia questa l'origine della Volgar Poesia senza ricercarla da' Provenzali, la cui Poesia durò poco tempo, e la diversità de' Poemi fu assai scarsa; e così anche stimiamo, che il Bembo; benchè llomo assai dotto, prevalendo in lui più l'affetto verso la Provenza, che l'amore dell'Italia ove era nato red ove dimorava, abbia con poca giustizia voluto darci a credere, che i Provenzali nella Poesia sieno stati nostri Maestri-Pensiamo anche esser certo, ch'egli non volle privar l'Italia di quella gloria, che le era dovuta; ma che a quella opinione, che aveano di se Rella

# 184. Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

stessi i Provenzali, volle tutto attaccarsi, senza punto essaminarla; come ben poteva colla chiarezza del suo ingegno e dottrina sodamente essaminare. Ma pathamo a confiderar l'uso de' Versi, della Rima, e de' Poemi, da' quali tutto ciò, che sin'ora abbiamo divisato, sarà chiara, mente confermato.

#### II.

#### Dell'Uso de' Versi Italiani:

On vi è dubbio, che le spezie tutte de' versi volgari derivano da' Latini, i quali colla rima da loro posta in uso, accrebbero l'armonia, e ciò appare dall'Elucidario di Giodoco Clictoneo, in cui si leggono gl'Inni della Chiesa fatti prima, e dopo la caduta della Poesia latina; e sa vedere il Castelvetro anche l'accoppiamento de' versi rotti con gl'interi nell'Italiana Poesia, e fatto a misura dell'accoppiamento, che i Latini stessi faceano de' loro versi; come altresi è parere del Triffino. Antonio Minturno mostra, come il Castelvetro, la simiglianza de' versi Italiani, e latini; e pure è noto, che tutte le figure di qualsivoglia spezie de' latini versi sono comuni a' volgari. I Latini, e i Greci colla lunghezza, e brevità misuravan le sillabe: gl'Italiani coll'accento grave, che è simile al breve, ed all'acuto, ch'è simile al lungo, le misurano, come disse Benedetto Varchi; onde il verso composto di sillabe gravi, e di acute (come il latino di lunghe e brevi) partorisce l'armonia, ch'è una consonanza di voci acute, e di gravi; e con questa regola fanno pure i loro versi gli Spagnuoli, i Francesi, i Tedeschi, gli Arabi, i Turchi, gli Schiavoni, e gli Ebrei, come gli numerò Tommafo Stigliani nel Stigliani. Tentò pure Claudio Tolomei di mostrar, che i versi Italiani ad uso de' Latini comporre si possano colla brevità, e lunghezza della sillaba, e formare eziandio i versi Essametri, i Pentametri, i Saffici, ed ogni altra spezie; onde stampò in Roma nell'anno 1529. Della Nuova Poesia Toscana. Fu però quelta maniera biasimata dal Trissino, dal Varchi, e da Giacomo Mazzoni; nè fu ricevuta da'i Dotti; benchè molto l'abbia lodata il Ruscelli nel Rimario.

Minturn. To. Poetic. Scan.lib.2.

Varchi lez.3. della Poesia, gu.1.

Rimario.

Varchi Lez. 3. della Poe-Sia.

Mazzon. Dicap. 3.

Ruscelli Rimar. cap.2.

2. Fa vedere il Minturno, come il verso Italiano al latino sia simile; fesa di Dante così quello di cinque sillabe: Stelle adirate al Giambico Aristofanio, copart. 1. lib. 2. me l'appellano i Latini Fluit silenti. Quello di sei sillabe Decreto è del Fato al Trocaico Itifallico: Ave Maris stella. Quello di sette sillabe al Giambico Anacreontico: quello, ch'è grave, e di otto fillabe: Ma s'accorge la brigata al Trocaico Alemanio, Spirat Eurus, ludit unda: lo Sdrusciolo di otto sillabe Correte o gravi rivoli simile al Giambico Archilochio Vexilla regis prodeunt : così somiglia a' senarj l'Endecasillabo, a' quaternari quello di dodici fillabe, e lo sdrusciolo, e tutte le altre spezie de' versi, ch'egli descrive; ed anche largamente il Castelvetro. I versi brevi, e le voci Italiane anche si mostran simili a' piedi de' Greci, e de' Latini, come il Dattilo dà una voce, che nella prima fillaba tiene l'accento,

cento, come scrivere, leggere: all'Anapesto la voce con due sillabe brevi ed una lunga Validi: al Coreo quella di tre brevi, come Varia, e così de-

gli altri, che legger' ivi si possono.

3. Sono dunque i versi Italiani derivati tutti da' latini, e da' Grecia e già concedono, che da' medesimi han preso la forma loro i Provenzali. Se ciò dunque è vero, gl'Italiani da' Provenzali prender non poteano la forma de' loro versi; perchè l'aveano essi nella Poesia stessa de! Latini, e de' Greci, che erano pur'eglino, e gl'Italiani erano gli medesimi Latini; onde più tosto a' Provenzali han dato la forma de' versi . Siccome da' Greci, e da' Latini riconoscono le Scienze gl'Italiani moderni (perchè Italiani eran pure i Latini) così hanno la Poesia ricevuto da? medesimi, come i Latini da' Greci, i Greci dagli Ebrei, gli Ebrei da Giubal, che fuit pater canentium cithara & organo; onde disse Cornelio a Lapide, che Jubal fuit jubilosus, jucundus, & jovialis, e che da lui presero i latini il suo jubilare, & jubilum, che è la Musica, a cui si ricerca la Poesia. Osfervò il Patrizio, che Giubal non fu il primo a cantare, ma il primiero, che cantasse a suono di strumenti; onde l'ha per primo Poe-

ta, e per primo Sonatore, che venga nominato.

Vogliono, che dalla Provenza sia venuto nell'Italia l'Endecasillabo, come se gl'Italiani non l'abbian potuto meglio de' Provenzali cavar dall'uso de' Greci, e de' Latini tal verso, cioè dall'Essametro loro; essendo atto così l'Essametro, come l'Endecasillabo a' Poemi Eroici; onde ambidue sono appellati Versi Eroici . Volle similmente Monsig. Caramuele, che lo stesso Endecasillabo prima del 1090 era usato da' Portoghesi, e ne porta l'esempio di Consalvo Enriquez riferito dal P.Bernardino Britto Cisterciense nella sua Istoria; afferma perciò, che gli Ende casillabi furono ab Hispanis inventi, & posteà contemptu transiverunt ad Italos, & per hos redierunt ad Hispaniam, come narra il Meninni. Come poi abbiano sprezzato questo verso gli Spagnuoli da loro stessi ritrovato, come agl'Italiani sia pervenuto, e come pentiti l'abbian fatto ri- del Sonett. tornare nella Spagna, che era la sua patria, non ispiegò Caramuele. Ma non è maraviglia, che nel 1090, usavano tal verso i Portoghesi, perchè l'avean ricevuto da' Latini, e la lingua Spagnuola non riconobbe il suo principio, se non dalla caduta della Latina, di cui è figliuola, e cadde la Latina molto prima del 1090. E quando confessa altro Spagnuolo, cioè Giovanni da Euzina, che dagl'Italiani presero la maniera di far versi i suoi Spagnuoli, come riferisce Mario Equicola; bisogna dire, che gli stessi Spagnuoli non ritrovarono l'Endecasillabo; ma dagl'Italiani lo presero, i quali eran pure i Latini, di cui era il verso anche prima delle nuove lingue. Del verso Essametro è spiegata l'antichità da Bernardo Filippini, e dice il Patrizio, che non si ricorda nè altra maniera de' Versi, nè altri versi, che Eroici non fossero fin dal tempo di Femonoe. alla seconda Olimpiade . Secondo Clemente Allessandrino fu ella la Patrizio Deca prima Profetessa in Delsi, la quale Esiodo, Pausania, Porfirio, ed altri Istorial. lib. 1. così appellarono, e dicono, che fu inventrice del Verso Essametro; ben-, cart. 49. chè ad altri sia pure attribuita l'invenzione. Molto meno, che Poema picciolo, o grande niun Poeta avesse in altro verso fatto, che nell'Eroi-

Genef.cap.43

Federig. Meninn.Ritratt.

Mario Equicola Natura d' Amor.

Filippin. Pro. Se e Versi, cart. ₹86.

#### 186 Idea dell'Istor.d'Ital. Letter.di Giacinto Gimma Tom. I.

co; ha memoria veruna lo stesso Patrizj; e però ha per sermo, che tutti i Poemi di qualunque materia dal principio della Poesia Greca sino alla seconda Olimpiade surono in verso Eroico scritti; e'l primo, che intera Poesia componesse in verso di altra guisa, di cui si abbia memoria, su Archiloco, il quale siorì, o cominciò a siorire nell'Olimpiade seconda.

7. Mostra il Castelverro, che il verso di undici o dodici sillabe col·
l'accento acuto in su la sesta è preso dal Falecio detto comunemente
Endecasillabo, il quale di necessità ha la sesta sillaba, e la decima lunga; così al verso latino, cui dono lepidim novum libellium: corrisponde il
volgare Che per cosa miràbile si addita. Ma il verso di undici sillabe coll'acuto nella quarta sillaba è preso dal Sassico, che ha la quarta, e la decima lunga: Jam satis tèrris nivis, atque dira: come, Voi, ch'ascoltàte in
rime sparse il suòno: e così va altre forme essaminando. Sono tutti i versi
Italiani cavati da' versi latini, e sono infiniti gli esempi de' nostri Poeti, che recare si possono, e più frescamente oltre gli antichi Gabriel
Chiabrera portò in Italiano versi Trocaici, Giambici, dimetri, trimetri,
e di ogni sorte, perlocchè non bisognava agl'Italiani, che prendessero
l'Endecasillabo da' Provenzali, o dagli Spagnuoli, perchè era loro proprio, avuto da' Greci.

6. Gli Ebrei hanno usato prima de' Greci così il verso Essametro, come gli altri, e molti esempi abbiamo nella Sagra Scrittura; onde il Cantico di Moisè, che egli cantò con tutto il popolo da un lato, e con Maria sua sorella con tutte le donne dall'altro al suono di timpani in Coro, è stato creduto di versi Essametri composto. Così vogliono, che quello di Giobbe di Essametro Dattilico: e si sanni dopo Mosè, compose Davide i Salmi in varie sorti di versi; e la Cantica di Salomone su a guisa di Poema composta; e i Provverb; si credono satti in Tetrametro giambico: i Treni di Geremia quasi di verso Sassico, e così il Canto de' tre fanciulli nella sornace; e così Esaia, Daniele cap. 3. Giona cap. 2. Abacuc cap. 3. ed altri Profeti usarono i versi. Soggiugne il Patrizio, che Sabete Sibilla tra'Caldei in 24. libri da lei scritti in versi predisse di Cristo, e di Alessadro Magno, e varie cose delle genti, e de' paesi anche scrisse in versi.

7. Molte voci, e molte forme di parlare descrive anche il Bembo, le quali vuole, che da' Provenzali abbian preso gl'Italiani; ma ciò gli viene con molta forza contrastato dal Castelvetro, il quale afferma, che per la lunga dimora de' Longobardi, la comune lingua latina prese nuova forma accidentale; conservando nondimeno il corpo naturale delle parole, e colla medesima dopo alcun tempo si cominciò a rimare. Così i Provenzali per la vicinanza d'Italia, e perchè molti Italiani l'abitavano, apprese, ed usò la lingua latina volgare infino al tempo di coloro, che imperarono avanti ad Onorio, e ad Arcadio; ma poi prese nuova forma accidentale, conservando nondimeno il corpo naturale delle parole nel tempo, che si formò quella d'Italia, o molto tempo dopo, come è più verisimile, nuova forma prendendo. Gosì vuole, che la lingua nostra benchè abbia parole comuni con quella di Provenza, quanto è al corpo, non ha presa però alcuna dalla medesima, e quelle, che il Bembo crede prese da' Provenzali, le ha sempre l'Italia possedute, ed usate

anticamente per sue ; e benchè per li suoi Poemi alcuna volta le abbia qualche Poeta Italiano seminate; non però ha potuto trapassare nella comune usanza de' popoli Italiani; perchè i popoli non prendono da' Poeti i vocaboli; ma dalla comune usanza del parlare, da Nazioni forastiere lungamente dimoranti appo loro, o da quei, che recano religione nuova, o simil cosa pubblica, e dall'usanza comune poi sogliono prendere i Poeti. Scrive altresì, che sottilmente offervando le maniere delle Canzoni Provenzali, e de' nostri Italiani, non trova esser simili tra loro; e quando pur fossero simili, affermarebbe i Provenzali averle apparate più tolto da noi, che noi da loro; perchè noi abbiamo la nostra principal maniera di Canzone, ch'è appellata Sonetto, la quale è propria no-Ara, ed antichissima; oltre il Capitolo, l'Ottava, e molte altre, delle quali non v'è alcun' velligio appo i Provenzali. Non nega però, che Dante non abbia preso da loro la maniera della sua Canzone Amor tu vedi ben, che questa donna : e la Sestina : e'l Petrarca la Sestina, e le maniere delle sue Canzoni , Verdi panni, sanguigni, oscuri, e persi: ed anche : S'io'l dissi mai : ma vuole, che l'abbian prese per garreggiare, non per imparare; e se Arnaldo Daniello sece una Sestina semplice in pruova del suo ingegno; Dante ne fece una atterzata; poicchè senza cambiar le parole prese, ne fece tre vaghissime; e'l Petrarca sette, una delle quali è doppia. Si ferma poi lo stesso Castelvetro a mostrare ciascheduna voce, e forma di dire assegnata Provenzale dal Bembo, ed imitata dagl'Italiani, mostrando, che quelle o sono proprie degl'Italiani, o de' Latini, da cui le

han prese i Provenzali.

Ma quando pur concedere al Bembo si vuole, che abbiano gl'Italiani prese molte voci da' Provenzali, il che non è assolutamente vero, non può esser ciò di loro gloria; poicchè non vi è dubbio, che tutte le lingue sono formate dalle voci di molti linguaggi, e la Provenzale stefsa molte voci avrà prese da' Latini, la cui lingua è pur parte; anzi madre e miniera dell'Italiana; come il Lazio è Provincia dell'Italia, e molte ancora dell'Italiana lingua di quei tempi; giacchè diversi Italiani Provenzalmente scrissero, e poetarono, e da molte Città d'Italia suron dati a quella lingua Scrittori, e Poeti, come il Bembo stesso riferisce; e non sarà disdicevole asserire, che questi abbiano ancora molte voci, e molte forme Italiane nella lingua Provenzale introdotti. Da molte Nazioni ha preso voci la Italiana, come suron molti i Barbari, che vennero nell'Italia; ed Acarisio da Cento ne mostrò le der vazioni; così a poco a poco se ne formò la volgar lingua in maniera, che ad alcuna delle loro grandemente rassomigliarsi non ha potuto, come egli dice; ma colla Romana ha più somiglianza; perchè la forza del nazio Gielo sempre è molta, ed in ogni terra meglio mettono le piante, che naturalmente vi nascono, che quelle, che sono da lontan paese portate; anzi ha la lingua volgare il corpo naturale delle parole Greche e latine antiche, e parimente tutti i medi del dire. I versi di Dante, a cui danno nobil luogo tra' Poeti Toscani, sono pieni di voci latine scritte all'uso de' Latini, e di altre voci straniere, come si può vedere nelle prime Stampe della sua Commedia, e più pieni sono gli altri versi di coloro, che scris-

#### 188 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. 1.

P. Bartoli Ortografia. sero prima di Dante. Secondo le varie edizioni, varie correzioni han ricevito il Decamerone, e la Fiammetta del Boccaccio, come alle Opere del Petrarca dice il Bartoli effere avvenuto. Lionardo Salviati nella sua correzione fatta del Decamerone per ordine del Granduca, e dell'Accademia della Crusca nel 1527. si dichiara nella Lettera a' Lettori, che mutò affatto l'antica scrittura; perchè ne' tempi del Boccaccio si scrivea senza gli apostrosi, e i punti, e si servivano di voci latine, e latinamente scritte, come optimo, septimo, apto, advisare, exceptioni, ad Chiesa, ed altre invece di vttimo, atto, avvisare, ecc. Altero eziandio togliendone l'H, ove non era bisogno, ed aggiunse molti vocaboli, de quali formò un Catalogo. Nelle Rime del Petrarca, e col Commento di Francesco Filelfo stampate in Venezia nel 1490, si veggono ancora molte voci scritte all'uso de' Latini; e molto più la Sposizione de' Trionfi fatta da Bernardo Ilciti Medico, e Poeta stampata nel 1494. si vede con barbara locuzione; anzi i titoli de' Trionfi, e del Prologo ancora sono tutti in puro latino, come in quella età era in uso. Più purgata si truova nel Commento di Giovanni Andrea Gesualdo stampata nel 1574, in cui non si veggono latinismi. Così in tutta la Poetica del Castelvetro stampata in Basilea nel 1576. si vede l'uso delle voci latinamente scritte, come Pithagora, Thalete, e simili. Nella stessa maniera dunque, che gl'Italiani hanno imitati nella lingua i Latini, e i Greci, han potuto imitare i medefimi nella nuova forma di Poesia, e dalla lingua, e Poesia di quelli sono nate le altre degl'Italiani.

#### ARTIC. III.

#### Dell'Origine della Rima degl'Italiani.

I. C Embra derivata la Rima da quel colore o figura rettorica, quale è la consonanza di sillabe ugualmente desinenti, e questa non solo fu in uso nella Poesia degli Ebrei; ma ancora de' Greci, e de' Latini, prima che la lingua Latina cadesse. Dell'uso appo gli Ebrei molti hanno scritto, e in tre maniere la distingue Pier Gregorio Tolosano; poicchè dice, che gli Ebrei più dotti fanno la rima di tre lettere in due o più versi, e la chiamano Verso eccellente. I meno dotti non sempre pongono le stesse tre lettere in una medesima rima, e si servono talvolta delle voci, che proferendosi hanno qualche somiglianza di suono. E quando la rima fuona in una fola lettera, lo dicono Verfo volgare: se in due, Verso elegante: ma questi nelle Rime hanno due sedi, cioè nel mezo del verso, o nel fine. Chiamano Porta la prima parte del verso: la seconda parte Chiusura: le divisioni, o le distinzioni di quelle, Posa: e'l verso, che chiude ambe le parti, Casa. Non sempre però il verso ha la rima nel mezo, o nella posa; benchè abbia le divisioni, come ne' versi Francesi, Italiani, Germani, Alessandrini, tuttochè vi sieno le pose, non hanno la rima, che nel fine. Tutto ciò riferisce il Tolosano, anche i nomi Ebraici recando, e dice, che hanne ancor gli Ebrei l'altra

Petrus Greg. Tholofan. Syntam. Art. Mirab.lib.19. cap. 2. maniera di comporre i versi secondo la quantità delle sillabe.

2. Mostra l'Éruditiss. Ab. Biagio Garofalo nelle sue Considerazioni intorno la Poesia degli Ebrei, l'opinione comunemente abbracciata, che consiste la medesima Poesia in versi rimati, cioè in certo numero di sillabe, le quali producono un suono, ed una cadenza dilettevole. Dice, che affermarono lo stessio Agostino Steuco da Gubbio, e Giuseppe-Giusto Scaligero; e vuole ancora, che tutte le Nazioni Orientali usarono la Rimata Poesia, ed anche gli Occidentali, gli Egizi, e che tale su la Poesia Punica dialetto degli Ebrei, e prova lo stesso col nome di Ottavio Maranta in risposta alla lettera di Bernabò Scacchi, o sia più tosto Rafaello Rabbenio Medico Ebreo, che volle sostenere esservi il metro appo gli Ebrei.

Garofal. part

Steuc.in Præfat. in Pfalm.
Joseph Scalig. in Animadvers. in
Euseb. p.7.

3. Concedono alcuni, che l'uso delle Rime sia stato comune non solo agli Ebrei; ma a' Greci, e Latini, i quali anche prima di perdersi la lingua latina, per rime poetavano, e con versi differenti di sillabe; essendo già antichissima la Seguenza de' Morti Dies ira, dies illa; e i versi della Scuola Salernitana pubblicata (secondo essi) circa gli anni 1100 mostrano l'uso delle rime:

Ova recentia, vina rubentia, pinguia jura Cum finzila pura natura funt valitura.

4. Usavano gli Antichi l'uso della Rima, e Giovanni Curione, che restituì alla sua vera lezione l'opuscolo della stessa Scuola Salernitana De Conservanda Valetudine, nella lettera Dedicatoria, che scrisse al P. Giovan Pico Abate del Monastero d'Erfordia nel 1556. si dichiarò, che attese al numero de' versi, plurimum in id studii impendens, ne rhythmus, quo majores nostri impensius delestati sunt, penitus deperiret: e ben si vede, che tutti i versi della stessa Scuola hanno la loro rima; come pure pel principio del libro, in cui si legge:

Anglorum Regi scribit Schola tota Salerni
Si vis incolumen, si vis te reddere sanum.
Curas tolle graves, irasci crede profanum.
Parce mero, cœnato parum, non sit tibi vanum.
Surgere post epulas, somnum fuge meridianum,
Nec mictum retine, nec comprime fortiter anum.

Ma la seguenza de' Morti Dies ira non è così antica; nè può recarsi per esempio, benchè da alcuni sia creduto antico il suo Autore. Molti l'attribuiscono al Cardinal Latino Orsini o Frangipane, che è lo stesso, dell'Ordine de' Predicatori, che stando in Viterbo carcerato per opera di Riccardo Annibaldense, l'ingiuria con esemplar pazienza sosserendo, si pose a comporre la stessa Dies ira. Ciò confermano, come più degna opinione da abbracciarsi, Leandro Alberti, il Bzovio, il P. Ferdinando del Castiglio, il P. Giovan Michele Cavalieri, che narra essere stato fatto Cardinale nel 1278, ed aver lasciato alcuni Ritmi in onore della B. Vergine. Il Vadingo, ed altri l'attribuirono a Fr. Tommaso Colano Minorita; ma dice l'Eruditis. Mons. Sarnelli, che il Colano la pose la prima volta in canto sermo, e però ne su creduto autore, invece dell'Orsini. Al-

Bzov. Annal. ann. 1294. n. 37.38.

P. Cavalier.

Galleria de'
Pontef. Domen. Tom. 2.
cart. 183.

Sarnell. Memor. de' Vefcov. Sipontin. e Letter. Ecclefiaft. Tom, 9.lett. 16. n.7.

tei

### 190 , Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom.I.

Arnald.Wyon in Lign. Vitæ lib. 1. cap.7.

Perimezzi Dissertaz.Esclesiast.2. To. 2. cart.59. tri a S.Bonaventura, altri a Matteo di Acquasparta Generale de' Minori, e poi Cardinale l'assegnano; e'l Possevino la dà ad Agostino Bubellese del Piemonte Agostiniano; altri ad Umberto Generale de' Predicatori: altri a S. Bernardo. L'Autor del libro del Legno della Vita l'attribuì a S. Gregorio Papa; stima però lo stesso Mons. Sarnelli, che tutte le Seguenze sono dopo il Millesimo, e che non sia verisimile, che abbia S. Gregorio nominato la Sibilla; mentre nel suo libro de' Sagramenti non ha parola della Gentilità. L'Eruditiss. Mons. Perimezzi molto moderna anche la crede, e composta quando gli Ecclesiastici Riti si cominciarono a mutare; onde su posta nella Messa de' Morti, dove se condo gli Antichi Riti star non dovea, come osserva il Cardinal Bona.

5. I versi però della Scuola Salernitana sono senza dubbio a proposito, perchè pubblicata circa gli anni 1100. ma Antonio Mazza dice nel 1060. come altrove abbiam detto; onde sono i suoi versi rimati prima dell'anno 1100. che è il principio assegnato della Poesia Provenzale.

6. Affermano similmente alcuni, ritrovarsi i Componimenti rimati de' Latini prima, che i Provenzali cominciassero a poetare, e che suron posti in uso dopo, che nell'Italia i Normanni passarono; cioè circa gli anni 1032.a tempo di Guimaro Principe di Salerno, che gli riceve; e se ne veggono in molti Epitafi di quei tempi. Il Colennuccio diffe, che una famiglia de' Normanni era passata nell'Italia sin dall'anno 900, e descritta la discendenza de' Normanni, aftermò, che Guglielmo Fortebraccio Capo de' Normanni facendo lega col Principe di Capoa, e col Principe di Salerno, con Malocco Luogotenente dell'Imperador Greco in Puglia, e Calabria, cacciarono i Saraceni dalla Sicilia; e'l Tarcaonota descrisse ciò dopo l'anno 1004. Diconsi Leonini quei versi, perchè Leonio o Leonino Monaco del Monistero di S. Vittore di Marseglia molto gli accrebbe, come alcuni vogliono; ed altri dicono da altro Leone; non perchè gli abbia inventati, non avendosi certezza di chi sia stato l'inventore, e'l primo ad usargli; poicche prima di lui anche se ne trovano; oltre che tali versi sono imitati da' Greci, e da' Latini, e dalla loro figura rettorica, detta Consonanza di sillabe ugualmente desinenti; Similiter cadens, o Similiter desinens: ed in uso appo gli Ebrei.

7. Secondo la maniera de' versi Leonini usarono la Rima i Provenzali, che al dire del Bembo surono vaghissimi di metter le rime non solo nel sine de' versi; ma anche in mezo; onde i versi di alcuni Italiani per le Rime così usate si dicono Poesie rimate alla Provenzale; come se gl'Italiani maestri della Poesia latina, e bene instruiti nella Greca, e nell'Ebraica abbiano avuto la necessità di prendere da' Provenzali il modo di usar la Rima in tempo, che la Poesia latina colle Rime si usava, ed era nota, anzi antica la Rima degli Ebrei. Non è però difficile il credere, che gl'Italiani più tosto da' Latini, e dagli Ebrei, ed anche da' Greci, i quali allora componeano con distici rimati, che da' Provenzali abbian preso l'uso della Rima; e che anche i Provenzali l'han ricevuto da' Latini. Siccome il parlare, e lo scrivere di quei tempi era colla lingua latina corrotta, o roza Italiana nascente, che è la stessa; così non potendosi usare almeno con versi Leonini, per essersi dissormata la lingua, si usa-

và con versi Italiani rimati, molto tempo prima, che la Puesia Provenzale nascesse. Non fu facile in quei tempi scrivere colla volgare, anzi colla rozza, e popolare, e coll'uso de' metri latini; sì per la confusione grande delle voci barbare e straniere nella comune lingua introdotte, e come aspre, poco valevoli a ricevere le leggi del metro; quale poi nella lingua più culta abbiano alcuni tentato d'introdurlo, come fece il Trifsi perchè tutti i principi delle arti sono imperfetti; però abbracciarono l'uso degli accenti, i quali al metro corrispondono, e poi volendo a poco a poco accrescere l'armonia, la rima anche adoperarono, che nelle altre Poesie degli Ebrei, de' Greci, e de' Latini eran note; ed abbiamo già detto, che quando l'origine di alcuna arte cerchiamo, non dobbiamo attendere la regolata e perfezionata, ma la rozza, che sempre è prima della regolata, e poi si và col tempo regolando colle offervazioni, e colle regole de' Dotti; perlocche bisogna, che la Poesia sia più antica, benche rozza; tanto più, che la natura ci fa inclinati al canto, ed al verlo, e la medesima fa i Poeti, non l'arte ; il che prova anche Pier-Jacopo Martello Bolognese, conchiudendo:

Benchè nati Cantor si credan molti Ne nascon pochi, e non sen fa nassuno.

Che poi non si trovino esempi chiari de' primi Italiani verseggiatori non è ragione, che abbia a togliere all'Italia quelche è proprio suo pregio; ma più tosto dobbiamo accusarne l'antichità, e le altre cagioni, che nell'Artic. Labbiamo addotte.

Martello ne' Sermonicart. 249.

#### ARTIC. IV.

#### De' Poemi Italiani, e della loro diversità.

L'Uso de' Poemi più tosto degl'Italiani, che de' Provenzali bi-sogna dirlo certamente; perchè i nostri coll'imitazione da' Greci, e da' Latini, sono stati da tempo in tempo assai accurati nell'accrescere, e perfezionare la loro Poesia; anche in maggior numero, che non usarono i Greci, e i Latini stessi; al contrario de' Provenzali, che pochithmi Poemi usarono; anzi non si vede cosa lodevole appo gli altri, prima de' nostri Autori de' Poemi, i quali a tanta perfezione hanno l'arte ridotta, che le belle opere de' nostri in altre lingue sono state trasportate perchè leggere, ed imitare si potessero.

De' Componimenti Lirici vogliono, che dalla Provenza sieno

passate all'Italia alcune maniere di Canzoni, le Serventesi, certe spezie di Sonetti, i Madrigali, le Madrigalesse, le Cobole, i Suoni, i Motti, i Mottetti, le Frottole, ed alcuni altri, che affatto sono andati in disuso e degli Epici non vi furono altro, che i Romanzi; ma non si sa de' Comici, come sieno. Vi è notizia, che nella Commedia, e nella Tragedia de' Provenzali riusci Anselmo Federigo, che morì nel 1189. Difende però il Cattelvetro, che furono prima de Provenzali i primi ritrovatori della Commedia i Siciliani; ma che la Commedia di quelle Nazioni come fosse non si sappia.

2. E' pur

#### 192 Idea dell' Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

E' pur questa la Poesia tutta de' Provenzali, a cui ancora hanno i nostri qualche gloria già data; ma di quei Poemi si dà a lor l'invenzio: ne, perchè quelli, che formar gl'Italiani han potuto, non si veggono. Dicono, che i nostri stessi nella favella Provenzale poetarono, perchè era più dilettevole, e che andarono alla Provenza o a mostrare i lor talenti a quei Principi generosi, o ad acquistare quello idioma; o pure adeffercitare l'arte de' Giuglari, cioè de' Giocolieri, i versi loro alle mense de' Grandi con qualche instrumento cantando. Essercitavan quell'arte molti de' Poeti Provenzali de' primi tempi, e molti ancora Italiani, che in quella lingua poetarono; alla Provenza non folo paffando, ma nella Sicilia, in Lombardia, è molti andavano per lo Mondo colla stessa arte vivendo, de' quali fa menzione Alessandro Vellutello, e'l Nostradama. Se dunque gl'Italiani nella Provenza paffavano, il loro talento mostrando, e l'arte de' Giuglari effercitando; e se afferma il Bembo, che ha dato l'Italia molti Poeti alla Provenza, bisogna dire, che andavano in qualche modo di dottrina forniti, e nella loro Italiana Poesia allor rozza es-

Vellutell. Esposiz. Trionf. di Aenor. del Petrare. cap. 4.

fercitati; senza cui il talento loro mostrar non poteano.

4. Concedono almeno, che i Toscani sin da' primi tempi hanno la Poesia accresciuta, Canzoni di molte forme facendo, che non ebbero i Provenzali, e che poi tanta è cresciuta la varietà, e la loro tesfitura, che stimano impossibile favellar di ciascheduna. Che gli antichi Toscani davano i nomi di Distese, e di Morali alle loro Canzoni, anche l'affermano, e che le Ballate de' medesimi non sono meno antiche delle Canzoni. e così le Maggiolate, che nel Maggio si cantavavo, e le Mattinate. Narra l'Eruditifs. Crescimbeni, le Ballate descrivendo, che eran Canzoni col ballo, e lo conferma dall'aver veduto un Volume di simili Cazoni composte da Lorenzo de' Medici, da Angelo Poliziano, e da altri di quel secolo; nel cui frontispizio vi era una figura, che il ballo di molte Villanelle insieme intrecciate esprimeva, donde cava, che al Canto era il ballo anche unito, tanto più, che tali Canzoni nelle Calende di Maggio più, che in altro tempo cantar si soleano, allorchè all'uscio delle lor donne gli amanti il Maggio piantavano, dal di furono elleno dette ancora Maggiolate.

Coment. dell'Istor. della Volgar. Poef. Tom. 1. lib. 2. cap. 12.

Crescimben.

5. Crediamo, che le Calende di Maggio con varie azioni di allegrezza gli Antichi celebrarono, e dura ancor'oggi il loro uso; e senza far menzione di vari luoghi o della Puglia, o dell'Italia, o di altra Provincia anche straniera, perchè i Germani usan pure ne' primi giorni di Maggio le loro Feste senza canto, nella Città di Bari cantar le Maggiolate anche a' nostri tempi si veggono. Sogliono alcuni Villani Poeti, privi affatto di lettere cantare il Maggio, come essi dicono, ne' primi, e ne' seguenti giorni dello stesso mese, e conducendo seco qualche coppia di Buoi adornati, cantano con suoni per le strade, e avanti i Palagi, valendosi de' Quaternari con distici rimati, e della propria lingua volgare del paese, e con un ramo anche di olivo tutto adornato con nastri di seta, con spiche di grano, e con sonagli di argento, che legano su la testa di un Bue, o portano nelle mani, augurano buona fertilità della Raccolta; onde ne ricavano qualche lucro dalla mercede, chegli vien data,

ove cantano, e sono questi i Poeti, che Improvvisatori si appellano. Così le Mattinate pur fanno in ogni tempo altri fimili Poeti anche senza lettere, ed essercitando quest'arte, usano pure la stessa lingua popolare.

e la forma de' Quaternarj, o delle Ottave Rime.

6. Stimiamo, che non sia fresco quest'uso, cominciato dal tempo de' padri de' nostri Avi; ma più tosto antichissimo, anzi reliquia dell'antica Gentilità, come pur sono le Feste del Carnovale, ed altre simili; e siccome tra' Greci nelle Feste, e Sagrifici cantavano, ed eziandio tra le altre Nazioni; così anche gli antichi Italiani colla lor lingua rozza di quei tempi hanno forse conservato quell'uso, che da Greci, o Latini praticavano. Nè potendofi dare il Canto senza la Poesia, se le Maggiolate usavano, come pur usano, convien dire, che in ogni tempo han composto de' versi, e de' Poemi secondo la comune lingua, che sono

stati a tali Feste necessari.

Ma che le Maggiolate, le quali nella Città di Bari, ed in altre della Puglia nel primo giorno di Maggio, e per tutto il Mese si cantano sian reliquie delle Feste degli antichi Gentili, come pure altre Feste o con frutti, o con biade in altre Città si veggono, le quali e l'abbondanza, e la fertilità della terra fignificar vogliono; possiamo agevolmente crederlo, se le Superstizioni degli stessi considerare vogliamo. Nel primo di Maggio fu dedicato un Tempio alla Dea Bona da' Romani, come di- Ovid. Faffor. ce Ovvidio, ed alla Dea di tal nome faceano sagrifici secondo Macro- 5. bio; e'l Sacerdote ancora di Volcano sagrificava alla Dea Opi, ed in onore di Maja, e di Mercurio una gravida porca uccidevano, como si ha dal Bejerlinc; e ciò narrano il P.Giovambatista Mascolo, e'l P.Felice Girardi. Opi, secondo Lattanzio è la Terra creduta figliuola del Cielo, moglie di Saturno, e madre ancora degli Dei, e gli Antichi la vestirono con veste dipinta a rami, e foglie per significare le selve, e le infinite spezie dell'erbe, delle quali è la terra coperta; e su chiamata la Gran Madre, per la terra; così gli animali, e gli alberi a lei consagrati Encom Celidinotavano la fruttuosa coltivazione del terreno; ed il Carro con quat- tum, Fast, tro ruote, le quattro stagioni dell'anno. La dissero pure Cibele, che è la Maji. Terra, ed il Carro stesso, dove era condotta la sua statua processionalmente tirato da due Vacche, dinotavano la fertilità della Terra, e l'u- Diar par. 2. tilità, che da quella ne viene; e le sagrificavano una porca, molto queità bellia contacendosi per la numerosa prole, che di lei nasce colla fertilità della terra. Dice Ovvidio, che quando arrivò ella a Roma, le fu sagrificata una giovenca indomita, e stima il Cartari aver forse imparato i Romani da quelli di Egitto, che questo animale fosse conforme alla Terra; mentre quelli, secondo che narra Macrobio, volendo co' i loro misteriosi segni mostrare la Terra, faceano un Bue, o Vacca, che fosse. Dice Rabano r ferito dal Boccaccio, che la chiamarono Ope, perchè dia ajuto alle biade: Rhea in Greco, ed è lo stesso, che Opis in latino: Alma da alendo, che significa nodrire; perchè tutti co' i suoi frutti nodrisce: Pale la dissero i Pastori, e Dea de' pascoli, perchè dà i pascoli agli animali; ed altri nomi le attribuirono, che dallo stesso Boccaccio, e dal Cartari sono spiegati. Cerere su figliuola di Opi secondo Natal Conti, e tholog. lib. 5.

Macrob. Sam turnal. lib. L.

Beyerlinck Theatr. Vita bum. vol. 24. le 1.in Calend. P.Mascul. in

1'. Girard. Lactant. Divin. Instit.

Vincenzo Cartari Immagin. deglî Dei.

Boccacc. Genealogia Deor.

Natalis 60mes in Mycap. 14.

#### 194 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma. Tom. I.

Cicer. in Ver-

fu stimata la prima, che mostrasse di seminare il grano, raccoglierlo, macinarlo, e farne del pane, come dicono Virgilio, ed Ovvidio: e la Cerere Siciliana si avea per inventrice, e Dea delle biade, e però era dipinta con ghirlanda di spiche in capo. Scrisse Cicerone: Vetus est hac opinio Judices, qua constat ex antiquissimis Gracorum literis, atque monimentis Insulam Siciliam totam esse Cereri, & Libera consecratam: ed alla stessa anche il porco era consagrato. La Dea Bona su Nume altresì della Terra, e vuole Porfirio riserito da Eusebio, che quella virtà della Terra, che abbraccia lo sparso seme, ed in se lo ritiene e nodrisce, sosse intesa dagli Antichi per la stessa Dea, a cui sagrificavano una porca pregna, simbolo della sertilità; ed altre cose và descrivendo il Cartari.

Bossius in Jano-Tatio cap. 6. pag. 39. Plutarch.in Aulula.

Baronius ad ann.44.

Eusebius in Histor. Ecclestast. lib.7.cap.

Crusca, Voca-

8. Le Strene, che nel primo di Gennajo li danno, sono pure reliquie dell'antica Gentilità; poicchè gli Antichi solennizavano quel giorno in onore di Giano, come dicono Ovvidio, e Svetonio; e si davan le mancie in prospero augurio dell'anno; e mostra Girolamo Bossio, che furono da Tito Tazio instituite. Sono anche reliquie de' Gentili le Feste del Carnovale; poicchè furono instituite ad onore di Bacco, da cui han preso il nome de' Baccanali, come vuole Plutarco se la prima volta si celebrarono nell'Egitto; donde alla Grecia le portò Orfeo, e così tra' Romani nell'Italia, nella Germania, e per lo Mondo tutto si dilatarono. Non per onore di Bacco furono poi permesse tali Feste da' Principi Cristiani; ma più tosto per sollevar gli animi de' popoli con allegrezza, ed onesta ricreazione; così mostra e descrive Baronio, che molti usi anche nella Chiesa osservati, come di accender le lucerne o candele nelle stesse Chiese, e nelle Feste, di tener la conca piena di acqua alle porte delle medesime: d'incoronar le Porte stesse con festoni di rami verdi, e di fiori; di eriggere Immagini ne' Tempj; di appendere in segno di grazia ricevuta le Tavolette alle pareti de' medesimi, e molte altre simili furon tutte costumanze degli Ebrei, e de' Gentili a bello studio a noi lasciate, e ciascheduna imitata ad Gentilis consuetudinis similitudinem quamproxime accedens, come dice Eusebio; acciocche fosse meno sensibile, e però men difficile il passaggio dalla falsa alla vera Religione.

9. Effendo dunque antichissime le Feste di Maggio per tutte le Nazioni, e le Maggiolate in vari luoghi nello stesso mese cantandosi nella stessa lingua del volgo: siccome le Ballate dagli Antichi ballando si cantavano, e come dice la Crusca della stessa Ballata, che siano le canzoni a ballo Poesia, che si canta a ballo; si può credere ancora, che sieno altresi antiche le cantate, e le maniere de' versi, variate però secondo i tempi, e secondo l'uso delle lingue. Gl'instrumenti ancora da suono, ed il canto vi sono stati in ogni tempo; nè priva degli stessi nazione veruna si legge; così affermare possiamo, che sono stati in ogni età i Poeti Improvvisatori, i quali senza l'ajuto dell'arte, ma dalla sola natura instruiti fanno ancora de' versi; e molti pure vi sono, che fanno versi, e poemi, i quali tutto il disprezzo non meritano; come in questa medesima opera ne portiamo in altra occasione gli esempi. Non potean dunque esse privi nell'Italia e de' versi, e della loro nuova Poesia volgare

ana

Cicer. De Fi-

23.6

ancorchè rozza per lo spazio di molti secoli, come pur rozza era la nuova lingua; onde (come abbiam detto nel Discorso dell'Origine della Volgar Poefia) quando l'Origine ricerchiamo, fin da' princip) rozzi trovar la dobbiamo; perchè al dir di Cicerone: Omnium rerum principia parva

sunt; sed suis progressibus usu augentur.

10. Il Sonetto di quattordici versi di undici sillabe l'uno è tutta invenzione degl'Italiani; poicchè appo i Provenzali non si vede, come dice Francesco Redi, ed all'Italia molto prima il Castel vetro, ed altri l'hanno senza difficultà cocedutose poi Fra Guitrone di Arezzo a perfezionarlo fu il primo. Si trovano Sonetti tra' Provenzali; ma differenti nella quantità delle Sillabe, e sotto la voce di Sugno ogni sorte di Poesia essi comprendevano; ma l'hanno gl'Italiani perfezionato, e variato nella quantità de' versi,nella regolata tessitura delle rime, e nella maniera altresi;poicchè veggonsi de' Pastorali, de' Pescatori, de' Polifemeschi, de' Catenati, de. gli Sferici, de' Ditirambici. Così vi sono gl'Intrecciati, i mescolati con varie lingue, quelli con rime ripetite, con due sole voci in rima, con quattro, coll'intercalare, coll'eco, i Retrogradi, i Codati, ed in mille al-

tre forme, anche in lingua latina composti.

11. La Terza Rima detta ancora Catena, o Capitolo, fu ritrovata da Dante, che ingrandì molto la Poelia, e per eccellenza può dirli il Filoíofo, e'l Teologo tra' Poeti. L'Ottava Rima, o Stanza fu dal Boccaccio inventata nella Teseide, come il Varchi, e'l Castelvetro affermano; perchè quella de' Siciliani era di due sole rime sino alla fine. Il Ditirambo fu invenzione di Angelo Poliziano; e sono degl'Italiani le varie spezie de' Poemi Lirici, come gli Epigrammi di Luigi Alamanni, le Deche, l'Elegie, i Panegirici, le Corone, le Laudi, tutti propri di carattere Toscano: le Selve, che sono Poemetti, i Quaternarj, le Quinte, e Seste Rime, le Pescatorie formate da Bernardino Rota di Napoli, ed altre spezie. Non vi è forma di verso, o di componimento de' Greci, o de' Latini, che non l'abbiano gl'Italiani formata, imitando l'invenzione, l'ordine, e le figure di parlare, come gl'Inni del Boccaccio, le Ode, i Salmi dell'Alamanni, e del Tasso, le Canzonette Anacreontiche, i Canti, i Cantici, l'Epistole, le Rifposte, gli Enimmi, che pur dicono Indovinelli, o Riboboli, gli Oracoli, gli Epitaffi, le Nenie o Epicedi, gli Epitalami di Bernardo Tasso, Genetliaci, le Ode Pindariche di Gabriel Chiabrera, ed altri Poemi ancora considerati nella Metametrica, di cui ne scrisse Mons. Caramuele; cioè i Centoni, i versi Cronici, coll'Eco, i Numerali, gli Acrostici, gli Anagrammatici, gli Ascendenti, i Discendenti, i Retrogradi, i Carenati, i Dialogici, quei che hanno le voci, che nello stesso tempo volgari, e latine si leggono, e mille altre forme moderne, che hanno molto arricchita la Lirica.

Della Comica sono degl'Italiani le Farse, le Zingaresche o Giudiate Romane, i Dialeghi, l'Egloghe, le Favole l'afforali trovate da Agostino Beccari Ferrarese, che in versi Italiani su il primo a formarle, come dice il Guarini; e Torquato Tasso trovò nelle medesime i Cori . So- Guarin. Como no pur degl'Italiani le Boschereccie, le Rusticali, le Cacciatorie, le Pescato- pend. della rie del Rota, i Drammi Musicali, le Feste Musicali, le Cantate, le Sere- Poef. Traginate, la Tragica Toscana, le Rappresentazioni, le Feste Spirituali antiche, com.

Bb

#### 196 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

gli Oratori, le Cantate Spirituali, i Tramezi. Il Trissino su il primo, che scrisse tra gl'Italiani la Tragedia, cioè la Sosonisba, che meritò esser posse al confronto di ogni altra o de' Greci, o de' Latini; ed allo stesso Trissino è attribuito il verso sciolto; benchè altri lo diano a Luigi Alamanni, o a Giacomo Nardi, che l'usò prima di tutti in una sua Commedia, come attesta Benedetto Varchi.

13. Ma raccordar qui vogliamo, che hanno gl'Italiani eziandio molti ridicoli personaggi nella Comica giocosa, e su le scene, e nelle Feste del Carnovale introdotti, i quali sono poi stati dagli Stranieri anche imitati. Appo gli Antichi furon celebri i Mimi dell'Italia, tra' quali fu Cleomene Mimaulo, di cui scrisse Ateneo: qui Italicorum Mimorum optimus fuit Histrio per se ipsum personatus; e'l contrafare i volti colle Malchere fu antica invenzione de' Romani al dir del Bulengero; perchè Eschilo fu il primo ad usarle, e furon fatte di foglie di pastinaca, o di fico, o di legno, o di altra materia, anche di argento, come ne fa menzione Petronio Arbitro; mentre i Greci usavan prima di recitare co' i volti tinti di feccia; come ritrovò Magnete Ateniese nel recitar le Satire per non effer conosciuto: o secondo Sv.da, inventò Licone Scarfeo, al dir del Giraldi, volendo muovere a riso, contrafacendo i volti guasti dalla Natura, con gran naso, bocca grande, e con simili deformità. Cantò Orazio di Eschilo Poeta Tragico, dopo aver fatto menzione di Tespi:

Athen. lib.

Bulenger. De Theatr. lib. 1. cap.45.

Horat. De

Porphyrion ad Horat.

Andrea Pertucci Art. Rappresentativ. Part. 1. reg.8.

Panigarol.
nel Predicator. Comment.
alla particell.

Post hunc persona, pallaque repertor honesta Æschylus & modicis instravit pulpita tignis.

e questo luogo interpretando Porficione, così scrisse: Æschylus primus, Tragediis cothurnos, & personam, & pallam dedit: horum enim trium autor est. Così da' moderni Italiani sono stati molti personaggi o sciocchi, o ridicoli, o astuti introdotti, come sono D. l'asquale de' Romani, le Pasquelle de' Fiorentini, i Travaglini de' Siciliani, i Giovannelli de' Messinesi, il Giangurgolo de' Calabresi, il Pulcinella, il Coviello, e'l Pasquariello, tutti tre de' Napoletani, i Zaccagnini, i Truffaldini, i Graziani, i Trappolini, i Bergomaschi, i Bolognesi, ed altri simili burleschi personaggi, con varie lingue particolari dell'Italia inventati . Silvio Fiorillo Commediante, che appellar si faceva il Capitan Mattamoros, inventò il Pulcinella Napoletano, e collo fludio e grazia naturale molto aggiunse Andrea Calcese, detto Cinccio per soprannome, il quale su Sartore, e morì nella peste dell'anno 1656. imitando i villani dell'Acerra Città antichissima di Terra di Lavoro poco distante da Napoli, come afferma il Perrucci, che deride l'Abate Pacichelli, perchè scriffe essere stato invenzione di Andrea Ciuccio Giurisconsulto;e che si abbia dato a farlo su i pubblici Teatri. Monsig. Francesco Panigarola dice, che eran pochi anni nel suo temposche Lucio famolo Comico i nuovi costumi in Ferrara considerandose le strane maniere di un vecchio barbiere chiamato Messer Graziano delle Cetiche, nativo di Francolino, ne cavò una parte ridicola per la Scena, tutta quali fondata ful freddo, la quale poi effercitò con eccellenza per molto tempo un Lodovico da Bologna; indi molti la sapevan recitar tanto, che anche fuori della scena in quella maniera

di

di burlesco molti buoni componimenti in verso, ed in prosa si son

fatti .

Nell'Epica gl'Italiani hanno pure la gloria, e'l medesimo Tris-14. sino fu il primo, che compose il Poema in verso sciolto, e colle Regole di Aristotile, Omero imitando, quale fu l'Italia liberata da' Goti; e molte e forti opposizioni allo stesso Poema si son fatte da'varj Critici della Poesia intelligenti, le quali sono distintamente riferite dall'Eruditiss. Apostolo Zeno Letterato Veneziano, d'ingegno, e di erudizione certamente chiariffimo, il quale dello stesso Trissino scrisse la Vita, che si

legge nella Galleria di Minerva.

15. Altre spezie anche abbiamo della Volgar Poesia, che non usarono i Greci, e i Latini, come la Poesia Giocosa, che dicono in istile Bernesco, perchè in essa riusci eccellente Francesco Berni; e nella medesima si sono veduti Poemi Comici, Lirici, ed Epici, secondo le varie linque de' popoli diversi dell'Italia, e delle sue Città, come sono i Poemi in idioma Romanesco, Fiorentino, Bolognese, Siciliano, Napoletano, Veneziano, ed altri. Prende il nome altra Poesia dallo stile del Caporali, altra dal Melosio, che comprendono tutte le spezie de' Poemi; e vi sono ancora l'Eroicomica, la Burchiellesca, la Boschereccia, cioè di versi che nulla significano, la Toscana con mescolamento di altre lingue, la Pedantesca, la Maccaronica, la Leporeambica, quella colle rime acute, ed altre che sono trattate da vari Autori di Poetiche, e dal Chiariss. Giovan-Mario Crescimbeni; oltre la nuova Poesia di Claudio Tolomei, la

Pindarica, l'Anacreontica, ed altre anche tra loro diverse.

16. Nella Poesia Provenzale, quando perfezionata l'assegnano, alcun libro della Teorica Poetica non si legge; ma della nostra Volgar Poesia migliorata incominciaron tosto a vedersi le Teoriche, delle quali possiamo dire con verità, che prima degli altri, sono stati Maestri i no-Ari Italiani, come afferma, ed offerva il Chiariffimo Marchese Giovan-Giuseppe Orsi di Bologna, che di quei, i quali il Telto Aristotelico spiegarono, ed illustrarono, cominciando da Giorgio Valla, ne raccorda un buon numero. Più largamente ne dà notizia lo stesso Eruditiss. Crescimbeni delle fatiche fattesi intorno le Opere di molti Poeti volgari, o dagli stessi Poeti, o da altri; e di molti Trattati, e Scritture generali, e particolari sopra l'Arte Poetica, e le sue spezie, e sopra i Componimenti Poetici Toscani, e le altre ragioni della Volgar Poesia. Se le fatiche tutte ragunar volesse alcuno, e tutti i libri dell'Arte, i Commentari, le Critiche, le Difese, e le Rime stesse degl'Italiani senza dubbio una vasta Biblioteca verrebbe a formare della sola Volgar Poesia. Ma siccome di ciò, fuorchè le sole Rime, niente si truova della Provenzale, così pochi Commentatori della Nuova Poesia Francese si veggono, la quale coll'imitazione della nostra ha avuto il suo principio, come diremo nel seguente Discorso. Quando il Ronsard Principe de' Poeti Francesi fioriva, era per così dire, bambina in Francia la Poesia, come si cava dal confronto dello stato di essa in quel Regno co' i suoi progressi fatti sino allor nell'Italia, ove già ammiravasi adulta nelle Opere persette di Dante, e del Petrarca; secondo che dice lo stesso Eruditiss. Marchese Orli;

Galleria di Minero. Toma 1.part.3.

Grescimben. Commet. Iftor. Volgar. Poef. Vol. 1.

1821

Orsi Conside. raz. Dial. 6. cart.495. Crescimben. Volg. Istor. Poef. lib. 5. e lib. 6.

Orsi Consideraz. Dial. G. cart. 495. e 496.

#### 198 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma, Tom. l.

e lo prova coll'autorità degli stessi Francesi; e co' i libri, che và numerando di quella Nazione; e'l Petrarca visse cento anni prima del Ronfard. Mostra ancora quanto s'inganni il P.Rapin, che una parte de' nostri Spositori numero della Poetica, e'l suo numero non instruisce il Lettore nè dell'ordine de' tempi, in cui scrissero; nè de' loro meriti, facendo pregiudizio a quello del Robertello, del Maggio, e spezialmente del Vettori, i quali oltre al letterale, penetrarono forse la mente di Arissotile assai più, che ei non si avvisa; ma ben lo conobbe altro Autor Francese, di cui porta le parole.

17. Da così grande diversità ed abbondanza delle spezie di Poesia dagl'Italiani inventate, dal gran numero non solo de' Poemi; ma de' Poeti, de' quali essendo pur grande, si può difficilmente formare uno intero Catalogo: dall'uso de' versi, e della rima, dalla moltitudine grande de' libri, e di regole, e di cose, che alla Poesia appartengono, che gl'Italiani hanno scritto, ed anche dalle varie Scuole, di cui faremo menzione, potremo agevolmente ricavare, che dalla stessa Italia ha la

Volgar Poelia la sua origine ricevuta.

#### ARTIC. V.

#### Delle Scuole della Volgar Poesia,

E' Pure una delle glorie dell'Italia, che la sua Volgar Poesia, vaga non meno per la varietà de' versi, che de' Poeti, al suo studio allettando illustri ingegnia coltivarla, colla diversa maniera di verseggiare, abbia parcorito varie Scuole, secondo la varietà dello stile. Benchè però sieno molte le Scuole, nondimeno per non tralasciare di far memoria delle principali, delle stesse daremo qualche notizia: e la prima dicesi la Petrarchesca, la quale altresì l'Antica è appellata, imitando l'antico, e gran Padre Petrarca. Fiorì questa nel Secolo del 1500. in cui non altre Poesse si videro, che secondo lo stile Petrarchesco, e durò sino al principio del 1600. e sino a Torquato Tasso Poeta in tutte le spezie di Poesia maraviglioso, nelle quali giunse al sommo della gloria secondo il comune parere degli Ulomini dotti . Voglion molti , che sia ella caduta dalla sua purità per la nuova Scuola introdotta; ma riforgendo nel Secolo decimo settimo, sia stata restituita alla sua prima riputazione, e l'Eruditis. Crescimbeni ne dà la gloria di farla risorgere, al Regno di Napoli; donde stimasi, che l'elezione di ravvivar la Scuola di Petrarca sia passata in Roma, ove la medesima, e quella del Chiabrera si professa. Tra' i primi cooperatori di farla risorgere è annoverato Pirro Schettini Gentiluomo di Cofenza, che morì nel 1678. ma affai più Carlo Buragna di Alighiera Città di Sardegna, letterato profondo, discepolo di Tommaso Cornelio, ed uno dell'Accademia degl'Investiganti di Napoli, ove col suo esempio, e col conseglio ancora del Cornelio, di Lionardo di Capoa, e del Principe di Belvedere D. Francesco Maria Carafa, si vide risorta, e fiorire nobilmente. Francesco Redi Aretino, gran Filo-

### Delle Scuole della Volg. Poef. Cap. 22. Art. 5. 199

Filosofo, e Medico del Granduca di Toscana si ha per uno de' maggiori Ristoratori della medesima; e favorì ancora alcuna delle Scuole moderne se con molta sua lode la Ditirambica, il Bacco in Toscana scrivendo. Non vi è però alcun dubbio, che l'Accademia Fiorentina ha fempremai conservata ugualmente incontaminata la Scuola del Petrasca ; e'l Collegio della Crusca è stato quell'asilo, ove si riparò la candidezza dello stile, come afferma il Chiariss. Marchese Orsi. Per dilatare la stessa Scuola si aprì in Roma la nobilissima Accademia di Arcadia, che aprendo ancora altre sue Colonie in varie Città, l'ha fatta mirabilmente propagare, come altrove ne faremo menzione.

Monfig. Giovanni della Casa Gentiluomo Fiorentino assai dotto nel suo Secolo del 1556. in cui morì poi a' 14. di Novembre, Arcivescovo di Benevento, introdusse lo stile più grave, e più aspro con periodi raggirati, i quali da un Quaternario, o da un Terzetto all'altro tirar volle, tralasciando lo stile del Petrarca. Piacque la sua maniera di poetare a molti Virtuofi, e spezialmente di Napoli, e si formò una Scuola, 1sfor. e le sue Rime commentarono dottamente Marco Aurelio Severino, Poes. lib.2. Sertorio Quattromani, e Gregorio Caloprese: ed Orazio Marta nel 1616.ne formò da Napoli un Parallelo tra il Petrarca, ed il Casa, che ha

poi stampato colle sue Opere.

3. Giacomo Sannazaro di nascita Salernitano, e di samiglia illustre, non solo seguitò la Poesia del Petrarca; ma aggiunse alla Poesia latina l'Egloga Pescatoria, e perfeziono la Pastorale della Toscana; e la sua ideale Arcadia fu posta in opera dall'erudita Accademia di Arcadia, che ora con tanta sua gloria fiorisce, e celebra ogni anno in memoria di lui la memoria della sua nascita, che seguì nel 1458. a' 28. di Luglio, come

scrive l'Eruditiss. Crescimbeni.

4. La nuova o Moderna Scuola della Volgar Poesia ancorchè venga biasimata, ha pure avuto il suo pregio non solo per tutta l'Italia; ma ancora per l'Europa nel secolo del 1600, ed oggi altresì vi sono molti, che della stessa sono assai adoratori e seguaci. Stimano alcuni il Capo di questa nuova Poesia Antonio Tibaldeo Medico di Ferrara, che visse circa il 1480.ed amò lo stile pieno di vivezze, di bizarrie, e di sali; e questa maniera di poetare fu abbracciata in quel Secolo. Ma il Cavalier Giovambatista Marini di Napoli nel Secolo XVII.colla felicità del verfeggiare fattosi Capo della medesima, quando era in Francia, ricevè gli applausi comuni per le sue novità, e bizarrie, e per la libertà nel comporre, aprendo la via o ad accrescere il suo stile fiorito, o ad inventarne altri di nuovo. Altra moderna Scuola Gabriel Chiabrera di Savona aprir volle col suo stile, Pindaro, ed Anacreonte Poeti Greci imitando con felicità, e i loro modi alla Toscana lingua trasferendo, con tanto applauso, che gli stessi Petrarchisti lo stiman degno di competer col Petrarca, essendo maestole e gravi le sue Canzoni magnisiche, ripiene di verità ingrandita, e di eroici sentimenti, e adorne di poetiche immagini, di sublime figura, e ricche di forza e di estro artificiosamente usato, valevole a lodare le grandi azioni de' guerrieri, secondo il giudizio, che ne fa lo stesso Ctescimbeni . Nello Stile Pindarico riosci mirabiles

Orli Confideraz. Scorf. 7. cart.

Crescimben.

Crescimben. Istor. Volgar. Poef. lib. 200

#### 200 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

Bartolo Partivalla Beneventano, le cui Rime si guadagnarono un'applauso incredibile, ed un seguito numerosissimo per tutta l'Italia. Di questa nuova Scuola sono stimati Giovambatista Guarino, Antonio Bruni, e Francesco Bracciolino; ma di stile più sodo amatori. Il Guarino fu affai applaudito da tutte le Nazioni per lo suo Pastor sido, il Bruno per l'Epistole; benche vogliono alcuni, che sieno del Marino, e'l Braccio, lini per la Croce racquistata, a cui danno il primo luogo dopo la Gierusalemme del Tasso; e per lo Scherno degli Dei, Poema giocoso. Girolamo Preti nobile di Bologna aggiunse al fiorico stile del Marino un soverchio uso di traslati, di argutezze, e di bizarrie, ed è stato il più fortunato appresso i Francesi, e spezialmente appo il Baillet, che vi osservò un talento poetico; e'l P. Bohurs, riferiti dall'Eruditiss. Marchese Orsi. Fulvio Testi Modanese appellato l'Orazio Toscano per l'imitazione di quel latino Poeta, nella quale gli concedono il primo luogo nelle Odi, desiderando. vi però maggior pulitezza nella lingua. Claudio Achillini Bolognese introdusse nella nuova Poesia lo stile Turgido con traslati arditi, e strane maniere di verseggiare: Fra Ciro di Pers di chiarissima famiglia del Friuli, Cavalier Gerosolimitano fu applaudito, come Autore dello stile concettoso e risultante: Giuseppe Batista Salentino della Terra delle Grottaglie nella Lirica fu vago della turgidezza di traslati arditiffimi, di grandi iperboli, di voci nuove e risonanti, di superlativi, e di erudizione continua in maniera, che non vi è chi emulato pur l'abbia; ma la sua Scuola fu da molti seguita, ed abbracciata; però Giovanni Cicinelli Duca delle Grottaglie pubblicò nel 1672, tre Discorsi col titolo di Censura del Poetar moderno; e nel primo biasimò il soverchio uso de' viziosi traslati: nel secondo, la trascuraggine d'imitare il costume; e nel terzo la cattiva locuzione de' Moderni, e spezialmente del Batista.

5. Siccome il genio, e'l volere degli Ulomini sono diversi; così varj Iono ancora i sentimenti intorno la varietà di queste Scuole; poicchè i feguaci del Petrarca la nuova Scuola biasimando, appellano il Corruttore della buona e Volgar Poesia il Marini; perchè scosso il giogo delle regole colla felicità di verseggiare, e colla prontezza de' concetti bizarri, e delle argutezze, affettando anche il fraseggiamento de' Latini, non volle star ristretto dentro alcun limite. Da altri, che sono della moderna Scuola amatori, è lo stesso Marini sollevato a' maggiori gradi della gloria, a'quali può giugnere ogni ottimo Poeta; anzi confessano i suoi medesimi Contradittori, che abbia egli ricevuto gli applausi, che forse niuno degli antichi Greci, o Latini, nè Dante, o Petrarca, o il Tasso ebbero fortuna di guadagnarsi vivendo. Scrivono eziandio, che sia stato degno di lode, perchè promosse una nuova Scuola di Poesia, introdusse un nuovo gusto di comporre, e suscitò commovimento tale negli Eruditi del suo tempo, che quasi tutti affacendați si trovarono o ad incolpare, o scolpare il suo Adone, o giudicarne le opinioni diverse intorno tal Poema; benchè dello stesso Marini altri vizi descrivono. Claudio Achillini Bolognese, Accademico Linceo celebre Filosofo, Teologo, e Professore

delle Leggi, le quali insegnò negli Studi di Padova, di Ferrara, e di Par-

Orfi Consideraz. Dial. 7. cart. 731.

ma, affai caro a Gregorio XV. Pontefice, quando era Cardinale, e lo-

dato da molti Letterati dell'età sua, come dalla Raccolta delle sue Lettere chiaramente si scorge, scrivendo allo stesso Cav. Marini, gli disse: Io sono al solito parzialissimo delle vostre glorie, e siccome nella più pura parte dell'anima mia sta viva que sta opinione, che voi siate il maggior Poeta di quanti ne nascessero o tra' Toscani, o tra' Latini, o tra' Greci, o tra gli Egizj, o tra gli Ebrei ; così questa medesima Conclusione difendo, e professo continuamente colla lingua, qual'or ne parlo, e con la penna ogni volta, che ne scrivo: Insomma le Api di Pindo non sanno stillar favi più dolci di quelli, che fabbricano nella vostra bocca, e la fama poetica non sa volar con altre penne, che colla vostra. L'invidia poi de' vostri detrattori non sente i suoi funerali più risoluti, che nelle mie parole. Rallegromi delle vostre fortune in cotesto Regno, ecc. Girolamo Preti non dubitò di affermare, aver posto il Marini l'ultima meta alla Poesia Lirica; e Giovanni Imperiale nel Museo Istorico, di lui scrisse: Nemo faciliori ad omnem scribendi elegantiam indole: nemo luforia, vel feria Italicis aptare carminibus gravior: Lyrica dulcedine tot Heroum, tot Amorum, & fabularum, figmentorumque carmina modulatus, ut Anacreontis jam, & Pindari nenias Hetruscorum, & nobiliorum fortasse rythmata, hoc avo solus ceaquasse videatur. Furono grandi gli onori, che ricevè dal Duca di Savoja, e poi giunto in Francia, ove dalla Reina Margarita gli fu tolto affegnata la pensione perpetua di 1500. scudi d'oro, e poco dopo accresciuta al numero di 2000. oltre le gioje, e i regali, che di prezzo, e di numero erano infiniti. Ivi il suo Adone era in grandissima stima, e giunse la vendita dello stesso Poema sino al prezzo di cinquanta scudi il volume; e di commissione del Re fu riposto l'originale nella Regia Libraria. L'adoravano, e'l riverivano i più dotti ingegni, e le più celebri penne: vide trasportare in più lingue le sue composizioni, e bisogna leggere la Vita, che ne scrisse Giovan-Francesco Loredano Senator Veneto per ammirare gli Encomj, che gli furon dati dalle più illustri Accademie, e gli onori, che ricevè da' Principi, da' Cardinali, e dagli Ulomini letterati di varie Città. Uscita la Censura del Cavaliere Tommaso Stigliani contro l'Adone, essendo egli morto, si armarono le penne de' più illustri ingegni di quel Secolo per difenderlo, e ne forma il Catalogo de' libri, che uscirono alla luce l'Eruditiss. Crescimbeni.

Lo stesso Achillini, che da molti è censurato, come seguace della nuova Scuola, e per avere introdotto lo stile Turgido contro ogni buona regola dell'Arte, ha pure avuto i suoi lodatori: Giacomo Acarisio Segretario delle lettere latine del Cardinal Bentivoglio gli mandò la prima parte delle Istorie di Fiandra dello stesso Cardinale, accertandolo, che il Porporato facea grande stima del sapere, e dell' ingegno di lui, riputandolo folo per Teatro maggiore di quello, che erano tutti gl'ingegni di Roma, ove dimorava; onde n'attendea con ansietà il giudizio intorno la fatica fatta; e l'accertò, che tre volte avea lette le di lui Rime dal Cardinal Gessi mandategli, e che non si saziava di lodare i concetti, le forme, le peregrinità di dire, giudicando, che quelle Poesie erano parto d'ingegno versato prosondamente in ogni sorte di scienza grave, e che era nato per un prodigio al Mondo. Mons.

Claudio A. chillin. Let-

Crescimben. Istor. Volgar. Poel lib.s.

Claud. Achillin. letter. divers.

#### 202 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. L

Mazarini, che su poi quel gran Cardinale, e Primo Ministro della Francia gli scrisse nel 1640. alli 11. di Maggio, sacendogli presentare da Lorenzo Mancini suo Cognato la lettera colla catena di oro, che gl'inviò il Cardinale di Richelieu, che ancor gli scrisse con lode per un Sonetto, ed una Canzone in lode del Re di Francia, che surono di straordinario gradimento; coll'offerta eziandio della protezione dello stesso Re.

7. Mon pretendiamo però colle lodi del Cavalier Marino, e dell'Achillini, e di altri Moderni, che tralasciare vogliamo, dar giudizio o della loro nuova Scuola, o di quella del Petrarca; ma dimostrar folamente, che è stato ben vario il genio de' Letterati, così a pro dell'una, come dell'altra Scuola della Poesia d'Italia. Non vi è dubbio, che dispregevole non poco è lo stile di alcuni Scrittori di quel Secolo, anche profatori; che soverchio invaghiti di vivezze, di gonfiezze, e di metafore fenza regola, di riflessioni, e di un dire assatico e stucchevole, recano più tosto nausea, che diletto, e con difficultà legger si possono le loro Opere da Homini di fenno avvezzi ad offervar le leggi di uno file ben sodo. Vi bisogna un cervello tutto fantastico per godere delle lorostravaganti fantalie, volendo alcuni comparire i più dotti col produrre giucando a chi più può, concetti più fantastici perbolici, e difformi. Uno che pur'era di gran fama per la sua eloquenza, giugnendo a chiamare la Spada Arsenale del terribile, ricevè tutti gli applauli ; benchè secondo la similitudine, che nelle metafore è ricercata, più convenga quella dell'arfenale al fodero, che alla spada stessa; e lasciò la curiosità di udire: quelche detto avrebbe del Cannone, delle Carcasse, e di altri simili instrumenti inventati a produrre quegli effetti, che dal terribile sono cagionati.

Grescimben. Istor. Volgar. Boes, lib.s.

8. Sono veramente degni di censura tutti quei vizi, che la misurar loro troppo eccedono ogni troppo in fastidio tornando; fono anche diversi i genj degli Ulomini; poicchè le stesse Poesie del Petrarca, del divino Ariosto, del Tasso, e di altri Uomini eccellenti, che giunsero all'alto, segno di venerazione hanno pure avuto i Contraddittori; mercè, che: non possiamo trovar nel Mondo quella persezione, che è solo in Dio solamente perfetto. L'Eruditiss. Crescimbeni mostra le contese de' Letterati Italiani contro le stesse Rime Italiane, e i vari libri, che in vari tempi si son dati alla luce e di censure, e di difese, perchè a tutti è comune il genio di censurare ; e si crede, che scuoprendo gli altrui disetti, grande ingegno e dottrina si dimostri ; perlocchè alcuni in altro Studio non si sono occupati, che nel trovar macchie nelle Opere degli Scritto-11, per godere con loro lode il titolo de' Censori, e de' Critici. Non solo questo uso nell'Italia si è veduto; ma nelle straniere Nazioni; e quel Ronfard uno de' celebri Poeti Francesi, che fiori due secoli dopo il Petrarca; siccome ricevè gli applausi da' suoi Nazionali, così non su libero dalle censure de medesimi. Egli su il Principe della Poesia Francese, e'l Maestro della loro lingua: ricevè grandi onori da Arrigo II. da Francesco II. da Carlo IX. Re, che vissero nel suo tempo, ed. altresì premji grandi da Principi stranieri, e da illustri Università; e di lui disse il P: Bussieres Giesuita Erancese; scrivendo di Francesco 1. At in Francia ne-

P.Jo:Busieres Eloscul. Histor. ad.

fas

fas prateriisse R onsardum. Sanè Francisci gratia provectum ingenium longe uberrimum l'arnasse lauros omnes consumpsit, & felici copia Poetas singulos exscripsit, & vicit. Utinam ad exculussimam banc atatem tam sublimis indoies pervenisse. Poetam nemo vel optaret, vel prastolaretur. Chi non avesse nondimeno cognizione di Romard altronde, che dalle Opere di Boileau, e volesse quindi solamente ritrarre un giusto concetto di quell'antico Poeta Francese, bisognerebbe, che lo concepisse per uno Imbroglione della Gallica Poesia, e per un rustico vilissimo Ciarliero, come scrive, e dimostra il Chiariss. Marchese Orsi. Così lo stesso Boileau benchè scherzando, sa scherno del Poema stimabile della Pulcella di Orleans del Chapelain, e del Mosè di Saint Aman.

Orfi Confideraz. Dial. 6. cart.491.

o. Ma siccome sarebbe grande argomento di scrivere il mostrare le Critiche fatte da' Francesi a' Francesi; così ancora di far vedere quan to disconvenevole sia la licenza, che molti della medesima Nazione si prendono a censurare i nostri Italiani Scrittori, che sono pure stati la loro norma, anzi i loro primi Maestri; dalle cui Opere hanno appresa tutta l'arte, e dal loro elempio si sono applicati a scrivere, ed imitare. Il P. Rapin censura Dante ed alcuni luoghi del Tasso, quale ancora è biasimato dal Boileau, o sia Despreaux; così il Baillet incolpò d'immodestia il Guarino, e vanamente lo crede dispregiatore delle regole di Aristotile; benchè il Pastor sido da due Francesi sia stato malamente tradotto; e lo stesso Baillet censuro eziandio Guidobaldo Bonarelli . Il P. Domenico Bouhours Giesuita oltre l'aver chiamato Seneca il più smisurato di tutti nel pensare: Lucano sempre per la sua maniera eccessivo, Ovvidio un dicitore smoderato, Marziale troppo gonfio, Quintiliano poco ragionevole, Paterculo raffinato, Tacito inetto inventore del verifimile: Plinio secondo insipido, e nauseoso; ed oltre i biasimi dati ad altri Autori Greci, altresì censura il Petrarca, il Tasso, Girolamo Graziani, il Guarino, Sannazaro, ed altri Poeti Italiani, ed anche l'Achillini, che fu tanto stimato nella Francia, e premiato con larghissimi doni dal suo Re Luigi XIII. per un Sonetto ampolloso, che incomincia: Sudate o fochi a preparar metalli. Chiama ancora Cicerone un'inutile ripetitore del medesimo pensiero in un medesimo componimento, e non ha difficultà di togliere il rispetto al Principe dell'Eloquenza latina, il cui divino ed eccellente ingegno (come dice Plinio, e poi S. Agostino riferiti dal Biondo) fu solo riputato pari alla grandezza, ed eccellenza dell'Imperio Romano, e per cui disse Quintiliano: Ille se profecisse sciat, cui Cicero valde placebit; come offerva l'Eruditiss. Marchese Orii . Basima pure Virgilio, il quale a lui pare, che smaltisca la sua morale dottrina fuori di tempo, anzi la getti fuor di propolito nel luogo, che cita; e che non abbia scelta buona opportunità per copiare Omero. Gli mostra però lo stesso Marchese Orsi col giudizio dello Scaligero tanto parziale, tra Omero, e Virgilio, che dal latino si sia non imitato; ma ammendato il Greco Poeta . Altre Critiche han fatto i Giornalisti di Trevoux, giugnendo a sprezzare il gusto dell'Italia, e i concetti del Marini, quali che altro non piaccia, le non gonfiezze, raffinamenti, scherzi di parole, e cose simili, senza distinguere la diversità delle

Giornal. Tieta ter. d'Ital.To. 2.cart.120.

Blondus Ros ma Triumpho lib 4.

hb.10. cap.1.
O. fi Consideraz. cart. 24.
25. e 682.

Giornal. Letter. Ital. T'o. 1.

Cc 2

Scuo-

## 204 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

Scuole, e degli stili usati in vari tempi.

10. Ha degnamente l'Erudito Crescimbeni, e con somma ragione disesa la nostra Poesia dalla strabocchevole sentenza data da Stefano Pasquier Scrittore Francese, e Ricercatore delle glorie della Francia, il quale troppo affezionato della sua Nazione affermò, che il suo solo Giovanni di Meun era bastevole non a parogonarsi al nostro Dante, come altri Francesi più moderati hanno stimato; ma a contraporsi a tutti gl'Italiani Poeti, disputando ancora, se la nostra Poesia sopra la Francese abbia qualche vantaggio. Non considerò egli de' nostri buoni Poeti (come dice il Crescimbeni) la maniera, e l'artificio Poetico, la materia, la gravità, nè la sceltezza della lingua, la quantità, e la qualità de' poemi, per cui la Poesia Toscana dopo la Greca, e la latina è riputata la maggiore, e la più nobile dell'Europa. Questa nobiltà si vede confermata da loro stessi; poicchè ora più tosto all'uso Italiano formano i loro Poemi, che secondo la Poesia Provenzale già da molti Secoli caduta.

cune accuse de' Francesi, e di vari Oltramontani satti all' Aminta, come surono Rapino, Bours, Menagio, ed altri; e stampando l' Aminta difeso, ed illustrato nel 1700 non solo risponde alla censura principale satta dal Duca di Telese, ed alla Critica di altri; ma sa anche vedere, che sia quel Componimento Drammatico Passorale, per la sua purità, leggiadria e persezione il più insigne componimento Italiano in quella

specie di Poesia, come ne fa menzione il P. Coronelli.

12. Lo stesso Marchese Orsi chiarissimo Letterato Bolognese confutando similmente la Censura del P. Bouhours, fatta col libro intitolato la Maniera di ben pensare; e quelle de' Trevolziani, ha dottamente, e con molta felicità risposto, ed ha difeso tutti i luoghi de' nostri Italiani nelle sue Considerazioni sopra il libro dello stesso Padre, e nelle sue quattro Lettere dirizzate a Madama Dacier, colle quali si veggono unite molte altre Lettere di dotti Italiani, che la sua dottrina difendono, e confermano, delle quali se ne dà la notizia da' nostri Giornalisti, come ancora di molte altre, che si sono pubblicate su questo argomento. Così il nostro celebre Lodovico Antonio Muratori Bibliotecario del Duca di Modana scuopre l'inganno di alcuni Autori Francesi, come Fontanelle, Boileau, Baillet, ed altri simili, per non avere avuto notizia de' nostri nella Storia Poetica. Mostra come la Poesia Francese, che solo dopo la metà del 1500.cominciò ad acquistare bellezza si formò dall'imitazione degl'Italiani; come i falsi ed affettati pensieri corsero dopo il 1600. per tutta l'Europa ugualmente, e non nella sola Italia; come da questa non passarono alle altre parti; poicchè si trovano libri stampati in Francia nel Secolo XVI. e Lope di Vega Poeta Spagnuolo nacque, e rimò prima del Marini, al quale è stato attribuito di avergli piantati in Italia: e che non poco tempo, e con non picciolo applauso è nella Francia vivuto; ove compose le Opere, che sono le più comuni, e tutto ciò riferiscono ancora i nostri Giornalisti.

Memor. Trevoux Ottob. 1717. p. 1827.

**249**•

C4 .....

P. Coronelli

Bibliot . Univ.

Toma 3. col.

Grescimben.

Commentar. Istor.dellaVol-

gar. Poef. To.

Estienne Pa-

fquier Recher

de la Françia

lib.7. cap. 3.

1. lib.6.

Giornal. lett. Ital. Tom. 3. Artic.3. Muratori,

Della perfett.
Poesia Ital.
Tom.1.
Giornal. lett.
Ital. Tom. 2.
art. 4. cart.
164.

di meno di risentirsi contro l'ingiustizia di una tal conghiettura, e vo-

Delle Scuole della Volg. Poef. Cap. 22: Artic. f. 207

gliono, che si faccia il confronto delle Lagrime di S. Pietro del Tansillo tradotte dal Malerba dall'Italiano con altre Opere del Poeta Francese, che ben tosto distinguerasi il gusto della Francia dalle Massime Italiane. Dicono, che il Cav. Marini non ha serbata alcuna misura nell'uso de' fassi concetti: ma egli ne avea nel Tasso medesimo de' Modelli, che

nessun Poeta Francese poteva somministrargli.

Rispondono i nostri Giornalisti essere pur vero, che il Marini abbia scritto in Francia la maggior parte delle sue Opere, come l'Adone, la Sampogna, la Galleria, ecc. le quali sieno più affettate delle altre da lui per l'addietro composte, massimamente delle due prime Parti della Lira, dove meno, che in altra Opera egli si scosta dal buon gusto Italiano. Affermano essere infallibile, che quando passò in Francia, vi trovasse usata generalmente una maniera di Poesia tutta piena di gonfiezze, di punte, di antitesi, di latinismi, e di grecismi non praticati ancora in Italia, del che si può vedere l'Abate Mervesin; acciocchè rimanga ognuno persuaso. Il Desportes buon Poeta della Francia, per quanto comportava l'età, in cui scrivea, fu meno affettato di quanti in quel Regno lo aveano preceduto, e furono in credito le sue Rime più di quelle del Ronsard, e degli altri; perchè nel suo viaggio d'Italia ne apprese il buon gusto, e seco in Francia portollo, dove appena se ne aveva una immagine, non che l'uso. Così con pessimo cambio noi abbiam dato a' Francesi il buono della nostra Poesia, ed eglino ci restituirono il pessimo della loro. Quanto poi alle Lagrime di S. l'ietro tradotte dal Malerba, quel Poema non è opera veramente del Tansillo; poicchè non essendo terminato dall'Autore, altri dopo la sua morte vi pose mano, quando vi era la Poesia del Marini; e ciò ben si vede dalle molte stanze pubblicate da per se, vivendo il Tansillo, che scrisse con una vena purgatissima. La versione del Malerba amicissimo del Marini è una delle cose sue giovanili, poi da lui rifiutate, come dice il Menagio; e'l meglio, che vi abbia nelle Poesie del Malerba, è imitazione de' nostri Poeti, e molti luoghi ne fa vedere nelle Offervazioni, che ha fatte a que-Ro Poeta il Menagio stesso, il quale come meglio di altro Francese, che mai fosse, conobbe la bellezza, e la forza della Lingua Italiana, così più di ogni altro le fè giustizia. Il Tasso è anche stato ben difeso dalle imputazioni, che gli han dato, e non è bisogno replicarne cosa alcuna.

15. Così offervano i nostri Letterati Giornalisti, di cui abbiamo qui voluto trascriverne le parole; acciocchè ben si conosca essere da Francesi ingiustamente biasimata la maniera di scrivere de Poeti della Scuola Moderna, che dalla Francia è passata all'Italia. E veramente se il Marini non avesse in Francia ritrovato quell'uso, con difficultà l'avrebbe ivi introdotto, e con poco applauso, mutando il suo stile, che nell'Italia bene avea essercitato. Questa voglia di censurare i nostri buoni Italiani è tanto strabocchevolmente cresciuta, che si rende assatto stomachevole; e molto più, che si osserva con quanto artissico scegliendo tutto il debole, che in un libro facilmente si truova, e passando in silenzio tutto il buono, e tutto il force, si pretende lo sprezzo dell'Autore, e del libro. Ma ciò solo può avere qualche forza con coloro, che i li-

Giornal. let2 ter.ltal. Tom. 2.cart.166.

Abbè Mervefin Hist. de la Poes. Fr. Paris 1706. in 12.

Menag. Obsfervat. fur le 1. Livre de Malerbe.

bri,

#### 206 Idea dell'Istor.d'Ital. Letter.di Giacinto Ginima Tom. I.

bri, e i veri fonti non leggono, e fono soverchio facili a dar sede ciecamente a quanto da' Critici artificiosi gli è rappresentato; ben sanno però gli Ulomini dotti, avvezzi a scuoprire gl'inganni, riconoscere col proprio giudizio tutto quello, che vi è di sorte, e di debole; poicchè gli Autori stessi le loro Opere sanno ugualmente temperare, qualche debolezza di buona voglia ne' loro Componimenti inserendo, nella quale non è riposta la gloria del libro. A ciò si aggiugne, che il tempo sa molto bene scuoprire il valore degli Autori ne' loro libri, e quel Tasso tra gli altri, che nell'età sua ricevè tante censure contro il suo Poema, si è poi veduto approvato da tutti i migliori Gritici de' seguenti Secoli, e le sue correzioni sattevi per soddissare all'altrui genio, poco gradimento hanno poi incontrate appo coloro, che liberi da tutte le patsioni sanno pessere nel sondo.

16. Ma poicche ci siamo a bastanza trattenuto ne' discorsi della Volgare Poesia, per mostrare coll'osservazione del tempo, e di molte conghietture valevoli a specolare la sua origine, dell'uso de' Versi, della Rima, della diversità de' Poemi, e della varietà delle Scuole, che la stessa Poesia non ha avuta dalla Provenza la sua origine; conviene, che ad altre materie della nostra Istoria dirizziamo la penna. Feconda è stata in ogni Secolo di Poeti l'Italia, giovando anche loro la dolcezza del Clima: e siccome per lo spazio di seicento anni non è possibile, che sia stata senza Poesia, così non è da credere, che abbia mendicata l'arte da' Provenzali, come molti han difeso, ad una debole ragione fondati, che non si trovino memorie più antiche degl'Italiani Scrittori di Rime; il che affolutamente nè meno conceder si deve; essendovi ben memoria di Verseggiatori della nostra Italia, che prima del tempo affegnato verseggiarono, come abbiam veduto nel primo Articolo; e non dovendo prendere il principio di un'Arte dal tempo, in cui perfetta si vede; ma quando è rozza, se principio della stessa appellar lo vorremo. Ha l'Italia in ogni età celebrate le sue Feste, che del Canto avean bisogno, ed ha sempre avuto anche i suoi Poeti, che improvvisamente han verseggiato colla lingua rozza e popolare, come ancor'oggi in ogni Città offerviamo, i quali dalla sola natura l'arte loro ricevono, e non dalla perizia delle dottrine; e siccome oggi vi sono, bisogna dire, che in ogni tempo stati vi sieno, e quella rozzezza ne' tempi assegnati si è veduta alla sua perfezione ridotta col mezo dello studio, e del frequente essercizio; perlocchè con sodi fondamenti asserire possiamo, che della Volgar Poesia è stata l'Italia a se stessa maestra coll'esempio della Greca, e della sua Latina. 

The second secon

tion to the broaders and another the

Del Secolo Decimo dall'anno 901. Cap.23. 207

#### Del Secolo Decimo nominato di Piombo, dall'Anno 901-

#### C A P. XXIII.

P. Opo che ci siamo alquanto divertiti dalla serie de' Secoli per considerare gli Studi antichi dell'Italia, l'Origine del Romanzo, e della Volgar Poesia, facciamo ritorno al seguente Secolo principiato nell'anno 901 che è il Decimo, appellato il Secolo de' Tiranni, il Secolo di Piombo, che su di molto danno alle Scienze, perchè poco si coltivarono in tutta l'Europa, da' Tiranni generalmente travagliata.

2. Era Imperador dell'Oriente lo stesso Leone VI. il Filosofo, che scrisse molte Opere, e gli succedè il fratello Alessandro, e poi Gostantia no VIII. Porsirogenito Imperador molto dotto in varie Scienze, e nella Morale; indi Romano di lui figliuolo, e poi Giovanni Zimisce; Basilio,

e Costantino uniti ambo fratellia sino al fine del Secolo.

3. Nell'Imperio di Occidente regnava lo stesso Lodovico IV ultimo Imperadore del sangue di Carlo Magno, che su incoronato, non avendo ancora i sette anni, e dice il Botero, che lo stesso Lodovico, e gli altri due successori Corrado, ed Arrigo surono solo Re di Germania e non Imperadori, perchè dal Papa coronati non surono. Scrisse il Vallemont, che morendo Lodovico senza eredi, passò l'Imperio da' Francesi a' Sassoni; ma questo appunto viene da' Germani contrastato, perchè dicono esfere stato l'Imperio sempre de' Germani; e secondo questa opinione scrisse lo stesso Mons. Giovanni Botero essere stato trasserito l'Imperio a' Germani, perchè Carlo Magno era di origine, e di sangue Germano, come tutti i Franchi venuti nella Gallia, di Franconia Provincia di Germania, e ne' tempi sussegnenti la Gallia si chiamò Francia Occidentale, e la Germania Francia Orientale, e come i Pontesici l'Imperio a' Germani concessero, così a' medesimi su poi conceduta la facultà di eleggere gl'Imperadori, come al suo luogo tra poco diremo.

4. Morto dunque Lodovico IV. pretesero i Francesi, e i Germani di eleggere l'Imperadore, come ancor gl'Italiani; perlocchè su in Germania creato Ottone Duca di Sassonia, che per la vecchiaja ricusando l'Imperio, e per le forze deboli, consigliò l'elezione di Corrado I. Duca di Franconia, che su solo Imperadore nella Germania, perchè nell'Italia su eletto Berengario II. figliuolo di Berengario I. come vogliono Cuspiniano, Giacomo Strada, Pietro Messa, ed altri; o pure il titolo si usurpò al dir del Nauclero, di Tristano Galchi, e del Biondo; e su solumente dichiarato Re d'Italia con Adalberto suo primogenito nel 949, come scrissero il Puteano, il Sigonio, e provò l'Autor delle Giunte al Tesauro; benchè sian varie le opinioni, se un solo, o più siano stati i Berengari, tanto sono con suse le Istorie di quei tempi. Elessero i Germani dopo la morte di Corrado I. Arrigo I. detto l'Ucellatore Duca di Sassonia, e si-

Botero Relazion. Universapart. 2. lib. 1.

Vallemons Elem. Tom. 3-lib.7.cap. 1--

Calchi lib. 6.
Biondo lib.
12.
Putean. lib. 4:
Tefaur. Regn.
lial. Annotaz;
400.

gliuo-

#### 208 Idea dell' Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

gliuolo di quell'Ottone, che non accettò l'Imperio; e due donne l'Italia travagliarono, cioè Teodora, e Maroccia; poicchè i Signori di Roma con imperiosa alterigia dominando, a' Drudi la Corona Reale, e'l Ponteficato dispensavano, togliendo anche i Papi dal Trono. Morì Berengario II nell'Italia nel 920 come narra Pietro Messia, e Ridolfo Duca di Borgogna si usurpò l'Imperio; ma nel terzo anno Berengario III. nipote del primo, e figliuolo della di lui figliuola venne con gli Ungari nell'Italia all'assedio di Pavia, e niente soddisfatti gl'Italiani di Ridolfo per lo poco provvedimento, chiamarono un Francese, qual fu Ugo Duca d'Arles, a cui confegnarono anche l'Imperio, e'l di lui figliuolo Lotario fu poi fatto Re d'Italia compagno a Berengario. Morì Arrigo nel 927. dopo aver fatto eleggere Imperadore Ottone suo figliuolo appellato Ottone Lil Grande, ed alcuni non hanno nominato Imperadori quei, che furono da Arnolfo sino a questo Ottone I. Giunse egli nell'Italia, come Re di Germania, e fatto prigione Berengario colla moglie, lo mandò in Baviera, o in Sassonia, come altri vogliono; e si crede morto nel 966. in Bamberga. Mandò pure Adalberto in Costantinopoli, quando tornò di nuovo nell'Italia, ove fu incoronato Imperadore; ma venuto all'armi co' i Romani, che a favor di Giovanni XII. Papa guerreggiavano, dopo la vittoria creò l'Antipapa Leone, il quale Ottone appena partito, fu cacciato da Giovanni, la cui morte seguita, fu creato Pontefice Benedetto V. Sdegnato Ottone restituì nel Trono il suo Leone Antipapa, e conducendo seco in Germania Benedetto, accrebbe anche lo sdegno de' nemici; poicche scrivono alcuni, che i Longobardi giurarono di voler più tosto un superbo Italiano, che un'ottimo straniere nel Regno, come narra il Sigonio; onde richiamarono Adalberto, che fu anche vinto da Burcardo Duca di Svevia, e Capitano di Ottone. Sono però diverse le opinioni degli Scrittori; se Adalberto sia divenuto prigioniero di Ottone, col padre Berengario, o dopo dal suo Capitano; perchè la varietà de' fuccessi ha confusa la Storia di quei tempi. Morto in Roma Leone Antipapa, ed in Germania Benedetto, fu dal Clero eletto Papa l'altro Giovanni XIV.che poi cacciato dal furor de' Romani nel 967. secondo il Messia, fu cagione, che ritornasse nell'Italia Ottone, il quale i colpevoli gastigando, restituì all'Italia stessa la pace, e la riverenza a' Pontefici . Scacciò ancora i Mori, che molti luoghi della Puglia possedevano, ed acconsenti, che il Papa gli dasse per compagno nell'Imperio l'altro Ottone suo figliuolo, che su con molta festa incoronato, come ancora in Germania avea l'Imperial Corona ricevuto. Morì dopo Ottone, che per l'Eroiche imprese fatte nella Boemia, nell'Allemagna, nell'Ungaria, nella Dania, e nell'Italia con gloria del nome Germano avea meritato il titolo di Grande. Dopo lui, che stabilì nella Germania l'Imperio, continuò Ottone II. che altri appellano III. il quale dopo la guerra col Duca di Baviera, e col Re di Francia, vide rotto il suo Esfercito da' Greci, che la Calabria, e la Puglia gli tolsero; e morì indi in Roma. Ottone III. suo figliuolo ancor di dodici anni eletto da' Germani all'Imperio, ricevè poi la Corona da Gregorio V. Pontefice, nel 996. e fu appellato il Pio, il Felice, e la Maraviglia del Mondo; perche giovi-

Pietr. Messia Vit. d'Otton. ne superò con somma prudenza, e con felicità le sue Imprese.

Se Gregorio V. parente dell' Imperadore Ottone III. e Tedesco. scorgendo i soccorsi, che davano alla Chiesa i Germani, e le continue discordie, che nell'elezione degl'Imperadori accadevano, col consenso dello stesso Ottone stabili una Legge, che esclusa ogni ragione di eredità, sette Principi dell'Imperio con libera elezione l'Imperadore eleggessero anche Germano il più atto: cioè tre Ecclesiastici, ed Arcivescovi, e quattro Secolari, a' quali anche Ottone conferì alcuni gradi, e preminenze nella Corte Imperiale, cioè l'Arcivescovo di Magonza, come Arcicancelliere dell'Imperio Romano per la Germania; quello di Colonia Arcicancelliere per l'Italia, e quello di Treveri per la Francia: il Conte Palatino del Reno col grado di portar le vivande : il Duca di Saffonia di portare la spada: il Marchese di Brandeburgo come Maestro di Camera, ed il Re di Boemia come Coppiere, e per togliere l'uguaglianza de' voti. Ordinò anche il Papa, che l'eletto si appellasse Cesare, e poi Imperadore quando fosse dal Papa confermato. Fu questa legge stabilità in un Concilio Romano, circa l'anno 996. come vuole il Cardinal Bellarmino, ed altri Scrittori in gran numero; così anche il Platina, il Bergomense, il Tritemio, Pietro Messia, Giovan Botero, ed altri. L'Aventino però after- Avesin. And ma esfere ciò avvenuto sotto Gregorio X. e lo conferma il Panvinio, dicendo avere essaminato quelche dice il Platina, che il Decreto sia stato fatto nel 1002.nel suo libro Dell'elezione dell'Imperadore; e che a Gregorio V. sia attribuito quelche fu nel Papato di Gregorio X. Sono però diverse le opinioni, e si ha per più comune la prima; e Giovan Palazzi ne trattò largamente la questione. Il P.Briezio nondimeno avendola riferita sotto Gregorio V. nel 996. scrisse : Quando bas mutationes fieri contigerit, sincere statui non licet, autoribus ita inter se discrepantibus ; ut securius, & prudentius bic suspendatur sententia, quam pronuncietur. Il Rey Matematico dice, che nell'Elezione dell'Imperadore, l'Arcivescovo di Magonza chiama tutti gli Elettori per congregarsi in Francfort ad eliggere un nuovo Cesare; e gli Elettori secondo la Bolla aurea di Carlo IV. pubblicata nel 1256. erano sette, cioè tre Ecclesiastici, l'Arcivescovo di Magonza, quello di Treveri, e l'altro di Colonia: e quattro Secolari, cioè il Re di Boemia, il Duca di Sassonia, il Conte Palatino del Reno, e'l Marchese di Brandeburg. Nella pace di Munster fu creato l'ottavo, cioè Massimiliano di Baviera, che ebbe il luogo del Palatino del Reno; ma colla condizione, che mancando la linea di Baviera, il Palatino entri nel suo antico Elettorato. Finalmente sotto Leopoldo I. Imperadore fu instituito il nono, cioè il Duca di Annover, e spiega poi il modo dell'Elezione . L'Erudito Langlet di Fresnoy dice lo stesso Duca l'abbia ottenuto con condizioni, che sembrano molto gravole all'Imperio, e che alcuni Elettori dopo una lunga opposizione hanno sinalmente acconsentito, che l'Annover goda il titolo Elettorale, riserbandosi però la discussione ulteriore, e la risoluzione sulle condizioni, colle quali possa esser posto in possesso, ed entrare nell'essercizio della dignità Elettorale, in maniera, che sino al dì d'oggi non ha sede, nè voce nel Collegio degli Elettori . Nell'Opera del Fresnoy tradotta in Ita-

74 3

nal. lib.s. Panyin. Aza notaz. al Platin. Jo: Palatius in Monarchie Occid. Aquila Saxonice lib. 14.cap.3.

P. Philipp. Brietius Annal. Mund. Tom. 2. part 2.1d ann. 996° Rey Comped. di Geograf. Istor. & Araldic. a cart. 102.

Langlet di Fresnoy Metodo per istudiare l'Istoria c. 10. artic. I. §.1. car. \$5.ed

liano,

#### 210 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giasinto Gimma Tom. I.

liano, e stampata in Venezia nel 1716.per Sebastiano Coleti, si leggono due Annotazioni. Una è, che non si saprebbe capire, in che sieno gravose all'Imperio le condizioni, colle quali il Duca Annover ottenne il nono Elettorato: l'altra, che lo stesso Freshoy è male informato in que-

sto punto, cioè che il Duca non abbia sede, nè voce, ecc.

6. Furono dunque Pontefici di questo Secolo Giovanni IX. di Tivoli, Benedetto IV. Romano, Leone V. di Ardea, contro cui fu lo Scifma XIV. di Criffoforo, che dopo aver governato sette mesi, su pure cacciato da Sergio III. Seguirono poi Anastasio III. Landone, Giovanni X. Leone VI. Stefano VIII. Giovanni XI. Leone VII. Stefano IX. Maz rino, Agapito II. Giovanni XII. contro cui fu lo Scisma XV. di Leone-Romano : indi fu Papa Benedetto V. cacciato da Giovanni XIII. poi Donno, e Benedetto VI. e segui lo Scisma XVI. di Bonifacio Diacono. Fu poi eletto Benedetto VII. indi Giovanni XIV. ed accadde lo Scifma. XVIII di Bonifacio, che tornò ad usurparsi il Trono. Dopo Giovanni XV. feguì Gregorio V. e fu lo Scisma XVIII. di Giovanni Vescovo: di Piacenza, che restò vinto, e morto dall'Imperadore. Silvestro II. era Pontefice terminando il Secolo, e fu di molta dottrina, perito nella Teologia, nella Filosofia, nell'Astronomia, e nelle Matematiche, e per lo sapere su creduto Mago dall'ignoranza di quei tempi ; onde il Panvinio lo difende da quelche ne scrisse il Platina.

7. Furono molti i Concili di Roma in questo Secolo, cioè del 914. fotto Giovanni IX. del 964. fotto Giovanni XIII. del 989 del 993 del 996. sotto Gregorio V. per lo stabilimento degli Elettori dell'Imperio, e nel 999 fotto Silvestro II. Si celebro anche il Concilio in Ravenna nel

914.e l'altro nel 967. Com la la capital de la companya de la comp

8. Secoli infelici per le Lettere sono appellati non solo il IX. ma anche il X.dagli Autori; onde scriffe Artmanno Schedelio: Effecit horum temporum malignitas, ut omnis ferè Scriptorum diligentia cessaverit : e di ciò furon cagione i Tiranni per cui l'Italia travagliata dalle guerre si vide, e la Francia altresi per la caduta della Monarchia de' Carolingi. Fu molto interbidata la pace della Chiesa, dell'Imperio, e de' Regni, e non solo fu chiamato il Secolo de' Tiranni, e'l Secolo di Piombo; ma nelle Istorie Secolari, ed Ecclesiastiche fu detto quel tempo, spezialmen -Spondam E. te il Regno di Adalberto: Fædissimum Seculum, Perditissima tempora; del

pit. Annal sub che puo leggersi lo Spondano.

9. Afferma il Vallemont scrivendo del Secolo X. della Chiesa, che fu quello appellato il Secolo del Ferro, e del Piombo, essendo stato veramente di Ferro per le continue guerre de Principi di Occidente, e per le scorrerie de' Normanni, degli Ungari, e de' Saraceni. Secolo di Piombo per l'ignoranza, essendo anche divenuti assai rari i libri, quasi tutti dalle guerre dissipati, e molto ristretto il numero de' Letterati, i soli Monaci descrivendo gli esemplari. Dice, che furono i Pontefici di vita fcandalosa, perchè al dir del Baronio, e di Genebrardo Arcivescovo di Aix, la libertà del Clero di Roma nell'eleggergli sfava del tutto oppressa; poicche i Principi Italiani fatti di Roma Padroni, tutte le cose a loro piacimento governavano, ed innalzavano al Ponteficate Ecclesiastici

Schadel. in: Chron. pag. 173. 14 , 1, 1, 1

At 1500 . F

de A F

ann. 9550n. 10. Vallemont. Tom. z Elem. par. 6. cap. 1. e Ton. 3.

#### Det Secolo Decimo dall'anno 901. Cap.23. 211

ambiziosi con mezi vili, ed infami; e che grande era eziandio lo sregolamento de' costumi, e grandi gli eccessi, che nelle Chiese Cristiane regnavano, trattene quelle della Francia, e della Germania. Ma se le sue miserie in quei tempi l'Italia sofferiva, non era in quiete certamente la Francia; essendo pur vero, che pativa eziandio i suoi gravi travagli. In quel Secolo oltre i vari successi, Eude Conte di Parigi, e Pari di Francia si usurpo quel Regno, e facendos eleggere Re nell'Adunanza di Compiegne, e coronare dall'Arcivescovo Gualtieri, andò ad attaccare i Normanni, che la Borgogna disolavano, e ne uccise diecenove mila presso al Bosco di Monfocone; quando molti Signori della Neustria no'l riconofcendo per Re, conduffero Carló il Semplice dail'Inghilterra, ove l'avea condotto la madre, vero Erede della Corona, effendo della stirpe de' Carolingi, e lo fecero coronare in Rems; onde fu costretto lo stesso a dividere la Francia coll'Eude suo competitore, colla cui morte finirono i contratti, ed a dar poi Gisela sua figliuola per moglie, e la Neustria con titolo di Ducato, la qual si disse Normandia, a Rollone Capitano de' Corfari Normanni, succedendogli poi Lotario suo figliuolo. Che l'ignoranza era allora estrema, lo dice lo stesso Vallemont, e per mancamento d'istorici nulla si sì in quel tempo; che però gli bisogna lasciar vuoti molti anni; e che morto Lodovico di veleno, gli fuccede Lodovico V. lo Scioperato; e morto anche di veleno fotto la tutela di Ugo Capero, cessò la linea de' Carolingi, e principiò quella de' Capetingi, facendosi lo stesso Ugo acclamare per Re, nè mancarono altri travagli. Concede dunque il Vallemont le miserie della Francia, e l'ignoranza in quei tempi, quando l'Italia pativa le stesse calamità, onde il Secolo di Piombo era a tutti comune.

Vallemont. Tom 2. Part. 6. cap. 3.

10. Scrisse Pietro Messia nella Vita di Lotario I. Imperadore, che Pietr. Messia in quel tempo furon pochi gli Ulomini ragguardevoli nelle lettere, o Vit. degl' Imalmeno, che le opere loro sieno a noi pervenute; perchè le lingue, e le perbuone arti eran venute in grandissima corruzione, e quasi perdute. Così nella Vita di Lodovico II. affermò, che furon pochi anche i dotti; ma che uno avanzò tutti in quella età nella dottrina delle lettere fagre, ed umane, e nella perizia della lingua greca e latina; cioè Anastasio Bibliotecario della Chiesa Romana. La stessa scarsezza di Uomini dotti rammenta nelle Vite degl'Imperadori seguenti; ma che fiorivano alcuni Vescovi e Monaci di S. Benedetto. Veramente suron questi i Secoli d'oro della Religione Benedettina, della quale per tutto vi erano Monaci nella dottrina eccellenti, e molti furono al Sommo Ponteficato promossi, e molti anche a' Vescovadi delle Chiese latine, e per lo spazio di anni cinquecento duro questa gloria; onde scrisse l'Abate Tritemio, che Jo: Trithem. i medesimi insegnavano a' giovani la dottrina delle Scritture nelle pubbliche Scuole. Numerando i Monisteri, fa menzione di quei, che nel- Saug. l'Italia fiorivano, così affermando: In Italia quoque Monasterium Cassinense, Monasterium Florense, Monasterium Bobiense, quod S. Columbanus Abbas fugatus a Burgundia confiruxerat, Monasterium Vercellense, Monaserium S. Vincentii de Volturno, cum aliis multis. Questo mostra, che non erano affatto spente nell'Italia le Scienze; ma sostenute da' Mon a-

in Chron. Hir-

Dd 2

Cip

#### 212 Idea dell'Iftor.d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma. Tom. I.

ci, i quali alla gioventù le infegnavano; e bisogna anche dire, che ne's secolari studiosi non mancava altresì una mediocrità di sapere; benchè gli Ulomini dotti in qualche eminenza sossero ben pochi, e la memoria di essi perduta; e tanto più, che non si era ancora la Stampa introdotta.

Ughell, Ital.
Sacr. de Epifcop. Vercell.
Filipp. Picinelli Ateneo de' Letterat. Milanef.
Alfanf. Lofchi Compëd.
Iffor. dello
Stato di Mi-

lane.

Bernardin. Corio Istor.di Milan. part.

Jacob. Wilhelm 1m. hof in Histor. Italia & Histor. Span. Genealogic. stirp.

Oudin. in Supplem.Scri. ptor.Eccles.

Natal. Alex. par. 1. feet.9. pag. 394. Poggius ad

Ann. 560.
Picinell. l.c.

Rossotus in Syllabo Scriptor. Pedemont. num. 381. 12.

Dacherius Tom. 8. Spicileg. in prolog.

Fiori circa gli anni 945. Attone da altri detto Aitone Vescovo di II. Vercelli, che dall'Ughelli è riferito figliuolo di Aldegario Visconte; e'l Picinelli l'afferma Vercellese e figliuolo d'Idalgerio de' Visconti di Milano, e parente di Ugone, e di Lotario Re d'Italia, e molto dagli stessi favorito. Vogliono alcuni, che discenda la famiglia nobile ed antichissima da' Conti di Angleria, discendenti prima da Enea dopo la guerra di Troja; poi da' Re Longobardi. Il Conte Loschi dice, che i Conti da Federigo Il Imperadore avviliti nel 1227 dopo il quasto dato a Milano, cangiarono il titolo di Conti in Visconti, come diminutivo ed umile; e sorsero poi ne' tempi, che seguirono; e la famiglia illustrarono col numero di Eroise di Ulomini insignise coll'altezza dello spirito, levati dalla bassezza, nella quale eran caduti, coll'acquisto degli Stati grandi, colla rovina de' nemici, col nome di Magni, e di Duchi fiorirono tra' primi Principi di Europa. Prima però di Federigo credono altri principiata la famiglia Visconte, così detta dall'Ilficio e governo che dalla Repubblica, e dall'Arcivescovo era conferito. Sicchè ne' tempi d'Aitone Vescovo non ancora il nome di Visconte era usato dalla famiglia, e nè men prima di Federigo; ma l'Im-hof incomincia da Eribrando o Ruitprando figliuolo di Bonifacio Conte, e di Gisla, morto nel 1065. detto il primo de' Visconti. Tralasciando però questo dubbio intorno la sua origine vera, di cui hanno scritto il Corio, l'Im-hof stesso, e molti altri; e nuovamente viene essaminato dall'Eruditissimo D. Giuseppe Volpi, e nostro carissimo amico nella sua nuova Istoria della famielia Viscontia che ha già fotto la penna; ricaviamo folo da Monsig. Ughelli, e dal Picinelli, che su Aitone Teologo dottissimo, Canonista eccellente del suo tempo, e sagro Oratore eziandio. Lasciò molte Opere, che il valore e dottrina del suo ingegno dimostrarono, ed in un Codice antico scritto a penna sono nella Biblioteca Vaticana, e nell'Archivio di Vercelli-Scrisse molti Sermoni al popolo fatti in varj tempi: l'Epistole, ed un libro col titolo Perpendiculum spirituale, in cui insegno il modo di riprendere quelche è nocivo, e stabilire quelche è onesto. Compilò i Canoni, e Decreti della Chiefa di Vercelli, cavati da' Concilj, e dall'Epistole Decretali, tutta l'Opera in cento Capitoli dividendo; e scrisse altresì De Pressuris Ecclesiasticis tre parti; nella prima trattando De Judiciis Episcoporum; nella seconda De Ordinationibus eorundem: e nella terza De Facultatibus Ecclesiasticorum. Scrisse eziandio contro i Giucatori, e Crapuloni; contro gl'Incontinenti, ed altre opere, che sono riferite dall'Oudino, da Natale d'Alessandro, dal Poggio, dal Rossoto; e'l Dacherio nel suo Spicilegio ne pubblicò alcune, cioè Capitulare Haitonis Episcopi: l'altra De Pressuris Ecclesiasticis, con varie Epistole. Lo stimano morto nel Ponteficato di Agapito, e lasciò a' Canonici Milanesi quanto nella Valle di Agosta, e nella Valle Bellenia, e Levantina possedeva; e di

lui

lui scrisse ancora Aurelio Corbellini.

12. Luitprando Diacono di Pavia, e poi Vescovo di Cremona fiori Vit. Episc. Vercirca gli anni 963. molte cose sostenne in difesa della Religione, e della Sede Apostolica Fu inviato Ambasciadore all'Imperador Costantino dal Principe Berengario, quando gli raccomando il Re Lotario, e scrisse il P.Briezio: Ad eum Imperatorem misit legationem Berengarius, qua fun-Etus est Luitprandus Historicus, qui sic eam descripsit, ut dubites, an plus scribentis ingenium laudes, an agentis industriam. Scriffe molte Opere lsteriche; ma alcune sono state a lui falsamente attribuite; come attestano gli Eruditi Giornalisti de' Letterati d'Italia.

12. Fu Scrittore nel 954. Ratterio Vescovo di Verona, come narra lo stesso Briezio; ed egli medesimo canto Verona Prasul ; sed ter Ratherius exul: e ritornato nel suo Monastero Lubiense, volle, che fosse scritto nel suo sepolero: Conculcate pedes hominum sal infatuatum: per un grande esempio dell'umiltà Cristiana dopo la morte. Dice ancora, che i Saraceni occupate le Alpi, ricavavano da' Pellegrini un tributo, il quale pagar non si atterrivano i Gristiani dell'Occidente per andare alla Santa Chiesa: e nel 954. dall'Etiopia su in Bitinia trasferito il Corpo di S.Matteo Apostolo, in Salerno poi per rivelazione dello stesso Santo,

ove sin'oggi si riverisce.

14. Siccome da' Barbari, che l'Italia occuparono, le cose tutte del Romano Imperio corrotte si videro, e si perdè ogni buon'uso; così ancora si perdè quello de' Cognomi delle famiglie; anzi si mendicavano i nomi, o i propri a capriccio, o da' genitori, o dagli Avoli prendevano. Vuole però l'Eruditissimo Mons. Perimezzi, che abbia cominciato a riforgere l'uso de' Cognomi nel fine di questo Secolo Decimo, o nel principio del leguente. Dice Viglio Zuichemo: Majores nostri Germani quantum ex historiis licet cognoscere, unum tantum & simplex habuisse nomen videntur, quod proprium appellatur Gracorum, Judaorum, reliquarumque gentium more, ut Homerus, Plato, Joannes, Petrus, Paulus; sic Viglium proprium est apud Phrysios nostros nomen . Ma narra Cornelio Tacito, che i Germani sin da' suoi tempi pigliavano i nomi dal numero de' Soldati presi dalle Ville per la guerra, così scrivendo; Definitur & numerus centeni ex singulis pagis sunt, idque ipsum inter suos vocantur; or quod primo numerus fuit, jam nomen, or honor est. Così, che i Britanni prendessero dalle Città il cognome, l'afferma Giulio Cesare, che scrisse: Omnes ferè iis nominibus Civitatum appellati, quibus orti ex Civitatibus eò pervenerunt, & bello illato ibi remanserunt. Nell'Imperio Romano osserviamo un'uso diverso dagli altri, e si variò secondo i suoi diversi tempi; poicchè oltre il nome proprio, quod unicuique persona attribuitur, quo quaque suo proprio, & certo vocabulo appellatur: come disse Cicerone, si uso il Prenome, che si scrivea con una, o due, o tre lettere, come C. Cajo: Cn. Gneo: Sex. Sesto. Così Lucio fu preso forse, perchè nacque nel principio della luce; Quinto, perchè era il quinto fratello . Il Cognome era quello della famiglia, come Cornelio de' Corneli, Tullio comune a Marco Tullio, ed a Quinto Tullio. L'Agnome o si prendeva dall'animo, come Superbo, Pio: o dal corpo, come Grasso, Bello: o dalla

Corbellin. cell. Philipp.Brie tius S. J. Annal Mundad ann. 946. Giornal. leta ter. Ital. Toma X.cart.2699

Perimezz. Differtaz. 5. Ecclesiast.To. Viglius Zuichem. Phry-Jius J.C. Commentar. Tit. Institution.Juris.Civil. Tit. De exheredat. liberor. Cornel. Tacitus De Germaniæ situ, & morib. Jul Cæfar De Bello Gallic. lib.5.

# 214 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma. Tom. 1. dalla fortuna, come Africano, Gotico, e simili presi dalle genti, che

Plin. lib.18.
cap.3.
Alex. ab Alex. lib. 18.
cap.19.
P.Lancellotti
Farfallon.50.

1,511 .310

-11-31/31/4

Sigon.De No-

Ughell. Ital. Sacr. Tom.V. pag. 1272. primedit.

vinlero. Erano anche presi i Cognomi da varie cose, come Antonia Caracalla dalle vesti, Porcio, Scrofa, Equizio, Tauro da' bestiami : Sergio Orata, Murena da' Pesci: Fabii dalle fave, Lentuli dalle lenti, e disse Plinio: Coonomina etiam prima, inde Pilumni, qui pilum pi frinis invenerat: Pisonis à pisendo. Jam Fabiorum, Lentulorum, Ciceronum, ut quisque aliquod optime genus gereret. Tutto ciò ha nondimeno per farfallone il P. Secondo Lancellotti, e deride, maravigliandofi, che della sua spezie de' legumi non abbia fatto memoria Cicerone . Usarono talvolta i Romani tre, e quattro nomi, come P. Cornelius Scipio Africanus: il primo Publius era il Prenome: Cornelius il Nome : Scipio il Cognome: Africanus l'Agnome. Questi però variarono il luogo ne' vari tempi; mentre nel tempo della Repubblica il nome era il primo: nel tempo de' Cesari era il terzo, e di ciò varj esempj raccoglier si possono, e varie questioni sono nate tra gli Scrittori, che qui riferir non possiamo, e si può leggere il Sigonio, ed altri, che di ciò hanno scritto. L'ordine dunque de' nomi, e de' cognomi su consuso dalla venuta de' Barbari, e si ripigliò poi a poco a poco introducendosi, e dice Mons. Perimezzi, che nell'undecimo Secolo erano già introdotti nella Francia i cognomi, ma erano assai rari: e poi sotto Arrigo, e sotto Filippo surono più in uso; e nel Secolo decimoterzo si videro usitatissimi, ed ebbero pur l'origine le armi. Così nell'Italia si usavano anche i Cognomi presi dalla patria nel Secolo duodecimo; onde Pietro Lombardo, che morì nel 1164. si disse Lombardo, perchè nacque in Novara, o in un Villaggio presso Novara in Lombardia. Porta però l'Ughelli un Diploma fatto nell'anno 982. in cui si osservano alcune antiche famiglie in Venezia dette da' Veneziani Tribunicia, le quali anche in quel tempo l'uso de' loro antichi cognomi ritenevano. L'origine de' cognomi derivò o dall'arte, che alcuno effercito, come fu in Pietro Pistore: o da qualche difetto, come in Riccardo Insano, Guglielmo Bastardo, e questi, o simili erano più tosto contranomi: o da' Genitori, come Pietro di Gennaro, di Andrea: o dalle Città, in cui o abitavano, o erano di esse padroni, come delle famiglie di Napoli, di Roma, e nel secondo caso di Austria, di Savoja: ma non possiamo in questo Discorso più sermarci in uno argomento, ch'è asfai abbondante.

#### Del Secolo Undecimo dall'Anno 1001.

# C A P. XXIV.

Iveano ancora nel principio di questo Secolo Basilio, e Costantino fratelli, e Imperadori dell'Oriente; ma nel 1028.
succede Romano; indi seguirono Michele di Passagonia, Michele Calesate, Costantino Monomaco, Teodora, Michele il Bellicoso, Isacco Comneno, Costantino Duca, Eudossia, Romano Diogene, Michele Duca, Niceforo I. di Brenna, e poi Alessio Comneno, che regnò anni trentasette,
2. Nel-

## Del Secolo Undecimo dall'anno 1001. Cap.24. 215

2. Nell'Imperio d'Occidente regnava Ottone III. che secondo il Panvinio morì nel Gennajo dell'anno mille, o secondo altri nel 1002. e dice il Palazzi, che sia nata la differenza dal numerar gli anni di Cri-Ro, altri dalla nascita, e dal Decembre cominciando, altri dal mese di Marzo. Morto Ottone, Arrigo II.il Santo Duca di Baviera (detto il primo dagli Storici Italiani, che tralasciano Arrigo I.Duca di Saffonia; perchè non passò nell'Italia a coronarsi) fu eletto da' Germani; anzi, come diffe Ditmaro Istorico Allemano, e congionto di sangue allo stesso Arri-20, prego i Principi d'Allemagna a farlo Re loro, quos singulatim, ut se in Donzinum, & Regern suum eligere voluissent, multis promissionibus bortatur. Ardoino però figliuolo di Dodone Marchese di Ivrea disceso da' Re Longobardi, cioè da Adalberto II.e da' Berengari, congregati i Prin cipi d'Italia in Pavia, secondo l'uso di quegli antichi Re, per togliere dalle mani straniere l'Imperio, che a Berengario, e Adalberto avea tolto Ottone L'su dichiarato Re d'Italia; e di ciò fanno menzione Filippo Fil. Brescian. Bresciano, il Sigonio, Alfonso del Bene Vescovo di Alby, Tristano Calchi , Glabro , Ditmaro, Gaudenzio Merula, il Fiorentini, ed altri riferiti dall'Autor delle Annotazioni al Regno d'Italia del Tesauro. Sprezzata la Costituzione di Gregorio V. che stabili gli Elettori, e l'Imperio nella Germania, come fatta da un Pontefice Germano, e nipote di Ottones: anzi senza il consenso de' Principi Longobardi; onde disse il Puteano: Tulerunt banc Constitutionem iniquissime Itali: quella di Adriano III. Papa, confermata da Stefano V. o Sesto secondo altri, eseguir vollero, in cui sin dall' anno 884 ordinò, che morto senza figliuoli Carlo Graffo, il Regno d'Italia, e l'Imperio ad un Principe Italiano ritornasfero. Arnolfo Arcivescovo di Milano venuto dalla Grecia, perchè pretendeva, che a lui appartenesse di coronare, anzi di eleggere il Re d'Italia, opponendosi alla elezione di Ardoino, convocato un Sinodo, elesse per Re d'Italia lo steffo Arrigo II. però fu cagione di guerra , e di rovines ma i Principi ad Arrigo refistendo, congregatisi in Rodi, e tra loro anche fatta lega, crearono Imperadore Ardoino al dir del Puteano, e di Cristiano Mattia. Arrigo fattosi coronare in Magonza, come ereditario Imperadore da Villagiso Arcivescovo di quella Città e gli altri Allemani, che l'Imperio pretendeano abbattuti, mandò il Duca Ottone: Contess. Mucon grande Efercito contro Ardoino, da cui fu sconfitto se chiamaro pei dall'Arcivescovo Arnolfo, assediato in Milano, fu alle Chiuse delle Alpi tra Trento, e Verona disfatto; ma di nuovo passando di altra parte, fu in Verona ricevuto; indi in altri luoghi, perchè fu da' fuoi Principi man. Imper. Italiani abbandonato Ardoino, a cui ritornarono le Città, quando Ar- P-3486 rigo parti per la Germania. Ricornò dopo otto anni lo stesso Arrigo a riporre nel Trono il Papa Benedetto, da Gregorio Antipapa cacciato, e riceve la Corona Imperiale; ma sollevatosi contro di lui il popolo, tosto parti per la Germania, e di ciò fa menzione Ditmaro dicendo: In octavo verò die inter Romanos, & nostrates magna oritur commotio in Ponte Tiberino, & utrinque multi corruerunt: nocie eos ad ultimum diruente. Suc. cede lo stesso in Pavia, onde scrisse il medesimo Ditmaro: Deminicam Resurrectionem Imperator in Papia Civitate celebrans, instabilim Longo-

Panvin. Cro. nol. Ecclesiast. Palazz Aquila. 8 5 57

Ditmarus in Chronolog. 1.4. P.44.

Istor. di Cremon. lib. 1. cap.7. Sigonio lib. S. ann.1002. Del Bene De Regno Burgund. Tristano Calchi lib.6.

Glabro in arg.lib.4. Ditmaro lib.

Merula lib. z ... De Gullor, Ci-Salpin. antigo pag. 99.

Fiorentin. Vita della

Putean. De Formula Ro-

Christian. Matthias in Theatr. Hi-Aor.p. 558.

Ditmar- 1.7.

#### 216 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

bardorum mentem, charitate cunclis exhibita firmavit; Dehinc sedatis sumultibus universis, reversus est ab Italia.

Triftan. Galch. 1.6.p. 121.

3. Stanco finalmente Ardoino dalle fatiche delle guerre, e dell'Imperio, si ritirò nella Badia di Fruttuaria da lui fondata, ove viver volle con quiete, e disse Tristano Calchi: Ardoinus more Diocletiani, & Mazimiani Casarum deposuit Imperium, privatamque deinceps vitam agens consenuit in Canobio Frustuaria: e dopo tre anni seguì la sua morte. Vogliono alcuni, che si ritirò solo senza prender l'abito, e che ritenendosi i suoi beni sondò più Monister; e che morì in Valperga nel suo Marchesato; e scrisse il Pingone sotto l'anno 1018: che secunda die Martii Ardoinus mortem abiit Valpergia sepultus in Frustuariensi Canobio. Più cui come vero Imperadore è diseso; ma altri come Tiranno l'affermano, e si ha dal Compilatore del Baronio sotto l'anno 1005. che sub bac tempora Arduigus Regium in Italia nomen cum Ticino urbe Regia invaserat; e veramente non ricevè da' Pontesici la Corona Imperiale.

4. Morto poi Arrigo, che in continua castità visse colla moglie Cunegonda, vergine ancora lasciandola; onde furono canonizati da Eugenio III. nel 1151 gli succedè Arrigo III. e poi Arrigo IV. che la Chiesa, e i Pontefici travagliando, si vide più volte scomunicato, eleggendosi contro lui Imperadori prima Ridolso Duca di Svevia, che morì dopo molte battaglie seco satte: poi Corrado suo figliuolo; indi l'altro Arrigo anche suo figliuolo, da cui su nel seguente Secolo finalmente frenato.

Vivea nel principio del Secolo XI. il Papa Silvestro II. ma nel 1003.gli succede Giovanni XVI. detto anche XVII. e furon poi Pontefici Giovanni XVIII. Sergio III.e Benedetto VIII. Romano, contro cui fu lo Scisma XX. di Gregorio Prete. Fu poi Papa Giovanni XIX. indi Benedetto IX. fatto Papa con modi illeciti, e nel suo tempo fu lo Scisma XXI. in cui tre Antipapi si videro nel Trono della Chiesa, cioè Benedetto, Giovanni Cardinale, e Giovanni Arciprete; i quali deposti, fu eletto Gregorio VI. che lasciò poi il Ponteficato ritirandosi in Clugni. fu eletto Clemente II. e seguiron poi i Pontefici Damaso II. Leone IX. Vittore II. Stefano IX.e Nicolò II. il quale fu eletto dopo che fu deposto Benedetto X. Antipapa. Lo stesso Nicolò, scorgendo, che spesso i Pontefici erano eletti o per danajo, o per favore, o per tumulto militare, o del popolo, e spesso anche deposti, pubblicò una legge in un Concilio, che i soli Cardinali eleggessero i Pontefici; e se alcuno altrimente sosse eletto, ordinò esser lecito a' Cattolici, come un ladrone cacciarlo dal Trono, o colla Scomunica, o in qualunque possibil modo, e potesse anche farsi l'unione in ogni luogo per darvi il rimedio. Dopo Nicolò II. fu Papa Alessandro II. di Lucca, e contro lui fu lo Scisma XXII. di Cadaloo Vescovo di Parma Antipapa; e poi contro Gregorio VII. insigne Pontefice fu l'altro Scisma XXIII. di Gilberto Arcivescovo di Ravenna, che col nome di Clemente III. a favore di Arrigo III. Imperadore Scismatico durò più di ventiuno anni. Seguirono Vittore III. Urbano Il. e Pasquale II. che morì dopo dieceotto anni di governo, e creò in vari tempi novanta Cardinali, e varie Chiese consagrò anche in Roma.

6. I Con-

Cap. In nomine ne Domini. dist. 23.

Platina in Vit. Nicolai I. Pietr. Messia nella Vita di Arrigo IV.

## Del Secolo Undecimo dall'anno 1001. Cap.24. 217

6. I Concilj di Roma furon molti in questo Secolo, e molti ancora per tutta l'Italia; oltre quelli degli altri Regni; poicchè in Roma fu uno nel 1047 contro i Simoniaci; l'altro nel 1050 per l'Eresia di Berengario; ed altro ancora contro lo stesso: altro nel 1051. sotto Leone IX. contro i Simoniaci, e i Cherici incontinenti: altro nel 1059. di 113. Vescovi contro lo stesso Berengario nativo di Tonre, ed Arcidiacono di Angere la seconda volta condannato, e fu costretto abbruciare i suoi scritti : altro nel 1063 di cento Vescovi sotto Alessandro II.contro i Simoniaci:altri due nel 1065. altro nel 1074. sotto Gregorio II. per iscomunicar Roberto Guiscardo Duca di Puglia divenuto nemico della Chiesa . Molti furono anche in Roma i Concilj nel 1075.e nel 1078. fu l'altro sotto lo steffo Gregorio contro i Vescovi della Santa Chiesa ribelli: altro nel 1079. per l'erefia di Berengario più volte ricaduto negli errori, de' quali finalmente fece penitenza: ed altro nel 1089. sotto Urbano II.di 115. 10 de 11 10 de 11 11 de 11 11 Vescovi.

7. I Concilj d'Italia furon pure diversi, come quello di Sutri in Toscana nel 1046. per essaminar la Causa di Gregorio VI. accusato falsamente di Simonia: quello di Firenze nel 1055 in presenza di Vittore II.
Papa, e di Arrigo II. Imperadore, in cui su confermata la condannagione di Berengario. Quello del 1059 in Sutri si uni per degradare Benedetto X. Antipapa, e l'altro in Melsi nel Regno di Napoli per concedere a' Normanni l'investitura della Puglia, della Calabria, e della Sicilia: quello di Mantova nel 1064 sotto Alessandro II. contro Cadaloo Antipapa: quello di Troja nella Puglia nel 1089, quello di Piacenza per
proteggere Prassede Imperadrice ripudiata da Arrigo II. e per soccorrere
Alessio Imperador Greco da' Saraceni assalito: quello di Bari della Puglia nel 1097 in presenza di Urbano II. di Vescovi 198. Greci, e Latini
per unire la Chiesa Greca, e la Latina, e si disputo della Processione
dello Spirito Santo.

8. Tra gli Eretici di questo tempo, che in varie regioni si udirono, Leutgardo sparse nella Francia gli errori degl' Iconoclassi: Vilgardo Gramatico d'Italia credeva, come articolo di Fede le cose narrate da' Poeti: Berengario più volte condannato, Eriberto, e Lisojo, che sparsero nella Francia, e nella Spagna il Manicheismo. Vi surono anche i Simoniaci, i Riordinanti, e i Veciliani seguaci di Vecilone Vesco-

vo di Magonza.

9. Fu pure all'Italia infelice lo stesso secolo, in cui molti Scismi la Chiesa travagliarono, e durarono le guerre degl'Imperadori, de' Greci, de' Normanni, de' Romani, e di altri. Ne' primi anni oltre le guerre di Ardoino, a persuasione di Sergio Pontesice vennero i Normanni, e confederati co' i Greci, cacciarono di Sicilia i Saraceni, che quel Regno alquanti anni prima aveano occupato; e ritornati anche i Saraceni con grossa armata, in due Esserciti dividendosi, l'uno occupò Capua, e l'altro assediò Bari Città della Puglia, che su da Pietro Orseolo generoso Doge di Venezia soccorsa, e coll'ajuto dell'armata de' Greci in una battaglia navale i Barbari nell'anno 1008. suron vinti, secondo il Platina nello stesso tempo, che i Turchi di Gierusalemme si impadronirono, o

Sanfovin. Cronic. Venet. ann. 1005.

Platina in Vit. Benedict. VIU.

CITCA

#### 218 Idea dell'Iftor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. L.

pag. 96. Baron Sub ann. 1016. Blondus Dec .. 2. lib. 3.

circa quei tempifecondo altri. Fu nel 1016-travagliata l'Italia ancora da Mori Africani, che fcorreano fino alle porte di Roma,e furon vinti dala Ditmar. lib.7. l'Effercito di Benedetto Papa, di cui fa menzione Ditmaro, e'l Baronio. Diverse guerre particolari eziandio seguirono, e nel 1010-incominciò a crescere la potenza de' Fiorentini coll'aver preso Fiesole al dir del Biondo; e nel 1074. Roberto Guiscardo il Patrimonio di S. Pietro desolando. fu scomunicato in un Concilio, e tutta l'Italia era per gl'Imperadori Scismatici, e per gli Antipapi in una grave confusione. ro. Non fu nondimeno così ignorante l'Italia nello sessolo

Panvin nelle-Giuntial Platin nella Vit. di Clement .. 11...

Pietr. Meffia Vita di Arrigo Ilix Seguet ... Trithemius. Annala. Hira faug. Tom. I. Bergomens. Chrons. anns. 1038 ...

Nicodem :nelle: Giuntes Allas Bibliot .-Napol. Toppi. Leo Hostiens. lib. 3.cap.70. Maro in Annot .. ad Petr .. Dincon. Vir. Mont: Cafin .. Giornal. Letter. Ital. Tom. 4. cart. 246 .. Caplo Barto-Piazlom. za Genarabia Car dinaliz. GATT. 28.

che la sua dottrina in buona parte non abbia ritenuta; poicche le Scuole, gli Studi erano aperti ne le comuni dottrine si insegnavano. Fiorirono anche alcuni Autori chiarissimi di nome, e tra gli altri , perchè tutti riferir non polliamo, Guido Aretino Monaco fu dal Papa in Roma chiamato, ad infegnare:a. fanciulli, la: Musica: da lui con nuova regola: arricchita, e con nuova invenzione accresciuta, di cui faremo uni particolare: discorso nel seguente Cap. 25. Sono lodati dal Panvinio quattro Pontefici di questo Secolo, cioè Damaso, Leone IX. Vittore, e Stefano, che molto la Santa Chiefa follevarono, ed afferma, che da questi tempi per la copia de' libri, e degli Scrittori, che per l'addietro era mancata, di vedianno, affai più tutte le cose chiare e distinte; e veramente nelle altre Nazioni pochi furono gli Uomini celebri nelle Scienze, fuorche alcuni Monaci di S. Benedetto, come dice Pietro Meisia nelle Vite degl'Imperadori. Celebre fu tra gl'Italiani Campano Astronomo, di cui scrisse il Tritemio fotto l'anno 1032. Claruit his temporibus Campanus l'hilosophus, natione Italus patria Lombardus : in Mathematica , & Aftronomia eo tempore summus: e ne descrive i suoi libri; e come aggiugne: il Bergomense, per la sua grandissima dottrina trovo alcuni errori nella calcolazione di Tolomeo. Fa il Platina nella Vita di Benedetto IX. menzione: di Gerardo Veneziano, e Vescovo degli Ungari, dottiffimo Ulomo, e di santissima vita; che ricevè con gran costanza il martirio. Di Asfano L. il vecchio Arcivescovo di Salerno, parente del Principe Guimario, che: fiori nel 10,8% e fu Medico, Musico, e Poeta, e poi Benederrino, disse Giovambatista Maro, che egli Scientia tanto lumine cum sanstitate conjun-Eta praditus dicitur, ut illius seculi kominibus pro miraculo fuerit Philo-Sophus, Theologue, & Orator celeberrima opinionis , poeticaque artis difertissimus: e scrisse molte Opere , che dal Nicodemo sono descritte : Papia nato in Lombardia, che nel Greco, e nel lavino fu affai dotto, visse in questo. Secolo; perchè la Cronica del Monaco. Alberico pubblicata dal Leibinizio lo ripone nel 1052 come ancora fislegge nel Glossario latinoilluftr. barbaro del Ducange, che mostra non esfere eglistato il primo a formare il Latino Vocabolario, come riferifcono gli Eruditifs. Giornalifti de" Letterati d'Italia. Mail Konigio nella sua Riblioteca, il Sansovino nella Cronologia, con Tritemio, e'l Bergomense, che lo pongono nell'anno 1199. affermano, che tra le molte Opere, compose lo stesso Papia il Von cabolario con grande ordine, e del modo di parlare..

II. Tra Santi Padri della Chiefa è annoverato S. Pletro Damiano, che visse in questi tempi e fu nobile di Ravenna detto per cognome

degli

#### Del Secolo Undecimo dall'anno 1001. Cap.24. 219

degli Onesti; benchè alcuni ciò negano; ma dir si volle Damiano dal nome di un suo fratello così appellato, il quale essendo morti i genitori, lo cavò dalla dura servitù del fratello maggiore, ed a sue spese lo mando prima in Faenza, poi in Parma agli Studi. Fatto Monaco nel Sitiv.lib.4.ar. Convento di S. Andrea d'Avella, ora detto di S. Croce, fu Priore dello stesso, e per la dottrina su contro la sua volontà eletto Cardinale, e Vescovo d'Ostia circa l'anno 1058. dal Papa Stefano IX. Fu difensore di Nicolò II. vero Pontefice contro l'Antipapa Mincio, e di altri Pontefici, che successero, affaticandosi molto per togliere lo Scisma; e fu ancora Legato della Sede Apostolica nella Francia, e nella Germania. Desiderando menar vita più fretta, e della folitudine invaghito, effendo vecchio rimunziò la Porpora, e'l Vescovado, alla vita Monacale ritornando; e si legge un suo libro De Abdicatione Episcopatus indirizzato al Papa Nicolò II. in cui chiese licenza della rinunzia con ragioni, e con esempi. Tre Pontefici, che tra loro in breve tempo successero, di ciò sdegnati placò egli colle Apologie, e perseverando nella sua risoluzione, morì finalmente nel Febbrajo del 1072. Scrisse un gran numero di lettere, e molte operette di dottrina, e di morale disciplina, e si crede aver composto molti Inni, Orazioni, e prose, e tutte con pulito stile, ed elegante, pieno di figure. Era perito nelle Leggi della Chiefa, nella Sagra Scrittura, ne' Padri latini, spezialmente in S. Agostino, e S. Gregorio, nella Teologia delle Controversie, e nell'Erudizione profana; e procurò molto di promovere la Disciplina Ecclesiastica, di cui fu forte difensore.

12. Lanfranco Arcivescovo di Cantuaria, e Primate d'Inghilterra visse in quelli tempi e fu Italiano.Egli nacque nella Città di Pavia e scrisse Filippo Bergomense, che fu Dottore eccellente, e degnissimo Maestro di Anselmo, e che fiorì prima in Francia, essendo condotto nella Città di Parigi a leggere pubblicamente nello Studio,e che poi toccato dall'amor divino, rinunziati gli Studi, ritornò alla casa, distribuendo a' poveri quelche avea. Dello stesso Lanfranco scrive l'Eruditissimo Antonio Gatti, che fu egli della famiglia Beccari di Pavia, e visse nel 1020, e che meritò essere chiamato a Parigi a ristorarvi le Scuole, e che fu Maestro di Anselmo Badagio Milanese, il quale fu poi Papa col nome di Alessandro II. Dice, che l'Accademia Parigina restituita da Lanfranco al suo primiero splendore tanto crebbe di riputazione, e di grido, che poi nel Secolo XII. vi concorreva una moltitudine incredibile di Scolari dalla Germania, e dall'Italia; onde si vide obbligato Federigo I. Imperadore per ritenere nel loro paese i sudditi,a pubblicare nel 1158. la famosa Autentica Habita, che fu poi posta nel Codice sotto il titolo Ne filius pro patre; e moltra l'errore del Bebembergio credendo, che fu promulgata in lode dell'Università di Parigi, quando più tosto fu quella formata per utilità delle Scuole di Germania, e d Italia; il che pur diffe il Buleo celebre Istorico dell'Università Parigina. Fu poi Benedettino lo stesso Lanfranco, ed Arcivescovo di Cantuaria, e'l Tritemio, e'l Popeblunt lodevoli notizie di lui hanno scritto, e qui alcune ad onor dell' Italia tralasciar non dobbiamo Così dice il Tritemio nell'an-

Petr. Annat. in Apparat. ad Theol. Po-£16.41.

P.Filipp.Bergomenf. in Chronic. ann. J 043.

Anton. Gatta Histor. Gymnas. Treinens.

Giornal. letter.ltal.L'om. 4. cart. 244.

Ab. Jo: Trithem. in Chron. Hirfaug. Tom. 1. ad ann. 1058.

Еe

## 220 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

no 1059 della sua Cronica : Claruit his etiam temporibus Lanfrancus ex Monacho nostri Ordinis Archiepiscopus Cantuariensis in Anglia, natione Italus, patria Ticinensis, vir undequaque doctissimus, & morum integritate Sanctus, ac venerandus, qui Scholis apud Parisienses multo tempore Prafidens, magnam eruditionis sua laudem, & gloriam acquisivit. Dice, che dopo divino spiritu admonitus volle farsi Religioso; Primò igitur in Pectenfi Canobio Monachus factus est, in quo triennio latuit incognitus, quis, vel unde esset. Posteà verò cognitus mandato Abbatis sui Scholis Monachorum praficitur, ac deinde Cadoniensis Monasterii Abbas ordinatur. Factus posteà Cantuariensis Archiepiscopus multa bona in Ecclesia Anglicana fecit . Qui cum esset in omni varietate Scripturarum suo tempore omnium facile doctiffimus, scripsit super omnes Epistolas Pauli opus magnum, & insigne. Contrà Berengarium Turonensem de Sacramento Altaris malè sentientem, librum edidit autoritate instructum simul, & ratione . Gesta quoque Wilelmi ex Comite Regis Anglorum: e poi conchiude: Hujus Lanfranci auditor fuit in Monasterio Pectensi S. Anselmus, qui & in Prioratu, or in Archiep scoparu Cantuariensis Ecclesia ei posteà successis. Il Poplebunt Inglese così di lui scrisse: Lanfrancus natione Italus, patria Papiensis, ex Priore Beccenfi, ac deinde Abbate S. Stephani Cadomenfis, Archiepiscopus Cantuarienfis, & Anglia Primas ab anno 1070. usque ad annum 1088. quo mortuus est, e poi descrive molti luoghi degli Autori, che di lui han fatto lodevole menzione. Narra il Cardinal Bellarmino, che Lanfranco nel Concilio Romano fetto Nicolò II. Papa nel 1059 disputò con Berengario Eretiarca, e così lo convinse, che Berengario stesso buttò nel fuoco il suo libro; ma ritornando al vomito, scrisse Lanfranco un libro illustre De veritate Corporis Domini in Eucharistia. Riferisce Francesco Goduvin, che morì alli 4.di Giugno,o come vogliono Ovedemo, e Fiorentino Wigorn, alli 24. di Maggio del 1089. di una febbretta, che spelso avea desiderata, e soggiugne: In Ecclesia Cantuariensi quam multum locupletaverat, ac adificiis ornaverat bonorifice tumulatus est. Monachorum in eo Canobio degentium numerum eò usque auxit, ut cum adveniens triginta tantum invenerit, 140. decedens reliquit. Manneria 25. per Odonem Episcopum Bajocensem fratrem Regis uterinum erepta Ecclesia restituenda curavit. Palatium Archiepiscopale, quod est Cantuaria ferè totum construxit. Xenodochia duo prope Civitatem pradictam instituit, unum videlicet apud Harbaldovum, alterum in Suburbits, quod S. Joannis nomine bodie innotescit . Ad structuram Ecclesia Cathedralis Roffensis magnam contulit pecuniam, aut potius integram à fundamentis excitavit. In reparatione Conobii S. Albani mille marcas impendit . Mannerium de Redburn per injuriam ereptum illius opera redditum est. Ac deinde moriens, mille libras nostrates eidem Monasterio per testamentum legavit. Tutti gli Scrittori gran lode gli danno: Pietro Cluniacense affermò, che De sacrificio Eucharistia scrisse benè, plenè, perfecte. Il Baronio di lui disse: Hæc de ordinatione Lanfranci celebris bujus seculi in Ecclesia Catholica luminis supra tantum Candelabrum erecti, ut qui scientia egregie polleret,

O DO THE REAL PROPERTY.

13. Discepolo , e successore di Lanfranco nella Chiesa di Cantuaria

Thom Popeblount in Ce fur. celebr. Author.

Belfarmin.

De Script.

Ecclef.

Franc.Goduvin De Præful.Angl.

Petr. Cluniacenf. De Sacrificio init. Baronius ad Ann. 1070.

& fanctitate vita.

tu

## Del Secolo Undecimo dall'anno 1001. Cap.24. 221

fu S. Anselmo Cantuariense così detto; ma fu pur'egli nostro Italiano di questo Secolo. Gosì di lui scrisse Pietro Annato, quando trattò de' Santi Padri dellla Chiefa: S. Anselmus Cantuariensis natione pariter Italus, & professione Ordinis S. Benedicti Monachus, Canobii Beccensis in Normannia Abbas sanctissimus, tandemque post Lanfrancum in Anglia Cantuariensis Archiepiscopus sub Urbano Il.Romano Pontifice anno Christi circiter 1093. rexit Ecclesiam. Claruit vir ille acri ingenio, prudentia, singulari bumilitate, & vita sanctitate mirabili usque ad annum 1109.variaque, & praclara reliquit, sua doctrina ingeniique monumenta : e ne descrive le Opere. Il P. Labbè lo dice Italiano nato in Augusta Salassorum urbe inter Alpes; benchè alcuni con errore d'altra patria lo credano; e narra, che fuggi dal padre, non potendo col suo ossequio placarlo, e n'andò a trovare Lanfranco, quando era Priore nella Normandia, e fattosi Monaco passati appena i tre anni, su eletto Priore nel Monastero Beccense, ed Abate, e vi dimorò per lo spazio di quindici anni; indi fu eletto Arcivescovo di Cantuaria nel 1093. alli 6.di Marzo; e dopo molte fatiche fatte per-la Chiesa nell'Italia, nella Francia, e nella Brettagna finalmente morì in Londra nel 1109. alli 21.di Aprile in età d'anni 76. e di Arcivescovado 16. Dice il Bellarmino, che Vir fuit natione Italus, professione Monachus, ingenio acerrimo, & sanctitate admiranda, cum maxima prudentia, & humilitate conjuncta. Ejus vita ab Edimero fideliter conscripta est. Narra, che nella sua morte desiderava di avere un poco di tempo per terminare l'incominciata questione oscurissima De origine anima: ma non l'ottenne, perchè gli fu dato maggior bene per l'eternità. Riferisce Francesco Goduvin, che su Anselmo nel Concilio ragunato in Bari(ove ciò scriviamo) ed impugnò i Greci, che v'intervennero, e i loro errori, spezialmente quello intorno lo Spirito Santo con molta dottrina, e n'acquistò gloria; e però pigliò l'occasione di scrivere un libro dello stesso argomento, che è quello De processione Spiritus San-Eli contra Gracos. Di tal contrasto n'ebbe il solo premio, che a lui, ed a' suoi successori fu assegnato il sedere ne' Concilj generali vicino al piede destro del Papa, che dandogli tal privilegio così disse: Includamus bunc in Orbe nostro, tanquam alterius Orbis Papam: alludendo forse a quelche disse Solino, che appello la Brettagna un'altro Mondo. Dice il Camdeno riferito dal Popeblunt anche Inglese, che S. Anselmo nel 1102. proibì a' Sacerdoti d'Inghilterra le mogli, che prima erano permesse. Scrisse di lui il Baronio: Illustravit plane Anglicanam Ecclesiam doctrina, illustravit & sanctitate, coteris Sanctissimis Patribus Christi Confessoribus, quos Ecclesia veneratur, minimè impar. Claruit miraculis vivens, atque defunctus, lucidum sidus Ecclesia Anglicana, multiplici fulgore coruscans omnibus intuentibus in tanta noctis caligine: e di lui scrisse con lode anche il Tritemio.

14. Nello stesso Secolo visse l'altro Anselmo di Lucca, e dice di lui l'Annato, che su questo S. Anselmo di nazione Italiano, di stirpe nobile: nacque in Milano, morì in Mantova nel 1086. 2' 18 di Marzo, e su dichiarato Protettore di quella Città. Fu nipote del Papa Alessandro II. e desinato Vescovo di Lucca, ma per l'amor, ch'egli avea della solitudi-

Petr. Annat.
Apparat. Ad
Theol.positiv.
lib. 4. art. 42.
primæ edition.

P. Labbe De Script. Eccles.

Bellarmin.

De Script.

Eccles.

Franc. Goduvin. De Reb. Angl.

Camden. in Britan.
Popeblount

Censur.celebr.

Baronius ad

Jo:Trithem.
Annal. Hirfaug. Tom. 1.
ann. 1084.
Petr. Annat.

### 222 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. l.

ne, e della contemplazione, nascostosi nel Monastero, professò la Regola di S.Benedetto: ma su richiamato da Gregorio VII. successor d'Alessandro, e consagrato. Soggiugne che su Vir dostrina, sanctitate, mi-raculis clarus, in divinis Scripturis eruditissimus, mi secularibus literis non insimè dostus, Gregorii Papa hujus nominis septimi cooperator indefessius, contra Guitbertum Antipapam desensor egregius; a favor dello stesso, e del suo Decreto, e cose satte scrisse due libri ex Patrum Sententiis pro Gregorii VII.R omani Pontificis legitimi desensore contra Guitbertum Antipapam, e contra Arrigo Imperadore. Di questo S. Anselmo scrisse ancora il Tritemio, e conchiuse: Fertur Anselmus iste tàm in vita, quàm post mortem multis claruisse miraculis, quod nulli contigit illorum, qui contrà Gregorium scripserunt. Diversi altri Vescovi, e Monaci d'Italia scrissero pure a favor di Gregorio, diverse opere contro Arrigo Imperadore.

15. Fa menzione l'Annato di due altri Anselmi, che vissero ne medesimi tempi, de' quali qui diamo una sola memoria; perchè non si confondano con gli altri due Italiani. Scrive egli De Anselmo Laudanensi, cioè di Laon Città della Gallia Belgica, morto nel 1117. così detto, perchè su di quella Chiesa Canonico e Decano. L'altro è Anselmo Gemblacense, cioè di Gemblours Monaco di S. Benedetto nella Badia di quella Città nel Brabante, morto nel 1137. e l'altro è Anselmo Remense, che su prima degli altri nel 1050. Monaco ancora Benedettino, della Badia di S. Remigio di Rems, e scrisse il Diario del Viaggio, e del passaggio di Giovanni IX. Papa, quando andò in Colonia, in Aquisgrana, in Magonza, ed in altri luoghi, e vi celebrò vari Concili, e di lui

scrivono il Sigisberto, e'l Possevino.

Cassinese Scrittor grande ne fanno menzione il De Maro, che porta il Catalogo delle sue Opere, Pietro Diacono, e'l Nicodemo, da' quali si ha, che siorì nel 1060. e che su santitate, & religione conspicuus, suavis elogio, ingenio magnus, sermone facundus. Tre dotti Baresi vissero altresì che scrissero varie Istorie, cioè Lupo Protospata, che sece la Cronica dall'anno 860. sino all'anno 1102. pubblicata poi dal P. Antonio Caracciolo Teatino con tre altri antichi Cronologi. Giovanni Arcidiacono di Bari scrisse molte Sagre Storiette, delle quali una è della Trassazione di S. Nicolò, che su impressa dal Surio: un'altra dell'Invenzione di S. Sabino Arcivescovo di Canosa, inserita nel Tomo XI. del Baronio. L'altro è Nicesoro Monaco Benedettino, che scrisse la Vita, e la Trassazione di S. Nicolò, ed altre picciole Istorie, che sono manoscritte nel Monastero di Francsor ne'libri detti Tavola Moguntina.

17. La Chiesa Greca nell'Italia ebbe ancora i suoi Scrittori, cioè Teofanio il Cerameo Arcivescovo di Taormina in Sicilia, che lasciò le Omelie: e l'altro su Nilo Doxopatruis Archimandrita in Sicilia, che scrisse un

Trattato delle Sedi Patriarcali.

18. La Scuola Salernitana tanto celebre nella Medicina come nel Cap. 20 fioriva ancora in quei tempi, e circa l'anno 1060, pubblicò il suo libro De tuenda valetudine scritto col consenso, ed approvazione della Scuola

Sigisbert. De Script. Ecclef. Possevin. in Apparat.

Petrus Diacon in Chron. Cassin, lib. 3. cap. 61. Et De Viris illust. Cassinens. Archist.

De Maro ad Petr.Diac. De Vir. illustr. cap.29.

P.Ant. Beatill. Istor. di Bari lib. 2.

### Del Secolo Undecimo dall'anno 1001. Cap.24. 223

Scuola tutta da Giovanni di Milano suo Medico; ancorchè poi col Commento lo pubblicò senza il nome dell'Autore, Arnaldo di Villanova; conforme nello stesso Cap. 20. abbiam riferito. Nacque Arnaldo di un Villaggio detto Villanova; ma è pure ignoto, se sia di Caralogna, della Linguadoca, o di altro luogo: e fu Medico illustre ne' suoi tempi. Fece molti viaggi nell'Italia, nella Spagna, ed in Parigi, ed infegno nelle Scuole di Salerno Credè molto all'Astrologia stimandola infallibile: dicono, che inciampò nell'Erefie; ed alcuni lo riputano Autore di Trattati Magici. Andrea Libavio afferma di certo, che abbia Libavius Cofatto l'oro, scrivendo di lui: De hoc Authore publice scriptum legimus, quod per artem fecerit aurum omni examine comprobatum: perche egli pure colla Schiera degli Alchimisti ed insegna, e dà per vera quell'arte, che tante facultà e cervello a molti llomini anche dotti ha fatto invano consumare, e senza alcun frutto. Francesco Pegna stabilisce il suo detto sopra la trasmutazione de' metalli, che Giovanni Andrea scome egli dice ) vide fare in Roma; il che egli attribuice a Magia. Ma sono molti gl'inganni, con cui senza la Magia han fatto vedere gli Alchimisti le loro (perienze apparenti di saper fare l'oro; e tra gli altri nell'Effemeridi dell'Accademia di Germania Filippo Giacomo Sacsio affermo effersi fatte dall'oro coll'Alchimia fabbricato, alcune monete colla immagine di Gultavo Adolfo Re di Svezia, portandone anche la figura ; e gli fu ciò confermato dall'Itinerario del Monconnys, e dalla relazione dello Schenleben . Ma poi: la steffa Accademia con sincerità affermò non tenersi per vera quella sperienza, e la rigettò nel fine dels l'Anno 4. Nega affatto con molti il P.Chircher, che Arnaldo, il Lullion Paracello, e qualche altro abbia: fatto coll'arte il vero Oro; ma non pofsiamo qui trattar questo argomento. Il P. Coronelli scusò Arnaldo affermando, che non sieno suoi quei libri Magici; e nell'Indice Romano sono proibite Arnaldi de Villanova Opera, donec expurgentur. Quando egli fuggi dalla Francia, fu ricevuto in Sicilia da Federigo d'Aragona, che lo mandò por a medicare Clemente V. Papa infermo in Parigi; ma non vi andò per lo naufragio, che fece nella Costa di Genova.

19. Si legge, che nel Secolo XI. di cui scriviamo, nell'anno 1080. Gregorio VII. Papa scriffe a Svenone Re di Dania, ad Olao de' Norvegi, ed a quello de' Viligoti, fra l'altre cose, che mandassero a Roma ad imparare i loro Cherici, e putti nobili; come narra il P. Secondo Lancellotti; dal che si vede quanto fiorivano in questo Secolo le Scuole; tutto che fosse l'Italia travagliata . E' stato sempremai antichissimo l'uso de' Sommi Pontefici invitare in Roma i popoli stranieri adi apprendervi la Fede, e le Scienze; o pure inviare nelle loro Città llomini dotti e religiosi ad insegnarle; e per dimostrare quanto in ciò si sieno in ogni tempo affaticati, non ci è cola grave qui formarne un particolare Dis-

corla.

mentar. chemiæ parto-2. lib. 4. De Lapid. Philo-Sopb. cart. 740

Ephem. Na-Curiof. tur. German. Anno 1. Et Ann. 4.in Analect. ad Annum 1.

P. Athanas. Chircher in Mund. Suba terr.1.11. S.2. c. 1 fol. 250. 6 Seq.

P. Coronell. Bibliot. Univerf. Tom.4. cart. \$76.

P.Lancellotte Oggida Tomo 1. Dising. 3.

#### Delle Scienze date colla Fede a varie Nazioni:

#### TIC. T.

N on vi è quasi Regno straniero, ove da' varj Pontesici sin da' primi tempi della Chiesa non sieno stati inviati Ulomini dotti per ridurre alla vera Fede Cristiana quei popoli . I Religiosi , che ad un'uficio così pio sono stati sempremai i semi di pietà, e di dottrina , la Fede stessa introducendo hanno subito aperto le Scuole per instruire quelle genti nella Teologia, e nelle altre scienze da' nostri Italiani professate, cominciando anche dalla Gramatica. Così ammaestrati nella loro patria gli stessi stranieri, divenendo Maestri di quelche da' nostri appararono, hanno ben potuto propagar le Scienze stesse nella loro patria; benchè poi si sieno alcuni dalla Religione Romana alienati. Roma, e l'Italia è sempremai stata una fonte di Religione, e di dottrina; donde sono usciti tanti rivoli per li Regni, e ciò confessano gli stefsi Scrittori, che Italiani non sono. Giuseppe Carlo di Obersulz Leggista e Licenziato nella Teologia nel suo libro stampato in Vienna, e in Ratisbona nel 1698. col titolo: Thefaurus Theologicus Juridico Canonicus ad uso de' Parochi, formò un Catalogo di quei Pontefici, che nell'Europa spedirono Predicatori a convertir varie genti : e così altri Autori stranieri hanno di ciò scritto. Se da Roma quando era Idolatra uscirono in varj tempi i Maestri valevoli ad erudire le altre Nazioni, che in Roma altresi correano all'effercizio degli studi; così la nuova dottrina da Roma Cristiana riconoscono. Dimostrare ancora possiamo, che de' Missionarj il numero maggiore o d'Italiani sia stato, o di Stranieri, che nell'Italia il loro sapere impararono; e qui secondo la serie degli anni abbiam voluto recarne qualche memoria, molte tralasciandone, perchè non iscriviamo di questo solo argomento.

P. Galtruc. Istor. Sant. Tom. 1. fotto l'ann. 38. Calvin. lib.4. Institut. cap. 6.num.15.

Nel primo Secolo della Chiesa (come abbiam pur detto nel Cap. 9.) inviò S.Pietro da Roma capitale del Mondo gli Apostoli, e discepoli ad insegnare per l'Italia, nella Francia, nella Spagna, e ne' paesi Settentrionali la verità della Fede, come dice il P.Galtruchio Giesuita Francese, ed osserva, che lo stesso Calvino vedendo il consenso universale degli Antichi su questo punto, non può negare, che S. Pietro su in Roma, e vi morì, come si è detto nel primo Secolo. S. Giovanni ebbe per sua parte l'Asia minore. S. Simone predicò nell'Egitto, e S. Giuda suo fratello in Mesopotamia; dove convertì Abagaro Re di Edessa co'i sudditi; ed incontratifi ambidue nella Persia, furono coronati di martirio. S. Andrea predicò nella Scitia Europea, o nella Tracia. S.Filippo nell'Asia superiore, o sia Scitia, e nella Frigia. S. Matteo nell'Etiopia; S. Bartolommeo in una parte dell'Indie, poi nella grande Armenia; S. Tommaso ne' Parti, e ne' Medi, e poi nell'Indie: S. Mattia nella Giudea. S. Paolo con S. Barnaba andarono all'Isola di Cipro, poi nella Pamfilia, nella Città d'Iconio, nella Licaonia, ed in Antiochia. S. Marziale, che fu tredeci

Oberfulz

Thef. Theo-

log. Traft. 4.

cap.ult. num.

## Delle Scienze date alle Nazioni. Cap. 24. Art. I. 225

deci anni con S. Pietro, cioè cinque in Gierusalemme, sette in Antiochia, ed uno in Roma, inviato nella Francia Aquitanica dallo stesso S. Pietro con Austricliniano, ed Alpiniano, vi dimorò da 28. anni da Vescovo del Limosin, e convertì vari popoli della Francia, cioè di Tolosa, di Bordeaux, della Roverque, di Clermont, di Mande, ed altri, come dice il P. Annati. Così in altri luoghi altri discepoli surono inviati, che qui riferir non possiamo. S. Pietro cacciato dalla Città di Roma per l'editto dell'Imperadore, ritornò dopo sette anni in Gierusalemme per vissitar le Chiese dell'Oriente, e dopo altri viaggi ebbe in Roma il Martirio, e lo stesso P. Galtruchio narra tutto largamente.

3. Scrive l'Obersulz, che S. Pietro mandò in Germania Materno, Eucario, Beato, ed altri sin dal primo secolo della Chiesa, e sette Vescovi ancora nella Spagna, che poi ritornò al Gentilesmo, e nell'anno di Cristo 488. nell'Arrianismo; e sotto Recaredo Re su restituita nella Fede Cattolica da Leandro, e Fulgenzio. A questo S. Leandro indirizzò i suoi libri de' Morali sopra Giob, Gregorio Magno Papa, che mandò nella Spagna molti Uomini dotti e pii suoi alunni, ed in varj luoghi dell'Europa a portarvi la Fede, le Scienze, e la Disciplina Monastica, e ciò narra il P. Giovanni Mabillon Monaco Benedettino assai e rudito, nella

sua Opera De Studiis Monasticis.

Nel 98. S. Clemente I. inviò nella Francia S. Dionigi Areopagita, di cui scriveremo nel Cap. 21. ed ivi poi il Re Clodoveo Sposo di Clotilde abbracciò la Fede . Tralasciando quelche ne'seguenti tempi avvenne, narra Giovanni Botero, che a' tempi di Francesco I cominciò quel Regno di natura inclinato alla pietà, a ricevere le sue piaghe. Francesco Rabeles Ulomo vilissimo facendo una raccolta di riboboli, e di burle, ne compose un libro pieno di facezie, di motti, e di novelle molto accetto a' Francesi, ed in quello si bessò di tutti i Preti, de' Religiosi, dell'onestà delle Monache, delle virtù Cristiane, e pose in burla e la religione, e le cose sagre, e le cerimonie con lingua, e stile popolare. Giovanni Marotto fece lo stesso in versi, quasi alla Bernesca, e di questi libri si empì tutta la Francia, si narravano le novelle, e si cantavano anche i versi per li campi; onde tolto il credito, e la riverenza a' Ministri, ed alle cose sagre, fu poi facile introdursi l'Eresia. Sarebbe lunga Istoria narrare le guerre, e le rovine cagionate dagli Ugonotti seguaci di Calvino, e la cura de' Pontefici, e de' Re medesimi sino a Luigi XIV.da cui fu affatto bandita la stessa Eresia; ma gran numero di Autori hanno ciò scritto.

5. L'Inghilterra avendo da Giuseppe d'Arimatea ricevuto i primi luni della Fede, vide poi battezzati da Fugazio, e Damiano mandati dal Papa Eleuterio intorno l'anno 180. Lucio Rè, e buona parte de' suoi popoli. Si accrebbe ivi la Religione dall'Arcivescovo Teodoro, e dall'Abate Adriano persone dottissime, e pie, dal Papa Vitaliano inviati con ampia potestà, come scrivono il Platina, il Bergomense, e'l Tarcagnota. Occupata dagli Angli, e da' Sassoni ne' seguenti tempi, divenne poi Cattolica per opera di Gregorio Magno Pontesice, e di lui racconta il P. Mabillon, che su grande il lume delle Scienze, col quale

P. Pietr. Annat. Apparata ad Theol. Pofit. hb. 4. arte

Mabillon Tom. 1. parte 1. cap. 16.

Boter. Relazi Univers. parts 3. lib.5.

Bergomens. Chronic. ad ann. 654.

Tarcagnot.
Istor part.2.
P. Jo: Mabillon De Studis Monast.
Tom.1. par.1.
cap.7.2 16.

## 226 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Giuma Tom. I.

Vallemont Elem.Tom.3.

Greg. l.s. Ep.
10.
P. Castagniz.
Vita di S.Romuald. cap. 1.
Onofr. l'anvin. Cronol.
Ecclesiast.

Mabillon.

Mabillon.

Part. 1. cap.

Part. 1. cap.

Part. 1. cap. 6.

illustrò tutta la Chiesa, e fece alunni eccellenti nel suo Convento di Roma, donde cavò molti Vescovi a governare le Chiese, come Massimiano Vescovo di Siracusa, Mariniano di Ravenna, ed altri per l'Italia, e molti ancora per l'Europa tutta, e spezialmente nell'Inghilterra; onde è appellato grande Apostolo per la conversione degl'Inglesi, come dice il Vallemont. Dal suo Monastero di S.Andrea, che avea in Roma edificato, mandò ivi a predicare Agostino Monaco Romano fatto poi Vescovo di Cantuaria, e i Compagni Melito, Giusto, Pietro, Paolino, Giovanni, e Lorenzo, tutti Santi dell'Ordine Benedettino, de' quali fa menzione il P. Giovanni da Castagnizza: e'l Panvinio gli descrive sotto l'anno 597. Prova il P. Mabillon dal numero grande degli Uomini illustri, i quali uscirono dal Romano Monastero, che ivi lo Studio, e le Scienze tra le altre cose ebbero il primo luogo, e nello stesso studiarono, ed acquistarono quella dottrina necessaria a compire la loro Missione nell'Inghilterra ancora Idolatra quei Padri, Agostino, e i Compagni. Dice, che questi nello stessio tempo, in cui portarono la Fede Cattolica agl'Inglesi, fecero fondarvi vari Monasteri, ed osservare in esti la medesima forma di vivere, che in Roma sotto il governo di Gregorio aveano appresa, ed insegnarvi le Scienze nelle loro Scuole. Nel Monastero di Cantuaria Benedetto Biscopo apprese la Monastica disciplina, la quale poi institui in due altri Monasteri, che fondò, ed ivi ancora il Venerabile Beda acquistò tutte le Scienze, le quali insegnò a' Frati del suo Monastero, ed al Clero secolare della Chiesa Eboracense; e seguirono il suo esempio S. Adelmo, e molti altri. La stessa disciplina colle scienze si dilatò per vari Monasteri Inglesi, i quali numera il medesimo Mabillon. A tutte le spezie delle Scienze si applicò Beda, come si cava dalle sue Opere, le quali non apprese, se non nelle Scuole della sua Religione, perchè di sette anni entrò ne' Chiostri, e fu tutto applicato all'orazione, a studiare, ed insegnare a' suoi Frati, ed a' secolari, ad esseguire quegli ufici, e ministeri, a cui l'obbligava la Religione, ed a cantare nel Coro, onde si maraviglia il Mabillon (secondo la traduzione del suo trattato fatta dal Francese in Latino dal P. Giuseppe Porta di Asti, Monaco Cassinese, e stampata dal Poleti in Venezia nel 1705.) che semper aut discere, aut docere, aut scribere, dulce babuerit. O utinam in nostris Canobiis etiam vi fossero ancora alcuni letterati simili; come egli scrive. Dalla Scuola di Beda pubblico Professore delle Scienze uscirono vari alunni, che le propagarono per diverse Provincie della Francia, e della Germania, e tra' molti fu celebre Alcuino, che le portò nella Francia, e fu Maestro di quasi tutti gli Ulomini, che nella pietà e dottrina ivi poi fiorirono; come Rabano Mauro, ed altri, che diversi Monasteri illustra. rono, i quali descrive il medesimo Mabillon. Mostra similmente in tutta la sua Opera, che le Scienze furono professate in ogni tempo nella sua Religione, e che S. Benedetto fondatore di essa, come narra Beda, e primo Abate del suo Monastero si affaticò molto per fondarvi un'ampia Libraria, in varj viaggi fatti verso Roma portandovi copia grande di libri di ogni spezie, ed ordinando nella sua morte anche a' discepoli, che attendessero con ogni cura a conservare, ed accrescere la stessa Libra-

## Delle Scienze date alle Nazioni. Cap. 24. Art.I. 227

braria. Le Scienze dunque sempre coltivate nella Religione Benedettina portarono colla Fede nell'Inghilterra quei Padri discepoli di S. Gregorio. e si propagaron poi per tutte quelle Provincie in maniera, che gli stessi Inglesi le han potuto portare ad altri popoli. I medesimi Padri convertirono Etelberto Re di Canzia, nè si professò ivi altra Religione, che la Romana sino al 1520. anzi Ina potentissimo Re fece tributario alla Chiesa il suo Regno al dir del Botero, ed anche il Re Sebbo, i due Edemondi, Odoardo, Edelberto, Osfialdo, Offa, Alidelfo, ed Eteulfo numerati dal Faleoni. Il Vallemont dice, che Egeberto primo Re nell'801. obbligò il Regno a pagare per ciaschedun fuoco una moneta a S. Pietro nella persona de' Pontefici successori, ma scrive il P. Ricciolo, che Etelvoldo I. il quale fu secondo Re fece tributario alla santa Sede il Regno. Nell'anno poi 1530. Arrigo VIII. alienò il Regno dalla Chiesa Romana, alla setta Luterana accostandosi, come riferiremo nel suo secolo. Narra Beda, che Agostino ritrovò in Cantuaria, o Canterbery una Chiesa antica erettavi da' Romani, e la dedicò al nome del Salvadore, e per opera dello stesso Gregorio furono gl'Irlandesi all'unità della Chiesa ritornati, da cui eran partiti; poicche dopo la risposta di Gregorio, i Vescovi di quel Regno, come tutti gli altri Cattolici, al medesimo Pontesice dimandarono configlio, il che fatto non avrebbero, se nello Scisma perseverato avessero.

6. Dopo l'anno 194. Vittore Papa mandò nella Scozia a convertire il Principe Donaldo, e gran parte de' suoi Vassalli, che poi conservaro-

no la Fede sino al tempo de' Luterani, e Calvinisti.

7. Nel 431. S. Celestino I. per l'attenzione, che egli avea d'inviare Predicatori eccellenti, da per tutto, molte Nazioni la Fede Cattolica abbracciarono, come dice il P. Galtruchio. Mandò la sua benedizione a S.Patrizio, che nell'Irlanda predicava; inviò Fridelino nella Borgogna; Germano Vescovo di Antissiodoro nella Brettagna, e Palladio, che creo Vescovo, agli Scoti; e su cagione, che una gran parte dell'Occidente.

alla Fede si convertisse, come narra il Platina.

8. Nel 580. Ruperto fu inviato da Pelagio II. in Baviera, ove converti Teodone Duca di Ratisbona, e quei popoli. Nel 590. eletto Gregorio il Grande attese tra le altre sue grandi Opere non solo al componimento di molti libri; ma alla maniera di convertire gl'Infedeli ; e vide la conversione di una gran parte degli Angli, quella de' Goti nella Spagna, o de' Longobardi nell'Italia, che erano Arriani, non meno, che gli Spagnuoli. Nel 686. Conone Papa mando Chiliano, Colonato, e Tornano a predicar nella Franconia. Nel 690. Egeberto Vescovo Eboracense per comando di Sergio I. inviò i Predicatori nella Frislandia; e vogliono alcuni secondo il Platina, che i Sassoni mossi dalla virtù, e santità di Sergio venissero primieramente al battesimo. I Bulgari nel 690.per mezo di Giovanni VI. abbracciarono la Fede: nel 712.Costantino Papa inviò S. Bonifacio Monaco a predicare a' Bavari, a' Franchi, ed a' Turingi; e nel 726. Gregorio II. mandò Uberto nel Brabante. Nell'826. per opera di Eugenio II.si vide la conversione de' Danesi col loro Re, e colla Corte, ricevendo il battesimo; e lo stesso Pontesice stabili nella

Ges.Falconi Istor. della Chies. Bolognes. Vita di Girardo Areosti. \* Vallemont. Tom.3.lib. \$. cap.12. Beda l.1.c.3 s.

Greg.l.9.Ep.
61.
Palazz. Geft.
Pontif. Tom.
1. fol.278.

Oberfulz !.c.

P.Galtruch.

1stor. Sant.

Tom.3.

P.Galtruch

Obersulz.

P.Galtruch .

### 228 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

nella Scandinavia, o Danimarca, e nella Svezia Ansgario primo Arcivescovo de' luoghi Settentrionali, ove l'inviò. Nell'868. Adriano II. inviò Cirillo, e Metodio nella Boemia, e nella Moravia. Cirillo fu falsamente accusato avanti Giovanni VIII. e dando conto in Roma della sua dottrina, fu rimandato nella Moravia, e co' i Compagni vi dilatò molto la Fede; ma su poi la Boemia macchiata dall'Eresia degli Ussiti. Nell'881. Giovanni VIII. sece convertir nella Fede Godefrido Re de' Normanni; e nel 965. per istanza fatta a Giovanni XII. Papa da Dambron Wchà, o come altri dicono, da Dabravà figliuola di Boleslao Cristiano Principe di Boemia su mandato Egidio Tusculano nella Polonia; siccome nel 980. sotto Benedetto VI. la Svezia, e la Norvegia accettarono la Fede Cristiana; secondo che scrisse l'Obersulz.

9. Nel 1003. furono nell'Ungaria molti Predicatori inviati, e'l Re Stefano impetrò da Sergio II. la cofermazione degli Arcivescovadi, e de'Vescovadi, che fondò: Nel 1304. si convertì la Russia per opera di Benedetto IX. e la Pomerania nel 1124. per Calisto II. altri luoghi ridusfiero

alla Fede Eugenio III.ed Alessandro III.

10. Quello antichissimo uso de' Pontesici d'inviare i Religiosi a varie Nazioni del Mondo per convertirle alla Fede, e per instruirle nelle Scienze Cattoliche si è in ogni tempo veduto, anche ne' paesi nuovamente scoperti. Innocenzo VIII. Bolognese eletto nel 1484.che vide ne' fuoi tempi lo scoprimento del Mondo nuovo, cioè dell'America, mandò ivi a portare il lume dell'Evangelio, come altresi al Regnoldel Congo, al Capo di Buona Speranza, ed a molte altre costiere dell'Africa. Nel 1572. divenuto Pontefice Gregorio XIII. pure Bolognese operò cole di un secolo intero nello spazio di dodici anni, che governò la Chiesa, e dilatò la Fede inviando in quasi tutte le parti del Mondo i Predicatori, e fondando Collegi, e Seminari, del che più distintamente scriveremo. Nel 1621. Gregorio XV. anche di Bologna per maggiormente giovare all'università de' Fedeli, instituì in Roma la Congregazione de Propaganda Fide composta di Cardinali; e sono state, e pur sono continue le Missioni a varj Regni sotto i varj più moderni Pontefici, le quali in vari libri si leggono con diligenza riferite, e le medesime darebbero larga materia a formarlene un gran Catalogo.

mini dotti ad insegnarvi la Fede, la Teologia, e le Scienze dell'Italia; ma vi hanno altresì aperte Scuole, Studi pubblici, Seminari, e Collegi; acciocchè in essi allevati i giovani colla dottrina, e co' i costumi Cristiani, atti poi sossero a ridurre i paesani alla luce dell'Evangelio, e da Scolari divenisser poi nella loro Nazione Maestri. Molte Accademie però o Scuole pubbliche surono erette, o ristorate da vari Pontesici, o colle rendite, e co' i privilegi stabilite, perchè le Scienze propagar si potesero, e qualche numero delle stesse descritto dal Baudrand Parigino nel Catalogo delle Accademie di tutto il Mondo posto nelle Giunte al Lessico Geografico del P. Filippo Ferrari nostro Italiano. Così egli scrisse, che molte Accademie surono sondate nella Francia, cioè quella di Tolosa, che sondò nel 1223. Gregorio IX. quella di Mompelier nel 1289. Nico-

Baudrand ad Lexic. Geograph. P. Ferrar.

## Delle Scienze date alle Nazioni. Cap. 24. Art. 1. 229

lò IV. quella di Avignone nel 1303. sondata da Bonifacio VIII. quella di Orleans nel 1305. da Clemente V. quella di Caors nel 1322. da Giovanni XII. e quella di Aix su ristorata nel 1603. da Alessandro V. Papa, e da Arrigo IV. In Portogallo l'Accademia di Lisbona nel 1289. su sondata da Nicolò IV. nella Spagna quella di Valladolid nel 1348. da Clemente VI. nella Germania quella di Colonia nel 1385. da Urbano VI. ed altre appo altri Autori legger si possono, i quali delle Accademie hanno scritto.

Senza numerar più Pontefici, che la Fede, e le Scienze dilataro-12. no per le diverse Regioni del Mondo, il solo Gregorio XIII. appellato Pontefice buono, dotto, e zelante per l'accrescimento della Religione Cristiana dal Vallemont, qui possiamo recare per esempio; poicchè mando Antonio Possevino Giesuita in Polonia, col cui mezo, oltre l'essere stato Autore della pace tra quel Re, e'l Granduca di Moscovia, se fabbricare i Collegi de' Giesuiti, ed eriggervi i Vescovadi nella Livonia. Le Nazioni tutte volendo erudire, ordinò, che in ogni Cattedrale si eriggesse il Seminario de' Cherici, e mandò nella Chiesa di S. Marco di Venezia un dono di buona fomma; acciocche ivi ancor si eriggesse al dir del Vittorello. Fondò in Roma il Collegio Ungarico e Germanico; perchè ivi cento cinquanta alunni Ungari, e Germani nello Studio delle discipline liberali, de' Sagri Canoni, e della Teologia si nutrissero; assegnandogli la Chiesa, le rendite, i privilegi, ed anche la Stamperia, come narra l'Oldoini. Formò pure il Collegio per gl'Inglesi, l'altro per li Neofiti, cioè per gli Ebrei, e Gentili, che vengono alla Fede: l'altro a'. Greci nella via Flaminia, colla Chiesa di S. Atanagio, in cui si celebrasse col rito Greco: l'altro a' Maroniti del Monte Libano alle radici del Monte Quirinale; acciocchè nella vera Religione instruiti, quelche in Roma imparano, nella loro patria insegnare potessero: ed altro per li Romani, a' Padri Giesuiti assegnandone il governo; perchè in ogni lingua ed in tutte le buone arti si instruissero i giovani, e valevoli divenissero a predicar l'Evangelio alle genti, e convertire i Barbari alla Fede. Fondò parimente in Vienna di Austria un Collegio: l'altro in Praga della Boemmia, il Grecense nella Stiria, l'altro in Olmutz nella Moravia, quello di Bransberg nella Prussia, il Mussipontano nella Lorena, quello in Vilna nella Lituania, e l'altro anche in Claudiopoli nella Trantilvania. Quattro altri fondò nel Giappone, la Casa Vasquiese de' Giefuiti, il Collegio in Funaa, l'Arimefe, l'Anzuchixamene nello stesso Giappone, a' quali tutti affegnò le rendite, come narra il Possevino. Altri Collegi, e Seminari fondò similmente in altri luoghi, cioè in Fulda della Franconia, in Dilinga della Germania, in Augusta, in Remi della Britannia, ed in Milano per la Nazione degli Svizzeri, e tutti i Collegi in varie parti del Cristianesimo fondati da Gregorio suron fatti dipingere col suo ritratto nella Sala maggiore del Collegio Romano da' Padri Giesuiti in segno di gratitudine di tanti benefici da lui ottenuti, come scrive il Ciccarelli . Dello stesso Gregorio scrisse il P.Possevino : Creatus Pontifex delectum habuit perspicacium hominunz, qui & Respublicas pessissent, & apti essent instauranda Ecclesia, & expediti ad terras, waria-

Possevin. in

Anton. Ciccarell. Giunt. al Platina.
Possevin. in Apparat. Sacr.

## 230 Idea dell'Iftor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

que obeunda, ut eam illi pradam referrent, &c: Nell' Orazione funebre composta dal P. Stefano Pucci Giesuita, che riferisce l'Oldoini, è tutto ciò pure descritto, contro gli Eretici dicendo: Unus vos lacerat, o nocturni pradones: unus vos cruentat Gregorius: & excitatis per Germaniam, Galliam, Sarmatiam, Pannoniam juvenum Seminariis, tanquam apperibus Fidei, vias vestris satellitiis intercludit, vestris vos implicat retibus. & intra fines, ac parietes vestros vestris vos liberis, vestris vos alumnis oppuonat. Neque verò unum ille, vel alterum vobis opposuit propugnaculum; sed suum singulis panè gentibus extruxit: Prutenis, & Svecis Brans. bergense, Vilnense: Lithuanis, Bohemis, Pragense: Moravis Olmucense: Austriacis, Viennense: Gracense Stiriacis, Dilinganum Germanis, Foldense Saxonibus, Musipontanum Scotis, & Hibernis: Helvetiis Mediolanenses Britannis R hemen (e: Claudiopolitanum Transilvanis. Sed quid eoo tara longinqua commemoro? Quot in Urbe videtis contubernalium juvenum Collegia, tanquam Religionis arces, ad quas externa gentes quotidie ex Oceano, ex Alpibus, ex Pelopponeso, ex Synagoga, ex l'alestina confugiunt? O te felicem Gregorium, quoties vel Urbem, vel Orbem terrarum spectabis è Calo, toties de alumnorum tuorum domiciliis, toties de Castris tuis adversus Madian, & Amalech, toties de singulari sapientia tua cooitabis.

12. Non vi è quasi Regno straniero, ove da varj Pontefici, perchè quei popoli fossero alla vera Fede Cristiana ridotti, non siano stati spediti i dotti Religiosi, che tosto vi hanno aperto le Scuole per instruire quelle genti nella Teologia, e nelle altre Scienze da' nostri Italiani professate; acciocchè nella loro patria potessero ancora divenire Maestri, e rendessero comune quanto hanno da' nostri apparato. Siccome Roma, e l'Italia è sempremai stata una fonte di Religione, e di dottrina; donde sono usciti tanti rivoli per li Regni stranieri; così i medesimi popoli allo studio applicati hanno le Scienze stesse con maraviglia e profitto coltivate, ed eziandio accresciute, e propagate; ancorche poi dalla Fede Romana si sieno alienati. Nella medesima Italia varj Collegi, in varie Città fondati hanno altresi dato llomini dotti a varie Nazioni, e dice il P.Menochio, che il Cardinale Egidio di Albernoz fondo in Bologna il Collegio della Nazione Spagnuola, dove instruiti gli Studenti, sono spesso divenuti assai dotti, e valevoli alle cariche importantissime, e tur. 8. cap. 65. nello stato secolare, e politico, e nel sagro, ed Ecclesiastico.

P. Giovanni Stefano Menochio Stuore part.4. Cen-

14. Se colla Fede hanno i nostri Italiani introdotte le Scienze ne' Regni stranieri, col mezo delle Scienze stesse hanno ancora predicato la Fede, liberamente poi divulgandola, e propagandola con profitto de' popoli. Così nella Cina, ove ammessi i forastieri non erano, superate le difficultà più volte incontrate, s'introdusse col P. Michele Ruggiero Napoletano il P. Matteo Ricci chiarissimo Giesuita Italiano a fare acquisto della benevolenza di quei Magistrati, e dell'Imperadore colmezo delle Matematiche, e de' suoi libri di Morale Filosofia, Fu egli di Macerata della Marca, ove nacque nel 1552, ed entrato nella Compagnia di Giesù sino all'anno 1577. attese agli Studi della Filosofia nel Collegio Romano, ed alle Matematiche altresi, nelle quali fu Scolaro

P. Nicolaus Trigautius in expedit.ad Sinam.

del

## Delle Scienze date alle Nazioni. Cap. 24. Art.I. 231

del celebre P. Clavio, e passato alle Indie, e poi alla Cina co' i Compagni, ottenne con fatica la prima Residenza nella Città di Scianquino. Per le sue Tavole di Cosmografia pubblicate, nelle quali in luoghi opportuni spiegando i riti di varie genti, trapponeva le cose della nostra fanta legge : per le Sfere Astrologiche fabbricate, per le palle, che l'aspetto della Terra, e del Cielo mostravano: per gli Orologj Solari, in cui il corso del Sole, e delle Stelle appariva, e per li libri in quella lingua scritti, acquistò tanta riputazione, che gli fu conceduto dar principio alla Chiefa Chinese . Fu l'entrata de' Padri nella Città di Scianguino alli 10.di Settembre dell'anno 1583: vivendo Gregorio XIII. Pontefice. quando fu loro conceduta licenza di potervi dimorare, e le Scienze giovaron molto, perchè la benevolenza di quei popoli acquistassero.

15. Non vi è dubbio, che molte Nazioni prima di ricevere la Fede, e le nostre dottrine di Europa, erano anche dotte, però la dottrina loro non solo era imperfetta; ma piena tutta di vanità e sciocchezze; e ciò si è ben conosciuto nella stessa Cina, i cui popoli ancorche abbiano da' tempi antichi diverse scienze coltivato, e si sieno veduti eccellenti profesiori di varie arti; nondimeno eran molto gravi gli errori, ne'quali con somma quiete viveano. Stimavano, che il Mondo tutto fosse il loro Imperio colle quindici Provincie cinte dal mare, con alcuni Regni, di cui avean sentito far menzione; nè altro le loro Tavole di Cosmografia conteneano, come narra il P. Trigauci; benchè davan titolo alle steffe di Tavole universali del Mondo. Credeano, che non vi fosse altra lingua, o carattere, che il Chinese; che la Terra fosse quadra ; che fossero ventiquattro i Segni del Zodiaco, e cinque gli Elementi, cioè metallo, legno, fuoco, acqua, e terra. Non conoscevano esfervi l'aria, ed affermayano, che la notte si facea col nascondersi il Sole tra le montagne; che gli Ecclissi cagionavansi da due Dei, uno coprendo la Luna colle mani, l'altro il Sole; non che procedesse quello della Luna dall'interporsi la Terra tra la Luna, e'l Sole; onde varie favole inventavano. Non sapeano, che fosse il Sole della Terra più grande, come ancora le Stelle, che picciole a noi appajono; e che alcune sieno fisse, altre erranti: che il Cielo sia di materia, e che i moti de' Cieli sieno diversi: che il Polo in vari luoghi per la varietà de' Climi si alzi, e si abbassi sopra l'Orizonte: nè l'inegualità del giorno, e della notte fuori della linea Equinoziale. Non avean veduta la Geografia di tutta la Terra o dipinta in palla, o in piano; nè la Terra divisa in Paralleli: nè l'Equatore, i Tropici, le distanze de' poli, le cinque Zone, l'Astrolabio in varie sorti, le varietà degli Orologi, i quadranti, ed altri modi nostri di misurare le profondità de' pozzi, o le altezze delle Torri. Eran privi della scienza di numerare, e di altre arti, e tutte le loro dottrine o imperfette, o sciocche pur'erano; e la Teologia confusa, favolosa, e superstiziosa; perchè diverse erano le Sette loro, e diversi anche gl'Idolatri.

16. Le Scienze nostre dunque in diversi tempi introdotte nelle Nazioni straniere coll'occasione di pubblicarvi la Fede Cristiana, ed insegnate da' nostri Maestri o dentro le Città loro, o nell'Italia, ove ad appararle sono i loro giovani venuti per divenirne poi Maestri nelle pa-

P. Trigautius lib. 2. cap. 6. & lib.4.cap.5.

## 2.22 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma, Tom. I.

trie loro, o da altri imparate, che da' nostri le han ricevute, sono stati quei semi, che nelle loro terre han prodotti i frutti, che ora si veggono appo i molti popoli dotti e letterati; e però debbono le straniere Nazioni con gratitudine convenevole riconoscere l'Italia per loro Madre, e Maestra.

## Della Musica dagl'Italiani coltivata.

#### C A P. XXV

lib. I. Isidor. lib.3. Ethim. Reischius in Margarita Philosoph. lib. 5. Tract. 1. cap.4.

Petrus Comeffor Hist. Scholast.

Plin. lib. 4. \$4p.56.

Genef. 4. 21.

A Ntichissima è stata l'Origine della Musica; poicche abbia-mo dalla Sagra Scrittura, che Giubal fuit pater canentium Alex. Sardus Cithara, & Organo; ma i Greci fanno Pitagora inventore della medefima, De Inventor. che dicono aver ricavata la proporzione de' suoni da varj colpi de' martelli, i quali a caso lavorando, davano cinque fabbri; come narra Gregorio Reischio. Afferma però Pietro Comestore, che fu ciò più tosto una delle favole Greche; avendo essi attribuito a Pitagora quell'invenzione, che fu prima di Giubal, di cui fu fratello Tubalcain inventore dell'arte del ferro, qui fuit malleator, & faber in cuncta opera aris, & ferri; ma ciò non può togliere al nostro Pitagora la sua gloria, il quale ben poteva rinnovare appo i Greci quella invenzione, che era troppo antica; siccome rinnovò eziandio molte dottrine, e molte novità. Altri ne fanno inventori Lino di Tebe, Orfeo, Mercurio, Apolline, Anfione, e diversi altri, i quali più tosto qualche cosa della Musica rinnovarono, o nelle altre nazioni veduta effercitarono, o pure ritrovarono qualche inltrumento appo le genti loro; del che ne fa Plinio menzione. Non vi è però alcun dubbio, che prima de' Greci fu molto dagli Ebrei essercitata la Musica, e poi da tutte le altre Nazioni; anzi si crede principiato il Canto dal principio del Mondo; perchè se Giubal ritrovò gl'instrumenti, leggendosi di lui nella Genesi: Ipse fuit pater Canentium Cithara, O Organo, quelli seguirono, e non furon prima del Canto, il quale è come uno instrumento naturale della voce, a cui similitudine gli artificiali turon fatti; oltre che il Sagro Testo dice pater canentium. Benchè qui non possiamo formare una intera Istoria della Musica degl'Italiani; stimiamo nondimeno convenevole raccoglierne brevemente qualche memoria per dimostrare, che fu molto accresciuta, e coltivata nell'Italia, e colle nuove invenzioni, e colle regole dell'arte, e coll'uso anche di essa; e ne abbiam presa l'occasione, perchè nel Secolo XI. su l'Arte del Canto fermo da Guido di Arezzo notabilmente illustrata.

Diverse divisioni della Musica sono da molti assegnate, ed anche da Boezio, il quale dal Greco trasportò nel latino un Trattato della steffa, e l'ampliò, e con molta accuratezza mostrò ne numeri le proporzioni armoniche; anzi egli è stato la guida di quei, che dopo lui hanno scritto. La più comune divisione però dell'Armonica artificiale, tutte le altre tralasciando, è in Teorica, ed in Pratica; e la Teorica eslamina coll'ingegno, colla ragione, e coll'orecchio, la proporzione de'

suoni diversi, e del tuono disterente, come vuole Boezio. La Pratica ha Boetius lib. 50 la stessa modulazione, o sia misura armonica, e questa in tre spezie divise Platone al riferir del Laerzio; cioè in quella, che si fa colla sola voce, come il Canto: l'altra colla fola mano, come il Suono; e l'altra colla voce, e colla mano insieme; quindi due altre spezie principali di Musica derivano, cioè la Vocale, e la Stromentale; e la Vocale ancora o in

Canto fermo, o in figurato è divisa.

In tutte queste spezie di Musica sono stati gl'Italiani in ogni tempo eccellenti, e dalle invenzioni o nella Teorica, o nella Pratica, tutto ciò si argomenta, le quali ben dimostrano quanto era grande l'uso di tale arte; poicche è proprio degl'Inventori specolare sopra quelle cofe, che sono già note e comuni; onde poi le cose nuove sono a colui, che le inventa e di riputazione, e di gloria; perchè si solleva dal comune, e

maggior perizia degli altri fa in se stesso vedere.

Degli antichi Toscani scrive lo Scaligero, che molto il suono de' Pifferi professavano, e tanto, che sino a' Cuochi (se pure ciò creder dobbiamo, che invero è stravagante ) a suon di piffero cucinavano, e ordinavano le vivande, e ciò conferma pure Ateneo appo il Taffoni. Fiorì la Musica sotto l'Imperio de' Greci antichi, de' quali siccome i popoli sier. lib. 10. tutti n'erano professori, e secondo che osserva il Tassoni, i Cretesi, i Mantinei, gli Argivi, i Lacedemonj, gli Arcadi, e gli altri non senza Musica nelle battaglie entravano; così tutte le Scuole Greche de' Platonici, e degli Aristotelici, e molto prima le Pitagoriche le insegnavano, le quali nell'Italia ebbero la lor sede. Ogni spezie però di Musica usarono i nostri Italiani, e spezialmente quei del nostro Regno di Napoli, che furono della Magna Grecia, e di alcuni di essi è pur viva la memoria, perchè di instrumenti musicali furono inventori, e l'arte ac-

crebbero, o professarono.

5. Pitagora di Reggio trovò l'arte di numerar le note Musicali, e le consonanze armoniche: perlocche disse Laerzio: Sunt qui & alium Sculptorem R heginum fuisse dicunt Pythagoram, qui primus visus sit numerorum, ac modorum repertor fuiffe. Ibico anche di Reggio trovò la Sambuca, stromento Musico; secondo che Ateneo riferito dal Testore avvisa; e lo dicono di Reggio, così Cicerone scrivendo: Maxime verò omnium flagrasse amore R beginum Ibicum apparet ex suis scriptis; come Lilio Gregorio Giraldi, Celio Rodigino, Carlo Stefano, Francesco Patrizio, e Girolamo Marafioti; altri però lo stimano Metsinese, e di lui disse Costantino Lascari di Costantinopoli nella lettera degli Uomini illustri Siciliani, descritta da Francesco Maurolico: Ibicus Poeta Lyricus, unus è novem vatibus lyricis Gracia praclaris Messana natus est, R hegino ex patre: Hic primus Sambucam Instrumentum Calabrorum invenit. Così il Fazello: Ibicus Historicus, & Lyricus Poeta, unus ex universa Gracia lyricis, Messanæ (teste Laertio) natus est. Hic plura lingua Dorica edidit volumina, & Sambucam Instrumentum Musicum, quod duabus in longum extensis Cordis profundum, & tremebundum reddit sonum, primus invenit; così molti altri, che sono dall'Auria, e dal Mongitore riferiti; e stimano alcuni, che sia il Galascione usato da Calabresi; benchè AteMusic. cap. L.

Jul. Cæf. Sca2 lig. in Poet.

Taffon. Pena cap.23.

Laert. in Vit. Pythag.in fin.

Jo: Ravif. Textor Officin. tit. De Musica.

Cic. Quæst. Tuscul. lib.4. in fin.

Gyrald. de Poet: bistor. Dial.9.

Rhodigin. lect.antiq.lib. 9. cap. 4. Carol. Steph. Diction. bist.

Patritius Poetic.lib.1.

Marafioti Chronic. Calab.lib.1. c.19.

Maurolic. Hist.Sicil.lib.

Fazell. Dec. 1. lib.2.cap.2. Auria Sicil Inventrice. Mongitore,

nelle Giante.

234 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma. Tom. I.

Athenæus lib. 14. sap. 8.

Ateneo lo descriva di quattro Corde.

6. Metello di Agrigento assai dotto, e perito della Musica su maestro di Platone nella stessa, e ne sanno menzione il Lascari, il Goltzio,
ed altri appo il medesimo Mongitore. Alcidamante di Elea Città della
Lucania, che ora Basilicata appelliamo, su discepolo di Gorgia Leontino,
e della Musica elegantissimi libri scrisse, come attesta Svida. Aristosse
no Italiano di patria Tarentino, per la sua eccellenza dell'arte su chia-

di Aristotile, il quale avendo a tutti gli altri suoi Scolari anteposto Teofrasto, e Menedemo, non potè suggire, che alcuni quasi a torto sprezzati, da lui non restassero offesi, de' quali parve, che uno sosse Aristossene, come si trovò poi negli Scritti di lui; il che narra Guarino Veronese nella Vita di Aristotile aggiunta alle Vite di Plutarco nell'Italiano

mato il Musico al dir di Plinio, e fu egli uno de' principali discepoli

P. Coronell. Bibliot. Univers.

Gellius lib. 4.

Valer.Maxim. lib. 8. cap.13. & lib. 4.cap.7.

Jamblic. in Vita Pythag.

D. Hieron. in præfat. Ca-

P. Scerpion.

Rifless. Aramon. lib. 1.

64p.24.6 28.

Strabo Geo.

graph.lib.6.

Textor in Officin. tit. Musica. tradotte al Tom.1. Il P. Coronelli lo chiama Aristosero, e narra, che Svida numerò sino a 453 sue Opere di Musica, di Filososia, e d'Istoria: Giovan Meursio pubblicò il suo Trattato degli Elementi Armenici con molte osservazioni, e vivea nell'Olimpiade 112. Fanno di lui menzione Gellio, Valerio Massimo, Jamblico, S. Girolamo, Plutarco, Laerzio, Cicerone, Lattanzio, e molti altri, come pur dice il Moreri. Lo stesso Coronelli sa menzione di Aristossemo, anche Filososo Tarentino e Matematico al dir di Plutarco, di Plinio, di Svida, e di altri, e dubita, se sia lo stesso, o altro distinto Filososo. Narrano, che su il primo a scrivere

delle proporzioni Musicali da Pitagora inventate; che trovò moltistro-

menti, ed accrebbe molto la Musica, dividendo il Diatonico in due ge-

neri, l'uno molle, l'altro incitato: e tre spezie Cromatiche, cioè molle,

sesquialtera, e toniaca; ed una spezie di Enarmonico; e che tentò divi-

dere il tono in due parti uguali conde fu molto biasimato dagli Scrittori, e ripreso da' Prosessori di Musica; ma l'ha con sorti ragioni diseso il P. Scorpione.

7. Eumonio su così perito Citarista di Locri, che di lui su scritto, secondo le savole de' Greci, aver meritato una Statua colla Cicala sopra

la Cetera; poicchè nel contrasto, che ebbe con Aristone Musico Regio, essendosi rotta una Corda, vogliono, che una Cicala, che a caso volava

sopra, fermatali abbia supplito colla voce.

8. Sono anche celebrati nella Musica, e nelle invenzioni Musicali i Siciliani, e delle diverse invenzioni così de' tuoni, come degl'Instrumenti fatte da Empedocle Filosofo Agrigentino, ne sa menzione il P. Nicolò Scutellio dell'Ordine Agostiniano nella Vita di Pitagora stampata in Roma nel 1576. così dicendo: Empedocles pacavit Musica furorema adolescentis, qui stricto ense Auchitum hospitem Empedoclis persequebatur eccisurus. Hic Empedocles in movendis tono, & concentu pracordiis, quo voluit stesèndis, illustrissimus inter omnes Pythagoreos extitit. E sonitu cudentium malleis fabrorum Diapaton, Diapente, & Diatesseron proportionem, & Organa musica haud pauca Tetrachordum, Heptachordum, Monochordum, Pentachordum constituit. Fu Stésicoro Poeta Lirico Siciliano anco persetto Cantore, e su chiamato con tal nome; perchè su il primo ad instituire il Coro col canto della Cetera; poicchè prima Tisia

si appellava, come riferisce Svida, che molto lo loda, soggiugnendo: Videtur amulari proximus Homerum potuisse; e di lui dicono, che essendo ancor fanciullo, si vide un'Usignuolo cantar sopra la sua bocca; onde argomentarono dover riuscire gran Poeta, e maraviglioso nella soavità del canto. Dello stesso Stessoro, e di Alemane ancor Siciliano scrifse Plutarco: Sunt & alia ab Alemane, & Stessoro novata; sed ita ut à

pulchro non discederetur modo.

9. Non molto differente dalla Cetera fu lo itromento appellato Formige, e di lui scrisse Alessandro Sardi: Phormigem non adeò à Cithara differentem invenere Siculi ; e pur detto l'aveano Eusebio, e Clemente Aleffandrino, il quale aggiugne, che anche inventarono una spezie di Cembali : Siculi quoque, qui sunt in Italia primi, invenere Phormigem. qua non multum differt à Cithara, & invenere Crepitacula, qua dicuntur Crotala : e spiega Ambrogio Calepino : Crepitaculum , Cembalo, Sistrum aneum infrumentum, quod manibus percussum reddit sonum, teste Valerio, & Quintiliano: come ha scritto Vincenzo Auria nella Sicilia Inventrice. L'Eruditiss. Mongitore nelle Giunte colle autorità di molti Scrittori porta la differenza del Crotalo, e del Sistro, e riferisce quelche scrisse lo stessio Clemente Alessandrino: In bellis suis tuba utuntur Hetrusci, fistula Arcades, Siculi autem instrumentis, que appellantur Pyctidas. Della Sampogna alcuni fanno inventore Mercurio; altri il Dio Pane, altri Idi Pastore di Agrigento; onde disse S. Isidoro: Fistulam quidam putant à Mercurio inventam; alii à Fauno, quem Graci vocant Pana: nonnulli eum ab Idi Pastore Agrigentino. Ma gli steifi Auria, e Mongitore han provato con molta erudizione, che Idi sia stato il primo inventore, e che dalla Sambuca tutti gl'instrumenti da fiato abbiano l'origine avuta, e che dalla diversa materia delle Sampogne usata da varie Nazioni, quale mostra Alessandro degli Alessandri, sia nata la differenza delle Opinioni intorno gl'inventori di esse: onde di Pane disse Virgilio, che primus calamos conjungere plures instituit. Di Filemone Siciliano dice Alessandro Sardi, che aggiunse egli tre corde alla Lira. Di Euclide abbiamo ancora oggi il libro col titolo: Introductio ad Musicam stampato Greco-latino in Parigi nel 1557.e poi in latino, e colle note illustrato da Marco Meibomio nel 1652. come afferma il P. Milliet de Chales, e'l Mongitore. Eumaco Musico Siciliano è citato da Plinio tra gli Autori stranieri; altri Italiani, che sono annoverati tra' Greci hanno coltivata la Musica, e tutte le sue spezie, che qui riferir non possiamo, perchè non conviene di tutti formare il Catalogo.

10. Sprezzarono i Romani la Musica, arte vile riputandola, essendo essi per natura bellicosi, e di costumi più tosto severi, che piacevoli; però della stessa non vi su Cittadino, che scrivesse. Ma tutto che questo disprezzo attesti il Tassoni, non però su priva Roma di Musica, e di Suonatori; anzi perchè a' medesimi su proibito sar conviti nel Tempio di Giove secondo l'antico instituto da Appio Claudio, e Cajo Plauzio Censori, tutti insieme partirono di Roma; e non essendovi alcuno, che ne'Sagrifici cantar potesse, furon fatti tornar con qualche stratagemma, e gli su conceduto l'antico privilegio; e di più, che potessero ogni anno

Plutarch. De Music.

Sardi De Rer.
Invent lib 1.
Euseb. de

Euseb. de Præpar. E.vang. üb. 10. cap. 11.

Clem. Alex. lib. 11. Stromat. Valer lib 4.6.

29.lib.9. c.12. Quintil.lib.9.

Clem. Alex. lib.2. Pædag. c.4.

lsidor. Etimol. lib.3.cap. 21.

Alex. ab A-lex. Dier.Ge-nial. lib. 4. cap 17. Virgil. Eclog. 2. Sardi De ln. ventor.lib.1.

### 236 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

Livius lib.9.
Sabell. lib.16.
Ænnead 4.
Gellius lib.2.
Valer.Max.
lib.2.cap. 10.
in fin.

Quintil.Inflit. Orat. lib. 1.cap. 10.

Cic.de Orat.

Xiphilin. in

per tre giorni continui tutti adornati andar vagando per la Città con solenne canto in memoria di altritanti giorni, che furon lontani, come narra Livio, e'l Sabellico. Usavano anche il Canto, e'l Suono ne' funerali; del che fa menzione Gellio; così in altre solennità; e fu costume antico ne' conviti, che i più grandi per instruire la gioventù, cantassero i fatti illustri de' loro maggiori, al dir di Valerio Massimo. Quintiliano lodando la Musica, affermò, che si servivano de' suoni i Romani anche nella guerra, e disse: Quid autem aliud in nostris legionibus cornua, ac tuba faciunt? quorum concentus quantò est vehementior, tantò Romana in bellis gloria coteris prastat; anzi soggiugne, che V eterum quoque Romanorum epulis fides, ac tibias adhibere moris fuit. Versus quoque Saliorum habent carmen: que cum omnia sint à Numa Rege instituta, faciunt manifestum, ne illis quidem, qui rudes, ac bellicosi videntur, curam Musices, quantam illa recipiebat etas, defuisse. Di Cajo Gracco narra Marco Tullio, che quando orava al popolo, avea dietro ascoso un servo colla piva, il quale acciocchè la voce più vaga e graziosa divenisse, gli andava col suono regolando. Disse Catone, che simpliciter canere non erat servile opus; e Nerone Imperadore non solo su Cantore; ma institui i giuochi Musicali, e le pugne tra' Citaristi, come narra Sisilino; ancorchè fu per ciò in pochitlima tlima; il che attesta Svetonio, male usando la sua perizia, che in presenza della plebe nelle pubbliche scene esfercitava, ed in compagnia di Uomini vili. Boezio però fu il primo tra' Romani, che scriffe nobilmente della Mulica, ed inventò anche il Chitarrino, come abbiamo detto nel Secolo VI.

cui non abbiamo reliquia, conforme i Greci stessi non l'aveano, sia stata quella di canto sermo, che a' tempi di S. Gregorio Magno, si usava ancora nelle Chiese, e se ne ha qualche memoria nella Libraria Vaticana. Dicono ancora, che sopra lo stessi Canto sermo sia poi stata sabbricata la Musica sigurata, che è la nuova Musica de' Greci tutta piena di passaggi, e di scherzi, come dice il Tassoni, che lo mostra da alcuni luoghi di Autori Greci. Ateneo dà l'invenzione di questa a Stratonico dicendo: Stratonicum Ateniensem primum omnium nudis citbara sonis multas sides adjecisse, primumque docuisse concentus Musicos, ac cantuum numeros, varietatesque designasse, ce e Platarco: Caterum nostris temporibus tantum est receptum discriminis, ut ejus Musica, que ad disciplinam puerorum facit, nulla memoria jam extet, nulla cura sit. Omnes, qui animum ad Musicam appellunt, theatris servientem Musicam amplectun-

Bur, Oc:

12. Questa Musica di Canto fermo è stata molto da' nostri Italiani illustrata, e da' medesimi Pontesici accresciuta per uso della Chiesa; onde poi è passata alle altre Nazioni. Incominciando da' Pontesici, S. Marcello I. Romano, eletto nel 304. la stessa Musica illustrando, compose molte Messe, che sin'ora si cantano con quattro, cinque, o sei voci senza stromento per la loro grande armonia, e sono dette le Messe di Papa Marcello, come asserma Carlo Pellegrino. S. Damaso eletto Pontesice nel 367. ordinò, che il Coro vicendevolmente cantasse i Salmi, un verso per Coro,

Carolus Peregrin. in Musao Hist. legal. part. 6cap. 13

Coro, e nel fine di ogni Salmo si dicesse il Gloria Patri, come dice il Platina ; e pare, che ciò prese da Davide, il quale in Gierusalemme facendo condurre l'Arca precedendo colla Cetera, e saltando, e col popolo in sette Cori diviso, cantava a Dio Inni, e Salmi con vario suono, e con trombe, e cembali, del che fa menzione Giuseppe Ebreo. Così lo stesso Damaso volle, che S. Girolamo tutto il Salterio in sette parti dividesse, secondo il numero de' giorni della settimana, ed in ciascheduno si cantasse il suo numero: e narra anche il Platina, che i Salmi dall'Ebreo fedelmente tradotti da S.Girolamo, e la Bibbia ancora incominciarono a leggersi coll'autorità del Papa, i quali già prima, e spezialmente nella Gallia molto discompostamente si vedeano. Prima di Davide usarono il canto gli Ebrei, e che l'abbia Mosè usato, si cava dall'Essodo, leggendos: Tunc cecinit Moyses, & Filii Israel carmen hoc Domino, & dixerunt: Cantemus Domino; gloriosè enim magnificatus est; e si fa pure menzione della Profetessa Maria, che al suo esempio cantò coll'altre Donne Ebree: e stimò Filone nel suo libro dell' Agricoltura, che due Cori si facessero, uno di Uomini, e l'altro di Donne, e che a vicenda cantassero, e si rispondessero. Di questa forma di cantare a vicenda usata appo gli Orientali, ed introdotta da S. Ambrogio nella Chiesa di Milano, e poi da tutte le Chiese Occidentali irnitato, fa menzione S. Agostino, dicendo, che quando era Ambrogio perseguitato da Giustina madre di Valentiniano, tunc Hymni, & Pfalmi, ut canerentur secundum morem Orientalium partium, ne populus mæroris tædio contabesceret, institutum est, & ex illo in hodiernum retentum, multis jam, ac penè omnibus gregibus tuis, & per catera Orbis imitantibus. Gosì disse Paolino nella Vita dello stesso Ambrogio: Hoc tempore primum antiphona, hymni, ac vigilia in Ecclesia Mediolanensi celebrari caperunt. Cujus celebrationis devotio usque in bodiernum diem non solum in eadem Ecclesia, verum per omnes Occidentis Provincias manet.

13. S.Gregorio Magno Romano fatto Papa nel 590. fu molto nella Musica essercitato, molto scrisse della medesima, e molte cose ordinò circa il modo di cantare nelle Chiese, di lui sin'ora ritrovandosi il Graduale, e l'Antifonario, come attesta Eusebio nelle Croniche, però il Canto fermo Ecclesiastico da lui è detto Gregoriano, perchè l'instituì, l'ordinò, e l'accrebbe, e di ciò si può vedere Zerlino, Guido Aretino, ed altri Scrittori; e dello stesso si è poi la Chiesa servito. Instituì anche in Roma una Scuola, da cui si propagò nelle altre parti; benchè gli Oltramontani cominciarono a corromperlo con alcune cose, che a loro erano particolari; onde disse lo Scrittore della sua Vita riferito dall'Eruditiss. Perimezzi: Alpina siquidem corpora vocum suarum tonitruis altisone perstrepentia suscepta modulationis dulcedinem proprie non resultant: quia bibuli gutturis barbara feritas dum inflexionibus, & repercussionibus mitem nititur edere cantilenam, naturali quodam fragore, quasi plaustra per gradus contuse sonantia rigidas voces jactat; sicque audientium animos, quos mulcere debuerat, exasperando magis, ac obstrependo conturbat.

14. Prima però della Scuola del Canto posta in Roma da S. Gregorio, vi erano ancora state altre Scuole, dette de' Cautori, delle quali Pie-

Joseph And tiqu. lib. 7: cap. 4.

Exod.15:

Augustin.
Confess. lib. 9.

Guid. Aretin. lib. 3. Musica.

Perimezzi
Dissert. Eccles. Tom. 1.
Dissert-q.car.
217.

### 238 Idea dell'Iftor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

tro Vescovo di Orvieto negli Scolj alla Vita di Lione IV. ne dà l'origine sin da' tempi di S. Silvestro, che su Papa nel 314.cioè duecento e settanta anni prima di Gregorio Magno; e nel Concilio di Valenza sotto Lotario al Cap. 18. se ne parla, come di cosa introdotta da lungo tempo nella Chiesa; essendo passato l'uso da Roma alle altre Città; onde Leidrado Arcivescovo di Lione scrisse a Carlo Magno: Habeo Scholas Cantorum, ex quibus plerique ita sunt eruditi, ut alios etiam erudire possint: e prova il Cardinal Bona dal Cardinal Cesare Rasponi, che dura va questa Scuola in Roma sino al Secolo XIII.

Perimezz. l.c.
Card. Bona
Rer. liturgic.
6.25.n.19.
Raspon. De
Basil. Lateran.lib.x.cap.
4.
Breviar. Rom.
die 18. Jun.
left.1.secund.

Gard. Bona
Div. Pfalmod. eap. 17.
§.3. n. I.
Niceph. lib.

nocturn.

Augustin. Confess. lib.

Augustin.
Epist.119.
Sarnell. lett.
Eccles. Tom.
1. lett.9.

Beda 1.4.c.1 S.

Pellegrin. in Museo Histor. legal.par. 6. cap. 8.

15. Vitaliano I.eletto Papa nel 657.compose la regola Ecclesiastica, ed ordinò il Canto, aggiugnendovi gli Organi, di cui fra poco scriveremo. S.Leone II.eletto nel 682. professò la Musica ancora, e di lui si ha nella sua Vita nel Breviario Romano, che humanis, & divinis literis Grace, & latine dostus, Musicis etiam eruditus fuit. Ipse enim sacros bymnos, & Psalmos in Ecclesia ad concentum meliorem reduxit. Ne solo i Pontefici, ma più Prelati ancora la Musica illustrarono, come S. Ambrogio in Milano, ed altri in diverse Chiese; poicchè il Canto dagli Apo-Roli nella Chiesa introdotto su in varj tempi variato anche appo gli Orientali; onde scriffe il Card. Bona: Quod autem Theodoretus, & Nicephorus S. Ephrem Syro harmoniace modulationis inventionem attribuunt, id ita intelligendum est, quod vel antiquum cantum in aliqua particulari Ecclesia instituerit; vel canendi metbodum, & notulas intervallorum, ac vocum indices aliqua faciliori ratione innovarit. Così del Canto della Chiesa di Alessandria dice S. Agostino: Tutius mihi videtur, quod de Alexandrino Episcopo Athanasio sapè mihi dictum commemini, qui tam modico flexu vocis faciebat sonare Lectorem Psalmi; ut pronuncianti vicinior esset, quàm canenti. La Chiesa Romana però ha sempre avuto il suo Canto, del quale fa menzione Luciano nel Dialogo detto Philopa. tro, se è pur suo, nè l'ha preso da altre Chiese di Oriente; ed ha il proprio sempre usato sino a' tempi di S. Gregorio, che lo riformò; nè S.Damaso pigliò altro, che il Salterio. Usò dal principio della sua fondazione la stessa Chiesa di Roma il Canto in maniera, che mantenne sempre accoppiata alla dolcezza della modulazione una mirabile gravità, e fu in ciò seguita dalla Chiesa Africana, come afferma pure S.Ago-Itino riferito dall'Eruditis. Mons. Sarnelli.

16. Non vi è dubbio però, che da' Pontesici han preso la norma, e l'uso della Musica di Canto sermo, o dir vogliamo di Canto Gregoriano le altre Nazioni; così la ricevè la Chiesa Anglicana al dir di Beda. La Francia ancora da' nostri Pontesici l'ha più volte ricevuta; poicche narra Sigeberto, che Pipino creato Re dal Papa Zaccaria ricevè dallo stesso la Musica Romana; e come scrisse Carlo Pellegrino, cum Musica studiosus esset, or multum ea delectaretur, Romanorum ritus, or cantus in Gallias attulit anno Dom. 751. Nel Secolo VIII. Cap. 18. abbiamo scritto di Stesano Papa, che nella Città di Parigi dimorando per lo spazio di alcuni mesi, il Canto Romano insegnò in quella Chiesa; così ancora di Carlo Magno, che mandò prima due Cherici Francesi in Roma, perchè il Canto Romano imparassero, di cui nella Francia fossero

Mae-

Maestri; indi a sedeci anni ricevè due Cantori di Roma al Papa Adriano richiesti; acciocchè lo stesso Canto insegnassero a tutti i Francesi Maestri, e i loro corrotti Antisonari correggessero, come narra il Baronio riserito da Mons. Sarnelli, e Mons. Perimezzi, il quale cita il Monaco Engolismense: e queste cose nel Cap. 18. colle autorità degli Scrittori

riferite, quì ripetere non dobbiamo.

17. Fu però affai grande l'accrescimento, che riceve da uno Autore Italiano della Città di Arezzo questa Musica, qual fu Guido Aretino, che avendo ritrovato la consonanza del Canto, con sei note sopra gli articoli della mano, e la maniera di apprenderla in poco tempo, quando prima in diece appena imparar fi potea, non solo fu chiamato da Benedetto VIII. Papa; acciocchè in Roma l'insegnasse; ma su molto dallo steffo anche rimunerato. Disse però Lodovico Aurelio Compilatore degli Annali del Baronio: Postremis bisce Benedicti l'apa temporibus Guido Monachus Aretinus, eximius Musica artis Magister, ejuschem Pontificis accitu, Romam venit, compendio illam Romanis adolescentibus traditurus, cuius rei novus , ac mirus artifex fuisse dicitur. Fa di lui menzione il Vallemont nella Cronologia fotto l'anno 1009. dicendo, che Guido Aretino Monaco ritrovò un nuovo e breve metodo di cantare, e che egli vien creduto inventore delle fei note, delle quali noi ci serviamo. Narra Carlo Pellegrino, che prima per punti si insegnava la Musica, i quali comodamente proferir non li poteano; poi gli Antichi si servirono delle lettere A. B. C. D. E. e che per la disficultà loro a proferissi eran cagione, che la Mulica si potesse con molta fatica imparare; ma che Guido col suo ingegno e industria, facendola più facile divenire, anche a' fanciulli potè insegnarla, e tutto a varj instrumenti applicando; e per vari luoghi andò correggendo la corrotta Musica, e la maniera di distinguere il Canto, insegnando col mezo delle piegature degli articoli, che sono nelle dita della mano; che però ancor'oggi la mano Aretina è appellata. Quella invenzione è detta volgarmente la Scala, e ritrovò ancora le sei note di Musica Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, che danno a maraviglia faciltà a coloro, che la Musica apparar vogliono, e le cavò con ingegno dalle prime sillabe dell'Inno di S. Giovanni, Ut queant laais, &c. Fanno di questo Guido menzione Sigeberto, il Volaterrano, il Crantzio; anzi non vi è Autore quali straniero, che di lui non iscriva con lode, e'l Tritemio nella sua Cronica disse: Claruit bis etiam temporibus Guido Aretinus, Monachus Canobii Crucis Sancti Leufredi, posteà ut legitur, Abbas, vir in omni genere scripturarum doctissimus, Dialecticus, R hetor, & Musicus omnium suo tempore celeberrimus: in hoc etiam praferendus cateris, quod ignotos cantus pueri, & puella per ejus regulam in manu facilius jam discant per se, quam antea per vocem Magisti, vel cujuscumque usum instrumenti. Inter cœtera ingenii sui Opuscula scripsit de Musica libros duos; e scrisse ancora contro Berengario Turonese De Corpore, & Sanguine Domini lib. 1. ed altri libri. Giovanni Andrea Angelino riferilce, che a questa invenzione di Guido Aretino furono circa trecento anni dopo fatte alcune annotazioni da Giovanni Muri Parigino; ma nello stesso secolo dell'Aretino, ritrovò Ericio Puteano la settima

Baron.ann.
754.num.7.
Sarnell.lett.
Eccles. 9. To.

Perimezzi
Dissertaz. Eccles. Tom. 1.
Diss. 7. cart.

Monachus Engolifm. c.

8.

Aurelius par.
2. ad ann.
1022.

Vallemont. Cronol. Tom. 1. part. 1. cap. 7. Pellegrin. in

Musao parto

Sigebert.
Chronic. ad
ann. 1029.
Volaterr. lib.
2.
Grantz lib. 4-

Grantz lib. 4-Metropoleos cap. 13.

Chron. Hira faug. Tom. 1. ad ann. 1020.

## 240 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. 1.

Perimezz. Dissertaz. Ecglesiastic.part. 1. Dissert. 7. cart. 187. nota, che alle sei volgari aggiunse, e la spiegò in due libri, come narra Mons. Perimezzi. 18. Fu anche dagl'Italiani illustrata la Musica di Canto sigurato, e

cuttavia si illustra dagli Scrittori, e da' professori colle nuove invenzioni, che quì ragunar non possiamo; poicchè in gran numero sono i nofri, che della medesima, anzi di tutte le spezie hanno scritto, e massimamente dopo l'Imperio de' Barbari, e ne' secoli, in cui le Scienze, e le Arti sono state nel loro pregio restituite, ed accresciute assai più di quelche avean lasciato gli Antichi . Sono Scrittori nostri di Musica di quei tempi Giorgio Valla Piacentino, Franchino Gafurio di Lodi, Biagio Rossetti da Verona, F.Lodovico Zaccono Agostiniano da Pesaro, Lodovico Fogliani da Modana, Pietro Ponzio da Parma, Giovanni Spadari, Giovambatista Sanuti Pollicani, Girolamo Desideri Bolognesi: tra' Veneziani Giovanni del Lago, Alesfandro Marino, Giuseppe Zarlino Mae-Aro di Cappella di S. Marco, il quale delle Instituzioni Armoniche scrisfe quattro libri, altri cinque delle Dimostrazioni Armoniche, e venticinque De utraque Musica. Ma non possono invero numerarsi tanti Scrittori di Musica senza formarsi uno intero Volume, ed alcuni sono descritti nella Libraria del Doni. Giovambatista Doni altro Patrizio Fiorentino che fiorì nel Secolo XVII. scrisse con sua lode molti libri di quest'arte in idioma Italiano, in latino, ed ancora in Francese, i quali sono riferiti dagli Accademici Fiorentinise di lui disse Marco Meibomio: Quo nostro avo nemo doctius, nemo politius, de Musica scripsit; e Nicolò Einsio nelle sue Poesse con molti titoli di lode ne formò una al medesimo, Viro inter doctos optimo, inter Bonos, doctissimo, Musica veteris, & antiquitatis omnis magno Instauratori, immatura morte sublato, come appunto l'appella.

meibom. vol.

1. Autor. antiq. Music.
Einstus pag.

Accadem.

Fioretin. No.

tiz. part. 1.

Polid. Virgil. lib. 1. cap. 15. De Invent.

Bruno degl'
Inventor.
Crifol. in Mistagogo lib. 3.
cap.27.

Manast. in Theophylo.

Durante De Ritib. Ecclef. lib. 1. cap. 13.

Navarr. De
Orat. & hor.
Canon.cap. 16.
Martian. Scotus in Pipin.
Aymon lib. 4.
De Geflis
Francor. C.
113.

19. Sono pure stati illustratori della Musica instrumentale i nostri Italiani, anzi molti instrumenti han di nuovo inventati, molti antichi ritenuti e migliorati, ed altri eziandio restituiti. Stimano alcuni, che sia ignoto l'inventore degli Organi, che ora nelle Chiese comunemente si usano, e Polidoro Virgilio, e Vincenzo Bruno affermano esfersi perduto il di lui nome. Altri attribuiscono l'origine a S. Damaso, come si legge appo il Crisolio. Glica, e Manasse danno l'invenzione a Teofilo Imperador Greco; ma Giovanni-Stefano Durante Consigliere e primo Presidente nel Senato di Tolosa mostra, che prima di Teofilo era in tempo di Vitaliano Pontefice l'uso degli Organi nella Chiesa, come affermano Martino Polono, il Platina, Giovannotto, ed altri, e corregge l'error del Navarro, che scrisse non essere stato ancora ricevuto l'uso degli Organi in tempo di S. Tommafo di Aquino. Volle Marziano Scoto. che fossero la prima volta mandati da Costantino Imperador Greco al Re Pipino, ed erano con canne di piombo; e si oppone a ciò lo stesso Durante, dicendo, che Aimone Monaco scrisse, che gli Organi all'uso de' Grecissieno stati la prima volta composti nella Francia coll'industria di un certo Gregorio in tempo dell'Imperador Lodovico Pio, ed a sue spese. Vuole però la più comune opinione degli Autori, che l'invenzione sia stata fatta in Roma da un Papa Italiano, cioè da Vitaliano, che su

eletto

eletto nel 657. e che il medesimo l'introdusse nelle Chiese; del che ne fanno menzione il Platina, Alessandro Sardi, Carlo Pellegrino, l'Ornio, e molti altri, e dice il Bergomense, che Vitaliano compose il Canto colla consonanza dell'Organo; e ciò scrisse anche il Tarcagnota. Il Durante benchè sostenga, che nella Francia si sian fatti gli Organi da un certo Gregorio colla spesa di Lodovico Pio Imperadore la prima volta; non perciò viene a contradire all'invenzione di Vitaliano; nè quelche scrivono Glica, e Manasse, alla medesima si oppone; poicche più antico è di tutti Vitaliano, secondo la Cronologia anche del Vallemont, il quale registrò Vitaliano stesso nel 657. Pipino nel 750. Ledovico Pio nell'813.e Niceforo nell'829. come pur lo descrive il Panvinio. Confondono gli Autori l'invenzione, e l'uso degli Organi nelle Chiese; ma bilogna credere del solo uso nelle Chiese medesime introdotto, e questa invenzione è quella, che a Vitaliano Pontefice è attribuita; poicchè se vogliamo dar fede al Bulengero, come offerva Mons. Perimezzi, egli nel lib. 2. de Theatro afferma, che erano in uso gli Organi pneumatici ne? tempi di Giuliano Apostata, il quale in un'Epigramma riferito dal Morentino nel Misopogono, o sia Trattato della barba dello stesso Giuliano, così gli descrisse.

> Quam cerno alterius natura est fistula; nempè Altera produxit fortasse hanc anea tellus: Horrendum stridet, nec nostris illa movetur Flatibus, at missus taurino è carcere ventus Subtus agit leves calamos, perque ima vagatur. Mox aliquis velox digitis, insignis & arte Adstat, concordes calamis pulsatque tabellas: Aft illa subitò exiliunt, & carmina miscent.

Sono però questi Organi differenti da quelli, che inventò Davide, i quali erano di varie spezie, come una Cetera con diece corde, che si percotea col plettro, o sia archetto; così degli altri, e vogliono Gioseffo Ebreo, S. Agostino, Isidoro, e Polidoro Virgilio, che l'Organo è nome generale, che abbraccia tutti gl'instrumenti di Musica; onde gli Organi nominati ne' Salmi non sono i nostri Organi; e si legge nel Salmo 136. In salicibus in medio ejus suspendimus Organa nostra: onde si vede, c. 20. che erano instrumenti atti a potersi sospendere ad una pianta di Salci.

Fabio Colonna celebre letterato Napoletano, ed originario Ro- Lc. mano, Accademico Linceo, che fiori nel Secolo XVI. di cui altre volte scriveremo, inventò uno stromento Musico, il quale chiamar volle la Sambuca Lincea di cinquecento corde inuguali composta, con cui il tuono della stessa corda in quattro parti è diviso, secondo la tradizione di Aristosseno, e di altri Antichi; acciocchè possano collo stesso stromento esprimersi tre generi di modulazioni, Diatonico, Cromatico, ed Armonico, e così racchiuse tutti i modi, e le perfezioni della Musica, dividendo i tuoni in più minime parti. Ritrovò ancora l'Organo Idraulico degli Antichi da niuno conosciuto, come può vedersi ne' suoi tre libri Pensier. cap. stampati in Napoli nel 1618. col titolo della Sambuca Lincea, e della 23. stessa ne fanno menzione Alessandro Tassoni, e Francesco Stelluti, nel- Stelluti acar. Hh le 0/-

Alex. Sard. De Invent. lib. L. Pellegrin. in Musao part. I.cap.2. Hornius Hi-Stor. Eccl. Bergomenf. Chron. lib. 10. ad ann.65,4. Tarcagnot: Istor. Tom. 2. Panvin.Cro-

nol. Eccles.

Joseph Antiqu. lib.7. D. Augustin. De Music. Isidor. lib.3. Polid. Virg.

Taffon.Pensier.lib.10. de' 160.

### 242 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

le Osservaz, a Persio: ed afferma lo stesso Tassoni, che D. Carlo Gesualdo. Principe di Venosa con nuove mirabili invenzioni illustro la Musica.

nell'età fua come di molti altri potliamo veramente dire .

21. Risplende la coltura della Musica d'Italia non meno ne'libri, che nelle Cappelle de' Principi Italiani, della Repubblica di Venezia, enelle Corti, e Teatri; così nelle Accademie instituite per tale Arte, quale è quella degli Unisoni di Perugia, e di altre diverse Città . E' così grande la preminenza degl'Italiani nella Musica, e la loro perizia, che fi sono veduti in ogni tempo i Musici d'Italia acquistar gloria, e premi in tutte le Corti dell'Europa ; e Sigismondo III. Re di Polonia e di Svezia imparò la Musica da Asprello Pacelli Italiano suo Maestro di Cappella, e nella sua Real Casa due volte la settimana si effercitava un'Accademia: nella: propria. Camera, molti Musici nella sua Corte alimen. tando, e lo stesso Re cantava di Basso, e volle, che i suoi figliuoli Ula. dislao, e Casimiro, che furono poi Re, e'l Principe Alberto poi Cardinale nella stessa si instruissero. Fu così della Musica affezionato, che un giorno mentre giva alla Gaccia incontrando i Musici, che da Roma per la sua Corte avea chiamati, e ritiratosi in una Selva senza stromenti volle sentire una Canzone cantata; e più cose riferisce Carlo Pellegrino, che ricavo da una fede giurata fatta da Giovambatilla Giflerio nobile Romano, che allo stesso Re avea ventilette anni servito.

Pellegrin. in Musao Hiflor.legal.par: bocap.80

22. Quanto poi sia cresciuta la perizia della Musica appo gl'Italiani sino a' nostri tempi, non è quì luogo da poter dimostrare; oltre che non vi è Città, che non faccia pompa de suo: Musici o nel canto 100 nello scriver del canto periti; il che nondimeno è ben noto.

## Del Secolo Duodecimo dall'Anno 1101.

#### C A P. XXVI.

R Egnava! Alessio Comneno Imperadore d'Oriente, quando principiò questo Secolo, e gli succedè Giovanni suo figliuo lo, poi Manuello, Alessio II. che su strangolato dal Cugino Andronico molto crudele; indi Isacco dopo diece anni cacciato dal fratello Alessio

III.e furon tutti Comnenia

persecutor de Pontesici guerreggiato, succede a lui stesso; di cui però i vizi anche imitando, perseguitò Pasquale, e Gelasio, che nel Trono Pontiscio successoro. Seguì Lotario Duca di Sassonia, che restitui il Papa Innocenzo II alla Santa Sede cacciato nello Scisma di Anacleto; poscia fu esetto suo successore Corrado III. sigliuolo di Federigo Duca di Svevia; indi Federigo I. appellato Barbarossa, che le persecuzioni rinnovando, su scomunicato dal Papa Alessandro III. nel Concilio tenuto in Tours, con cui essendo poi rappacisicato, sece terminare lo Scisma di anni 17 e finalmente si annego nel siume Cidno, ove lavar si volca dopo trentotto anni d'Imperio. Seguì Arrigo VI. suo figliuolo, detto il

# Del Secolo Duodecimo dall'anno 1101. Cap. 26. 243

Severo, e'l Crudele, ed essendo morto in Messina, surono eletti Filippo Duca di Svevia suo fratello, ed Ottone, tra' quali fu aspra guerra, e concorrenza, e l'Abate Wespergense narra, che ancora Bertoldo Duca di

Turingia ebbe voti, e titoli d'Imperadore.

3. Nel tempo di Pasquale II. che su eletto Pontesice nel 1099. su il XXIV. Scisma, in cui morto Gilberto Antipapa, fu eletto Alberto di Atella da Riccardo Conte di Capoa, che avea Gilberto favorito; ma fu tosto costretto a deporre il Manto, e fu ancora confinato. Eletto altresì Teodorico Romano col nome di Silvestro III. dopo cento cinque giorni deposto, incomincio a vivere da Eremita; indi in Ravenna fu anche fatto Antipapa Maginulfo Cittadino Romano, che su pure bandito, e poco visse. Morto Pasquale fu eletto Gelasio II.e seguì il XXV. Scisma; perchè Arrigo IV. Imperadore creò Antipapa Maurizio Bordino Arcivescovo Bracarense col nome di Gregorio VIII. che durò tre anni. Dopo Gelasio su eletto Calisto II. nel 1119. e nel suo Ponteficato segui la pace coll'Imperadore, e cessò la discordia, che durò da cinquanta anni, da che nacque tra Gregorio VII. ed Arrigo III. per lo conferire de' Benefici; onde per questa pace l'elezione de Vescovi, e degli Abati, che si pretendea prima dagl'Imperadori, fu renduta al Clero, ed a' Monaci, come scrive il Panvinio. Fu poi Pontefice Onorio II indi Innocenzo II. contro cui fu lo Scisma XXVI. di Pier Leone Antipapa col nome di Anacleto III. che durò otto anni; e dopo lui un Gregorio col nome di Vittore II. che dopo cinque mesi pentito rinunziò; ma su restituito Innocenzo colla forza di Lotario Imperadore, che poi tornò la seconda volta in Italia a difenderlo Seguirono Celestino II. Lucio II. Eugenio III. Anastasio IV. Romano, Adriano IV. Inglese, Alessandro III. Sanese, v contro lui fu lo Scisma di Ottaviano Romano Cardinal di S. Clemente col nome di Vittore IV che durò quattro anni, e sette mesispoi di Guido da Crema detto Pasquale III. indi di Giovanni Ungaro Prete di Sirmio appellato Calisto III. favorito dall'Imperador Federigo, il quale in Venezia dimandò poi perdono ad Alessandro. Dice il Panvinio, che Alessandro in un Concilio di Laterano fece una legge nel 1179, per togliere gli Scismi, che il Clero, e'l popolo affatto esclusi dalla elezione del Papa, a' foli Cardinali questo atto si rimettesse; e che due terzi di loro co'i voti fossero bastevoli. Così su eletto Lucio III. di Lucca, poi Urbano III. Milanese, che morì di dolore per la perdita di Gierusalemme presa dal Saladino Soldano di Egitto nel 1187. in cui tornò nel potere de' Turchi, a' quali era stata tolta ottantaotto anni prima nel 1099. quando fu fatto Re Goffredo di Buglione, che solo otto altri Re ebbe successori. Segui Gregorio VIII. di Benevento Papa, e poi Clemente III. Romano, Celestino III. anche di Roma, ed Innocenzo III. di Anagni eletto nel 1198. agli 8. di Gennajo secondo il Platina.

4. Scriffero alcuni esfere stato da Alessandro III. domata la superbia di Federigo Imperadore, quando i piedi gli baciava in Venezia; e che premendogli il collo col piede, abbia ancor detto: Super aspidem, & bafiliscum ambulabis, & conculcabis leonem, & draconem : e rispondendo Federigo: Non tibi; fed Petro: gli abbia pur replicato: Et mihi, & Petro. Hh

Panvin. And notaz, al Pla-

#### 2.44 Idea dell'Istor.d'Ital. Letter.di Giacinto Gimma Tom.I.

Cornel. a Lapide Commetar. in Baruch. Prophet.
cap.4.verf.25.

P. Philipp. Brietius S. J. Annal, Müd. ad ann. 1177.

Petrarch, de Geft.Imp. Loschi Compend. Istor. Doglion, Noziz. di Venez.

Franc.Sansovin. Venezia lib.13.

Sanfovin.
lib. 12. tit.
Andata a'Castelli.

Ckirkman de Anulis.

Selden. De Domin. maris cap. 6.

Solorzan.de Jure Indiar. Tom.1.lib.3. cap. 3. num. 834.

Sannazar.

Epigram. lib.

I.
Sanfovin.Ve-

Sanfovin.Ve-

Giò nega fortemente Cornelio a Lapide scrivendo: Ita Chronicon Bessarionis, & recentiores Chronologi; prasertim Haretici. Verum hac, utpotè turgida, & insolentia ab insigni modestia Alexandri III. & à veritate aliena esse ostendit Baronius anno Christi 1177.10m.12. ex Historicis illius avi, qui absolutioni Fridérici interfuere. Così Celso Faleoni nelle Memorie della Chiesa Bolognese condanna, come savoloso quel ritrovato, perchè il Pontesice benigno al bacio del piede rendè il bacio della pace. Il P. Briezio dopo aver narrato le parole, che si dicono del Pontesice, e del-l'Imperadore così soggiugne: Qua magnisicè adhuc depista cernuntur, & Venetis certam rei bujus gesta facere creduntur sidem, colorato saltem argumento. Ast alii, & plures, & melioris nota Scriptores tradunt Pontissem & Imperatorem venisse pacisicè Venetias, ubique res suas amicè composiuse; absolutum Fridericum cum suis, honores omnes Alexandro exhibuise, functum Stratoris officio, ac non semel ejus pedes osculatum esse, quibus gestis ambo ad sua rediere.

5. Di Federigo Barbarossa disse il Petrarca: Sapè fuit infestus Ecclesia, & Alexandrum Papam persecutus est: Apud V enetias victus pacem fecit: e narrano il Sabellico, il Conte Loschi, e Nicolò Doglioni tra gli altri, che il Papa Alessandro perseguitato da Federigo suggi in Venezia, ove nascosto tra' Regolari della Carità, essercitava sconosciuto ufici vili; ma il Senato quando lo scoprì, col Doge Sebastiano Ziani lo portò con gran pompa al Palagio Ducale. Quando poi venne l'Imperadore a chiedere il Papa alla Repubblica, gli bisognò combattere, e vinto andò a' piedi del Pontefice a farsi assolvere dalla Scomunica. Fu incontrato il Doge vittorioso a'i Castelli; ed Alessandro ponendogli nel dito un'anello di oro, gli conferì il dominio del Mare Adriatico, e poi quando l'accompagno in Ancona gli concedè gli otto stendardi di colori diversi, l'Ombrella, il Seggio, e'l Guanciale, la Spada, il Cereo bianco, il quale gli si porta dinnanzi, le trombe di argento, ed altre cose in segno dell'amorevolezza verso la Repubblica; oltre le grazie diverse concedute a molte Chiese, delle quali fa menzione il Sansovino: e vogliono, che ciò sia avvenuto nel 1175. Da quel tempo cominciò a sposarsi il mare nel giorno dell'Ascensione formandosi il Bucentoro, che è un Vascello in forma di una gran Sala posto tutto di oro, e coperto di velluto Cremesino, e portatosi non lungi dal lido il Doge col Senato, premessa la benedizione all'Adriatico, getta nel fondo l'anello, e dice: Desponsamus te mare in signum veri, & perpetui dominii. Si fa ogni anno tal festa nella presenza de' Ministri de' Principi, come riporta il Ckirkman, e molti altri; e di tal dominio fanno anche menzione molti Giurisconsulti, tra' quali il Seldeno, Benedetto Bonio, Angelo Aretino, Giovanni de Plarea, Angelo di Perugia, Baldo, Roderigo Suarez, il Solorzano, e diversi

altri; e'l Sannazaro cantò Viderat Hadriacis Venetam Neptunus in undis Stare urbem, & toto ponere jura mari.

e Giorgio Bellefore nelle giunte alla Cosmografia del Munstero l'appello Reina e Dama del Mare: e'l Sansovino prova la Vittoria largamente.

6. Of-

## Del Secolo Duodecimo dall'anno 1101. Cap.26.

6. Oslervò l'Erudito Vallemont, che per gli Scismi cinque Pontefici nella Francia si ricovrarono senza numerar Calisto II. che eletto in Cluni, vi dimorò qualche tempo. Furono veramente in Francia cinque Pontefici, come Pasquale II. Gelasio II. Innocenzo III. Eugenio III. ed Alessandro III.ma quattro senza dubbio da Roma furono, che ivi cercarono l'asilo; poicche Pasquale vi andò per cagione più grave, che dal Platina è spiegata . Dice ancora, che fiorivano in quel Regno gran Vescovi, e nomina folo Arnoldo Vescovo di Lisieus, e Pietro Lombardo, che molto loda per li fuoi libri delle Sentenze; questo però era Italiano, e scriveremo di lui nel Discorso della Teologia al Cap. 31. Scrive il Platina. che Pasquale II dopo fatto un Sinodo in Firenze per corregger quel Vescovo, il quale pubblicava esser nato l'Anticristo, passò in Lombardia per raffettar molte cose nel Concilio di Gualtalla; ed avendo inteso, che il Clero di Francia non vivea con integrità, vi passò, ed in un Concilio, che celebrò in Treca, lo corresse, parte gastigando alcuni Prelati, e parte delle loro dignità privandogli. Riferisce lo stesso Vallemont alcuni Concili in Francia celebrati contro certi Vescovi e Uomini dotti; ma Eretici di quel Regno, cioè quello di Rems nel 1140. contro Pietro Abaillardo: quello di Par gi nel 1147, e vi presedette Eugenio III. contra le opinioni di Gilberto Porretano Vescovo di Poitiers, che fu pure condannato in un'altro di Roma nel 1148 e vi furono anche alcuni Concili contro due Re di Francia, cioè nel 1100. in Poitiers per iscomunicare il Re Filippo, fe ostinato non abbandonava Bertrude tolta da lui al marito; benchè ubbidì: e l'altro di Baugencì su la Loira nel 1151.per rompere il matrimonio contratto tra Luigi VIII. ed Eleonora fua congionta: e'l terzo in Dijon Capitale del Ducato di Borgogna, composto di quasi tutti i Prelati della Francia per interdire tutto il Regno; perchè il Re Filippo avea ripudiata Engelberia sua moglie, per cui altri Concilj si ragunarono nel seguente Secolo. Altre cose egli narra nella stessa Parte 2.di Ruscellino, di Tanchelino, di Pier de Bruis, de' Valdesi, e degli Albigesi; onde bisogna dire, che la Francia non meno dell'Italia, e degli altri luoghi d'Europa dalle sue tempeste era pure travagliata.

7. Si unirono in Roma alcuni Concilj, come quello del 1102. fotto Pasquale contro gli Sprezzatori delle Censure Ecclesiastiche: quello del 1112. in Laterano di 114. Vescovi, in cui Pasquale stesso rivocò i privilegi delle investiture de' Benefici forzatamente conceduti ad Arrigo Imperadore, che per ottenergli avea carcerato il Papa, e i Cardinali: l'altro, che si appella il Primo Concilio Generale di Laterano, e IX. Concilio Generale, sotto Calisto 11. di trecento e più Vescovi per la pace della Chiesa contro gli Scismi, e per ricuperare i luoghi di Terra Santa . Il secondo Concilio Generale di Laterano detto il X. Concilio Generale di quasi mille Vescovi sotto Innocenzo II. Papa, e Corrado II. Imperadore per condannare gli Scismatici, e consutare gli errori de' Petrobusiani. Il III.Generale di Laterano, che è l'XI. Concilio generale di quasi trecento Vescovi sotto Alessandro III. per annullar le Ordi-

nazioni fatte dagli Antipapi, e condannare l'Eresia de' Valdesi.

Altri Concilj furono ancora nell'Italia, cioè in Firenze nel 1105.

Vallemont. Elem. Tom. 20 part. 6. cap. 1. art.1. e Parti

## 246 Idea dell'Iftor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

Vallemont. sap.1. art.1.

contro Fluenzio Vescovo di quella Città, che sostenea esser nato l'Anticristo, e dice il Vallemont, che questo errore dicevasi da per tutto. Tom.3. hb. 6. molti personaggi, che nomina, lo predicavano, come verità di evidenza . Il Concilio di Guastalla Città Ducale del Mantovano nel 1106. fu per ristabilire la disciplina Ecclesiastica. Quello di Benevento nel 1108. contro le investiture de' Beneficj da' Laici: nel 1114.quello di Ceperano in Calabria; nel 1115 l'altro di Troja nella Puglia per la tregua tra' Capi Normanni: quello di Piacenza nel 1121. e quello di Pifa nel 1134. ambidue contro l'Antipapa Anacleto; ed in Venezia si congrego l'altro nel 1177. per la pace tra Alessandro III.e l'Imperador Federigo.

Vallemont. Tom. 3. lib.6. cap.1.art.4.

Diverse furon l'Eresie, che in vari luoghisi udirono in questo Secolo, e numera il Vallemont i loro Eretici; come furono Durando Valdac contro i matrimonj: Marsilio da Padova contro la potestà Pontificia; i Bongomili fotto Basilio Medico loro Capo, che rinnovarono, ed accrebbero gli errori de' Manichei; Tanchelino contro il Sacerdozio, e contro altri instituti della Chiesa. Vissero nello stesso Secolo Pietro de Bruis, Pietro Abailardo, che pentito si fece Monaco. Arnaldo di Brescia suo discepolo in Parigi, Alberto Porretano Vescovo di Poitiers, che pure abjurò. I Valdesi, ed Amalrico di Sciartres, de' quali nel Discorso della Teologia scriveremo. Gli Albigesi col Capo loro Oliviero pieni degli errori de' Manichei, il Contado di Tolosa insettarono, e non su poslibile estirpargli con tutta la guerra della Crociata per lo spazio di dodici anni, e de' medesimi faremo menzione ne' seguenti secoli. Vissero ancora i Patari feguaci di Marsilio da Padova, e di Arnaldo; e di altra Setta empia, scandalosa, e scelerara veduta in Parigi fanno ancora menzione il Gaguino, e'l P.del Castiglio.

Robert.Gaguin. lib. 6. in Vit. Ludov.

P. Gastiglio Istor. di S. Domenic.part.1. lib.1.cap.23.

10. Vuole lo stesso Vallemont, che Gilberto Porretano Vescovo di Poitiers non debba confondersi con gli Eretici; perchè abjurò nel Con cilio di Rems; ma poi numera tra gli Eretici Gioacchino Abate, nostro Italiano, dicendo, che si appellava Profeta nel 1190. e cadde in errori sopra la Trinità, scrivendo contro Pietro Lombardo Maestro delle Sentenze, e che gli errori furono condannati nel Concilio di Laterano fotto Innocenzo III. Con pace però dell'Erudito Vallemont, abjurarono eziandio Berengario, l'Abailardo, e molti altri; e nondimeno tra gli Eretici sono annoverati; ma che l'Ab. Gioacchino tra gli stessi annoverar non si debba, si cava dallo stesso Concilio, perchè il solo suo libro De Unitate, & essentia Trinitatis, e la sola opinione su condannata come Eretica, e non l'Autore; onde dice il Concilio, di cui portano le parole il Decretale, e Bartolommeo Garranza tra gli altri, che fu poi Arcivescovo di Toledo, e Primate della Spagna: In nullo tamen per hoc florenti Monasterio, cujus ipse Joachim extitit Institutor, volumus derogari; quoniam regularis institutio, & observantia salutaris; maxime cum idem Joachim omnia scripta sua nobis assignari mandaverit, Apostolica Sedis judicio approbanda, seù etiam corrigenda, dictans Epistolam, cui propria manu subscripfit, in qua firmiter confitetur se illam fidem tenere, quam Romana tenet Ecclesia, qua cunctorum fidelium disponente Domino mater est, & magistra. E poi condanno la dottrina, come Eretica di Amal-

Decretal, de Summa Trinit. & Fid. Cath.

Garranza in Summa Concilior. pag. 4170

## Del Secolo Duodecimo dall'anno 1101. Cap.26. 247

tico, il quale appella empio. Non fu Eretico Gioacchino, anzi Onorio III. successore d'Innocenzo scrisse al Vescovo di Bisignano: Quatenus per totam Calabriam faciatis publice nunciari, quod eum (cioè l'Ab. Gioacchino ) virum Catholic m, reputamus, & regularem observantiam, quam instituit salutarem: e questa lettera è pur riferita dal Possevino, e dal Menochio Portaremo ancora una parte della sua Proteira, con cui si foggettò al giudizio della Santa Sede se confesso voler' esfere Cattolico; del che scriveremo nel fine di questo Capitolo; oltre che essendo l'Eresia un'error volontario contro la Fede Cattolica, non è Erefia l'errore colla protella, mancando la volontà, come Albertino, Sousa, il Farinaccio riferiti dal Bordono provano dal C.damnamus, De summa Trinit nel caso stesso di Gioacchino, che mandò al Papa, ed alla Sede Apostolica il suo libro, col sottoporsi al giudizio della stessa; acciocchè fosse approvato, o corretto .

11. Fanno alcuni menzione de' Gioacchinisti sotto il Secolo XII. i quali credevano, che la legge dell'Evangelio dovesse ben presto ginguere al fine, ed altra più perfetta, e dello spirito doverle succedere: perlocche fu scritto il libro Evangelium aternum condannato dal Papa Alessandro IV.nel 1256. siccome il Concilio di Arles nel 1260, condanno gli errori de' Gioacchinish, e le loro Opere . Vogliono esser nati quegli errori da alcune propolizioni dell'Abate Gioacchino ne' suoi-libri dell' scrivendo contro le fregolatezze de' costumi del suo tempo; gli llomini Tom. 3. secolo essortando ad aspirare ad una persezione maggiore, che allora si prati- 13 cap.1. cava. Ma se altri della dottrina del Gioacchino malamente si servirono per insegnare gli errori loro, non è egli però dichiarato Eretico; e di lui più diffusamente scriveremo nel fine di questo Discorso.

12. Ne' tempi di Lotario Imperadore essendosi ritrovate nella Città di Amalfi le Pandette, si rinnovò nell'Italia l'antico Studio della Giurisprudenza, che poi si propago per le altre Nazioni ; come nel Cap. seguente mostraremo; e crebbe tanto, e così universalmente veniva professata, che si vide obbligato Alessandro III. nel Concilio di Turone nell'anno 1162, proibirlo espressamente in un Canone a' Monaci, i quati anche nelle Scuole pubbliche l'insegnavano. Si videro però in Bologna, in Milano, e nelle altre Accademie Italiane affai celebri Giurifconsulti; perchè tutti presero la cura di commentare, e chiosare le Leggi,

imitando Irnerio, che fu il primo a farvi la Glossa.

13. Vissero in questi tempi Graziano, che compilò le Leggi Canoniche, e di lui scriveremo nel Cap. 28. nel Discorso della Giurisprudenza: Canonica: e Pietro Lombardo, che nell'Accademia di Parigi scrisse il libro delle Sentenze, delle quali fu detto il Maestro, e della stessa Città eletto Vescovo; come di lui ancora le notizie riferiremo nel Cap-31. nel Discorso della Teologia. Non è però qui da tralasciarsi la favola riferita, e creduta per vera Istoria da Andrea Tiraquello, chiarissimo Senatore di Andreas Ti-Parigi, che Graziano, il quale raccolse il volume de' Decreti; Pietro raquella Da Lombardo Autor del libro delle Sentenze, e Pietro Comestore Compila- Nobilit. cap. tore del Vecchie, e Nuovo Testamento, sieno stati fratelli, anzi nati di 15. num. 32. adulterio, scrivendo: Cujus admissi cum mater eorum panitere non posset,

Ea Biblioth Var. Nic. Eymo. in Direct-cap.

P. Ant. Poffevin. Appara Sacr.

P. Menochionelle Stuore part.3.cap.80. Albeitin. qua. 12.72.10.

Soufa lib. 1. Aph.c. 14. 12.2. Farinac.qu. 174.nu. 151. Bordon. Tom. 1.cap. 9. fect. 30.

Domen. Ber-

quod

### 248 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. 1.

Mornæus in Hist. Papat. pag. 283. apud Popeblount.
Tom. Garzon. Piazza Universal.
Discors: 19.
Cels. Falconi Mem. Istor. della Chiesa Bolognes. lib.

Vallemont. Storia Universal. part. 4. cap. 5.

P. Philipp.
Bergomēf. in
Chron.ad ann.
1149.
P. Galtruch.
Iftor. Sant.
P. Philipp.

Brietius Annal.Mund.ad ann.1164.

P.Jo: Mabillon DeStudiis Monastic. To. 1. part. 1. cap. 16.

quod tantos viros ità genuisset, idque Confessori suo planè profiteretur: Peniteas ergo, inquit, quod panitere non potes. Il Morneo anche scrisse: Eadem methodus Petri Lombardi (is Gratiani frater ) in 4. Sententiarum libris, &c: così Tommaso Garzoni, ed altri ancora stimarono. Furono essi veramente l'Iomini celebri dello stesso Secolo; ma non fratelli; poicchè Graziano nacque in Chiusi della Toscana, su Monaco di S. Benedet. to di Classe, e dimorò nel Monistero antichissimo di S. Nabore, e Felice in Bologna, come dice il Faleoni nelle Istorie della Chiesa Bolognese. Pietro Lombardo nacque in Novara della Lombardia, e fu Lettore, e poi Vescovo in Parigi. Pietro Comestore detto ancora Pietro il Mangiatore, fu nativo di Trojes nella Sciampagna; ed egli stesso indirizzando a Guglielmo Vescovo Senonese la sua Storia, si appella Presbyter Trecensis; e fu poi Canonico, e Decano; indi Cancelliere della Chiefa di Parigi; e rinunziati i Beneficj, che avea nella patria, si fece Canonico Regolare di S. Vittore di Parigi, ove morì nell'Ottobre verso l'anno 1198. Fu dunque Francese, e compose la sua Istoria, che si appella Scolastica, epilogando in 16. libri tutto l'antico, e nuovo Testamento, aggiugnendovi alcune glosse cavate da'Padri, da Autori Profani, le tradizioni degli Ebrei, e quanto era scritto al suo tempose però non solo s'incontrano nella sua opera racconti di fatti molto dubbiosi, come dice il Vallemont; ma al dir di Sisto Sanese, vi ha frammischiate molte cose apocrise, delle quali non vi è alcun testimonio nell'antichità. Egli è appellato il Maestro della Storia Scolastica, la quale nelle prime stampe, in cui su data alla luce, rimase legata ne' caratteri Gotici; e'l dottissimo Cardinale F. Vincenzo Maria Orfini Arcivescovo di Benevento la risulcitò colla ristampa latina, e poi volle, che l'Eruditiss. Mons. D. Pompeo Sarnelli Vesco. vo di Biseglia la facesse comparir nella nostra favella Italiana, che è il suo lodevol Tomo delle Lezioni Scritturali sopra l'uno, e l'altro Testamento. Degli stessi tre llomini dotti di quel tempo sa menzione il Bergomense, e chiama Pietro Comestore fratello di Pietro Lombardo per virtù, non per carne; ed offerva il Bellarmino, che senza alcun fondamento sono stati tenuti per fratelli questi tre gran Personaggi, come dice il P.Galtruchio Giesuita, degli Scrittori trattando, che hanno combattuto l'Eresie. Il P.Briezio altresi del Lombardo scrivendo così disse: Quod autem aliqui nothos buic addunt fratres, l'etrum Comestorem Gallum Trecensem, & Gratianum Tuscum, digni sunt illi, qui ad discipulorum cathedras ploraturi dimittantur.

14. Scrisse il P. Mabillon dotto Monaco Francese Benedettino, che in questi tempi gli Ecclesiastici secolari studiar non poteano per la scarsezza de' libri; mentre le più celebri Biblioteche ne' Monasteri, ed in alcune Ghiese Cattedrali si ritrovavano, l'Opera del Maestro delle Sentenze, il Decreto di Graziano, la Sagra Scrittura, ed aggiuntovi i libri Aristotelici fatti da S. Tommaso, diedero materia di studiare, e di specolare; e molti Dottori cominciarono a formare le Somme Teologiche, e surono allettati i giovani ancora a conseguire i gradi della Laurea Dottorale; acciocche nello studio qualche progresso facessero. Le Opere dunque di tre Italiani erano materia di studio in quel tempo; ma

che

## Del Secolo Duodecimo dall'anno 1101. Cap.26. 249

che nell'Italia allora si studiasse, lo dimostrano i vari Ulomini dotti, che fiorirono.

17. Celebri furono ancora nello stesso Secolo Leone di Marsico. Monaco di Monte Casino Cardinale, e Vescovo di Ostia, detto però Leone Oftiense, che visse nel 1113. Benedetto Teologo Barese, che scrisse De Septem Sigillis Ecclesia, e di lui disse Arnaldo Wyon : Fr. Benedictus Barensis Apulus, Monachus Sancta Trinitatis Cava, Congreg. Cluniacensis, eximia vir doctrina scripsit librum pranotatunz de Septem Sigillis, qui est Cava M.S.in Membranis. Floruit anno Dom. 1112. Visse nel 1177. Ugo Eteriano di Toscana, che scrisse cotro i Grecised è celebrato in questo Secolo Pietro Grisolano Arcivescovo di Milano, che mandato da Pasquale Pontefice ad Alessio Comneno Patriarca di Costantinopoli, disputò fortemente con applauso di tutti, e scrisse ancora contro i Greci, sopra la processione dello Spirito Santo . Romualdo II. Arcivescovo di Salerno autor della Cronica dal principio del Mondo sino all'anno 1177. come dice il Vossio, della quale si servì in alcune cose il Baronio. Gottifredo di Viterbo Prete: Sicardo di Cremona fatto Vescovo della patria nel L185. che scrisse ancora varie opere. Il Bergomense sotto l'anno 1199. descriffe molti celebri Leggisti, cioè Guernero o Irnerio appellato Lucerna della Legge Civile, perchè fu il primo a gloffarla, stimato in Bologna, ove insegnò, ed in Roma: il Piacentino, Giovanni, e Bosiano Cremonese maestro di Azzone: Martino Bosiano, detto ancora Lucerne della Legge da Angelo Perugino: Azzone Bolognese, appellato da Baldo il Dottissimo e fonte di ogni legge, Roffredo di Benevento, Egidio di Foscati Bolognese, che scrisse ancora molti libri, ed altri ancora furono nell'Italia, la quale colla dottrina illustrarono: ma de' Leggisti scriveremo nel Discorso della Giurisprudenza Romana.

16. Fiorì pure Gioacchino Abate, e fondatore della Congregazione di Fiore in Calabria dell'Ordine Benedettino, di cui sopra abbiamo scripturis continua lectione studiosus, & eruditus, mostrandolo Scrittor grave di molti libri, di cui forma il Catalogo. Lo biasima però per aver voluto predire il futuro per esser creduto Profera de' suoi tempi, e che predisse più per le conghietture cavate dalla Scrittura, che per lo Spirito di Profezia. Ma siccome qui non possiamo di ciò darne vero giudizio; così non sappiamo, come poteva Gioacchino predire col mezo delle Scritture, tante cole, che si riferiscono avverate; benchè dica il Tritemio stesso, quasi con disprezzo: Si quid futurum dixit: e mostri falso quelche scrisse di Federigo III. Non senza maraviglia riferiscono gli Autori tutti delle cose di Venezia, che lo stesso Abate Giovanni Gioacchino, quando si lavoravano i Musaici nella Chiesa di S. Marco, fece mettervi molte figure così nelle mura, come nel pavimento, che dimostrano cose future, e nella porta del Sancuario fece delinearvi due immagini, le quali sono l'effigie di S.Domenico, e di S. Francesco, e coll'abito, che i Santi portar doveano, che è pure quello stesso, che ora usano i Domenicani, e i Capuccini; non altro scrivendovi sotto, che Sanctus. Molte figure Simboliche, e molte immagini di quel luogo sono spiegate da Francesco Sansovino, il quale

Wyon lib. De Ligno Vitæ lib. 1. capi

Bergomenf.

Trithem. Chronic. Hirfaug. Tom. 1. ad ann. 1196.

Sansovin. Venezia lib. 1cap. 93. 97. 6 98.

1 i

affer-

## 250 Idea dell'Istor.d'Ital. Letter.di Giacinto Gimma, Tom. I.

Leand. Albert. Deferiz. d'Ital. Scoto, Itineran d'Ital. Porcacchi, Molar. Cornel. a La. pid Commentar. Isai. in argument.

afferma, che molte ancora di giorno in giorno colla loro riuscita si approvano e chiama lo stesso Gioacchino Venerabile Vomo, che visse alcun tempo in quel luogo con molta affinenza, e con fama di Santità di Vita. Delle stesse figure ne fanno menzione Leandro Alberti, Francesco Scoto, il Porcacchi, Nicolò Doglioni, Giovanni Pacifico, Fedele Onofri, e gli Scrittori tutti, che han dato la notizia delle cose particolari della Città di Venezia. Il P. Cornelio à Lapide scrive anche dello stesso Gioac. chino: Abbas Florensis novo, miroque modo explicat Isaiam, & Jeremiam, nimirum prophetice; nam prophetias de gentibus priscis ante Christum explicat de gentibus fidelibus post Christum Tam ergo Prophetam avit quant Isaias, & Jeremias, iisque sape obscurior est; e dopo averne recato alcuni esempi, soggiugne: Similiter scribens in c.4. Jeremia, in c.14. Apocalypsis prophetat duos fore Ordines, qui reformaturi sint Ecclesiam, essque adumbratos fuisse per Corvum, & Columbam, quos Noe emisit ex Arca, Genes S. quin & ferum ejus jussu depictos fuisse S. Dominicum, & S. Franciscum cum stigmatibus, & habitibus suis suprà fores veteris Sacristia S. Marci Venetiis, qui usque in prasentem diem manent, cum constet Joachim atate pracessis S. Dominicum, & S. Franciscum; sed modica, name jam tum vivebant S. Dominicus, & S. Franciscus, qui paulo post Ordines suos instituerunt, ut notat P. Possevinus in Bibliotheca, verb. Italia. Multa alia prophetat de Friderico Imperatore, Henrico, & aliis ; sed sapè tam obscure, & enigmatice, ut Oedipo sit opus. 17. Ma benchè sprezzi le stesse Profezie il P. Corneliog concede non-

dimeno, che Gioacchino indovinò i due Ordini, e figurò i due Santi co' i

propri abiti , prima che fossero gli Ordini stessi instituiti; anzi quell'abito Domenicano, che ora usano, il quale, non su noto allo stesso S. Do. menico; se non dopo alcuni anni dell'instituzione, quando la B. Vergi-Farold. And nali Veneti ..

Sanfovin. Venezia lib. 130

ann. 1.180.

ne lo mostro a Reginaldo; perchè l'abito dato prima a' suoi Religiosi da S.Domenico fu quello de' Canonici Regolari Lateranes; e di ciò scriveremo nel Cap. 30. artic. 2. Scriffe: Giulio Faroldo antico Autore, che le: Opere Musaiche nella Chiesa di S. Marco in Venezia furon fatte a spese del Doge Sebastiano Ziani, il quale, secondo il Sansovino, fu eletto nel 1173 e mori nel 1178 ed in quelti Musaici furon figurati i due Santi dall'Ab. Gioacchino; come ancora nel suo Monastero - Nacque S. Domenico nel 1170.e S. Francesco nel 1182.come dice il Vigliegas; e l'Ordine Domenicano fu confermato da Onorio III. Papa nel 1216.e molti anni dopo colla visione di Reginaldo riceve l'abito, che ora portano : e S. Francesco riceve i segni delle piaghe in età avanzata; onde molto prima degli stessi fu la Profezia di Gioacchino. La Cronica Compendiosa de" Generali Domenicani fatta stampare dietro le Regole dell'Ordine dal Generale P. Antonino Cloche porta le parole della Profezia così dicendo : Venerabilis Abbas Joachine Floriacensis Ordinis Institutor Fratribus suis habitum, quem dictus Magister Reginaldus à B. Virgine acceperat, prophetice demonstrans in quodam Monasterio sui Ordinis, quod est in Calabria depingi fecit, dicens: Citò surrecturus est in Ecclesia Dei Ordo novus docentium, & pradicantium cum tali babitu, cui praerit unus major, & cum eo ac sub eo erunt duodecim Ordinem pradictum regentes : quia ficut Patriar-

Del Secolo Duodecimo dall'anno 1101. Cap. 26. 271 triarcha Jacob cum duodecim filiis regressus est Ægyptum ; sic & ipse cum illis duodecim ingreditur, & illuminabit universum Mundum. Riferisce la stessa Stefano Salanhac appo il Soveges, e dopo le parole: illuminabit Mundum, soggiugne: Cum venerint, illos cum bonore excipite: e dice il pud Soveger Soveges, che quando dopo molto tempo giunse a quel Convento S.Domenico, e i compagni, i Monaci exierunt ei obviam cum Crucibus, & cum Canticis spiritualibus, & in omnibus locis suis ipsos, sicut Fratres proprios exhibent, & pertrastant . Molti veramente il suo profetare non Iodano: desse S. Tommaso: Abbas Joachim non prophetico spiritu; sed conjectura mentis humana, qua aliquando ad verum pervenit, aliquando fallitur, de futuris aliqua vera prædixit, & in aliquibus deceptus fuit . Il Baronio dopo aver riferite alcune sue predizioni, conchiuse: tam suis vanis responsis, quam inanibus prophetiis inventus est non Dei Propheta, sed l'sendopropheta: e con queste parole lo tratta altresi Rogerio de Hoveden. Altri però vi sono, che Profeta lo dicono,e Gregorio di Lauro Abate Cisterciense scrisse un libro: B. Joannis Joachim Abbatis Apologetica, sive mirabilium veritas defensa, e mostrò avere le sue cose predette, e lo stapò in Napoli nel 1560. Il Soveges rigetta la ragione del Baronio, che per provar Gioacchino Pseudopropheta dice: Nam prædixit pleraque ventura,quæ reverà caruerunt eventu, quod quidem signum Deus dedit populo suo ad cognoscendum Prophetam verum à falso. Il Pabebrochio molte Profezie avverate ne' futuri succetsi racconta, esalta la santità, e dice, che il P.Andrea Mancusio Domenicano avendo un braccio inaridito resto sano in Vit. Abb. coll'aver bevuto nell'acqua poca rasura del sepolcro del Gioacchino; e Joach. cap.50. queste cose narra pure il Bernini. Il P. Torsellini Giesuita dice aver profetizato, che dalle infauste nozze di Costanza, e di Arrigo figliuolo di Federigo Imperadore dovea nascere una facella; onde restasse accesa l'Italia tutta . Il P. Filippo Bergomense nelle Croniche di lui scrive, che nacque in Calabria, e di spirito di profezia illuminato, che predisse molte cose da succedere; e che dimandato da Ottone Imperadore quelche dell'impresa contro i Saracini sperar dovesse, abbia risposto non essère il

tempo, che la Città di Gierusalemme si possa acquistare, e che i Cristiani farebbero poco frutto. Il Platina l'afferma dotto, e stimato molto

nell'arte del predire, che sotto certe figure esfercitava, e mostrava altrui;

e molti Istorici l'appellano col titolo di Venerabile, di Santo, o di Beato; ma tale non l'ha la Chiesa dichiarato. Governò egli come Superiore, ed Abate il Monasterio di Curacio dell'Ordine Cisterciense: per ordine di Lucio III. e di Urbano III. cominciò alcuni Commentari sopra la Sagra Scrittura, e spezialmente sopra l'Apocalisse, i quali finì di comporre sotto Clemente III. da cui ricevè una lettera onorevole, e scrisse

il P.Cornelio à Lapide, che molti spiegarono la Scrittura, e i Profeti nel

modo, che gli spiego Gioacchino, eumque proinde hac in re secuti videntur Petrus Galatinus, Ubertinus de Casalis, & similes scribentes in Apocalypsim, eamque adaptantes septem futuris Ecclesia statibus. e che fiori nel 1200. Scriffe ancora un libro De Concordia Veteris, & Novi Testamenti, le Profezie de' Pontefici, Pfalterium decem Cordarum diviso in tre volumi: altri piccioli libretti contro i Giudei, e contro i nemici della

li

Salanhac # in Vita S. Dominic. Galli-

D. Thom, in 4 Sentet. dist. 43. qu. 1. art. 111. quæstincul.z.

Baron. ann. 1190.

Roger. de Hoveden An-Angl. 4nn. 1190.

Deuter. 18.

Papebroch.

P.Oraz. Torfellini . Riftrett. dell' I-Stor.lib. S.

Bergomenf. in Chronic. ad ann. 1 158. lib.

Platina in Vit.Lucii III.

Cornel. à Lapid. loc.cit.

Fede

#### 252 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

Pater Nicolaus in Com. S. Thom. lib. 4. fentent.di-Stinet. 43.9.4. art. 3. Bernini Istor. dell' Eresie Tom. 3. Secol. 13.cap.1. Franc. Pegna Comm. 1. in part. 1. Dire-Etor. Nicol. Enmeric.

Fede Cattolica; oltre quello contro Pietro Lombardo. Di questo libro uno Scrittore afferma non essere stato autore l'Abate Gioacchino Calabrese; ma un'altro Abate di Fleury in Francia, dello stesso nome; ma ciò creder non si dee, perchè non potea ingannarsi il Concilio, che condannò lo stesso libro, di cui abbiamo scritto anche in questo Capitolo. Riferiscono Francesco Pegna, e'l Bernini l'ampia sua Protesta, in cui numerò le sue Opere, e pregò tutti i suoi Padri, e gli comandò altresì, che tutte quelle mandassero alla Santa Sede, se avvenisse la sua morte, recipientes ( come egli disse ) ab eadem Sede vice mea correctionem, & exponentes ei meam circà ipsam devotionem, & Fidem; & quod ea semper paratus sim, qua ipsa statuit, vel statuerit, observare : nullamque meam opinionem contrà ejus defendere Sanctam Fidem: credens ad integrum, que ipsa credit; & tam in moribus, quam in doctrina suscipiens correctionem; abjiciens quod ipsa abjicit, suscipiens quod suscipit ipsa; credens firmiter non posse portas inf ri pravalere adversus eam, etsi ad boram turbari, 50 procellis agitari contingat, non deficere filem ejus usque ad consumationem seculi . Hoc scriptum feci Ego Joachim Abbas , & propria manu roboravi anno Dominica Incarnationis 1200. & sic me tenere consiteor, sicut in eo continetur. 18. Nell'anno 1149. è descritto Pietro Bailardo, o più tosto Barlia-

rio (diverso da Pietro Abailardo Eretico Francese) Dottor Salernitano, e professor di Negromanzia tino agli anni 93. dell'età sua, di cui molte cose anche piene di favole si riferiscono. E che un giorno Secondino, e Fortunato suoi nipoti nella sua libraria aprirono un libro pieno di caratteri, e di nomi di Demonj, e che quando egli venne, gli trovò morti, e'l libro caffato. Che accortosi degl'inganni del Demonio andò nella Chiesa di S. Benedetto, e che avendo poi fatto penitenza de' suoi errori per tre giorni, e tre notti con lagrime avanti un Crocefiso, abbia ricevuto i segni del perdono, perchè Jesus caput inclinavit, & Petrus emisit spiritum, & in eodem loco sepultus est, ubi & Agrippina uxor, & duo Nepotes sepulti sunt. Vixit annos nonaginta tres, menses sex, & dies undecim, multa bona reliquit Ecclesia, & requiescit in pace. Così scrisse Fr. Roberto Abate nel 1402. nel racconto, che si trova in uno antico libro conservato da' Padri Olivetani; e'l Sarnelli descrive le inscrizioni sepolcrali dello stesso Pietro fatte in lettere Longobarde, e nel 1590.trasferite, e riposte nel muro dell'ara sinistra, che si incontra nell'entrare in Chiesa: cioè Hoc est sepulcrum Magistri Petri Barliarii: Agrippina in pace: Fortunatus, & Secundinus . Racconta pure l'Istoria Antonio Mazza, ed afferma, che si vede ancor'oggi l'immagine del Crocesiso; poicchè alle parole di Pietro, che diceva: Domine hinc non discedam, ni remissionis, & indulgentia tua signum accipiam: dopo tre giorni Misericors Dominus largitus est, annuit enim Crucifixi effigies, inclinato capite ex tabula defi-000, in qua sacrosanctum caput depictum erat, sicque remansit, o illasa, ac intacta conspicitur: reliqua verò corporis pars corrosa apparet ad hodiernum usque diem, ob incolarum devotionem, hospitumque stuporem perleverat .

Monf. Pompeo Sarnelli Letter. Eccles. 39. Tom. 2.

Mazza de Reb.Salernit. cap.6. pag.65.

19. Il primo, che nell'Italia introdusse l'Arte della Seta, fu Ruggie-

Della Giurisprudenza Romana. Cap. 27. 253

ro Re di Sicilia, il quale dopo aver saccheggiata l'Attica, e'l Pelopponeso, portò seco il seme, e gli artesici di quella, come scrisse Ottone Frisigense; e la sece lavorare ne' suoi Regni di Sicilia, e di Calabria, ove propagatasi l'arte, quindi poi per tutta l'Italia si disfuse; e dice Paolo Gualtiero, che nelle sole Calabrie se ne cava l'utile di ben tre millioni di oro in ciascheduno anno. Afferma il P. Torsellini, che ciò su circa l'anno 50. di questo Secolo, ed in quei luoghi era stata l'Arte dagl'Imperadori Greci introdotta, e narra Procopio riferito da Giovanni Zonapra, che sin da' tempi di Giustiniano incominciarono i Romani il lavoro della Seta, che da' Mercadanti Persiani era loro portata senza palesare ciò che sosse; ma poi due Monaci portaron seco le uova degli animali, ed insegnarono il segreto; onde poi si divulgò per l'Europa, come scrive il Tassoni.

Tassoni no

## Della Giurisprudenza Romana.

#### C A P. XXVII.

The fia propria degl'Italiani la Romana Giurisprudenza, che è la Civile (poicchè Juris Civilis appellatione Jus Romanum intelligitur per antonomasiam, come afferma Silvestro Aldobrandino) il suo nome stesso ce'l dimostra, dalla sola Italia la sua origine riconoscendo. Ciò conferma Nicolò Vigelio Germano Giurisconsulto nell'Epistola diretta al Senato Veneto, nella quale sforzandosi colle sue Opere di ristorare l'afflitta Romana Giurisprudenza poco meno, che corrotta dalle contese degli Oratori nelle Cause Civili, come pur'egli dimostra con Misingerio, prega i Savi Senatori a prenderne la protezione. Così dunque alsegnò egli le cagioni: Tum quia Jurisprudentia Romana ex Italia est oriunda, ideòque ab Italis potissimum ejus recuperanda cura su-scipienda: tum quia Italia prastantissima habet ingenia, qua à me in Studiis Juris adjuvandis inchoata facilè ad perfectionem perducere queant.

Numa Pompilio formò quelle della Religione loro, e del culto degl'Idoli; ed altre i seguenti Re composero sino a Tarquinio Superbo, e tutte quelle Leggi surono scritte ne' libri di Sesto Papirio; però si appellò la Ragione Papiriana; ma discacciati i Re, poca su la cura, che tener vollero delle Leggi. Vissero nondimeno colle Consuetudini; sinchè mandarono nella Grecia a chieder quelle di Solone, le quali suron poi dette le Leggi delle dodici Tavole; perchè dodici sono creduti gli Ambasciadori mandati da' Romani, come dice Accursio; ma Zasio, e'l Budeo affermano, che tre solamente sieno stati. Ricevute le leggi, incominciarono, come disse Pomponio Giurisconsulto, le Interpretazioni, che venivan satte da Ulomini dotti, e prudenti; onde da quei tempi incominciò la Giurisprudenza Civile; e nata discordia tra' Romani, la Plebe ritiratasi su'l Monte Aventino, formò le sue Leggi, che si dissero Plebisciti; indi ridotta la cura della Repubblica nel Senato, si composero i Senatuscon-

Aldobrandin. in Institut. lib. 1. Nicol. Vigelius De Drei-Sa Hessorum in Epist. part. Methodi Juris Controverf. edit. Balilea 4220 1608. Vigelius To. 1. Method. Milinger. in præfat.Obser-

uldaric. Zafius in Schol. Budæus in Annot. Super Pandest.

fulti.

#### 254 Idea dell'Iftor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom.I.

sulti, e i Pretori ancora formarono i loro editti, e poi furon fatte le Cosituzioni del Principe, quando fu tutta l'autorità ad un solo trasferita. Tutte queste Leggi pensarono Pompeo, e Cesare di ridurre in un Volume; ma le loro guerre Civili, e le morti ne impedirono l'unione; e si raccolsero poi quando dagl'Imperadori furono aggiunte delle altre. e varie raccolte ancora in vari tempi furon fatte.

Sigonius de Antiqu. Jur. Civ.Rom. Dionyf.Halicarnaff. Rom.

3. Narra il Sigonio, che anche da Romolo furono i Patrizi stabiliti Patroni, e Protettori della plebe, e i Plebei Clienți di quelli; ed ordinò la cura a' plebei di portare con onore nelle Case i Patrizi. Furono poi fatti altresì i Protettori delle Colonie, come dice l'Alicarnasseo; onde Cicerone afferma nelle Filippiche essere stati quei di Pozzuolo travagliati da Antonio; perchè si aveano eletti per loro protettori Bruto, e Cassio; ed anche Svetonio nella Vita di Augusto afferma, che i Bolognesi erano sotto l'antica protezione degli Antonj; il che raccorda il Garzoni; e questo medesimo uso ancora oggi nella Corte Romana si ritiene; poicchè non solo delle Nazioni, delle Città; ma delle Religioni, e de' luoghi particolari si eleggono i Cardinali Protettori.

Tom. Garzoni, Piazza Univers. difoorf. 12. Gravin.De Ortu , & progress. Jur. Ciwil.lib. I. Giornal.de Lett. Ital. To. 6. art.1.

4. Descrive l'Erudito Giovanni-Vincenzo Gravina, come incominciò la Civile Giurisprudenza in Roma dopo le Leggi, e de' Giudici essendovi della stessa bisogno per interpretare, o restringere, o per applicare; il che si facea in Atene dagli Oratori, che le leggi alla Causa conformavano; ma in Roma in ciò i più autorevoli Cittadini si impiegavano, come ne' primi tempi eran quei del Collegio de' Pontefici. Augusto poi diede a' Giurisperiti autorità pubblica, riserbando la facultà di consigliare, e rispondere, da conferirsi dal Principe; ma l'antica Giurisprudenza si divise, come in due sette; perchè alcuni seguivano i dogmi degli Stoici, altri de' Peripatetici, o degli Epicurei, e secondo le loro Filosofie de' costumi giudicavano i delitti, e le altre cose, che alla Giurisprudenza appartengono. Questa secondo i tempi diversi, di quattro maniere fu confiderata, cioè l'antica dopo le dodici Tavole, che durò fino a' tempi di Gicerone, troppo alle parole attaccata: la mezana, che si guidava coll'equità, e colla ragione: la Nuova dall'Imperio di Augusto. sino a Giultiniano durando; e l'ultima sino alla metà dell'Ottavo Seco-10; e lo stesso Gravina dimostra di ciascheduna i Giurisconsulti, e gli altri progressi della medesima.

5. Incominciarono dunque le Leggi Romane colla legge non iscritta, cioè con quella, che dall'ulo era approvata, e colla scritta: e le Leggi scritte furono i Plebisciti, i Senatusconsulti, le Costituzioni de' Principi, gli editti de' Magistrati, le risposte de' Prudenti, cioè di quei Giurisconsulti, a' quali Cesare diede facultà di rispondere, come afferma Giustiniano. A queste si aggiunsero le leggi degl'Imperadori, de' quali però molti vollero esser più tosto Interpreti delle antiche Leggi, che Legislatori di altre nuove, il che scrive Vigelio, e così praticarono sino a Costantino il Grande, il quale trasferì dall'Occidente all'Oriente la Sede del Romano Imperio; ed incominciò ancora a mutare le pubbliche Leggi, formandone delle nuove; siccome murò la sua Religione da

Gentile divenuto Cristiano.

de Jure natural.gent.& civil. S. constat autern; seq. Vigelius in Dedic. To. 1. Digestor. Jur.

Civil.

Institut.Civil.

6. Con-

## Della Giurisprudenza Romana. Cap.27. 255

6. Continuarono altri Imperadori a formar nuove Leggi; ma fu cura particolare di molti unirle coll'ordine loro, e restrignerle; perchè alla memoria de' popoli più comode divenissero, come abbiam detto ne' nostri Elogi: e Vespaliano ne formò un'Instrumento, come narra Svetonio. Teodosio minore compose poi il suo Codice Teodosiano, di cui-Alarico pubblicò il Compendio nella Francia, ove con lode governò i Viligoti, come narra il Sigonio; e molte leggi diede ancora al Romano Imperio Alessandro Severo, valendosi di venti periti Giurisconsulti, tra' quali tennero il primo luogo Ulpiano, e Paolo, e di estr n'abbiamo fatto menzione nel Discorso del Terzo Secolo. Furon tutti discepoli di Emilio Papiniano, che su Presetto, e celebre Oratore, e Giurisconsulto ne' suoi tempi tanto caro a Severo stesso, che ei moriens filios suos commendavit al dir di Rutilio; ed è creduto da Marino Freccia, da Francesco de Pietri, e da altri, nato nella Città di Benevento, dicendo lo stesso Papiniano: Hæredes mei quidquid ad eos ex hæreditate, bonisve meis pervenerit, id omne post mortem suam restituant patria mea Colonia Beneventanorum: benche altri lo stimino di Cività di Chieti nella Provincia di Apruzzo

citrà, come si ha dal Toppio.

7. Domizio Ulpiano di Tiro Città della Fenicia fu da Severo molto onorato, e da lui in luogo di Tutore, anzi familiare e compagno tenuto; e benchè Uomo assai dotto, su nondimeno assai scelerato, e così grande nemico de' Cristiani, che indusse l'Imperadore non solo a ritirario dall'amore verso i Fedeli, a cui era inclinato, perchè al dir di Rutilio Christi pietatenz, à qua non valde Princeps ejus abhorrebat ( siquidem Christum in Larario, atque Abraham coluit ) est insectatus; ma raccogliendo le costituzioni fatte contro di essi dagli altri Imperadori nel suo libro, per mostrare con quali pene doveansi tormentare coloro, che prosessavano essere adoratori del vero Dio, lo concitò in maniera, che segui la quinta Persecuzione della Chiesa la più crudele di quante vi erano state; perchè i percussori raddoppiarono la rabbia, e i tormenti, ed al dir del Ricciolo, molte migliaja di Cristiani furono a sua istigazione ammazzati. Mons. Francesco-Maria d'Asti Arcivescovo d'Otranto scrisse pure con Eufebio, che fu Alessandro Severo Imper. molto piacevole verso i Cristiani; anzi che voleva fabbricare un Tempio a Giesti Cristo, come agli altri Dei; ma che su impedito da' Sacerdoti de' Gentili, affermando secondo la risposta degl'Idoli, che tutti si sarebbero fatti Cristiani, e abbandonati tutti i Tempi, se il suo pensiere avesse eseguito. Dopo altre cose così conchiude: Qua verò ad ea, qua adversus Christianos de Alexandro à Scriptoribus exarata leguntur, Domitiano Ulpiano tribuenda, quem acerrimum Christianorum hostem extitisse, à quo complures Martyres effectos fuisse sais compertum est. Idcirco Martyrolog. Roman. Lectio potius sub Ulpiano banc Sanctam proferre debere, quam lub Alexandro . Scriffe Ulpiano un gran numero di libri; ma ne scrisse assai più Giulio Paolo Padovano, di cui disse Bernardino Rutilio: Paulus Ulpiano bonore, ac doctrina par , numero Scriptorum etiam superior fuit : e ne formò il Catalogo delle Opere .

8. Giustiniano Imperadore dopo molte vittorie ottenute nelle guera

Sigonius lib. 16. Imper.Ococid.

Bernardin.
Rutilius in
Vit. Juriscons.
in Papiniano.

Freccia de fubfeudo tito de antiqofatu Regni nuo

Papinian.
lib. S. Refponfor.ad l.baredes mei, Ad
S.C.Trebell.
Topp. Biblioteca Napol.

Bernardin.
Rutil. in Vita
Juriscons.

Ulpian. lib
5. De Offic.

Proconf.

Lactant. l. 5.c.

Monfig. d'A-fti in Martyrolog. 1. Januar-Eufeb. Historlib. 5. & lib. 6c. 22.

Rutil. in Vit. Jul. Paul. 256 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma. Tom. I.

Rutil.in Vit. Tribonian.

Svidas in Justinian.

Rutil.in Vit. JC.

re contro i nemici del Romano Imperio, e dopo avere allo stesso molte Provincie restituito, volle riformare, ed abbreviare le Leggi, perchè erano tante, così diverse, e confuse, che appena legger si potevano, e tra loro molte apparivan contrarie; giugnendo altresì i libri Legali a due mila. Approvando però tutte quelle, che erano necessarie, altre, che più non erano in uso rigettando, ed altre formando di nuovo, tutte in pochi libri le ridusse coll'opera, e studio di molti Giurisconsulti, cioè di Teofilo, Doroteo, Isidoro, Cratino, Talleleo, Teodoro, Anatolio, ed altri, de' quali fu il primo Triboniano, che configliò l'Imperadore alla necessaria correzione delle Leggi Civili; poicchè fu Giustiniano assai ignorante . Di lui disse Lodovico Aurelio compilatore degli Annali del Baronio: Cum ipse illiteratus adeò esset, ut ne alphabetum quidem didicisse Svidas tradat, quamquam id per hyperbolem dictum quidam putant. E' ben vero però, che ancorche assai dotto fosse stato Giustiniano, come applicato al governo dell'Imperio, ad una così immenfa fatica impiegarsi non avrebbe da se solo potuto senza l'ajuto di ottimi Giurisconsulti; oltrechè i più dotti, e i meno dotti Imperadori degli Uomini periti (i valsero; come Antonino Pio si valse di Prisco Giaboleno, di Valente, di Vindio Vero, di Ulpio Marcello, di L. Volusio Meziano, e di altri: Adriano di Giuvenzio Celso, e dello stesso Meziano: Severo, Teodosio, ed altri Imperadori di vari Giurisperiti nel conseglio, e nel formare le Leggi loro si servirono, come dalle Vite de' medesimi Giurisconsulti si cava.

Da tre Codici dunque, Gregoriano, Ermogeniano, e Teodosiano, e dalle Costituzioni estravaganti da' Successori di Teodosio derivate, ne formò Giustiniano un solo, che appello Codice Giustinianeo; e di questo scrisse lo stesso Aurelio: Hoc item anno Decemvirali opera, ac studio compactum Legum Codicem à suo nomine appellatum Justinianus promulgavit; præ cæteris autem in opus insudavit Tribonianus Ethnicus homo, qui condendis Legibus mox abrogandis, quastum facere consueverat, quique quod multi tradunt, Justiniano persuasit ipsum baudquaquam moriturum: ma non si trova questo Codice, perchè fu corretto dal nuovo. Tutte le altre Costituzioni, e leggi ridusse a tre volumi di Pandette, che sono il Digesto vecchio, che contiene i primi libri, e tratta de' Contratti: l'Inforziato così detto con nome barbaro, o perchè contiene leggi forti, e tratta delle ultime volontà: e'l Digesto nuovo, che parla de' delitti. Pubblicò indi gl'Instituti, che sono come instruzioni a tutta la legge, cavate dalle Pandette, e dal Codice per comodo de' giovani: e poi il nuovo Codice, composto di dodici libri, de' quali i tre Volumi sono nell'Autentico. Formò ancora le Movelle, riformando molte leggi del Codice, e perchè la prima traduzione di esse dal Greco in latino su breve, e poco fedele; e la seconda fu letteralmente fatta, e molto fedele; però tutto il corpo delle Novelle fu detto Autentico volume, alle quali le Consuetudini feudali, ed altre Costituzioni Imperiali furono aggiunte. Cinque sono dunque i Volumi della Legge Civile, secondo la vulgata edizione, cioè il Digesto vecchio, l'Inforziato, il Digesto nuovo, il Codice, gl'Instituti, e le Novelle, o Autentico; benche si ritrovino ancora certe Novelle straoridinaDella Giurisprudema Romana. Cap. 27. 257

dinarie di altri Imperadori, unite colle leggi de' Longobardi, le qualinon hanno forza di legge. Più moderne furono le Leggi Feudali, perchè raccolte, e rinnovate dall'Imperador Federigo III. e scrive l'Ottomano, id opus Bessarione Cardinale, at que Angelo Reatino approbantibus, Anto-

nius de Veteri prato Bononiensis J.C. congessit.

10. Tre Scuole riferisce il Gravina esservi state prima di Giustiniano, nelle quali la Giurisprudenza si insegnava, cioè in Berito Metropoli
della Fenicia, in Costantinopoli, ed in Roma. Dopo caduta la Lingua
latina surono le Pandette, il Codice, e gli Instituti tradotti nel Greco, o
si governarono i giudizi sino a Basilio Macedone, che formò un nuovo
Corpo di Jus Civile, che portò nome di libri Basilici; e si osservò nell'Oriente sino al 1452, quando cadde il Greco Imperio. Ma nell'Italia,
anzi nell'Occidente surono bandite le Leggi Romane, quando Aistulfo Re de' Longobardi occupò l'Imperio, e si osservarono le Longobarde, e le Romane antichissime, non riformate, come scrive il Sigonio, e
con alcune di Carlo Magno; e Venezia solamente osservò quelle prime
fatte di suo ordine da Egidio Fontana Padovano, che suron dette Egidiane, come scrisse Alessandro Tassoni.

11. Si rinnovò nell'Italia l'antica Giurisprudenza Romana per l'invasione fatta da' Barbari quali dimenticata, dopo l'anno 1130. per essersi ritrovate le Pandette in Amals, Città del nostro Regno di Napoli in tempo del Pontefice Innocenzo II. e dell'Imperador Lotario II. come narrano Antonio Gatti, e'l Gravina. Furon queste portate a Pisa col consentimento Imperiale; indi in Firenze, ove ora si conservano nella Biblioteca Medicea, che però Fiorentine le appellano, e quasi nello stesso tempo il Codice in Ravenna, e gli altri libri Legali si ritrovarono, o pure si riconobbero; e stimo il Poliziano, che le Pandette Fiorentine furono trascritte ne' tempi di Triboniano, quando le copie in ogni parte si sparsero. Vuole il Gatti, che si rinnovasse primieramente lo Studio della Giurisprudenza in Pisa, ove prima si portarono le Pandette, altri dicono in Bologna, ove Lotario Imperadore, e Re dell'Italia comandò, che si leggessero le Leggi Romane, e non quelle del suo Regno, concedendogli anche il Privilegio di Studio generale, come afferma Prospero Rendella coll'autorità di Bartolo, provando, che non proibi affatto le leggi Longobarde, come alcuni hanno scritto. Disse il Tassoni, che lo stesso Lotario pubblicò la riforma di Giustiniano per tutto l'Imperio Occidentale, ed ordinò, che quella sola ne' giudizi valesse. Ma che le Pandette si conservavano in Napoli, nel Cap. 20. l'abbiam detto.

12. Dopo la pubblicazione di questi libri Legali siori molto la Giurisprudenza nell'Italia, come in Francia sioriva la Filososia, e la Teologia; e perchè all'Accademia di Parigi restituita da Lansranco di Pavia (come abbiam detto nel Cap. 20. dell'Accademia di Pavia trattando, il quale siori nel 1030.) era incredibile la moltitudine degli Scolari, che dall'Italia, e dalla Germania concorreva, su obbligato Federigo I. Imperadore per ritenere i suoi sudditi nel loro paese, a pubblicare nel 1158. la famosa Autentica, la quale su poi inserita nel Codice, sotto il titolo Ne silius pro patre. Fu la stessa formata-per benesicio delle Scuole di Ger-

Hotoman. præfat. in Com. Feud.

Taffoti. Pen. fier. lib. 10. cap. 10.

Gatti, Histor. Gymnas. Ti-

Rendell.de Reliq. Juris Longobard. cap.6.

Bartol. în 1. Constit. D. §. bæc autem tria, ante fin.

#### 258 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. L.

Gatti in Hist. Acad. Ticin. Giornal. Lett. Itala

mania, e d'Italia, come scrisse il Buleo celebre Istorico della Parigina, e prova il Gatti; non per quella di Parigi, come credè con errore il Bebembergio; nè per quella di Bologna, come affermò il Sigonio; nè fu fatta da Federigo II. come scrisse il medesimo Bebembergio; poicchè non imperava in tempo di quella Constituzione; e disse il Buleo, che Federigo I. si tratteneva in Roncalia, campo tra Cremona, e Piacenza per la discordia con Papa Adriano; ed ivi intervennero i quattro Bolognesi Dottori, nominati da Ottone Morena nell'Istoria di Lodi; e venti otto ancora delle altre Città dell'Italia, e fra essi Oberto dall'Orto, e Gerardo Cacapisti, celebri Giurisconsulti Milanesi ricordati dal Panciroli.

Hotoman. in procem. Feudal.

Taffoni lib. 10. de' Pen-Sieri cap. 10.

Goronell. Bibliot. Univers.

Barz. lib. 12. Adver far. cap. 29. & lib. 20. sap. 19.

Giornal. Letter. Ital. Tom. 4. cart. 40.

Cels. Faleon. Mem. Istor. Chief. della Bolognef. lib. z.ann.1188. Origorerum.

13. Pubblicati dunque i libri delle Leggi in tempo di Lotario Imperadore, si cominciarono quelle a glossare, e commentare, come dice l'Ottomano; e benchè un certo Peppone le abbia prima interpretate in Bologna; ma con maniera affai rozza, e privatamente: nondimeno si dà la gloria all'Irnerio, che fu il primo a chiosarle pubblicamente con alcune annotazioni interlineali, ove il testo era difficile, e poi Accursio ( del che fa menzione il Tassoni ) le amplio molto. Morto Irnerio nel 1190. feguirono alcuni Scolari a leggere in Bologna, cioè Veglino, Bulgaro, Martino Cremonele, Giovanni Bossiano, che fu poi maeltro di Azzone, e di Accursio, ed altri celebri Interpreti; ma da Accursio sino a Bartolo crebbero molto le spiegazioni delle Leggi. Furon diversi gli Accursi, e Francesco di Firenze su il Chiosatore di tutta la Legge; l'altro Francesco Accursio su il maggiore figliuolo del primo , e così stimato da' Bologness, che quando seppero dovere egli seguitare il Re d'Inghilterra in Francia per infegnare ivi la Legge, glielo proibirono, minacciando di confiscargli i Beni, come già partito esseguirono, e ritornato gli furon tosto restituiti; e lo stesso su anche Professore in Tolone. Mariangelo Accursio dell'Aquila su riputato nell'età sua il più gran prosessore di lettere: umane, che vivesse, e'l maggiore antiquario, in varie lingue assai dotto, ed a ricercare, e conferire i vecchi manoscritti accurato; perlocche fu dal Barzio chiamato Vir longe optimi judicii. Fu gratissimo a Carlo V. nella Corte del quale servi 22, anni molto favorito, e stampò in Roma la sua Diatriba sopra Ausonio, Solino, ed Ovvidio nel 1524.

14. Fu Martino Cremonele Antagonista di Bulgaro Bolognese, e da l'oro quasi due Sette si formarono: Ugolino dalla Porta inseri i libri de' Feudi nell'Autentico, e vissero nello stesso tempo Ruggieri, Ottone, ed altri celebri Leggisti - Lotario Cremonese su emulo di Azzone, e fatto Arcivescovo di Pisa per favor dell'Imperadore; ed Alberico di Porta Ravignana Cittadino Bolognese su di grande erudizione, ed alla sua Cattedra era tanto il concorso degli Scolari, che costretto ad abbandonare il pubblico Studio, leggeva nelle Scuole di S. Ambrogio, dentro il Palagio del Comune, come scrisse il Faleoni . Giovanni Bossiano Cremonele tiori nel 1155. e lesse gran tempo in Bologna, ove morì nel 1197. e di lui scrisse Guglielmo Pastrengo Veronese, e Maestro del Petrarca, che su legum Doctor, vir elegantis ingenii; sed perdita vita: Ludo enim, & Com-Pastreng, De messationibus deditus, nonnunquam pannis exutus, nudus remanebat in

alea.

## Della Giurisprudenza Romana. Cap. 27. 356

alea . Scripsit tamen super toto Corpore Juris Civilis optimas glossas , quas Accursius in suo posuit apparatu, cujus opiniones cuteris prastant. Azzone creduto Bologneie dal Pastrengo, ma Gremonese dall'Erudito Francesco Arisi, fece tale avvanzamento nelle Leggi, e crebbe tanto la sua fama, e della sua Somma, che fu rimirato come Principe de Leggisti, e riceve 89. la prima Cattedra nello Studio di Bologna, ove numerò fino a diecemila suoi Scolari; ma per togliersi all'invidia degli altri Professori, andò a Mompellier, ove insegnò con non minore concorso, ed ivi compose la fua Somma, come dice egli stesso nel principio, e'l conferma il Cassaneo; ma i Bolognesi veduto il loro Studio quasi solitario, lo richiama-

15. Francesco Accursio Fiorentino usci dalla Scuola di Azzone, e superò tutti gli altri nello spiegare con chiarezza, con brevità, ed accuracezza, e dalla stessa Scuola uscirono Jacopo Ardizzone da Verona, Odofredo, ed altri . Fiorirono pure in quei tempi Dino , Bartolommeo da Capua, Pietro Bellapertica, Giacomo di Arena, Oldrado da Ponte, il Butringario, Riccardo, Giovanni Andrea, Cino da Pistoja, che fu pure Poeta, ed Albe-

rigo da Rosato.

16. Piori poi Bartolo da Sassoferrato, che visse nel 1370.e fu uno de principali lumi della Giurisprudenza, e da Cesare Crespolti è detto Perugino, perchè in Perugia studiò, insegnò, abitò lungo tempo, e fu Capo della famiglia Alfani. Fioriva in quei tempi nelle leggi fenza dubbio lo Studio di Perugia, non meno, che nelle altre Scienze, e Pio II.scriffe, che claruit jam pridem & armis, & literis, & potissimum scientia Juris, in qua Bartolus excelluit, & post eum Baldus, & Angelus. Disse anche il Biondo: Baldus patrum nostrorum memoria in ea claruit, prout magis, magisque ejus nomen in dies claret, qui cum Bartolo Saxoferratensi Jurium Civilis, & Pontificii obtinuit principatum . Viris verò pacis, & belli artibus; sed in primis docendo, & dicendo Jure prastantissimis ea nunc abundat , inter quos Jovem Salustium , Jo: Petruccium , & Benedictum Bartium primarios novimus. Scriffe Bartolo sopra tutto il Corpo del Jus Civile, e lasciò diversi Trattati, e Consigli; sciosse molti dubbi, e decise molte controversie, che sono di molto uso nel Foro; anzi del suo consiglio, ed ajuto volle valersi Carlo IV.Imperadore a corregger molti abusi trascorsi già nelle Leggi. Narra il Crespolti, che sia grande l'autorità sua, e da non posporsi a quella della Ruota Romana, e che nelle Provincie della Spagna, dove manca la Legge, il detto di Bartolo è in vece di legge. Conferma lo stesso Mattia Coldiz Tedesco, il quale molto lo celebra in una Epistola posta in un Tomo delle sue Opere, dicedo altresi, che Nullus Bartolo prinzas praripere valuit; sed potius ipsius Cymbam in vasto legalis scientia pelago subsequi fuit coastus. Unde ejus doctrina per totam Europam ità percrebuit, ac tantam fama celebritatem, adepta est, ut quoad fieri posset, ab illa minimè recederetur. Testis bujus rei locuples potest esse Hispania, in qua ex Regia sanctione contra Bartoli opinionem judicare nefas existimatur. Morì in Perugia nel 1360. e fu suo discepolo Baldo Perugino, che essendo riuscito il più celebre Giurisconsulto, che fiorisse nella Cristianità, come vuole lo stesso Crispolti, su Lettore in Pe-

Arifi Cremo na Literat .p.

Bartholom. Chassaneus in Catal, glor. Mund. part. 10. Consid. 32.

Crespolt. De-Scriz. di Perug. lib.3.

Pius II. Commentar. lib.2.

Blondus in Ital. illustrate

M. Matthias Coldiz ab Alba Rupe ad Salarn Alemannus Bartoli Gem.

Kk

## 260 Idea dell'Iftor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

rugia, in Bologna, ed in Pavia, e su in grande stima tenuto da Giovan Galeazzo Visconti, che lo trattenne con provvisione di mille stiorini di oro in quello Studio. Quando su chiamato in Pavia, perchè vi comparve picciolo di statura, ed alquanto sparuto, si udi dire: Minuit prosentia samam; e tosto rispose: Augebit catera virtus. Fu accettissimo a molti Pontesici, ed a Gregorio XI.che a sua persuasione ricondusse da Avignone in Roma la Santa Sede. Scrisse sopra tutto il Corpo Civile delle Leggi, sopra i Feudi, e sopra il Decretale, e lasciò cinque volumi di Consigli, ed un trattato dello Scisma a favor di Urbano VI. e morì di ottanta anni nel 1400 dopo aver cumulato infinite ricchezze.

- W. J. J. J. J. T.

17. Dopo Baldo fiorirono i fratelli Alberico, l'Imola, il Saliceto, Paolo di Castro, l'Abate, Alessandro, Felino, Giasone, Decio, e gli altri più moderni; ma Cristoforo Castiglioni Milanese co' suoi discepoli, il Comense, il Fulgoso, volendo uscir dalla turba degli altri Interpreti, tentarono far prevalere all'autorità la ragione. Questa gloria però toccò ad Andrea Alciato Milanese, discepolo di Giano Parrasio, che in Roma, ed in Milano insegnò le umane lettere con applauso; ed egli, che visse ne' tempi, in cui gli Studj l'antico splendore ripigliavano per opera del Valla, del Poliziano, del Bembo, e di altri Letterati, cominciò a far risorgere la vera Giurisprudenza, riducendola al suo decoro, dopo che le leggi con barbare interpretazioni per più secoli erano state malamente trattate. Fu chiamato in Avignone alla pubblica lettura; indi da Francesco I. Re di Fracia fu mandato Lettore a Bourges nell'Orleanese con doppio stipendio nel 1529. ove semino questo nuovo modo di Studio Legale con gran concorso di nobili Uditori; e dopo 5. anni su richiamato da Francelco Sforza, ed onorato colla dignicà Senatoria; acciocchè in Pavia insegnasse. Passò poi in Bologna ad insegnarvi la Legge Civile; ma di nuovo per ordine di Carlo Imperadore ritornò a Pavia, donde era fuggito per l'odio del volgo de' Leggisti ; indi andò in Ferrara chiamatovi dal Duca Ercole; ma tornò di nuovo in Pavia, ove morì nel 1551. benchè dica Giovanni Imperiali nel 1559. Tutto ciò narra Claudio Minoe Giurisconsulto Francese nella di lui Vita posta avanti la sua Opera degli Emblemi, il quale nell'Orazione stampata per Prefazione dello stesso libro, e recitata in Parigi nella Regia Scuola de' Borgognoni nel 1576. afferma, che Erat Italia his temporibus plena liberalium artium, in qua vempe Studia omnia, quibus ingenii cultus capitur, mirifice tum colebantur. Dopo aver riferito, che varie Accademie lo vollero loro Lettore, cum Alciati fama in aperto effet, volendo lodarlo, soggiunse: Testes advocabo potentissimas, & nobilissimas in Europa gentes, à quibus raram, & exactam Doctoris hujus ornatissimi eruditionem probatam fuisse à pacribus accepimus. Primum testis est Italia bonorum ingeniorum parens, que bunc Ferrarie, Bononie, Ticini, summa omnium admiratione de sugpestu fulminantem Jus Civile magno applausu, parique auditorum concursu , & frequentia docentem audivit . Testis Gallia , qua eum Biturigibus per quinquennium aluit regiis allectum stipendiis . Testis Germania, qua præ cæteris semper industrios, & solertes homines habuit, quorum opera factum, ut literarum cultus, & exercitatio, pridem extincta Gotborum in-

## Della Giurisprudenza Romana. Cap. 27. 261

curfionibus, coperit hac tandem Mundi senectute reviviscere. Testes extera nationes omnes, in quibus tamen est aliqua bumanitas, atque institutio liberalis : qua omnes uno ore , unoque consensu Alciatum excipiunt: ambabus, quod ajuni, ulnis amplexantur, adamant, exornant. Et certe ea fuit egregii hominis suadela, ut etiam populos, immanitate barbaros, multitudine innumerabiles, sic etiam exteros absentes demulserit out mirer hoc pene uno Italo Juris studium fuisse divinitus excitatum.

18. Nè qui vogliamo tralasciare la lode, che gli fu data da Giovan-Matteo Toscano riferita dallo stesso Glaudio Minoe: Andreas in Alciato, Mediolan nsi pago natus, sexcentos ante annos a barbaris hominibus captivam detentam surisprudentiam, primus in libertatem asservit . Ab illis enim elegantissima vererum sureconsultorum responsa, fædis, & ineptis Commerariis deturpata, locis etiam innumeris ob inscitiam depravata restituit, & pristino nitori reddidit, suis ea doctissimis, equè ac elegantissimis notis illustrans. Teruntur quotidie Doctorum manibus ejus de Jure Civili volumina, quibus Magistris apud Transalpinas. Nationes illustres emerserunt Jurisconsulti, Duareni, Cujacii, Zasii, Hostomanni, vel alii, quorum fama pervulgata est: oltre quelche ne celebrò co' i versi. Nè solo nella Francia introdusse l'Alciati il vero modo d'interpretare le leggi, come i Francesi stessa l'attestano; e tra gli altri Giacomo-Augusto Tuano nell'anno 1551.ma i Tedeschi ancora lo dichiarano loro Maestro; per locchè di lui disse Valentino Forster: Hic omnium primus Jurisprudetiam nimiis disputationibus, & barbaro docendi genere involutam pristino nitori resti- Hist. Jur. Cituere, & ad veros fontes revocare conatus est. Quod quidem facere haud difficulter potuit, cum Graci, & latini sermonis ad admiratione peritissimus esset. Fuit solus inter interpretes Juris doctissimus, & inter Doctissimos Jureconsultissimus. Lo conferma tra gli altri il nostro Guido Pancirolo scrivedo:Omnes, qui ante se sus Civile interpretati sunt, dicendi ornatu Andreas Alciatus Mediolanensis longe superavit, qui candida latini sermonis eloquen. tia, ac Græcis insuper literis imbutus, primos nostros Jurisconsultos latine loqui docuit, quos ante se blaterasse, no locutos fuisse dicebat. In onini denique Disciplinarum genere ita versatus est, ut absolutam surium eruditionem eum obtinuisse mirum videatur. L'Ab. Picinelli, che ne scrisse la vita, e'l catalogo delle sue Opere, afferma, che nacque Andrea nella Terra di Alzato nel Milanese, e morì di febbre in Pavia nel 1550. nell'età di 58. anni, e ne porta l'Epitassio, in cui pur si legge: Primus Legum studia antiquo restituit decori . Stefano Pasquier Francese dice , che gl'Italiani più stimavano Bartolommeo Soccino, il quale in Bologna insegnava le Leggi, che l'Alciato, quando era Professore in Milano; perchè il Soccino mai avea consumato il tempo nelle umane lettere, come l'Alciato; ma

poi lo stesso Pasquier ha voluto dare il primo luogo a Guglielmo Budeo

Parigino, e'l secondo all'Alciato. Il Vives altresì del Budeo scrivendo

così disse: Quo viro Gallia acutiore ingenio, acriore judicio, exactiore dili-

gentia, majore eruditione nullum unquam produxit: hac verò atate nec

Italia quidem. Ma il Vives quando scrisse del Budeo, nè dell'Alciato, nè

di tanti altri Ulomini letterati, che nell'Italia fiorivano in quel tempo,

ricordare si volle, e pur pacque il Budeo nel 1467. e morì nel 1540. e

Jo: Matth. in Peplo Ital. lib.6.

Forster.1.3. vil. cap. 41. n.

Pancirol lib. 2. De Clar. Interpret. c. 169.

Filipp. Picinell. Ateneo de' Letterat. Milanes.

Pasquier Recherch de la Franc. 1.9. c. 28.29. Lud. Vives in Augustin. De Civ. Dei lib.2. 6.7.

L'Al-

#### 262 Ide a dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

l'Alciato nacque nel 1492 e morì nel 1550 e ben si vede, che nel 1500. e nel principio di uno stesso secolo ambidue eran vivi, e professori eccellenti della lingua Greca, delle umane lettere, e delle Leggi; e'l Budeo per la sua dotta Opera De Asse contrastò dell'invenzione con Lionardo Porto Vicentino . Al giudizio del Pasquier può opporsi il giudizio, che gli Autori han fatto dell'Alciato, e la gloria, che allo stesso è concedura dagli Autori di varie nazioni, i quali come loro comune maestro, e come primo restitutore della Giurisprudenza al suo antico decoro lo riconoscono; e l'Autore Francese, che nella sua lingua ha scritto la Storia Profana, confessa, che il famoso Alciati sia stato il primo, che abbia inlegnata la legge con eleganza. Fu veramente l'Alciato, come un fiume, donde tanti ruscelli di dottrina derivarono per varj luoghi dell'Europa scorrendo, e dalle sue Scuole, e da' libri uscirono vari dotti Giurisconsulti. Spesso celebra il Pasquier gli Uomini dotti della sua nazione con dispregio de' nostri Italiani, e non abbiamo avuta la soddisfazione di vedere il suo libro; benchè appo altri Autori alcune sue opinioni riferite troviamo.

Istor. Profan. Tom. 5. part. 9. §. 5.

Ab. Picinel.
Ateneo de'
Letter. Milanef.

19. Degno erede di Andrea nelle copiose facultà, e nella Cattedra fu Francesco Alciato suo nipote, da lui allevato, e possessore di molte dottrine. Ricevuta la dottoral Laurea in Milano, meritò la prima Cattedra in Pavia, e chiamato in Roma da Pio IV si vide Referendario dell'una e l'altra Signatura, e promosso ad alcuni Vescovadi, e poi ad istanza di S. Carlo Borromeo suo discepolo su eletto Cardinale, e morì in Roma nel 1580. lasciando alcune opere alle stampe. Melchiorre Alciato su pur celebre Giurisconsulto Milanese, Professore nell'Università di Pavia, scrittore di altre Opere, e lo lodarono Polidoro Riva, Antonio Maria Resta, Arrigo Farnese, e Bernardino Baldini; e su illustre Scrittore altresì Terenzio Alciati.

Thuan. ad

Popeblount Cenf. celebr. Autor.

Stor. profan.
Tom. 5. part.
9.11. §.5.

20. Francesco Duareno fu Francese nato in Berry, e discepolo dell'Alciato, e'l Tuano anche Francese così di lui scrisse: Franciscus Duarenus Juris scientia secundum Andream Alciatum, quem Avarici Biturgigum Cuborum lus Civile profitentem audivit, sua atate clarissimus. Dice Scevola Samartano, che fu il Duareno d'infelice memoria, e non sapeva infegnare senza lo scritto nelle mani; tanto che nel viaggio di Germania invitato, e più volte pregato in quelle celebri Accademie per onore a far qualché lezione, non volle; e però da alcuni ignoranti fu ancor'egli ignorante stimato. Morì nel 1559 avendo insegnato in Bourges; e l'Autore della Storia profana scritta in Francese lo dice Maestro del famoso Giacomo Gujacio nato in Tolosa, ove ancora infegnò, ed in Bourges, in Caors, in Valenza, ed in Torino. Seguì questo la maniera dell'Alciato, da cui riceve eziandio molti lumi intorno le leggi delle dodici Tavole, e gli giovaron molto a restituire la sana interpretazione delle Leggi, i libri Basilici, i Giurisconsulti Greci, e gli altri eruditi di quella nazione, che dopo la caduta di Costantinopoli in mano de' Turchi passarono nell'Italia, e nella Francia, i quali portarono i lumi del-. l'antichità Romana fra loro conservati.

21. Fu di questo genere Emilio Ferretti di Ravenna Maestro di An-

tonio

## Della Giurisprudenza Romana. Cap. 27. 263

conio Goveano Portoghese, che insegnò in Tolosa, ed in molti luoghi della Spagna . Fanciullo fu portato dal padre in Francia, ove imparò le Scienze, e fu discepolo del Ferretti Italiano, che insegnava la Legge Civile in Avignone, e fece tal profitto, che fu stimato eccellente dal Cujacio, ed effendo dotto nella Filolofia, ancor giovine difese Aristotile contro Pietro Ramo, e tutto ciò narra più largamente il Tuano nell'anno 1565. in cui lo stesso Goveano mori. Nella Vita di Vincenzo Pinelli fa menzione Paolo Gualdo nobile Vicentino di alcuni Giurisconsulti, che la Giurisprudenza alla sua dignità restituirono, e così dice: Jurisconsultorum Commentarios non passim; sed parce admodum, or cum delectu admittebat, veluti Alciatum, Budaum, Cujacium, Duarenum, Goveanum , Augustinum, & cateros , qui sus Civile in pristinam dignitatem re-

stituerunt; alios ab his longum valere justerat.

22. Antonio Agostino anche celebre nella Giurisprudenza, e nelle più belle arti fu Spagnuolo, e nacque in Saragozza; ma nell'Italia ailevato, e addoctrinaro; ove studio la Legge sotto l'Alciato, e le belle lettere sotto Romolo di Amasea, e sotto il Buonamico . Scrisse il Tuano: 2ntonius Augustinus magnum Hispania lumen, qui politioris literatura, ac antiquitatis rara cognitione sibi in Italia comparata, & Juris Romani, ac postremo Pontificii exquisita scientia meruit, ut Roma inter duodecim viros litium judicandarum à Pontifice coeptaretur. Fu Auditore della Ruota in Roma, e dopo alcuni Vescovadi ottenne l'Arcivescovado Tarragonese nella Spagna, ove mori nel 1588. di anni settanta. Sono suoi libri quelli Emendationum, & opinionum Juris Civilis: così ancora Antiqua Collectiones Decretalium, colle note erudite: Epitome Juris Pontificii Veteris; ed anche Concilia Graca, & latina, oltre le Opere, con cui illustrò l'Antichità Romana, Varrone, Festo; e trattò eziandio delle Monete. Diceli, come narra il Pancirolo, che la sua gran Libraria lasciò al Re di Spagna Filippo in testamento. Guido Pancirolo fu anche di gran fama, non solo nella Giurisprudenza elegante, ma nelle umane lettere, e nello studio delle Antichità, in cui scrisse molti libri. Fu egli di Reggio di Modana, e nacque nel 1523. chiamato nella Corte Romana da Gregorio XIV. e da Clemente VIII.con grande onore, non volle lasciar la sua quiete, e gli Studj di Padova, ove attendeva a pubblicar le sue Opere, e morì nel 1591. nella Città stessa: Così scrisse il Pignorio: Guido Pancirolus praceptor meus, vir optimus & eruditisimus, cujus ea revera laus fuit, ut qui eum viderent, loquentemque audirent, redirent fere doctiores, cultioresque. Sono sue degne Opere De rebus deperditis, & de Rebus nuper inventis. Commentarius in Notitiam Dignitatum utriusque Imperii. De Magistratibus Municipalibus, & Corporibus Artificum, libellus . De quatuordecim utriusque tam veteris, quam nova Orbis . earundemque adificiis tam publicis, quam privatis, libellus. Thefaurus variarum lectionum in tres libros digestus. Responsorum, & allegationum in Jure, Volumen unum'. De Origine, & auctoritate Jurisconsultorum, & de Viris illustribus maxime in jure . De Orioine, & autoritate Equitum. De Juris antiquitate. De Numismatis antiquis. Commentar. in Tertulliani Opera. Volumen, in quo nova Legum Explicationes continentur. Queste

Thuan. ad ann. 1586.

1.5 V 00

Guid. Pancirol. De Clar. Interpret.

Jac. Philipp. Thomasin. in

Laurent.Pignor. Comment. de ser=

#### 264 Idea dell'Iftor d'Ital. Letter di Giacinto Gimna Tom.l.

lib.5.p. 220.

Dousa An. numera il Popeblunt; e disse il Dousa: Guidonis Pancirolli, magna glonal, Holland, ria urisconsulti operosi sunt Commentarii in augustissimum illud opus, inexaustum recondita antiquitatis Thesaurum, qui Imperii utriusque no-

titia inscribitur.

Tra celebri, ed eleganti Giurisconsulti sono anche annoverati Enguinario Barone Francese: Ugone Donello di Norimberga, Francesco Ottomano di Parigi, il Marano discepolo di Cujacio, Giacomo Go. dofredo il vecchio, il Vessembecio, Antonio Perez, il Mornacio, Arnoldo Vinnio, ed Ugone Grozio ambidue Olandesi, Pier Gregorio Tolosano, Giacomo Godofredo il giovine, ed Antonio Fabro di Sufa; de' quali non facciamo particolare racconto. L'Autore della Storia Profana scritta in Francese afferma, che nell'Italia il Menochio di Pavia Profesfore in Padova morto nel 1607. in età di anni 75.ha portata la Scienza delle Leggi quanto alla Teorica, e quanto alla pratica, alla perfezione, cui non l'avea portata Bartolo, e gli altri antichi Giurisconsulti. Consi-Alessandr, derò il Tassoni il poco numero degli antichi Leggisti delle Scuole di Tesson. Pen- Costantinopoli, in cui due soli Lettori legali insegnavano al tempo di fer. lib. 10. Teodofio II.come fi legge nel fuo Codice l. 3. De Studior lib. Ma nelle fole Scuole dell'Italia sono in gran numero i Giuristi, e quasi infinito il numero de' Dottori di ciascheduna Città, i quali sono in vari tempi usciti dalle Scuole pubbliche di Bologna, di Perugia, di Padova, di Pisa, di Ferrara, di Firenze, di Mantova, di Roma, di Milano, di Napoli, di Catania, di Messina, di Siena, e di altri luoghi, essendo proprio dell'Italia lo Studio della Civile Giurisprudenza, donde alle altre Nazioni è pasfata anche negli antichi tempi. E veramente raccordar non possiamo tanti nobili Leggisti, e degni Scrittori negli ultimi Secoli, che gran lode colle opere loro hanno meritato, e spezialmente tanti Giurisconsulti celebri di Roma, e di Napoli, e di altri luoghi dell'Italia, e stranieri, de' quali il catalogo può rendersi assai copioso, che ad altra penna rimettiamo; e di alcuni Italiani abbiam fatto menzione in ciaschedun discorso de' Secoli , e faremo ancora ne' seguenti.

Istor. Profan. Tom. 6.5.5.

gap. 10.

## Della Giurisprudenza Canonica:

#### A P. XXVIII.

R Oma nata all'Imperio del Mondo, siccome è stata madre della Civile Giurisprudenza; così è stata eziandio della Ganonica, i di cui libri delle Leggi ad imitazione di quei della stessa Civile furono formatise come i Civili coll'autorità de' Romani Imperadori dalle loro Constituzioni, da'decreti del Senato, e de'Magistrati, e dalle risposte de' Giurisconsulti surono composti, così i Canonici libri coll'autorità de' Romani Pontefici, dalle loro Constituzioni, da' Canoni de' sagri Concili, e dalle sentenze de' Santi Padri e Dottori; il che spiega Paolo Lancellotto su'l principio delle Canoniche Instituzioni. Questa Ganonica Giurisprudenza ci mostra la vera consonanza della Sagra Scrittura, di

Della Giurisprudenza Canonica. Cap.28. 267

cui molte cole ci hanno spiegato i Santi Padri pioni di Spirito Santo insieme uniti ne' Concilj coll'autorità de' Pontesici, e molti errori condannando, e molte Eresie, hanno conservato l'unità della dottrina, e della Religione nella Chiesa di Dio. Ci ammaestra altresì ne' precetti e documenti della Santa Chiefa Cattolica, necessari alla stessa Religione, alla pietà, ed alla Santità de' Fedeli; e distinguendo gli Ordini, e i gradi Ecclesiastici, toglie i contrasti, e decide le liti, e scioglie ancora co'i Sagri Canoni, e colle determinazioni Pontificie molte questioni; anzi c'insegna gli articoli della Fede, i divini Ufici, i Sagramenti, e tutta la dottrina Ecclesiastica, e le virtù, che ci dispongono a conseguire l'eterna beatitudine. Per queste cose non solo si rende più nobile della Civile la Giurisprudenza Canonica; ma anche perchè le Leggi Canoniche sono valevoli a correggere le umane de' Principi ancora Gentili, e perchè il loro Autore è il Pontefice vero Vicario di Cristo, e pastore della Chiesa universale, di cui gl'Imperadori stessi sono ministri, come protettori della Chiesa, giurandogli la fedeltà, e la difesa della medesima, ed altre ragioni affegna Lancellotto, che scrisse De Comparatione Juris Pontificii.

& Cæsarei.

Affegnano alcuni antichissima l'origine delle Leggi Canoniche. cioè dalla Legge Mosaica, in cui pur si trattava dell'ordine giudiziario, e molte regole si leggono nel Levitico, ne' Numeri, e nel Deuteronomio; e vi si sa altresì menzione de' Concilj. Ma si può affermare con più convenienza, altre opinioni tralasciando, che incominciarono da' Concili degli Apostoli, in cui sono molti Canoni, ed a' medesimi si sono poi aggiunti altri Concilj de' Padri, e de' Pontefici. Ebbero però il loro stabilimento nel XII. Secolo, quando da Graziano Monaco in Bologna in tempo di Anastasio IV eletto Pontefice nel 1152. come scrive il Platina, fu compilato il Decreto, ragunando diversi Concili, e decreti de' Padri, e molte Epistole, o Canoniche Constituzioni de' Romani Pontefici; e molte cose, che necessarie gli parevano, per la decisione delle liti, e del governo della Cristiana Repubblica da molti Santi Dottori, e talvolta dalle leggi Civili raccogliendo. Divise Graziano il Decreto in tre parti; nella prima trattò quelche riguarda la legge Generale, e i Ministri della Chiesa sotto il titolo di Distinzioni: la seconda diversi capi particolari, con cui si risolvono molte questioni, e s'intitola le Cause: la terza ha per titolo Della Confecrazione, perchè rifguarda quelche appartiene all'Ufficio divino, e a' Sagramenti: e poco tempo dopo vi furono aggiunte nuove Decretali de'Papi, delle quali furon fatte le Raccolte. Benchè prima del Secolo XII. si eran fatte molte Compilazioni de' Canoni, ed alcuna non era itata pubblicamente insegnata; nondimeno quella di Graziano riusci la migliore, e venuta alla luce, fu ricevuta di una maniera così favorevole, che i Canonisti l'insegnavano in pubblico; e in poco tempo fu fatta una gran quantità di Commentari sopra quest'Opera. Così afferma l'Autore dell'Istoria della Chiesa, che dal Francese ha tradotta il Canturani; ma è stata ultimamente proibita.

3. Gli Autori di questo Jus Canonico furono vari Pontefici come Onorio III. Gregorio IX. Innocenzo IV. Alessandro IV. Bonisacio VIII.

L1 Cle-

#### 266 Idea dell'Iftor.d' Ital. Letter.di Giacinto Gimma Tom. I.

Clemente V. Giovanni XXII.e Gregorio XIII. oltre quelli, da cui altre cose son tolte, perchè a loro è stata da Giesù Cristo conceduta la facultà di governare, come suoi Vicari la Chiesa. Lo stesso Gregorio XIII. finalmente ordinò l'unione, e la pubblicazione di tutto il Corpo Canonico, che in tre volumi è diviso, de quali il primo è il Decreto di Graziano. emendato, ed illustrato colle Note, e colle Glosse; poicche volle Gregorio prima della pubblicazione, che si correggessero con ogni diligenza, menda librariorum tollerentur, si qua etiam in re Gratianus, ut bomo minus vidisset, modeste notaretur: come si legge in una Epistola posta avanti a quel Tomo.

Il secondo Volume è quello de' i Decretali di Gregorio IX. da lui confermato nel 1230. e fece unire oltre le sue, varie Constituzioni, e lettere decretali de' suoi predecessori, le quali erano state da molti con autorità privata unite, e volle, che fosse fatta la raccolta dal P. Raimondo di Pennafort Cappellano, Penitenziere, e Confessor particolare del Papa dell'O. dine de' Predicatori, di cui fu poi il terzo Generale, anzi fu Santo canonizato nel 1601. da Clemente VIII.Le Glose erudite di questo Volume furono di Bernardo de Botono di Parma Canonico di Bolo-Padel Caffigna, come si spiega nello stesso volume. Il P. Ferdinando del Castiglio glio Ufter. di Spagnuolo scrisse, che il medesimo Raimondo fu nativo di Barcellona S. Domen par. in Catalogna, e che mandato da' genitori allo Studio, riusci uno de' più 1. 116.2. cap. famoli del tempo suo nella facultà delle Leggi Civili, e Canoniche; e così eccellente Lettore, che dalla Università di Bologna con grosso e firaordinario stipendio fu condotto, perchè quivi leggesse, e fosse il Mae-

Aro di tutta l'Italia, anzi della maggior parte di Europa, che tuttavia

17.

Breviar. Rom. die 23. Januar.

Viglieg.Leggendar. Santi Dag-

piuta.

concorreva alla fama di quelle Scuole. Non ispiego il P. Castiglio, che imparò nell'Italia Raimondo da Scolaro quelche infegnò da Maeltro; ma ciò fu apertamente spiegato nel Breviario Romano, in cui si legge dello stesso Santo; che Adolescens humaniores literas in patria professus Bononiam se contulit, ubi pietatis officiis, ac l'ontificio, Civilique Juri sedulo incumbens, & Doctoris laurea insignitus, ibidem sacros Canones, magna cum hominum admiratione est interpretatus. Alfonso Vigliegas di Toledo Scrittore Spagnuolo anche narra, che di tredeci anni venne in Italia lo stesso Raimondo, e udi in Bologna Professori di Legge molto rari, e quivi preso il grado di Dottore, spinto da mirabile ardore di carità, si pose ad insegnare altrui senza stipendio alcuno; ma ciò non permettendo la Città grata, gli assegnò salario conveniente; e che più anni spese in Bologna, ed al fine se ne parti coll'occasione del passaggio, che faceva nella Spagna il Vescovo di Barcellona, che lo menò seco, e gli diede un Canonicato; ed ivi si fece Religioso di S.Domenico. Tornò poi nell'Italia chiamato in Roma da Gregorio IX. da cui gli fu commessa la Compilazione de' i Decretali, che fece nello spazio di poco meno di

5. Il terzo Volume si appella il Sesto de' i Decretali, e contiene ancora le Clementine, e le Stravaganti così comuni, come quelle di Giovanni XXII. ed alle volte quelto per più comodo è dagli Stampatori in

quattro anni, e fu duplicata nel 1235. e conosciuta per molto com-

Della Giurisprudenza Canonica. Cap.28. 267

due Tomi diviso. Fu il Sesto per ordine di Bonisacio VIII. eletto Pontesice nel 1295 compilato da Riccardo Malombra, e su il nuovo Componimento, con altri casi aggiunti in supplemento de' primi libri Decretali. Nel Concilio poi di Vienna su ordinato il libro delle Constituzioni di Clemente V. Papa eletto nel 1305, e pigliò il nome dello stesso, dicendosi Clementine, e per la sua morte, che seguì, su terminato, e pubblicato da Giovanni XXII. eletto Pontesice nel 1316. Le altre Constituzioni Papali, e Stravaganti, che sono inserite nel Corpo, e sanno un libro, non vi è dubbio, che hanno autorità a disserenza delle altre, che in un certo volume non sono unite; e dicono lo stesso delle Regole della Cancellaria, le quali non sono nel Corpo del sus Canonico, nè perpetue, come le Leggi esser debbono. Diverse cose hanno poi scritto i Dottori in più luoghi e più nel c. 2. de Constit. intorno l'autorità del libro del Decreto, che da lungo tempo su aggregato agli altri libri del sus Canonico, e pubblicato anche, ed emendato per ordine di Gregorio XIII. eletto Ponte-

fice nel 1572.

Le Instituzioni Canoniche furon poi per ordine di Paolo IV. electo Papa nel 1555. formate da Giovan Paolo Lancellotto Perugino, il quale a similitudine delle Civili fatte da Triboniano, uni molte Constituzioni de' Pontefici, Statuti generali de' Concilj, ed ordinazioni della Legge divina; acciocchè per tali Instituzioni possano i giovani introdurli nello studio di tutta la legge Canonica, perchè sono come elementi, principi, ed instruzioni della medesima. Differiscono però dalle Civili, perchè non sono state approvate dal Pontefice, come le stesse Civili approvò Giustiniano; sì per cagione della moltitudine de' negozi, e per la vecchiaja di quel Pontefice; sì anche per la morte dello stesso, a cui però erano state in iscritto approvate da Fabio Acorembono Decano della Ruota, da Giulio Ordino Auditore della medesima, e da Antonio Massa; oltre le testimonianze, e'l parere di molti Ulomini dotti, che lo stesso Lancellotto mostrò nel lib.1.de' Commentarj. Si veggono le stesfe Instituzioni colle Glosse, e colle Annotazioni ancora di vari Autori. come di Giovambatista Bartolino, e di Antonio Timoteo Perugini; e di Giovan-Luigi Riccio patrizio Napoletano, e Vescovo di Vico: oltre le spiegazioni fatte degli stessi quattro libri delle Instituzioni del Lancellotto, e pubblicati in particolari Volumi da Mons. Giuseppe Cavalieri, e da Mons. Francesco Verde.

7. Che poi queste Instituzioni non sieno state prima ridotte in certi libri coll'autorità Pontificia, come le Civili ridusse Giustiniano, lo stesso Lancellotto ne assegna le cagioni; poicchè gli antichi Pontesici, che abbiamo nominati, surono tutti occupati a formarne i sondamenti, quali sono le leggi positive, e le spiegazioni satte da' Pontesici sopra il Jus divino, e le autorità della Sagra Scrittura, senza cui le Instituzioni formar non si poteano; siccome senza la materia non può la Statua sabbicarsi. Ma ciò è stato pur sacile a' Moderni, perchè han trovato il Corpo delle stesse Leggi Canoniche, e la pubblicazione Gregoriana, che sono come un rozo marmo, non avendo metodo; imperocchè i Pontessici in quei libri ebbero una cura particolare non d'insegnare; ma di

L1 2

## 268 Idea dell'Iftor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

terminare le liti; essendo anche accresciuta la selicità de' seguenti secolis così per le Opere di Uomini illustri, quali surono Andrea Alciato, il di lui sigliuolo addottivo, e'l Cardinale Alciato Milanesi; come per la facilità di alcuni Pontesici, che da se stessi potevano sormarle, come Giulio III. Pio IV. e Gregorio XIII. eccellenti Giurisconsulti. Alcuni però sono stati di vita assai breve, come Pio III. Marcello IV. altri impediti dalle molte Eresie, dalle guerre o de' Cristiani, o straniere de' Turchi, e de' Barbari; e da molti negozi altresì, che porta seco il Pontesicato, e perchè non era quieto il Mondo tutto per le discordie de' Principi.

8. A questa Giurisprudenza Canonica, la quale è tutta Italiana, han

fatto Glose, Commentari, ed altri simili studi, che sopra la Civile si sono veduti, non solo gl'Italiani; ma gli stranieri Giurisconsulti, e molti di coloro, che su le Civili hanno scritto. Delle Opere illustri è però il maggior numero degl'Italiani, e fono Italiani i maggiori Canonisti, che abbiamo, e tutti llomini di valore, e di cariche onorevoli; ed Innocenzo Pontefice si ha per Padre de' medesimi Canonisti, che da Interprete de' Canoni divenne degli steili l'Autore . Celebri sono ancora l'Ostiense, il Panormitano, Giovanni d'Imola, Giovanni Andrea, il Zabarella, e tanti altri, de' quali essendo pur grande il numero, sarebbe invero assai grande il catalogo: come ancora degl'illustri stranieri, de" quali però molti si possono tra gl'Italiani giustamente annoverare; come tra gli altri, Guglielmo Durando, di cui scriffe Giovan-Luigi Toscano Auditore della Camera Apostolica in una Epistola: Gallicanum fuit Gulielmi ingenium; sed in Italia tamen enutritum; qui non ideired minus gratia apud nos, quod extra Italiam nactus fuerit: sed plus, quod conscia aiatis factus, in Italia vivere, Oppidum sui nominis in Italia relinquere, & in Italia mori , ac mortuus in loco Italia florentissimo urbe R oma jacere elegit , & voluit. Fu anche discepolo di Arrigo Bartolomei Cardinale Ostiense, e nostro Italiano, di cui nel Secolo XIII.scriveremo nel Cap.seguente.

Jo: Aloys. To. scanus in E. pist. ad Petr. Card. Tiraso. nens. nit. Rational. Du. rayd.

## Del Secolo Decimoterzo, dall'Anno 1201.

#### C A P. XXIX.

A Lessio III. Comneno regnava in Oriente nel principio di questo Secolo; ma essendo suggito da Costantinopoli, su ristabilito Isacco nel 1203. che dopo sette mesi col figliuolo su morto da sudditi; così satto Imperadore Alessio Mirtillo, nel secondo mese su anche ucciso dal popolo; e in questi tempi due nuovi Imperi si formarono; uno in Andrinopoli da Teodoro Lascari: l'altro in Trabisonda da Alessio Comneno; ed erano ambidue suggiti da Costantinopoli. Il Lascari ebbe tre soli successori, cioè Giovanni Duca, Teodoro il giovine, e Giovanni figliuolo: l'Imperio di Trabisonda numerò otto Imperadori, cioè Alessio Comneno, Alessio VII. Giovanni Lazo, Alessio VIII. Basilio, Eudossia o Irene, Alessio IX.e Giovanni e David. Questi due Imperi coll'altro di Costantinopoli surono poi occupati da Maometto II.che su il pri-

## Del Secolo Decimoterzo dall'anno 1201. Cap.29. 269

Alessio Mirtillo, Baldovino Conte di Fiandra s'impadroni di Costantinopoli, e portò il titolo di Imperador di Oriente, e così ritornò l'Imperio in mano de' Latini; ma su dopo undeci mesi trucidato da Giovanni Re di Bulgaria, secondo il Vallemont; ma il P. Torsellini lo dice prigione di Mirtillo; mentre assediava Andrinopoli, e che dallo stesso su
crudelmente satto morire, e che per poco tempo gli succedè Arrigo il
fratello, Conte di Fiandra nel 1206. Seguirono altri Imperadori Orientali con varie vicende, cioè Pietro de Courtenai, che si incoronò in Roma, Roberto, Baldovino II. Michele Paleologo, Andronico II. con Michele, e Costantino Paleologi suoi fratelli, regnò sino al 1224.

2. Continuava la guerra di Filippo II.e di Ottone IV. che l'Imperio di Occidente pretendevano, ed era Ottone dal Papa favorito, perchè i fuoi antecessori Duchi di Sassonia avean molto protetta la Chiesa; e quei di Filippo Duchi di Svevia l'aveano assai travagliata; onde Filippo, e coloro, che lo seguivano, si mantenne l'Imperio; ed Ottone suggi bandito nell'Inghilterra. Nel 1207. di comune consenso col mezo de Legati del Papa fu poi in una Dieta dichiarato Filippo Imperadore, ed Ottone Re de' Romani; ma ucciso Filippo nel seguente anno, che era il decimo del suo Imperio, da un suo nemico, su Ottone eletto di nuovo, e divenne subito ingrato verso il Papa, e la Chiesa, che l'avean favorito, perlocchè scomunicato, segui l'elezione di Federigo II.Re di Sicilia, giovine di anni dieceotto, che vivea sotto la tutela del Pontefice, ed era figliuolo dell'Imperadore Arrigo VI. Riuscì nondimeno il flagello generale della Chiesa, e del Cristianesimo, per le guerre e discordie col Pontesice Onorio III. e di tutti i successori sino al Ponteficato di Gregorio IX. perchè si usurpò molte Città della Chiesa, e la giurisdizione temporale e spirituale, chiamò i Mori in suo ajuto, ed usò crudeltà, e tirannie, le Scomuniche sprezzando, quattro volte contro lui fulminate, la Crociata, e l'elezione di nuovi Imperadori; contro cui si oppose Corrado IV. suo figliuolo eletto Re de' Romani. Morì finalmente dopo l'Imperio di trentauno anni, e molti Istorici assegnano Autore della sua morte lo stesso suo figliuolo bastardo Manfredi creato Principe di Taranto, il quale impaziente di regnare, perchè non seguiva l'effetto del veleno, volle con un guanciale soffocarlo; ed avveleno poi Corrado. Da molti Istorici non sono annoverati tra gl'Imperadori Corrado IV: figliuolo di Federigo II. Arrigo Langravio, Guglielmo Conte di Olanda, e poi Riccardo figliuolo del Re d'Inghilterra eletti contro lo stesso Federigo; nè Alfonso Re di Castiglia, che uscir non potè dalla Spagna per passare all'Imperio; perchè non furono dal Papa coronati; ancorchè l'elezione di Guglielmo sia stata dal Pontefice confermata. Dopo un lungo interregno di ventitre anni dalla morte di Federigo II. anzi di ventiotto; se dal tempo, che ne su privo, si computa, come afferma il Tarcagnota, ve. nendo dalla discordia degli Elettori l'elezione ritardata, si dichiarò Gregorio X. col mezo del Legato; che se lasciata l'ambizione, e i contrasti, l'Imperador non eleggevano, alla Chiesa, ed alla Repubblica tanto necessario, avrebbe egli secondo il suo uficio dato il rimedio. Fu eletto fi-

Tarcagnoti par. 2. lib. 12. P. Galtruchio If or. Sant. Tom. 4. Vita di Greg. X. Ju: Palatius Aquila lib. 29. cap. 2.

nal-

a committee

10 July 16 1

\$ ... IL 1-0

# 270 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. l. nalmente nel 1275. Ridolfo Conte di Auspurg, che stava all'assedio di

Pietr. Messia Vite degl'Imperad.

Loschi, Com.

Basilea, e si udi l'elezione con allegrezza di tutta l'Allemagna, che ben vedea essere giunto il fine de' suoi travagli ; viver dovendo sotto un Principe riputato di senno, e valor grande per li segni chiarissimi dati in varie occasioni e di pace,e di guerra, come scrisse Pietro Messia. Afferma il Vallemont, che Ridolfo fu il primo, che fosse di parere, non doversi andare a Roma a prendervi la Corona Imperiale; perchè troppo agl'Imperadori costava la cerimonia; e ciò avea più largamente scritto lo stesso Messia; soggiugnendo leggersi in alcuni Autori, che scrissero effersi subito dopo l'elezione abboccato col Papa in certo luogo tra' confini dell'Italia, e dell'Allemagna. Scriffe però il Conte Loschi, che si portò in Roma Ridolfo, ove dal Papa Onorio IV ricevè gran privilegi e giurisdizioni nella Germania. Si applicò tosto a dar la quiete all'Imperio, guerreggiò con Ottocaro Re di Boemia, che non volea come Imperadore riconoscerlo, e ricusava restituirgii il Ducato, e lo Stato dell'Au-Aria, della Carintia, della Stiria, e di Carniola, che restituì pure, e diede ubbidienza all'Imperadore stesso, alla cui presenza desiderava inginocchiarsi in segreto per dargli il giuramento, non volendo in pubblico riconoscere colui superiore, che era stato al suo soldo, come Maestro della sua Corte; ma ricevuto dentro un serrato Padiglione, apertosi quello con artificio, fi vide in quell'atto umile, esposto all'occhio dell'Esercito. Rinnovando poi la guerra tutto adirato, e spinto da' rimproveri della moglie, fu vinto; anzi uccifo nel furor della battaglia, e Ridolfo vincitore restituì a Vincislao di lui figliuolo la Boemia, e la Moravia, e gli diede anche in moglie Juta, o Giuditta sua figliuola, come pur diede ad Alberto altro suo figlinolo l'Austria.

Vallemont. Tom.3. lib: 6.

P.Pietr.Galtruc. Giesuit. Istor. Santa Tom. 4. Vita di Gregor. X.

P. Philipp.
Brietius S. J.
Annal. Mad.
ad ann. 1273.
& ad ann.

Pietr. Messia Vite degl'Imp. Eman. Te-

faur. Regn.d'
It al.

Pio II. Istor. de' Boemi cap.

3. Scrisse l'erudito Vallemont, che da questo Alberto han preso il nome, che portano i suoi Principi successori, e che il cominciamento della sua presente grandezza la Casa d'Austria a questo Ridolfo rapporti; e lo stesso conferma il P. Galtruchio Scrittore anche Francese. Così pure scrisse il P.Briezio, del medesimo Ridolfo dicendo: Ab eo Austriaca profluxit domus, cum is, Othocaro Rege Bohemia mortuo, Austriam Adalberto filio suo concessisset: eaque demum sensim ex tenuibus initiis devenit ad tantam potentiam, ut vix ullam familiam superiorem agnoscere velit, aut possit. Soggiugne poi, facendo menzione della morte di lui; che fu de tota Germania, sed longé magis de familia sua benemeritus; o qui banc eò provexit, unde facile dejici nequeat. Ma la grandezza della famiglia, prima che fosse Ridolfo Imperadore è ben dimostrata da vari Scrittori, de' quali possiamo quì riferirne alcuni, altri tralasciando; imperocche non iscriviamo di questo solo argomento. Narra Pietro Messia, che era stata l'Austria dal Re di Boemmia occupata, a cui Ridolfo dimandò la restituzione con gli altri luoghi; e scrisse il Conte Tesauro, che dagli antichi Regi dell'Austria salì all'Imperio il pio Ridolfo. Più distintamente ne scrisse Pio II. Pontefice riferendo, che morto Federigo Duca d'Austria, Margarita sua sorella come erede si fece Signora, ed ancorchè vecchia, si fece moglie di Ottocaro, il quale; mentre ella era viva, divenuto insolente per la potenza, tolse un'altra moglie, cioè Cunigonda sigliuola

gliuola del Re di Mascoria, Ulrico Prencipe della Carintia; perchè era privo di figliuoli maschi, gli vendè la Carintia, la Garnia, la Marca Schiavonesça, e'l porto di Navone; così facilmente i Veronesi, i Feltrini, i Trevilani, e molti della patria del Friuli se gli secero soggetti;e perciò fatto potente fece guerra agli Ungari, ed a' Tartari. Ridolfo intanto divenuto Imperadore gli mandò subitamente ambasciadori, che gli dimandarono l'Austria, la Carintia, e le altre vicine terre dell'Italia, ficcome luoghi, che all'Imperio appartenevano; imperocchè nè l'Austria era femminile eredità; nè la Carintia si poteva vendere da Ulrico senza consentimento dell'Imperadore. Gli amici poi così le differenze composero, che l'Austria fosse dell'Imperadore stesso, e fatto insieme parentado colle figliuole, rimanessero dotali le altre terre senza far questione alcuna. Ottocaro, che a tutto ciò avea acconsentito, non volendo dare il giuramento, si preparò alla guerra, e quando gli Eserciti erano un miglio distanti, temendo egli la gran potenza di Ridolfo, e considerando esfere ingiusta la causa, mando ambasciadori ad offerire il giuramento; ma che volea darlo per onor suo dentro il Padiglione Imperiale, come tutto ciò narra Pio II. Dimofrasi anche la grandezza della stessa Augustissima famiglia prima di salire all'Imperio, dalle diverse opinioni intorno la sua origine, altri dall'Italia per lo gran sangue Trojano, e Romano traendola, altri dalla Srirpe Pier-Leonia, ramo della radice Trojana in Enea, e del tronco Giulio in Giulio Cesare, e da Roma trasferita in Allemagna, nella Germania superiore; altri dalla Stirpe Paladina di Francia e da Faramondo: altri da' Conti di Asburgo nella Germania su'l paese degli Svizzeri; da' nobili Romani in altro modo. Questa medesima grandezza da più Autori affermata, come dice il P.Lequile, ha cagionato un'ampiezza di pareri negli Scrittori, giugnedo al numero di diece opinioni, tre principali, ed autorevoli, e sette di poca fede, le quali tutte lo fesso P. Lequile distintamente riferisce: Langlet di Fresnoy dotto Francese narra, che Arnoldo di Wion la fa discendere dagli Anizi di Roma: il Lazio, il Gebuillero, ed alcuni altri la fanno venire dagli antichi Re di Francia. Chantereau le Feure, il P. Vignier, e'l Chifflezio la fanno uscire da' Conti d'Asbourg, ramo secondogenito della Casa di Lorena, che viene, come pretendono, da Erchambaldo, o Erchinoaldo, Maestro del Palazzo sotto Clodoveo II. Il Gotifredo la fa venire dagli antichi Conti di Thistein. Girolamo Rossi lasciò scritto soltre il numero grande degli altri, che quì riferir non conviene ) Perleonia familia inter Romanas nobil sima illa est, è qua clarissimi Comites Montis Aventini, & Austria domus Principes prodiere. Reperitur enim ex Perleoniis quosdam Ispruchum (Oenipontum appellant) ad habitandum profectos, inter Austria, & Bajoaria populos, ab Helvetiis hand procul. Paulatim verd dignitate eorum in dies crescente, Principatus Austria jura, titulumque fundarunt, uti Massimilianus Cosar, Caroli V. Avus affirmare consueverat . Sono certamente in gran numero le autorità degli Scrittori, che attestano effere stata antichiffima l'Austria di questa famiglia, i di cui Principi ob receptam Austriam, coonomentum sibi pepererunt Austriorum (uti Scipiones domita Africa, Africanorum) come diffe Filippo Goto Cavalier Messinele,

P.Diego Lequile nel Pan negiric. all' Arciduca d' Austria, cart.

Langlet di Fresnoy Metodo di studiare la Storia . Tom. 1.cap.13.§.3. Girol. Rossi lib. 5. Histor.

Ravennat.

In præfat. Arbor.Vitæ, & Trast. de antiquis. sam. Rom. Anicia, &c: §.12.

## 272 Idea dell Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. L.

nese, il quale la stima essere derivata con legitima successione ex Francipanibus, & hos ab Aniciis, la cui famiglia è la stessa, che la Proba, l'Olibria, la Pierleonia, la Frangipane, l'Asburgica, e l'Austria: il che avea
pure attestato Arnoldo Wion Belga autore del Lignum Vita Benedettino. Stimò il Lipsio essere stata una delle maraviglie di Dio, che l'Imperio Romano in molte sam glie vagando, abbia sermato lo Scettro nella
Stirpe Austriaca; e soggiunse: Iterum dico, mirabile, & quod nisi a Deo
tacita vox, & testimonium, datam banc Familiam, & demissam è Calo
in terras esse ad Imperia Terrarum, come lo rapporta il Tesauro.

Liphus praf.
ad l. de magnit.Rom.
TesaurRegn.d'Ital,

4. Fu appellato Pio Ridolfo I.per quel grande atto di riverenza verso il Santissimo Sagramento; poicchè essendo Conte di Asburg nel 1261. mentre andava alla caccia, un Ministro della Chiesa incontrando fu la riva di un torrente, che la Comunione ad uno infermo di villa in tempo forse piovoso portava, lo sforzò a salire sopra il suo Cavallo, dicedogli: Me vehi: te qui Salvatorem meum portas, pedibus incedere, indecorum, atque impium : e volle da servidore, e palafreniere col capo discoperto sino al tugurio del moribondo, e poi sino al Tempio della Parocchia accompagnarlo, lasciandogli anche il Cavallo con dire: Absit, ut illum equum conscendam, quem scio Dominu, & Creatorem meum gestasse: perlocche gli predisse il Sacerdote l'Imperio di Roma per se, e per li suoi Successori: Comiti benè abeunti dixit; smulque Imperium Orbis terrarum ipsi, & posteris pradixit; come riferiscono Francesco Guilimanno, Auberto Mireo Cappellano dell'Infanta Sereniss. di Spagna, il Surio, il Baronio, ed altri Istorici. Riferisce il medesimo P. Lequile, che quel Sacerdote narrò il fatto a Vernero Arcivescovo di Magonza, Cancelliere di Germania, e primo Elettore dell'Imperio, di cui era Segretario; e fu cosi ammirato quell'atto di pietà, che l'Arcivescovo avendolo proposto nella Dieta per Imperadore, fu da tutti accettato, ed eletto.

Guilliman.
lib.6. Histor.
Hasburg.
Aubert Mireus de Bello
Bohem.

Girard. de Rhoo. Cuspinian.

6. Vivea nel principio dello stesso Secolo Innocenzo III. perchè Onorio III. su nel 1216 eletto Pontesice, e poi seguirono altri, cioè Gregorio IX. di Anagni, Celestino IV. Milanese, Innocenzo IV. Genovese, Alessandro IV. di Anagni, Urbano IV. di Troja, Clemente IV. di Nar-

bona,

Del Secolo Decimoterzo dall'anno 1201. Cap.29. 274

bona, Gregorio X. Piacentino, Innocenzo V. di Tarantasia in Borgognas dell'Ordine de' Predicatori, Adriano V. Genovese, Giovanni XXI. di Lisbona, Nicolò III. Romano, Martino IV. di Briè, Onorio IV. Romano, Nicolò IV.di Ascoli, Celestino IV. d'Isernia, che rinunziò il Ponteficato, e Bonifacio VIII.di Anagni, il quale nel 1300.ordinò il Giubileo, che su il primo instituito nella Chiesa, in cui il Papa concedè la remissione de peccati a coloro, che le Chiese degli Apostoli visitavano. Il P. Briezio giustamente nega ciò che dicono della rinunzia di Celestino; come fatta per astuzia di Bonifacio; però scrisse: Qua autem sparsa sunt de vocibus per tubum Papam deterrentibus, adeo inconcinne ficta sunt: ut

P. Philipp. Brictius S. J. Annal. Mud. ad ann. 1294.

ab omnibus peritis irrideantur. 7. Più Concilj si celebrarono nell'Italia, cioè il XII. Generale, che fu il IV. Generale di Laterano per condannare gli errori degli Albigest, e di altri Eretici, e per la ricuperazione di Terra Santa nel 1215. fotto Innocenzo III. Il Romano nel 1234. fotto Gregorio IX. quello di Ravenna nel 1286.e l'altro di Milano nel 1288. Si celebrò ancora il II. Generale di Lione sotto Gregorio X. nel 1274. in cui i Greci alla Chiesa

Romana si unirono.

Furono gli Eretici, che si udirono in questo Secolo, Amalrico di Sciartres, David di Dinant suo seguace, i quali pur vissero, e la falsa loro dottrina insegnarono nel precedente Secolo: Guglielmo di Santo Amore, e'l suo discepolo Desiderio Lombardo, Raimondo Lullo di Tarraga diverso dall'altro di Majorica, il quale era Uomo Santo: i Flagellanti, i Fraticelli, e gli Apostolici, che sono colle loro fasse opinioni rife-

riti dal Vallemont.

9. Secolo veramente infelice può dirsi il XIII. e per l'Italia, e per lo Mondo Cristiano; poicchè furono in ogni luogo assai grandi le rovine, le crudeltà, e le guerre, e mostruose sceleraggini anche de' Principi si udiron per tutto. Dovean questi mali rovinar le Scienze, e le arti, come in alcuni secoli è più volte avvenuto; ma non senza maraviglia più tosto accresciute si sono, e stabilite in maniera, che si può dire esfersi dato il principio in questi tempi alla felicità delle stesse. Tralasciando i travagli della Grecia, i tradimenti, e le perdite de' suoi Imperadori, e di altri Regni stranieri, che dagli Storici sono riferiti, gl'infortuni della Fracia, perchè il Re S. Luigi fu lotto Alessandro IV. fatto prigione de' Saraceni; e l'empietà di Ottone, e di Federigo II. Imperadori di Occidente, che troppo la Chiesa travagliarono, sofferì le sue calamità particolari anche l'Italia. Furono aspre le guerre de' Veneti co' Genovesi, co' Padovani, e co' Bolognesi: de' Fiorentini tra se stessi, e con gli Aretini: de' Genovesi co' i Pisani, e quelle di Ezelino Tiranno di Padova, il quale tutta la Contrada del Trivigiano, e buona parte della Lombardia molestando si mostrò assai vago del sangue umano; così orrende crudeltà usando, che in più anni si numerarono uccisi o da lui, o per suo comando, più di trentamila tra llomini, e donne di vario stato, con varie sorti di morte, di coltello, di fame, di lacci, di fuoco, e di tormenti diversi, che narrò nella sua Vita Pietro Girardo. I Gibellini partegiani dell'Imperador Federigo II. e i Guelfi, che il Papa seguivano, principiati in Mm

274 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

Ifter. part. 2. lib. 14.

P. Morigia Iffor. delle Reilg. cap. 35.

nelle Giunte hib.g.

Gaguin. Hifor. Franc.lib. 7.6ap. 4. P.Philippus Brietius S.J. Annal. Mud.

Pistoja secondo il parere di alcuni, ove presero il nome da Guelso, e da Gibello fratelli, ed in Firenze, in Siena, in Arezzo, e per l'Italia tutta crescendo, non solo le Città, e le famiglie divisero; ma di odio, e di sanque l'empirono; divenendo i figliuoli a' padri stessi nemici, e i fratelli a' fratelli, le case, e le ville abbattendo, e bruciando; la loro discordia mostrando altresì nella differenza delle bandiere, nel vestire, ne' colori, nel parlare, nel camminare, ed in ogni loro azione. Seguirono eziandio le guerre di Carlo d'Angio nel Regno di Napoli, di cui ricevè contro Manfredo l'investitura dal Papa Clemente IV: e poi di Carlo stesso con Pietro d'Aragona incoronato Re di Sicilia dopo il Vespro Siciliano, che su il macello de' Francesi nel di di Pasqua dell'anno 1281, o secondo altridel 1282. all'ora del vespro, da cui nacque il provverbio, che ancor du-P. Galtruch. ra. Lo descrisse tra gli altri Pietro Galtruchio Giesuita Francese, dicendo, Mer. Sant. p.4. che viveano i Francesi con tanta indiscretezza nella Sicilia, tormetando i loro ospiti, de' quali violavano le figliuole, e le mogli, ed ogni sorte d'indegnità commettendo, solite a' soldati male disciplinati, che i Siciliani congiurarono contro loro, e così bene concertarono il lor difegno, che ad un'ora medesima fecero a tutta l'Isola un generale macello. Tramò questa impresa funesta un Gentiluomo Italiano, mortale nemico di essi, per aver ricevuto un qualche dispiacere, essendosi travestito in abito Religioso de' Minori Conventuali per trattarla co' i principali dell'Isola, col Paleologo Imperador d'Oriente nemico di Carlo, col Pontefice Nicolò III.e con Pietro Re d'Aragona, che avea pronta un'Armata fotto pretesto di un viaggio in Terra Santa, la quale però era solamente per invadere la Sicilia, pretendendo, che ella gli appartenesse per ragione di sua moglie Costanza figliuola di Manfredi . Recò a fine questa Impresa con incredibile prudenza e segretezza in capo di dieceotto mesi il gentiluomo, che fu Giovanni di Procida Signor di quel luogo, e della famiglia dello stesso nome di Procida; come con vari Autori lo dimo-Tom. Costo stra Tommaso Costo, e non Salernitano Medico del Re Manfredi, come altri con errore l'han creduto, il quale desiderando riacquistar le rical Colennuccio chezze perdute, e vendicarfi dell'ingiuria da' Francesi ricevuta nell'o-Istor. di Nap. nestà della moglie, ordì la congiura, eleggendosì per compagni Alano Leontino, Palmerio Abate, Gualtero da Caltagirone, ed altri molti principali di quell'Isola, che erano offesi. Al primo suono delle Campane dell'ora del Vespro, qual'era il contrasegno, le Terre tutte della Sicilia preser l'armi, i Francesi in ogni luogo uccidendo, e con odio e rabbia; asciocchè ne meno restasse di loro memoria in quell'Hola, furon morte ancor quelle donne, che si sapeva esser gravide de' Francesi, e di ciò scrivendo il Gaguino Istorico Francese, dice, che riusci prosperamente; perchè Tam impatiens est gens Italica Gallica superbia, or libidinis in faminas. Il P. Briezio però molto se ne lagna; imperocchè scrifle: Peracta est die sacro Pascha 4. Kal. Aprilis signo per Campanas Vesperarum tempore dato ( quare & Velpera Sicula dicta) quando Franci inermes promiscue casi sunt à Siculis, in partem quoque cadis venientibus ad ann. 1282. Monachis . Octo millia Gallorum intra duas horas casi perhibentur , exenterata etiam Sicula mulieres qua de Francis conceperant, ne quid Franci-

## Del Secolo Decimoter zo dall'anno 1201. Cap.29. 275

ci seminis superesset; numquam fædius, & impune magis in gentem no shram sevitum. Ma veramente l'indiscretezza di pochi non può a tutta la Nazione della Francia recare alcun biasimo; siccome a' soli Soldati,

che la Sicilia tenevano, tutto il male di quel tempo avvenne.

10. Si aggiunsero a tante calamità i varj tremuoti, le innondazioni di acque, e i freddi così grandi, che da Venezia sino a Cremona su i ghiacci le mercanzie si conduceano, e gli alberi si seccarono, anzi il vino si agghiacciò nelle botti, e molti Homini suron ne' propri setti truovati morti; oltre le infelicità per tutto il Mondo accadute, come scrisse il P. Morigia.

vi Ordini Religioti tutti Italiani, che divennero amplithmi Seminari di Religione, e di Scienza; anche nelle parti del Mondo Cristiano, in cui si propagarono, allevando Uomini dotti, che hanno poi la Repubblica letteraria col sapere sommamente accresciuta; oltre i diversi Ordini Militari, de' quali ci troviamo in obbligo di far menzione. Vogliamo però de' medesimi scrivere nel seguente Capitolo, perchè essendo molte più comodamente le riferiremo in più particolari discorsi, e tutte

all'Istoria Letteraria similmente appartenendo.

12. Ricevè l'Italia in questo Secolo altra consolazione, poicchè la Santa Casa, che ora appelliamo di Loreto, in cui la Beata Vergine su dall'Angelo annunziata dell'Incarnazione del figliuolo di Dio nelle sue cassissime viscere, essendo stata nel 1291. trasportata dagli Angeli da Nazaret in Dalmazia, sopra la Montagna vicina al Mare Adriatico, su nel 1294 di nuovo trasportata dall'altra parte del mare in Italia nella Marca di Ancona nel Territorio di Recanati, in mezo ad una selva di una Dama appellatà Loreta, e poi di nuovo dopo due mesi mutò anche luogo, benchè in poca distanza, fermandosi ove ora è riverita. Fu la sua venuta così all'Italia propizia, che alla pace e quieto ella si vide restituita fra pochi mesi, quando nel corso di più anni era dalle sciagure assi travagliata, come han detto Pietro Masseo, il P. Torsellini, il Nelli, Vittorio Briganti, ed altri Scrittori; anzi giunta la medesima Santa Casa, volando per l'Italia, e per l'Europa la sama, si videro da ogni luogo correre i popoli a venerarla.

13. Sin dal principio del Secolo, e dall'anno 1200. fiorirono gli Uomini dotti Italiani, e s'incominciò a relituire prima che negli altri Regni la Pittura, che è una delle Arti nobili, che son proprie dell'Italia; onde sono celebri i Pittori di quel tempo, come Nicolò da Napoli, Giacomo da Torrita, Filippo Rustuti, Cimabue di Firenze, Fr. Giovanni, Andrea Tafi, Gaddo Gaddi, e'l Giotto, tutti Fiorentini altresì; Margaritone di Arezzo, ed altri insigni Professori; ma della Pittura, della Scoltura, dell'Architettura, e dell'Arte di Abbolinare vogliamo scrivere particolari Discorsi; perchè delle stesse ne' seguenti secoli è stata l'Italia la

maestra, ed in gran parte l'inventrice.

14. Voler poi in questo secolo, e ne' seguenti metter sotto l'occhio tutta intera la setteratura de' nostri Italiani è fatica certamente dissicile per le varie applicazioni de' medesimi in ciascheduna Scienza, e perchè

P.Paol. Mo. rigia Istor. delle Relig. cap. 35. in fin.

M m 2

## 276 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. 1.

incominciò da questi tempi ad esser troppo grande il numero degli Uomini dotti . Fiorirono nella dottrina i Pontefici, e i Religiofi nel principio della fondazione de' loro Ordini, e gli altri Letterati di diverso stato e professione; perlocchè tutti nominar non possiamo, bastando raccordare alcuni, di cui la fama è ancor viva. Tra' Pontefici furon di rara dottrina arricchiti Innocenzo III.che oltre la Santità, fu riputato il più dotto del suo tempo, al dir di Pietro Messia: Onorio III. Gregorio IX. Innocenzo IV. interpreti ed Autori del Decretale, Urbano IV. che dal Vallemont è appellato illustre per lo suo grande ingegno, per la sua dottrina e virtu; ed altri, che sono dagli Storici riferiti. Fiori in questi tempi Arrigo Bartolommei di Sufa, detto il Cardinale Ostiense, o Arrigo di Segusia, perchè era nativo di un Borgo di tal nome nel Piemonte, e fu Teologo dottissimo, Oratore, e Giurisconsulto così raro, che Fons utriusque Juris era appellato; onde giunse alle dignità più considerabili della Chiesa . Fu Archidiacono di Ambruno, Vescovo di Sisterone, poi Arcivescovo di Ambruno nel 1250, e morì nel 1272, come afferma il P.Coronelli, e non nel 1276. come altri vogliono; ed illustri ornamenti della Legge furono i suoi discepoli, tra' quali è annoverato il Durando.

per. Vita di Filipp. II. Vallemont. Part. 3. lib.6. cap. 1. Secol. 13.

Pietri Messia

Vite degl' Im-

P. Coronell.

Bibliot. Uni-

15. Tre chiariffimi ingegni Italiani furono ancora di gran nome, cioè S. Bonaventura, S. Tommaso di Aquino, e'l B. Egidio Romano, i quali colla loro dottrina e santità l'Italia illustrarono, le loro nobili Religioni, ed altresì l'Accademia di Parigi, alla quale correva da ogni luogo un gran numero di Scolari, perche da tutti i Regni andavano dotti Maestri ad insegnare in quelle Scuole, e nelle stesse gli Scolari diveni-

van Maestri.

16. Dell'Ordine Domenicano fiorirono in quel tempo dotti Religiosi Italiani, Teologi, e professori di varia dottrina, e surono Cardinali il Venerabile Annibaldo Annibaldese di nobilissima famiglia Senatoria e Romana . Il P. Latino della famiglia Malabranca, o Brancaleoni, o Frangipani di Roma, ambidue Scolari, e poi Maestri nello Studio Parigino: il P. Nicolo Boccasino da Trevigi, che su poi Papa Benedetto X. detto XI. de' quali narra le Vite il P.Cavalieri. Ma tralasciando gli 110mini dotti dello stesso Ordine, che in quel tempo fiorirono, su di somma gloria S. Tommaso d'Aquino, che per lo suo sapere su somigliato al Sole, che sparge per tutto il Mondo i suoi raggi, e perchè fu col consenso di tutti appellato il Principe de' Teologi, di lui più lungamente scriveremo nel Discorso della Teologia accresciuta, e persezionata nell'Accademia di Parigi, ed in tutta la Cristiana Repubblica . Il B. Nicolo Brunacci da Perugia, che nelle prime Scuole della sua Religione insegnò Teologia per lo spazio di ventidue anni, fu detto un'altro S. Tommaso da Alberto Magno loro comune Maestro, come scrisse Cesare Crispolti, che celebra ancora il B. Tommasello. Sono dal Bergomense lodati Giovanni da Parma Lettore in Parigi, Giovanni Baldo di Genova, che compose il Vocabolario detto Catholicon : Giacomo nel Castello detto Voragine nel territorio Genovese, che scrisse le Vite de' Santi, e su Arcivescovo di Genova: ed altri nelle Biblioteche Domenicane sono distintamente descritti.

17. Del-

P Gio. Mich. Cavalieri, Galleria Domenic. Tom.

Crispolti Istor. di Pesugia lib.3.

## Del Secolo Decimoterzo dall'anno 1201. Cap. 29. 277

17. Dell'Ordine Serafico di S. Francesco fiorirono eziandio egregi Teologi Italiani, e celebri Cardinali oltre quei di altra Nazione; come Ugolino di Anagni, che fu Gregorio IX. Papa, il P.Vicedomino de Vicedominis nobile Piacentino, nipote di Gregorio X. prima celebre Giurifconsulto, e poi Francescano Arcivescovo di Aix di Francia, e Cardinale, indi Papa, che morì nello steffo giorno dell'elezione dopo Adriano V. come prova il P.Pietro Antonio da Venezia. Fra Girolamo d'Ascoli, poi detto Nicolò IV. Ma fu primo lor Cardinale S. Bonaventura, nato in Bagnoregio in Toscana, discepolo di Alessandro di Ales Inglese nelle umane e divine lettere in Parigi, poi Lettore in quella Accademia, ove insegnò con tanta lode, che Gersone celebre Dottor Parigino di lui scrisse: Nescio si unquam talem Dostorem, sicut Bonaventuranz habuerit Studium Parisiense, e su tanta la sua dottrina, e così grande la varietà de' suoi libri, che lo collocò la Chiesa tra' Santi, e nel numero de'i Dottori. Furono Cardinali dello tteffo Ordine, e nostri Italiani Fr. Alberto Gonzaga di Mantova, Fr. Bentivenga de Bentivenghis di Acquasparta nell'Umbria, Fr. Giacomo Tommafi di Anagni, Fr. Andrea pure di Anagni de' Conti di Segni . Fr. Gentile di Montefiore di Ancona , e Fr. Giovan Minio da Muro Marchiano della Diocesi di Fermo; ed altri furono ne' seguenti Secoli; ma i virtuosi Francescani, che nelle Scuole di Europa, e ne' loro Monasterj insegnavano, o nelle Scienze fiorivano, erano certamente diversi, come ne' loro Annali si legge; e'l Bergomense loda Arlotto nato nel Castello di Prato in Toscana, Generale dottitimo del suo Ordine in quei tempi, che scrisse le Concordanze del Vecchio e nuovo Testamento: Giovanni da Parma, Alessandro di Alessandria, e Luca Padovano.

Numera i suoi Italiani assai dotti anche l'Ordine Agostiniano; ma concede il primo luogo al B. Egidio Romano della famiglia Colonna, che nacque nel 1247 il quale essendo stato erudito nell'Italia, come vuole il Torelli, e qualche altro Autore, passò allo Studio generale di Parigi, e divenne Scolaro di S. Tommaso, poi Bacelliere; indi Maestro di Filippo il Bello Re di Francia, quando era Principe; ma ricevuta la Dottoral laurea, crebbe in tanta riputazione il saper suo, che nel Capitolo generale di Firenze fu decretato, che per tutto l'Ordine loro s'insegnasse la di lui dottrina, come si disse con sua gloria nel Decreto: Quia Venerabilis Magistri nostri Ægidii doctrina Mundum universum illustrat, definimus, & mandamus inviolabiliter observari, ut opiniones, positiones, 💇 sententias scriptas , & scribendas prædicti Magistri nostri omnes Ordinis nostri Lectores, & Studentes recipiant, eisdem prabentes assensum, & ejus doctrina omni qua poterunt sollicitudine, ut & ipsi illuminati alios illuminare possint, sint seduli defensores : e due altri Decreti si leggono simili nel Capitolo di Ratisbona nel 1290. Fu detto Fundamentarius, o pure Fundatissimus Doctor; altrimente Prora, & Puppis Theologorum, come narra il P. Briezio, che foggiugne : & tot acceptis nominibus, & tanta dignitate major. Fu Generale della sua Religione nel 1292. e dal Vittorello si afferma Cardinale; ma non pubblicato; perchè seguì la morte di Papa Onorio; fu però Arcivescovo di Berrì nella Francia; ed avendo scritto molti libri, merito in Parigi, ove il suo Corpo fu

P.Pietr. Antida Veneza Off. Riform. nel Giardini Serafic. Tom. 1. part. 3.

P. Brietius Annal Mud. ad ann. 1236.

traspor-

## 278 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. L.

Fr. Domin. Anton. Gandolfus Dissertat.Hi-Stor.pag. 230

Petr.de Alva Minorita To. 1. Marianæ Biblioth . pag. 610.

trasportato, questo Epitasfio : Hic jacet Aula morunz, vita munditia, Archiphilosophia Arifotelis perspicacissimus Commentator, Clavis, & Do. Etor Theologia, Lux in lucem reducens dubia, Fr. Ægidius de Roma, Ordinis Fratrum Eremitarum S. Augustini, Archiepiscopus Bituricensis, qui obiit anno Domini 1316. die 22. mensis Decembris: come riferisce il P. Gandolfo . Fu suo discepolo il B. Alberto Padovano , che insegnò parimente i sagri libri in Parigi con frequenza grande di Scolari, ed essendo celebrata la sua eloquenza, su chiamato da Bonifacio VIII. che lo volle per sagro Oratore. Egli fu il primo, che introdusse di salutar nel principio de' Sermoni la Vergine; onde scrisse di lui Pietro di Alva: Pateat insuper pro nostri bujus Alberti Patavini singulari gloria , laudeque eximia retentum morem in Ecclesia Catholica Concionatorum omnium salutandi Virginem Dei Matrem Mariam salutatione Angelica ante publici Sermonis, seu Concionis exordium, quod alii Sancio Vincentio Ferrerio, qui floruit ab anno 1249 usque ad annum 1419. 6 alii aliis tribuunt, salva omnium pace, nostro Alberto Patavino tribuendum esse, atque ab eo, qui floruit ab anno 1287.usque ad annum 1228.exordium sumpsisse dicendum, ed vel maxime, quod morem bunc apud nullum Autorem ipfo antiquiorem bucusque notaverim; quamvis ferè omnes antiquorum L'atrum Serenonarios typis mandatos vel in nostra babeam, vel in insignioribus totius, Hispania Bibliothecis viderim, & legerim: e prova il Gandolfo l'errore del Sabellico, o del suo Scrittore, che lo stimò dell'Ordine Francescano. Ugolino di Orvieto fu Lettore in Parigi, Vescovo di Rimini, e poi Patriar. ca di Costantinopoli, è lodato dal Bergomense. 19. Non possiamo di tutte le Religioni di questo Secolo riferire i

dotti Italiani, perchè formar non vogliamo i Cataloghi, che nelle loro Biblioteche legger si possono; ma non vi è certamente Scienza, che da' Virtuosi della nostra Nazione non sia stata professata, coltivata, ed accresciuta. Fiorivano le Leggi oltre le diverse dottrine, in tutte le Accademie dell'Italia, e quella di Bologna nell'anno 1217. numerò dodici mila Scolari, come narra Luca di Linda. Tra i molti Giurisconsulti di uni- quel tempo furon celebri Martino de' Sordi Cremonese, Consigliere del Re Venceslao di Boemmia, e poi Ambasciadore di Federigo II.Imperadore al Papa Celestino IV. ed al Re Lodovico IX. di Francia; e Pietro Arisi, Cre- delle Vigne Capuano il più favorito dello stesso Federigo; benchè poi imputato di tradimento, fatto prigione, e privato degli occhi, si ammazzò, più volte col capo urtando nelle carceri, meritando tal gastigo non per la colpa, di cui era innocente; ma per avere scritto, ed operato varie cose contro la Chiesa per compiacere allo stesso Imperadore, come disse S. Antonino. Sono descritti dal Bergomense in questo Secolo per celebri Leggisti, Uberto Lombardo di patria Bobiense, Accursio, Bartolenameo di Brescia Canonista, Odofredo di Benevento, Alberto di Galioto di Parma: Odofredo il giovine, Guido di Baifo, detto l'Arcidiacono di Bologna, Gaufredo di Trani di Puglia, Suddiacono della Chiesa Romana, Filosofo, e Canonista celebre. E' dagli Storici nominato con encomi Taddeo Fiorentino Medico eccellente, che insegnò molti anni in Bolo. gna, e non usciva dalla Città a medicare, se non ricevea cinquanta

**fcudi** 

Relaz. verf.

mon. letterata.

S. Antonin. Chronic. part. 3. tit. 19. cap. 6.8.1. Topp. Bibliot. Napol.

## Del Secolo Decimoter 20 dall'anno 1201. Cap.29. 379

scudi d'oro il giorno; anzi scrivono, che da Onorio Papa chiamato a curarlo, chiedè tre libre di oro il di, e che ricevè assai più, come narra il Tarcagnota. Guglielmo di Piacenza, che insegnò in Verona su pur celebre in quei tempi tra' Medici, i quali suron molti e nello scrivere, e nel prosessa la Medicina eccellenti. Di Guido Bonato da Forlì, riputato illustre Astrologo dell'età sua, disse il Tritemio: Guido Bonatus hisce temporibus claruit de Forilivio de Provincia Romandiola Italia, homo in Astronomia dostissimus, so magni nominis simul, so astimationis, qui multa scripsit ad ejus rationem scientia pertinentia, è quibus meritò pracellit opus illus magnificum decem trastatuum, quod Introdustorium ad judicia stellarum pranotavit; in quo plurima veterum Philosophorum die sta comportavit.

20. Fu l'Imperador Federigo il stagello della Chiesa, e dell'Italia: ma Dante affai lo celebro, come protettore delle Scienze, e degli Uomini dotti ; e'l Colennuccio afferma, che fu dotto e perito in più linguaggi, quali erano l'Italiano, il latino, il Germano, il Francese, il Greco, e'l Saracinesco; e che fu magnifico, e liberale; che molte leggi ad onor della Chiesa, e della Fede compose, ed altre per la sicurezza dell'Italia, ed a pro dell'Agricoltura, de' Naviganti, degli Studenti, e Letterati, de' quali fu sommamente amatore; le quali Leggi sono inserite nel Codice Giustinianeo. Dice, che se raccorre l'ulo de' Fendi, e le Costituzioni del Regno di Napoli, e fece tradurre le Opere di Aristotile, e di Medicina dalla lingua Greca, ed Araba, le quali tra'i Saracini si trovavano, e le mandò allo Studio di Bologna, come appare dalle sue Epistole, e lo confermano Luca di Linda, e'l P. Coronelli. Rinnovò egli lo Studio univerfale di Napoli con molti privilegi, e vi convocò i Dottori di tutte le Scienze, e tenne sempre appo se Uomini letterati, tra' quali su Roffredo Beneventano Giurista, suo Giudice Generale della Corte.

Loda Celso Faleoni tra le Donne letterate dell'Italia la sua Bitista di Bologna figliuola di Amadore Gozadini, Dama nobile e letterata, che datasi allo Studio delle Leggi ricevè nell'anno duodecimo dell'età sua l'onor del Dottorato, e leggendo nella propria Casa con grandissimo concorso di Scolari, crebbe tanto la fama della sua erudizione e sapere, che il Vescovo Arrigo nel 1239, per compiacere al Senato, ed a' Dottori la sece divenir Maestra nello Studio Bolognese; ed ella stessa nella morte di Arrigo recitò l'Orazione. Altri Letterati in varie Città dell'Italia, e ne' Regni stranieri vissero in quei tempi, ancorchè travagliosi, e si videro siorir le Scienze, ed accrescere le Biblioteche di nuovi libri, i quali non è qui luogo di riserire; però per compimento delle

the standard of the standard o

notizie di questo Secolo passiamo a' i Discossi.

Tarcagnot.

Islor. part. 2.

lib.14.

Trithem.
Chron. Hir.

Dante. De Vulgari Eloquent. lib.4. Pandolf. Golennuc. Istor. di Nap. lib. 4.

P. Coronell. Bibliotec. U. niv. Tom. I. Aristotile.

Faleoni Memor.Istor.dellaChief.di Bologn.lib.3.

#### De' Dottori della Chiesa Latina, e delle Religioni Italiane.

#### XXX.

GLoria è pure dell'Italia l'aver dato alla Chiesa Latina i quat-tro Santi Dottorisoltre i due aggiuntised è suo pregio eziandio l'avere nella stessa avuta l'origin loro le varie Religioni del Cristianesimo, essendo molto poche le straniere. Perchè nel Secolo XIII. molte Religioni sono state instituite, e i Santi Dottori o Religiosi pur furono, o vita Religiosa menarono; però quì vogliamo di tutti farne memoria particolare; ed anche di quelle Religioni, che si fondaron poi ne' seguenti Secoli; acciocche delle stesse unitamente trattiamo; benche della Benedettina, che fu la prima nell'Italia, e delle sue Congregazioni

n'abbiamo scritto nel suo Secolo VI. al Cap. 16.

Diconsi Dottori della Chiesa alcuni Padri, i quali sono stati con tal titolo dichiarati per la loro eccellente dottrina, e santità della vita, e dalle loro Opere è solita la Chiesa stessa configliarsi nel decidere le cotroversie della Fede,e de' costumi. Dottori della Chiesa Greca si appellarono S. Basilio, S. Giovanni Grisostomo, S. Gregorio Nazianzeno, e S. Atanasio; così della Chiesa Latina sono Santi Dottori Gregorio Magno, Agostino, Ambrogio, e Girolamo. Questi Dottori sono anche detti Padri della Chiesa; ma nel numero de' Padri, i di cui scritti e per la memoria, e per l'antichità loro nella Chiesa medesima si lodano, per la dottrina grande, per la santità e per la perpetua comunione colla Chiesa Romana, e per le fatiche ancora nell'insegnare, e nell'essercitare le virtù, sono ancora molti altri descritti. Quelli tralasciando di varie nazioni, numera i fuoi l'Italia, come S. Clemente Romano, e S. Gregorio Magno, ambidue Pontefici, S. Ambrogio Arcivescovo di Milano, S. Paolino Vescovo di Nola, S. Pier Grisologo, S. Leone Magno, S. Pier Damiano di Ravenna, S. Anselmo Arcivescovo di Cantuaria, S. Tommaso di Aquino, e S. Bonaventura; oltre S. Giustino Martire, che sino al suo martirio dimorò sempre in Roma; S. Prospero Martire Vescovo Portuense, S. Girolamo, che fu Italiano, S. Agostino, che si convertì alla Fede, e si battezzò in Milano; e di tutti in varj luoghi ne diamo le notizie.

Bonifac. in 6.

2. La venerazione de' quattro antichi Santi Dottori ordinò Boni-Decretal. lib. facio VIII. Papa nella sua Decretale, e dopo aver nominati i dodici Apo-3. tit. 22. de stoli, e i quattro Evangelisti, numera i quattro Santi Dottori e Confes-Reliq. & Ve- sori, e vuole, che di tutti celebrar si debba la Festa solennemente colnerat. San- l'Uficio doppio ogni anno, e per le Chiese tutte del Mondo; scrisse però dor. cap.unic. de' medesimi: Egregios quoque ipsius Doctores Ecclesia beatos Gregorium, qui meritis inclytus Sedis Apostolica cur am gessit, Augustinum, & Ambrosium venerandos Antistites, ac Hieronymum Sacerdotii præditum titulo, eximios Confessores summis attollere vocibus, laudibus personare pracipuis ,

## De' Dottori della Chiefa, e delle Religioni. Cap. 30. 281

cipuis, & specialibus disponit honoribus venerari. Horum quippe Doctorum perlucida, & salutaria documenta pradictam illustrarunt Ecclesiam, decorarunt virtutibus, & moribus informarunt; per ipsos praterea, quast luminosas, ardentesque lucernas super candelabrum in Domo Domini postas, errorum tenebris profugatis, totius Corpus Ecclesia, tanquam sydus irradiat matutinum. Eorum etiam secunda sacundia calestis irrigui gratia influente Scripturarum enigmata reserat, solvit nodos, obscura dilucidat, dubiaque declarat: profundis quoque, ac decoris illorum sermonibus ampla ipsius Ecclesia fabrica, velut gemmis vernantibus rutilat, & verborum

elegantia singulari gloriosius sublimata, coruscat, &c:

4. Di questi quattro Santi Dottori della Chiesa non vi è dubbio, che due surono Italiani, e Romani; poicchè S. Gregorio Magno nacque in Roma, e su prima Presetto della stessa Città, poi dell'Ordine di S. Equizio, come alcuni vogliono col Baronio; o pure Monaco di S. Benedetto, come altri disendono, e per le sue grandi opere fatte alla Chiesa essendo Pontesice su appellato il Magno. Romano su ancora S. Ambrogio, non ostando, che nacque in Francia, o altrove, e dice il P. Ribadeneira ( del padre scrivendo, che pure Ambrogio si appellava) che essendo Ambrogio creato Presetto delle Gallie, che era carico molto eminente, ed essendo andato colla moglie, e colla famiglia in Francia per essercitarlo, gli nacque il figliuolo Ambrogio. Morto però ivi il padre stesso, ritornò fanciullo in Roma colla madre, e nella patria de' suoi parenti, ove si applicò agli studi; onde si legge nel Breviario Romano: Ambrosius Episcopus Mediolanensis, Ambrosii civis Romani filius patre Gallia Prasecto na-

tus est: e che Roma liberalibus disciplinis eruditus est.

5. Sono tra Francesi numerati S. Ambrogio, e S. Paolino Vescovo di Nola da' Francesi stessi (benchè è dubbio, ove il primo sia nato, come già abbiam detto nel Cap. 12.) e scriffe il P. Annati : S. Ambrosius ex Ambrosio patre Cive Romano, Galliarum Prafecto in Galliis genitus Roma liberalibus disciplinis imbutus. Di S. Paolino dice lo stesso, che Vir fuit natione Gallus è Civitate Burdigalensi, aut saltem è loco à Burdegala, Tarbellorumque finibus non longe dissito in Aquitania, claris natalibus ortus. &c: Non si possono però togliere all'Italia questi due Santi Padri latini. perchè sian nati nella Francia; ma più tosto Italiani dir si debbono, essendo stati ambidue di famiglie Romane . Nacque in Francia S. Ambrogio, perchè ivi andò da Roma il padre per cagione del governo, e tornò alla sua casa originaria in Roma fanciullo, subito, che il padre morì. S. Paolino della Romana famiglia Aniciana nacque pure nella Francia, ma nelle sue Terre, o sian Feudi, ove andò il padre per menar vita quieta, e lontana da' tumulti di Roma, come abbiam detto nel Cap. 31. e di lui abbi amo anche scritto nel Cap. 14. num. 8.

6. Che ambidue questi Santi Padri, benchè nati suor d'Italia sieno veri Italiani, possiam dimostrarlo colla dottrina, e colle autorità de' Leggisti, a cui appartiene dichiarare, se in punsió Juris la qualità originale, o la cittadinanza originaria sia tolta dalla nascita accidentale in altro luogo. Il Cardinal De Luca apertamente lo spiega dicendo: Absentia occasionalis non tollit, neque interrumpit Civilitatem; neque nativi-

P.Pietr. Ribadeneira, Vite de' Santi alli 7.Decembre part. 1. Vigliegas Flos Sanctor.

Card. De Luca Tom. 14. De Matrim. Discurs. 14. num.11.

## 282 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

Grammatic. Decif. 103. n. 117. Menoch.conf. 30.lib.6. pra= Jumpt. Giurba Ob-

ferv. 76. Ottobon. De-686.148.

Grammatic. Confil. 10. n. 11.6 Segq.

Bald. & Angel. in l.bujusmodi §. legatum. ff. de legat. I.

Rodulphus Extrà de Re-Script .. Bartol. l. filios C. de Municip. & Orig. lib . 10 ...

Alex. de Imola Confil. 34.in 2.col.

Joide Imol. Conf. 350

tas accidentalis in alio loco tollit, ut quis in propria patria originaria verè natus dici non debeat; come parlando di se stesso scrisse Felino, e vi porta le autorità di Tommaso Gramatico, del Menochio, di Giurba, e dell'Ottobono. Afferma ancora, che lo stesso insegna l'uso, e la cotidiana pratica de' Nobili di Napoli possessori de' Feudi, i quali per lo più nascono fuor di quella Città e ne' Feudi loro, ove sono ancor nati i padri, e gli antenati; e nondimeno si hanno per veri Cittadini di Napoli quoad omnia, non ex privilegio, vel fictione, sed per veritatem, ac si ibi nati essent: e lo stesso dice osservarsi tra Genovesi, e tra le altre Nazioni per cagione de' negozi. Tommaso Gramatico porta il caso di uno, che era nato in Napoli, quando i parenti erano di Calabria, e dice, che appare, come di Calabria, a riguardo dell'origine paterna, e de' suoi predecessori; benchè egli sia nato in Napoli, ove non avean casa i parenti: & sic non sortiebatur Civilitatem Neapolitanam; sed parentum originem; cum licet quis nascatur in aliqua Civitate, in qua parentes non degebant, tamen non acquirit Civilitatem illius Civitatis; sed sequitur parentum originem. Così dice avere affermato Baldo, ed Angelo, Nicolò di Napoli, e l'Abate, e che tale sia il sentimento di Bartolo. Aggiugne ancora esser più potente la Cittadinanza originaria di qualsivoglia altra, e che per ciò si debba considerare la stessa di tanta forza, che rinunziar non si possa, nè da Abb. in cap. quella possa alcuno di volontà sua liberarsi. Che il caso sia nella l.Origine, e nella l.assumptio ff. ad municip. e che Alessandro d'Imola così consigliò, e lo seguì Lodovico Bologneto, il quale porta, che la Cittadinanza di origine sia più potente ancora di qualsivoglia causa, anche di privilegio, come pur disse Giovanni d'Imola. Benche dunque vi sieno Dottori, i quali affermano essere alcuno Cittadino di quel luogo, ove nasce; nondimeno senza controversia è più potente la Cittadinanza originaria, oltre che vi sono Dottori, che negano ancora quella del luogo della nascita; perlocchè S. Ambrogio, e S. Paolino debbonsi dire Italiani per la nascita accidentale seguita in Francia, quando eran già Romani i lor genitori, gli antenati, e le famiglie, ed in Roma eran pure le lor case, e

> 7. Rimane la difficultà di S. Girolamo, e di S. Agostino, e pare, che ambidue tra gl'Italiani annoverar non si possano, e de' medesimi abbiamo anche scritto nel Cap. 12.nel Secolo IV. in cui vissero. Fu senza dubbio S. Agostino Africano, e la sua patria su Tagaste, ove nacque, e così de' suoi genitori Patrizio, e Monica. Venne però in Roma, ed ivi insegnò prima Rettorica essendo Eretico Manicheo, e poi in Milano, ove riceve il Battesimo; e rinascendo con nuova vita, e dottrina più soda, si applicò agli Studi Ecclesiastici sotto la direzione di S. Ambrogio Arcivescovo Milanese, che lo convertì alla Fede. Dall'Apostolo è appellato il Battesimo lavacrum regenerationis, e col suo mezo si rinasce con nuova vita spirituale; onde disse S.Giovanni : Nist quis renatus fuerit ex aqua,& Spiritu Santo,non potest introire in Regnum Dei. Mell'Italia ed in Milano nacque S. Agoltino alla vita spirituale, mostro effere altro Uomo, quale nell'Africa era, ed apparò nuova dottrina da S. Ambrogio fuo Maestro, colla quale anche nell'Italia le fue Regole Monastiche egli

gravi uficj ancora esfercitarono.

S. Paul ad! Titum. 3. Jo: 3.

## De' Dottori della Chiefa,e delle Religioni.Cap.30. 283

compose, e tante nobili Opere comincid a scrivere, che merito poi il titolo di Dottore della Chiesa; perlocchè lo possiamo dire Italiano e per la sua nuova vita spirituale, e per la sua nuova dottrina, che v'imparò,

e perchè fu nobil Membro della Chiesa Romana.

8. Di S.Girolamo è grande la controversia intorno la sua nascita, la patria, e'l Battesimo, e sono pur varie le opinioni; ma tra gli altri il P.Ireneo della Croce Carmelitano Scalzo prova con molta sorza, e largamente, che su Italiano, e che nacque nella Terra appellata Sdrigna, o Sdregna situata nella Provincia d'Istria, confine dell'antico Illirico, e di Ungaria, e soggetta alla Diocesi, e Vescovado di Trieste, e che su battezzato in Aquileja.

L'opinione più comune è, che nacque nel 241. nella Terra di Stridone, estendo Imperadore Costanzo, e questa abbracciarono Mariano Victorio, il Lippomano, il Surio, ed altri; benchè il P. Arrigo Gravio, il P.Riccioli, e diversi altri dicano nell'anno 221.0 nel 227. La patria a niuno potea esser più nota, che allo stesso S. Girolamo, e già egli la spiegò, mentre di se stesso così scrisse : Hieronymus patre Eusebio natus , Oppido Stridonis, quod à Gothis eversum, Dalmatia quondam, l'annoniaque confinium fuit. Colla parola confinium mostra, che non fu di Dalmazia, nè dell'Ungaria, e che in quelle Provincie non era l'antica Stridone, ma più tosto ne' confini. Giustamente però il P.Ireneo impugna l'opinione di Marco Marulo nativo di Spalatro, che nell'Opusculo del Santo scrisse il trattato In eos, qui B. Hieronymum Italum esse contendunt : di Giovan Lucio Villanovano nelle Annotazioni all'Opusculo, dell'Ughelli, e di altri, che asserirono la Stridone esser la Sidrona di Tolomeo, posta nel cuore della Dalmazia . Falsa è pure l'opinione del P. Melchiorre Incofer seguita da Lodovico Schonleben, da Pirro Ligorio, da Volfango Lazio, e da Giovanni Sambuco Ungaro, che affermano effer quell'altra nell'Ungaria, vicina al fiume Dravo, ora detta Sdrinovar, che non esser poteva ne' confini di Dalmazia. Falsa è altresì la terza opinione di Vincfelingo Allemano, che sia stato di Germania; e'l Goineo l'appella Digna mehercle dementia.

10. Non altra esser può l'antica Stridone, che la Sdrigna dell'Istria confine alla Dalmazia, ed all'Ungaria; e sono spiegati gli stessi confini dal Biondo, e da D. Pio Rossi Religioso dell'Ordine instituito dallo stesso Santo, nel libro col titolo: Commentaria in res D. Hieronymi gestas, quando commenta la parola Stridonis, così scrivendo: Hujus oppidi nomen Strignam nunc, non Stridonem Blondus Foroliviensis vocat. In Agro Justinopolitano, qui Istria pars est, situm esse communiter Scriptores asserunt. Dividit istud frequenter Hieronymus ab Illirico, & Dalmatia, Pannoniaque, & quidem meritò; est enim Istria Italia regio Illirico contermina. Proseguisce il suo Commento: Dalmatia quondam, Pannoniaque confinium suit. Dalmatia Illyrici Regio Liburnia contermina est, versus occasum: Pannonia verò dividitur in superiorem, & inferiorem. Superior ab occasu Norico, à Septemptrione Germania, & Istro conterminatur. Ab Oriente habet Pannoniam inferiorem à Meridie Illyricum. Inferior à Septemptrione Germaniam, & Danubium, ab Occasu Pannoniam Superiore.

Henric. Gradvius annotat.
ad lib. de
Script. Ecclef.
S. Hieronym.
cap. 146.

Ricciol.

Chron. reform.
Tom.1. lib. 9.
cap. 10.art. 1.
D. Histon. De
Script. Ecclefiaft. Cap. ultim.
Inchofer An.
nal. Hungar.

Schonleben.
Annal. Carniol. Tom. 1.
part. 3. num.
341.

ann. 341.

Rossi Comment. cap. 1. Controv. 1. n.

Rofsi I. c. 2.7.

in 2 rem,

284 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. 1.

rem, à Meridie Liburniam, quam Sclavoniam appellant prospicit. Ab Occasu verò Jaziges, Metanastas. Conchiude finalmente: Ex bac utriusque Pannonia descriptione satis constat, quomodò Stridonis Oppidum Justinopolitani agri Istria regionis in Dalmatia, Pannonia que consinio quieverit extare.

Altre prove, ed autorità si adducono per provare, che Stridone sia la Sdrigna nell'Istria; e di grande autorità è quella di Mons. Mariano Vittorio Vescovo di Emerino di gran credito, come dimostrano Mons. Lippomano Vescovo di Verona, Lorenzo Surio, e Zaccaria Lippeloo ambidue Certosini, il P. Ribadeneira Giesuita, ed altri. Disse dunque il Vittorio nella Vita del Santo posta nel primo Tomo delle di lui opere, che mostrando quali erano legitime, le purgò con fatica dagli errori degli Eretici Hieronymus, quod nomen sacram legem significat Stridonis Oppido natus est, à Gothis eversum, Dalmatia quondam, Pannoniaque confinium fuit. Sdrignam id Vulgus nunc vocat intra Petram Pilosam, Portulam, & Primontem positum. Lo stesso hanno scritto il P. Ferrari nel Lessico Geografico: Carlo Stefano nel suo Dizionario Poetico, Giovanni Tarcagnota, che disse: Fiori anco in questi tempi Gieronimo nato in Stridone terra dell'Istria presso Dalmazia. Così Giulio Cesare Faroldo, Ambrogio Calepino, Francesco Irenico nella Descrizione di Germania, e scrisse Leandro Alberti: Fra Pietra Pelosa, Poriole (o per dir meglio Portole) e l'inquente evvi una Villa addimandata Sdrigna, la quale dice il Biondo nella sua Italia, pare a lui esser quella Stridone patria di S.Girolamo Cardinale, e Dottor della Chiesa di Dio, e si affatica a provarlo. Ciò conferma Nicolò Mazuoli, che scrisse: Pietra Pelosa Marchesato, o Castello posto sora una Grotta, lontano da Pinguente miglia cinque, ecc. Vicino a questo Castello è Sdregna patria secondo molti, di S. Girolamo, ed in particolare secondo il Biondo . È tra le ragioni , che assegna , dice : che trovandosi S. Girolamo in Bettelemme, ed intesa la crudel rovina, che fecero i Visigoti nell'Istria, scrivendo sopra Abacuc (legge Osea) disse, che le Profezie di questo Profeta, qual predicava la desolazione di molte Città, e Provincie, erano allora veramente nel suo paese adempite. E poi soggiunge. Si ba ancora fra noi per tradizione questa essere la sua patria, e nella Chiesa maggiore di Sdregna è una sepoltura vicina all'altar grande, che vien detto essere di Eusebio padre di detto Santo. Mons. Giacomo Contarini Vescovo di Capodistria anche disse: Ex Istria ortus extitit D. P. Hieronymus Ecclesia lumen, & Doctor, eo dicente de Viris illustribus. Idem clarius patefecit in ejus Clarissimis Commentariis super Abachuc (legge Osea) neque nostris Italicis id ignotum fuit, ut fidem facit Blondus, &c:

Blondus, Itali

illustr.reg. 11.

Tarcagnota

Faroldo An-

Irenic. De.

Script. Ger-

man.l.1.c.25. Albert. De-

Scriz. Ital.reg.

Manzuol.De-

feriz. Iftr. car.

56.

Venet.

Mor.part.3. 1.

3.

mal.

cart. 10.

12. Non solo il Biondo descrive la situazione di Sdrigna, e prova esfere stato Italiano S. Girolamo, ma attesta, che Visitur apud Sdrignam,
sive Stridonem prædicti Eusebii genitoris S. Hieronymi sepulcrum, of sama per ætatis successiones tradita, or literis laminæ inscriptis plumbeæ,
in eo, ut ferunt, repertæ notissimum. Risponde ancora all'opinione di coloro, che lo credono di Dalmazia, perchè inventò a quelli le lettere, e le
compose disterenti dalle altre de' Latini, e de' Greci, che poi Schiavone
si appellarono dagli Schiavoni, popoli un tempo della Germania, ora

detti

De' Dottori della Chiefa, e delle Religioni. Cap. 30. 285

detti Boemi, da cui fu la Dalmazia occupata dopo S. Girolamo: e compose l'Uficio divino tradotto dal Greco in quel nuovo idioma, che Eu-

genio IV. confermò.,

13. Molti amici ebbe S. Girolamo in Aquileja, a cui era soggetta Stridone sua patria poco lontana, il che si scorge da' suoi scritti, e dalla quantità delle lettere a loro inviate, come dice Giovanni Candido, e Monf. Mariano Vittorio nelle sue Annotazioni all'Epist. 42. scritta dal Santo a Cromazio, Giovino, ed Eusebio, che furon poi Santi Vescovi di Aquileja al dir di Ruffino, offervo dicendo: Vel Stridoni vicinos fuisse, vel eam incoluisse ex ipsa constat Epistola, dum illis sororem suam Hieronymus commendat. Fiori ne' suoi tempi Ruffino d'Aquileja, Nicea o Niceta Vescovo della stessa Città, di cui su Monaco Grisogono molto amato dal Santo, e Vescovo ancora, come vuole l'Ughelli. Anche furono amici in Aquileja Eliodoro, che l'accompagnò con Ruffino, Innocenzio, Sacr. Evagrio, ed Ila nel viaggio di Gierusalemine: Nepoziano nipote di Eliodoro, Florenzio. Raccomandò la Sorella a Giuliano Diacono di Stridone coll'Epistola 37. ed a Cromazio, Giovino, ed Eusebio coll'altra Epi-Rola dicendogli . Soror mea Sancti Juliani in Christo fructus est . Ille plantavit, vos rigate, Dominus incrementum dabit: e poi soggingne: Omnium est fulcienda praceptis; omnium est sustentanda solatiis, idest crebra vestra Sanctitudinis epistolis roboranda, & quia Charitas omnia sustinet, obsecro, ut etiam à Papa Valeriano ad eam confortandam literas exigatis. Scrisse questa lettera a Cromazio, ed Eusebio fratelli con Giovino amico, colla madre, e colle sorelle Vergini in una stessa casa vivendo santamente, rifaluta tutti i Stridonesi, e loda Bonoso, a cui gli raccomanda la sorella. Valeriano era il Vescovo d'Aquileja, e dice Mons. Vittorio, che Cromazio, ed Eusebio non fossero nativi di Stridone, benchè nell'argomento della stessa lettera gli nominasse tali . Stridonenses tamen à nobis proptereà vocati sunt, quòd vel Urbi ipsi Stridoni vicinos fuisse, vel eam incoluisse ex ipsa constat Epistola, dum illis sororem suam Hieronymus commendat.

14. Mostrano poi, che S. Girolamo fu battezzato in Aquileja, la cui Chiefa da Leone VIII. Papa nel 964. nel Breve a Rodoaldo Patriarca di quella Città fu dichiarata la prima dopo la Romana dicendo: Volumus scil. & Apostolica autoritate jubemus, ut inter omnes Italicas Ecclesias Dei, Sedes prima post Romanam Aquilejensis, cui Deo autore, prases habeatur: come riferiscono Arrigo Palladio, Fracesco Palladio, e Volfango Lazio. Si vede nella stessa Chiesa Cattedrale l'inscrizione insigne: Divo Hieronymo, qui in hac Sancta Ecclesia lavacrum gratia suscepit, & fidem: viserita dallo stesso Arrigo Palladio, e mostra il P.Ireneo, che non solo l'antichità di essa, e'l concetto ed autorità dovuta alla Chiesa d'Aquileja, nella quale non senza fondamento su posta l'Inscrizione, l'approvano, ma perchè il dedicarle pubblicamente in Cattedrale così cospicua consecrata coll'intervento di tanti infigni Prelati, Principi, e popolo una Cappella ed Altare con quella Inscrizione, non può dirsi fatto ad ostentazione, o per inganno; ma bensì fatto in manifestazione d'indubitata verità. Descrive ancora l'Inscrizione posta in memoria della Consecrazione della

Jo:Candidus
in Comment.
Aquilejæ.
Ruffin. Invei

Ughell. Ital;

Hieron. Epift. famil. lib. 1.
Epift.37.

Henric. Palalad. Rerum Forojul. lib.6.

Franc.Pallad. Istor. des Friul.p.1. lib.

Wolfangus
Latius Rer.
Rom. lib. 12.
fed.5.
P. Ireneo della Groce Iffor.
di Triest. lib.
6. cap. 6.

Chiefa

## 286 Idea dell'Iftor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. L.

Chiesa da Popone Patriarca della stessa nel 1031. Indict. 13. Id. Julii, con due Romani Vescovi Cardinali, e dodici Coepiscopi dedicata alla Madre di Dio, ed a' Santi Martiri Ermagora, e Fortunato; onde il ritrovarsi oggidì ancora nella stessa Cattedrale d'Aquileja tutte due le Inscrizioni nello stesso sito e luogo, ove la prima volta suron riposte, toglie ogni dubbio, che alla verità opporre si potesse. Aggiugne, che il credito, e l'autorità delle antiche Inscrizioni è dimostrato dal Baronio, mentre scrisse: Adeò execrandum erat in publicis tabulis salsum quid scribere, vel ex eis aliter, ac scripta essent, recitare, ut hoc ipsum crimen primo capite legis Majestatis (ut Ulpianus 1.2. sf. ad l. Jul. Majest. tradit) includeretur.

Baron. Annal. Tom. 2. ann. \$90. num. 33.

Urban.Papa in Cap. Scimus 12. qu.1.

Leo Papa Epist. 79. ad Dioss.

Concil. Turonens. Il. can. 13.& III.can.

Concil. Tolet. 11. cap. 1.

D. Hieron. Ep. 2. ad Nepotian. De Instit, Cleric.

Euseb. Hist. Eccles. lib. 16. cap. 17.

S.Petr. Damian. Ep. ad Cleric. Fanens. D. Thom. 2.2. qu. 38. art. 4. Pennot. §.6.

D. Hieron. Ep. 25. n. 13. ad Paulam.

D. Bernard. lib. De præcept. & dispess.

D. Hieron.
De Script.Ecclef.

Pallad. lib.9.

Hieron. Apolog. contra Ruffin. lib. 1. cap. 7. num.

15. Prova ancora il P. Ireneo, che non contraddicono le parole del Santo scritte a S. Damaso Papa: Ubi olim Christi vestimenta suscepi, allegoricamente applicate da altri al suo battesimo in Roma creduto; ma dinotino la Veste chericale o Monacale; mentre per alcuni secoli della Chiesa prima tutti i Cherici erano Regolari, e'l Clero universalmente obbligato co' i tre voti, abitava ne' Chiostri . Disse però S. Urbano Papa, che visse circa gli anni 224. Vita communis adhuc gratia Dei viget; maximè inter eos, qui in sortem Domini sunt electi, idest Clericos; e fa anche menzione de' voti, come narra S. Leone Papa in più luoghi. Disposero lo stesso alcuni Concilj, come il secondo Turonese dicendo: Canonici, & Clerici Civitatum, qui in Episcopiis conservantur, consideravimus, ut in Claustris habitantes, simul omnes in uno dormitorio dormiant, simulque in uno reficiantur Refectorio. Il Toletano II. al tempo di Bonifacio Papa; e ciò cofermano lo stesso S. Girolamo riferito nel Cap. Clericos qu. I. Eusebio, S. Pietro Damiano, S. Tommaso ponderato dal Paludano appo il Penoto, ed altri Santi Padri, ed Autori da lui riferiti. Era oltradiciò l'abito chericale appellato il secondo Battesimo; e S. Girolamo stesso nell'Epistola a Paola, chiama la vocazione religiosa lavanda di secondo Battesimo, e conchiude S.Bernardo: Audire vultis à me unde inter catera panitentia instituta Monasterialis disciplina meruit hanc prarogativam, ut secundum Baptisma nuncuparetur? arbitror, ob perfectam Mundi abrenunciationem, & singularem excellentiam vita spiritualis, qua praeminet universis vita humana generibus, &c. Narra ancora S. Girolamo, come Filone Iodando i Cherici primitivi, disse: Habitacula eorum fuisse Monasteria: ex quo apparet talem primum Christo credentium fuisse Ecclesiam, qualis nunc Monachi esse nituntur, & cupiunt.

16. Da Stridone fu S. Girolamo trasferito anche fanciullo in Aquileja Città vicina, ove si trattenne molti anni nell'amicizia di tanti Soggetti, in tempo di S. Valeriano Vescovo d'Aquileja, di cui scrisse Arrigo Palladio: Praclaram hujus Pontificis virtutem satis comprobat illorum Virorum nomina, qui ab ejus contubernio, tanquam ab omnium bonarum artium Fonte illustres prodiere Hieronymus, Cromatius, Joannes, Eusebius, Chrisogonus, Russinus, Bonosus, Julianus, & alii plures, B. Hieronymi stylo commendati. Illud quidem pro comperto assirmamus Sanctissimum Virum (cioè Girolamo) plurimum cum Valeriano Aquileja degisse, eorum familiaritate usum, qui tunc pracipui ad eam Ecclesiam babebantur, atque invitissimum inde recessisse. Lo stesso S. Girolamo sa menzione

# De' Dottori della Chiefa, e delle Religioni. Cap. 30. 287

zione delle sue azioni fanciullesche dicendo: Memini me puerum cursisasse per cellulas Servulorum, diem feriatum duxisse lusibus, & ad Orbilium savientem de Avia sinu tractum esse captivum. Diversamente spiegano le parole Per cellulas Servulorum: perchè alcuni intendono le Camere de' Servidori dimestici; ma il Palladio, ed il P.Ireneo vogliono, che si debbano intendere del Collegio de' Cherici di Aquileja, che fioriva in quel tempo; onde dice il Baronio del Vescovo Valeriano: Adscitis ad Officia Ecclesiastica Viris optimis, ac eruditis sic claruit, ut de eis ipse Hieronymus in Chronico ità dignè meminerit : Aquilejenses Clerici quasi Chorus Beatorum haberentur: e ricercando lo stesso Baronio col Palladio, quando verò esse desierint Monachi, aut cur in Canonicorum personas abierint, scrissero: Adbuc certi aliquid non babemus. Era prima tutto Monacale il Clero, e scrisse Giovanni de Nigravalle che i Vescovi, e gli Arcivescovi nella Consagrazione Efficientur Clerici Regulares per so- lib.13.cap.18. lemnem Professionem, & Rocchettum, seu Camisiam Apostolicam accipiunt in signum Professionis, & in memoriam, quod olim Ecclesia Catholica in Patriarcalibus, Episcopalibus, & Archiepiscopalibus per Regulares regebatur. Ciò fondati nel Cap. Clerici De Vit. o honest. Cleric. ove l'Abate Oftiense, Giovanni Andrea, il Tamburino, ed altri offervano, che l'abito usato da' Vescovi su il proprio de' Canonici Regolari; e così su pure dichiarato in Congreg. Episcopor. 1. Septembr. ann. 1603. sotto Clemente Stor. Tripart. VIII. e così molti Autori citano il Pennoto, e Fr. Giovan-Grisostomo lib. 2. cap. 5. dell'Affunzione Carmelitano Scalzo nella Consultat.pro capacit.Canon.Regular.ad Beneficia, & Pension.cap.2. riferiti dallo stelso P. Iceneo. 17. Chiama spesso S. Girolamo sua patria Aquileja nell'Epistole, ed

tria, & communes, quas habuimus peregrinationes aliquando suspira. Di anni quindeci fu dal Padre mandato in Roma, come dice D. Pio Rossi, nym. a perfezionarsi nello studio della Gramatica, della Rettorica, delle lettere Greche, e latine, e delle altre arti liberali; indi ancor giovanetto parti per la Francia, come afferma egli stesso: Cum ipse adolescentulus in Gallia viderim Scotos gentem Britannicam humanis vesci carnibus; e si portò in Germania, ed in altre parti di quelle Provincie. Ritornò poi di anni 20. come vuole Pietro de Natalibus Vescovo d'Equilino, che dice: Dum esset annorum viginti per Liberium Papam Ecclesiæ Cardinalis Presb yter ordinatur: e Lupo Hispalense dice di anni 29. Nam annorum 29. à Liberio Sedis Apostolica Prasule, Ecclesia Romana Titulis Anastasia ordinatur. Vincenzo Bellovacense, Giovanni Colonna, Giovanni Andrea Bolognese, il Torrecremata, il Ciaccone, ed altri dicono, che fu l'anno 39 e molti di questi affermano, che S. Damaso, e non Liberio l'ordinò Cardinale; poicchè fu ordinato Prete da Paolino Vescovo di

in quella a Niceta Suddiacono della stessa Chiesa disse: Inter delicias pa-

Antiochia, che lo portò in Roma. Partì di nuovo per menar vita da stor. Rom. Romito, e ritornandovi la terza volta, vogliono, che Damaso l'abbia fatto Cardinale, dandogli il titolo d'una Chiesa di Roma, che era lo stesso, che esser Cardinale; benchè non usavano in que tempi le inte-

gne Cardinalizie . Alfonso Ciaccone scriffe un Trattato per provare il mat. super E. suo Card inalato, e l'afferma ancora il P. Giuseppe di Siguenza nella sua vang. lib. 7. Vita

Nigravall.

Pennot. Hi-

Hieronym. libe I. Epist. fa. mil.1.

Rossi Comment. in res geft. S. Hiero-

Hieronym. contra Jovian. 1.20.6.

Petr. de Natal. Catal. San-Etor. lib. S.cap. 132-

Eup. in Vite D. Hier . Vincent.Bellovaces. Spec. historial. lib.

16.c.13. Colonn. Hi-

lo: Andr. bi-Stor. Hierony. miano

Turrecre-6ap. 13.

#### 288 Idea dell'Iftor.d' Ital. Letter.di Giacinto Gimma Tom.I.

P: Ribadeneir. Flos Sãetor.

Vita; come pur le antiche pitture lo dimostrano; ma il Baronio, e'l Bellarmino lo negano al dir del P.Ribadiniera. Quando fu poi calunniato andò agli Eremi di Bettelemme; ove nel Monistero fondato da Paola Romana tra' Monaci morì nel 420.di anni 78.secondo il Baronio: o di 91 nel 422 secondo Prospero nella Cronica; ed altri scrivono altrimente, perchè è ignoto l'anno della Nascita.

Breviar . Rom. die 30. Septemb.

18. Prova dunque il P. Ireneo, che fu Italiano S. Girolamo: che fu battezzato in Aquileja, e che non dimorò nella Francia; nè ritornò in Aquileja, come crede il Baronio, e lo Spondano, che vi sia stato lungo tempo; benchè si legge nelle Lezioni del suo Uficio nel Breviario Romano: Hieronymus Eusebii filius Stridone in Dalmatia Constantio Imperatore natus, Roma adolescentulus est baptizatus, & in liberalibus disciplinis à Donato, & aliis viris doctissimis eruditus. Tum discendi studio Galliam peragravit, ubi pios aliquot, & in divinis literis eruditos viros coluit, multosque sacros libros sua manu descripsit, &c. Ma di ciò scriveremo nel Cap. 21.

19. Sono anche Italiani i due Santi Dottori aggiunti, cioè S. Tommaso di Aquino, che su dichiarato Dottore della Chiesa da Pio V. nel 1567. e S. Bonaventura da Sisto V. Fu S. Tommaso posto nel numero de' Santi dal Papa Giovanni XXII. nel 1323. e fu poi meritevole di effere annoverato tra' Dottori; perchè la sua dottrina è il flagello degli Eretici, contro cui pugnano tutte le Accademie, che dal Dottore Angelico hanno le armi ricevuto; e lo stesso Pio V.che lo dichiaro Dottore, ordino l'edizione delle sue Opere in Roma divise in Tomi 17. S. Bonaventura da Sisto IV. su canonizato tra' Santi nel 1482. e Sisto V.che lo dichiarò Dottor della Chiesa, concedè anche le Indulgenze nella di lui Festa, come si ha nella Constitut. 76. Triumphantis, riferita dal Vadingo, e dal Lucas Wa-Cardinal di Lauria, molto il Santo nella stessa encomiando, i suoi studi, la professione, e la Santità; ed ordinò ancora l'edizione di tutte le sue

Opere in Roma, divise in atto Tomi.

dingus An. nal. Minor. ann. 14\$2. Lauria in Epitom. Canon. verb. Bonavetura.

20. L'altra gloria d'Italia, è che sieno state nelle sue Città fondate le Religioni principali del Cristianesimo, anzi instituite da' suoi Italiani, e che poi le medesime si sieno propagate per tutti i Regni del Mondo, anche degl'Infedeli, ove pur Cristo si adora. Questi Ordini Religiosi non solo sono stati come madri di molti Santi, e di Prelati; ma di Ulomini dotti, valevoli ad impugnare l'Eresie, soccorrere la Chiesa colle loro scienze, ed arricchire la Repubblica letteraria colle loro Opere. Molto han giovato a propagar le dottrine; poicche in ogni tempo si son vedute ne' Monisterj fiorir le Scienze; essendo pur manisesto, che ne' secoli calamitosi quando si dicea nell'Italia un Letterato, s'intendeva un Religioso; però nel suo proemio disse Giovanni Villani: Acciocchè i Laici, siccome gli Alletterati ne possano cavar frutto, e diletto. Della Religione di S.Benedetto che è stata la Madre di molte Congregazioni, e la prima, che nell'Europa si sia veduta, e propagata nella Chiesa latina, quando l'altra di S.Basilio dilatata nella Grecia, e nell'Armenia, si vedea quasi spenta dal surore de' Barbari, ne abbiamo scritto nel Cap. 16. Siamo ora in obbligo di raccordare le varie altre Religioni, egli Ordini Militari

Ita-

# De' Dottori della Chiefa,e delle Religioni. Cap. 30. 289

Italiani, che furon fondati nel Secolo Decimoterzo, e però trattaremo delle altre ancora instituite ne' seguenti Secoli, per unire sotto un Capitolo eutta la notizia delle Religioni. Scriveremo dunque delle medesime secondo l'ordine degli anni, in cui o sono state sondate, o pure da' Pontessici confermate, e sotto ciascheduna raccordaremo le Risorme con quella brevità, che ci conviene, ancorchè in altri tempi si sien fatte, per non replicare in più luoghi i discorsi delle varie Religioni.

21. Se vorremo di tutti gli Ordini Regolari considerare il Catalogo. trovaremo, che delle Italiane sia il maggior numero, e tutte le altre o ne' Regni stranieri fondate, o dagli stessi all'Italia passate, ancorchè sian poche, dalle nostre Italiane dipendono o perchè sono rami delle medesime; o perchè le Regole degli Ordini Italiani osservano . La Religione Basiliana eccettuando, che veramente dalla Grecia è venuta, e la Carmelitana dal Monte Carmelo, la quale però può ora dirfi Italiana, perchè da un'Italiano è stata nell'Europa dilatata, come al suo luogo spiegaremo, tutte le altre sono derivate dalle nostre, come la Teresiana fondata nella Spagna è Riforma della Carmelitana . L'Ordine di S.Brigida offerva la Regola di S. Agostino; benchè fu ella figliuola del Re di Danimarca, e così alcune altre, delle quali faremo particolare memoria; oltre che tutte han bisogno, e riconoscono l'approvazione dall'Italia, cioè da' Sommi Pontefici, che le hanno confermate, ed arricchite di privilegi, o le han riformate, e molte ancora abolite. Afferma il Vallemont, che oggi si contano cinque Regole celebri, le quali forman quasi tutto ciò, che vi ha di Religioso nella Chiesa di Dio, cioè quelle di S. Basilio, di S. Apostino, di S. Benedetto, di S. Francesco, e di S. Domenico. Toltane la Basiliana, sono le altre o assatto Italiane, come la Benedettina, e la Francescana: o nell'Italia formate, come l'Agostiniana; perchè la Domenicana è la stessa di S. Agostino; però quattro Re-

Se però l'origine della Monastica vita considerare vogliamo, so no pur varie le opinioni ; poicchè molti Padri della Chiesa stimano, che S. Giovambatilla gittò i fondamenti, e S. Girolamo l'appello Monachorum Princeps. Altri la credono stabilita nel tempo delle persecuzioni de' Cristiani fatte dagl'Imperadori, e spezialmente nel 253. sotto Decio, e che S. Paolo sia stato il primo Anacoreta: S. Antonio abbia instituito i Monaci dell'Egitto, facendogli vivere in comune ne' Deferti sotto la sua regola, e S. Pacomio successore di S. Antonio abbia dato la Regola a' Monaci della Tehaide; come S. Basilio la diede nel 273. a' Monaci dell'Oriente. Gli Scrittori Carmelitani affermano, che S. Elia menò la sua gioventù ne' Deserti con aspro vitto, ed abito, e che poi veki cento figliuoli de' Profeti, i quali perseguitati dalla barbarie di sezabele erano come nascosti nelle caverne al Torrente Carith. Dicono, che gli uni nel Monte Carmelo, dandogli abito, e regola del vivere Eremitico, e Monastico in quelle spelonche; onde diè principio all'Ordine Carmelitano nell'anno del Mondo 3127. e decimo del Regno di Acab Re d'Israele, 926. anni prima di Cristo; secondo il computo del P. Giacomo Saliano, e del P.Lezana. Vogliono ancora, che Elia fu come Originale e idea di

gole più tosto numerare si debbono.

Vallemont. Tom. 3. lib. 6. cap. 1. ar t. 5.

P. Fornari, Ann. Memorab. de' Carmel. Tom. 1. cart. 31.781.

Oo

S.Gio-

# 290 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. T.

Vit. Patrum lib. 1.

S. Giovambatista, il quale al dir di S. Girolamo, fu zona cinctus, ut Elias vivens in Eremo, ut Elias : che S. Paolo lia stato emulatore ed imitatore dell'Eliano instituto; così S. Antonio Abate, che fu restauratore de' Monaci, e S. Pacomio di cui scrive l'Autor della sua Vita: Erat per id tempus B. Antonii vita cunctis ad imitandum praclare praposita; qui magni Elia, atque Elisei, necnon & S. Joannis Baptista ansulator existens secreta interioris Eremi studio sectatus est singulari, vitamque calestium in terris gellit amore virtuis . Soggingne poi: Hinc itaque Patres Monachorum viri mirabiles in univerfis propemodum Regionibus extiterunt, quorum no. mina in libro viventium probantur adscripta; e da ciò mostra il P. Fornari, che siccome ebbe per Maestro della Vita Monastica Palemone detto il Seniore nel Monachismo, così avanti il quarto Secolo, ed al tempo di S. Antonio vi erano già più Monaci, che senza la disciplina di Antonio la Vita Monastica, o la Profetica Eliana sostenevano.

P. Fornar. To. B. 6878.4430

# De Carmelitani, e delle sue Congregazioni.

r. T Carmelitani nel-Monte Carmelo in Terra Santa sin dall'anno 412. vissero colla Regola di Giovanni Patriarca di Gierusalemme prima Priore del Carmelo, e la formo da quella di S. Bassilio, e dalle Vite di S. Elia, e di S. Eliseo, così pregato dal P. Caprasio suo successore nel Priorato; ma Aymerico de Malefaida Legato Apostolico in quelle parti d'Oriente, perchè vedea l'Ordine rilasciato, la Regola dal Greco tradusse, e gli assegno per Prior Generale S. Bertoldo, che su il primo Generale Latino nel 1141. Sin da quei tempi fa videro in Europa i loro Monasterj, come furono in Bodobriga nel 1045 in Venezia nel 1024 in Bordeos nel 1100 in Palermo nel 1118 in Messina nel 1173. ed in altri luoghi; del che scrive il P.M.Giuseppe Maria Fornari. Ricorfero poi i Padri al Patriarca S. Alberto per alcuni dubbi fopra il viver lonab. Tom, 1: a" ro cenobitico, e da lui con permissione di Alessandro III. su data la Re-29 Marzi car., gola nel 1205 che fu la stessa colla giunta, e questa ora offervano.

P. Formarif Ann: Memo-3.446.

2. Succede a Bertoldo S. Brocardo Gerosolimitano, e poi S. Cirillo di Costantinopoli, che mori nel 1221 indi il Venerabile Bertoldo II.di nazione Lombardo, che su il quarto Generale. Andò egli per visitar quei luoghi, edinvaghitofi dell'Ordine volle effervi ammesso ; onde ricevè poi il Generalato, e fu il propagatore dell'Ordine: nell'Europa ; imperocchè ricevè avviso dalla B. Vergine di dar licenza a' fuoi Religiosi for rastieri, di nazione latini, ed Occidentali, acciocche nel loro paeli trasferissero l'Ordine, che dovea essere in breve da Barbari Pagani, e Saraceni estirpato. Per le sue preghiere difese ancora la Vergine lo steffo Ordine appo Onorio III. Papa, che non pensava accettatio nell'Europa, nella notte al medesimo comparendo, e dicendo, che dovesse essaudire le preghiere di chi dimandava ; onde Onorio confermò l'Ordine, e la Regola con Bolla particolare nel 1226 permettendo, che nell'Europa si rinnovalle.

# Delle Religion. Carmelitan. Cap. 30. Art. 1. 291

Vasse. Di ciò si ha memoria nelle Lezioni dell'Usicio della B. Vergine del Carmine delli 16. di Luglio, in cui si legge: Ac demùm cum olim in Europa Ordo esset ignotus, & ob id apud Honorium III. non pauci pro illius extinctione instarent, astitit Honorio noctu purissima Virgo Maria, planèque justit, ut institutum, & bomines benigné completieretur; e'l P. Lezana, e'l P. Cherubino registrano la Bolla dello stesso Onorio. Possiamo però asserire, che riconoscendo quest Ordine la sua propagazione da un Generale Italiano, e per le sue preghiere fatte alla Vergine essendo stato ricevuto, e confermato dal Pontesice, riconosca anche i suoi accrescimenti

P.Lezana To. 4.ann.1226. P.Cherubin. Tom.1.

dall'Italia, e però Italiano sia divenuto.

2. Si propagò ancora ne' tempi di Alano della Brettagna quinto Generale, che morì in Colonia, a cui succede Simone Stock eletto sesto Generale nel 1245. il quale ricevè lo Scapolare dalla B. Vergine. Onorio IV.gli concedè le Cappe bianche, le quali erano flate da' Saraceni proibite; perchè bianche le portavano i loro Sacerdoti, e le confermò Innocenzo IV. ed altre Concessioni, e privilegi ottennero da' seguenti Pontefici. Giovanni Soreth Generale XXIV. fece la Riforma dell'Ordine. per cui fu diviso in due parti, cioè di Conventuali, e di Osservanti, come scrisse il Morigia; oltre alcune più moderne Quest'Ordine d'Italia hanno illustrato S. Alberto di Trapani nato nel 1250.S. Andrea Corfini Cavalier Fiorentino, e Vescovo di Fiesole: il B. Franco Sanese, S. Maria Maddalena de' Pazzi Dama di Firenze: il B. Giacomino, cioè Giacomo degli Eleuteri di Luino nel Milanese, il P. Basilio Sanese, che nacque nel 1228. a cui si attribuiscono grazie e miracoli, e'l suo Capo coll'effigie deposto sotto l'Altar maggiore del Convento di Siena è venerato: Batiha Mantovano Generale dell'Ordine, Poera, Oratore, Filolofo, e Teologo: e Bartolommeo Fanti suo Maestro, ambidue venerabili: così Bernardo da Roma Cardinale, ed altri illustri nella santità e dottrina, de' quali hanno scritto largamente il P.Lezana negli Annali, il P.Fornari, e si leggono ilibri nello Specchio Carmelitano. Ricevè le sue nuove Riforme quest Ordine; poicche la stessa Regola Albertina su alquanto mitigata da Innocenzo IV. ed anche da Alessandro IV. da Urbano IV. da Nicolò IV.e da altri Pontefici; molto più da Eugenio IV. che supplicato dal Generale Giovan Faci di Avignone, dispensò circa il mangiar carne, che prima era proibita: circa il lungo digiuno dall'Effaltazione della Croce fino alla Pasqua di Resurrezione: e circa il potere uscir dalle Celle, ove prima si stava; concedendo anche Psenaria Indulgenza, a chi professava questa Regola mitigata, che da tutti i Carmelitani calzati si

P. Morigia Istor. delle Relig.

Spec. Carmelit. Tom. 2. part. s. lib. s.

4. I Carmelitani di Monte Oliveto fuori di Genova eretto nel 1514. professano la Regola non mitigata da Eugenio IV. e così professavano altri Conventi in Cipro.

5. I Teressani, o Carmelitani Scalzi instituiti da S. Teresa, professano la stessa Regola Albertina senza la dispensa Eugeniana, e colla giunta di molti altri statuti, e rigori. Era Monaca nel Monistero dell'Incarnazione in Avila di Spagna, e poi nel 1562. con licenza di Pio IV. entrò con juattro Compagne dello stesso Convento, in un'altro da lei eretto, e nel

#### 292 Idea dell'Iftor A Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

1568. eresse un Monistero per li Religiosi sotto la medesima Osservana za in Durvelo Terra vicina ad Avila con licenza del P. Giovambatista Rossi di Ravenna Generale dell'Ordine, e v'introdusse il P. Giovanni della Croce, ora canonizato Santo, che era professo nella Regola mitigata, e Prefetto dello Studio in Salamanca. Si moltiplicarono i Conventi ben tosto; poicchè la prima Colonia delle Madri Scalze fu condotta dalla Santa a Medina del Campo; ed altri Monisterj si fondarono in varie Città sino al numero di quindici, e l'ultimo fu in Burgos: e prima di morire vide ella fondati altri tredeci de' Frati. Ottenne quest'Ordine varj privilegi da' Pontefici, e Clemente VIII. lo separò da' Conventuali, concedendo loro un Prepolito Generale, solo soggetto alla Santa Sede Apostolica, e comunicandogli tutti i privilegi de' Mendicanti, come scrisse il P. Fornari.

P. Fornar. Tom. 2. 20. Agost.

6. La Congregazione Mantovana detta l'Osservanza delle Selve, cioè principiata nel Convento delle Selve, ebbe per primi Autori a ciò mofsi per ristorare la prima ofservanza dell'Ordine, il P. Giacomo di Alberto nel 1413. il P. Angelo Agostino, detto il B. Angelino, e'l P. Tommaso di Francia; e questa Congregazione su poi approvata da Eugenio IV.nel 1427. come afferma lo stesso Fornari.

Tom. 2. cart.

7. I Carmelitani della Provincia di Montesanto del primo Instituto, professano la Regola di S. Alberto, non mitigata; e su fondata la Congregazione dal P. Desiderio Placa, figliuolo del Carmine di Catania, e da Alfio Licandro Professo dello stesso Carmine, al dir di Carlo de Lellis, in Jace nella Sicilia nel 1618. Posero il secondo Convento in Catania, e si diramarono poi in Roma, in Napoli, ed in altri luoghi, e'l pri-

Carlo de Lellis Nap. Sacr.

> mo Commissario, e Riformator Generale fu lo stesso Desiderio. 8. 1 Cavalieri del Monte Carmelo detti Carmeliti , furono instituiti da Arrigo IV. Re di Francia, e Paolo IV. gl'inviò la Bolla colla Regola degli Spirituali esfercizi, ed indulgenze nel 1607.e l'altra nel 1608. re-Cherub. To. gistrate dal Cherubino, e dal P.Lezana.

Lezan. Tom. 3. Annal. ad Ann. 1330.

9. Nel Martirologio dello stesso Ordine Carmelitano si legge a' 29. di Gennajo, che S. Pietro Tommaso dum pro sui Ordinis perpetua conservatione, & augmento frequentes ad Deum, & Beatiss. Virginem Orationes funderet, ipsa nocte Pentecostes cum id instantius postularet, a Beatifs. Virgine mirabili hoc responso dignatus est: Confidito, l'etre, Religio enim Carmelitarum in finem usque Seculi est perseveratura: Elias namque ejus institutor jam olim etiam a filio meo id impetravit.

#### II. I C.

#### De' Domenicani, e de' loro Ordini:

I Nstitui S. Domenico il suo Ordine de' Predicatori, appellato ancora de' Domenicani dal suo nome de' Vallement detto Vallemont. ancora de' Domenicani dal suo nome, e'l Vallemont dotto della Elem. Tem. Francese lo descrive nell'anno 1215. affermando, che vennero per servi-3. lib.6. cap. t. gio della Chiela nello ftesso tempo, che i Francescani, i quali registro prima, \$770 90

prima, cioè nell'anno 1208. Bartolommeo Cassaneo anche Francese scriffe altresi, che l'Ordine de' Minori incominciò nel 1206. e poi quello Catal. de' Predicatori nel 1216. ma che nulladimeno i Predicatori sieno a' Minori preferiti, come vogliono l'Archidiacono, Felino, ed altri; perchè Confid.69. furono approvati fotto la Regola di S. Agostino nel 1208. da Onorio Archidiac. in III. e i Minori nel 1224. dallo steffo Papa. Non ci sarà grave però descrivere quelche affermano gli Autori dell'Origine di ambidue le Religioni, prima che delle medesime trattiamo; tuttocchè veramente alle

opinioni di ciascheduna pregiudicar non pensamo. Della Religione Domenicana racconta il P. Filippo da Bergamo Agostiniano, che nel 1208. S. Domenico essendo Canonico Regolare di S. Agostino, principiò il suo Ordine con dodici suoi Compagni sotto Innocenzo III. e che nell'anno 1218. ricevè la confermazione da Onorio III. Si legge però nella Cronica Compendiosa de' Padri Generali de' Predicatori, aggiunta alle loro Regole, che nel 1203. sotto Innocenzo III. S. Domenico primo Institutore e Maestro dell'Ordine incapit Ordinem Fratrum Pradicatorum mente concipere, & voto tractare, in partibus Tholosanis primordia computando; cum primum Tholosam advenit. Dice Alfonso Vigliegas, che partito il Vescovo d'Osina per lo suo Vescovado, ove morì poi nell'anno 1207. secondo che narra il P. Castiglio, molti Sacerdoti e Religiosi, che affaticandosi a convertire gli Eretici, per loro Padre lo riputavano, si accostaron poi a S. Domenico, il quale come Superiore gli regolava nell'effercizio del predicare e disputare; perchè insieme si congregavano, s'incominciò a fondare una nuova Religione, de' Predicatori appellata. Coll'ajuto del Vescovo di Tolosa, e di Simone Conte di Monfort, gli fondò un Convento, in cui sotto l'ubbidienza dello stesso S. Domenico anche tutti si riduceano. Fanno poi menzione la Cronica, il Vigliegas, ed altri, che nel 1206.0 nel seguente, scorgendo, che molti-Nobili dalla povertà costretti davano a nutrire le loro figliuo le agli Eretici, che nell'Erefia le instruivano, fondò un Monistero detto di Prulliano, ove le racchiuse, dandole una certa forma di vivere; e fu il primo Monistero delle Sorelle dell'Ordine, di cui ottenuta poi la confermazione circa l'anno 1218. institui in Roma il Monistero di S. Sisto. Celebrava Innocenzo III. il Concilio Lateranese nel 1215. e ripugnando approvare la Regola di S.Domenico, vide in sogno, che la Chiesa di S. Giovanni Laterano cadeva, e che lo stesso Domenico la sostentava colle spalle; perlocchè mosso dalla visione gli ordinò, che tornato in Tolosa, co' i Compagni eleggesse qualche Regola delle antiche già approvate; laonde eletta quella di S. Agostino colle Costituzioni e cerimonie antiche della Premonstratese, e fabbricato un Dormitorio colle sue Celle nelle Case dategli da' nobili fratelli Fr. Tommaso, e Fr. Pietro Silani al lato della Chiesa di S.Romano concedutagli dal Vescovo, ritornò in Roma. Ivi per la morte d'Innocenzo era Pontefice Onorio III. e dallo stesso nel 1216. gli su confermata con Bolla delli 22. di Decembre, dirizzata allo stesso Fr. Domenico, appellato Priore di S. Romano di Tolosa, che fu il primo Convento; oltre la Bolla de' privilegi conceduta a tutto l'Ordine, di cui scrive il P. Castiglio. 3. Della

Chassaneus glor. Mund.part.4. Cap. de Detimis in 6. Felin. De Majorit. & Obedient. in 3.6 A.col.

Bergomenf. in Chron. lib. 13. ann. 1203.

Chronic. Compendiosa Magistr. General. Ordin. Pradicat. cap. I.

Vigliegas Flos Sanctor. 4. August.

P. Castigle Istor. di S. Domen. part. I. lib. I. cap. 9.

> P. Caftigl. Le. cap.39 ..

# 294 Idea dell'Istor.d'Ital. Letter.di Giacinto Gimma Tom. L.

P. Lequile Gerarchia Francescan. Tom. 1. Gonzaga Part.1.

P. Artur.in Martyrolog. Francisco fol. 487. 8.1.

§.25.

B. Leo in legenda trium Socior.

P. Angelus Clarenus in proam. expos. Reg Franc. & sap. I.

Magn. Belgic. ann. 1215.

S. Antonin. 3.part. Histor. tit.24. 6.14.9.

Jordan. de Saxonia lib. 1. de Vit. Fratr.c.14.

Gonzaga 3. part.Orig. Seraph. Relig. in Prov. Turon.

Wadingus Torn. 1. Annal. Minor. ann. 1215. §. 27. 0 24. P.Pietr. Ant. di Venez. Giardin. Se. raf. Tom. 1. cap. I.

2. Della Religione Francescana scrisse il medesimo Fr. Filippo da Bergamo, che nell'anno 1209. S. Francesco incominciò a vestirti di vesti vilissime, cingersi di fune, e andare scalzo, principiando un nuovo Ordine, e dando a' suoi discepoli e fratelli nuova Regola, che a' 27. di Novembre nel 1224. fu confermata da Onorio III. dopo grandiffima difficultà. Il P. Diego de Lequile nella Gerarchia Francescana porta l'opinione del P. Gonzaga, che stimo principiata la Religione nel 1206. ove tratta de' Maestri Generali dell'Ordine; e stabilisce poi nel §. 2. il principio dall'anno 1209, quando rinunziò la legitima paterna in prefenza del Vescovo di Affili; ed afferma lo stesso Gonzaga, che allora Francisco adharere caperunt pii viri, quorum auspicio Minorum Ordo initium sumpsit . Stimo il Vadingo essere stata l'origine da un'anno prima dicendo: O licet hoc anno 1208. discipulos non habuerit Vir sanctus, & sine discipulis non potest dici instituta Religio; tamen aliquale ei dedit initium, dum babitum, quem suis prascripsit jam ordinavit & assumpsit, & Regulans Marianus conscribendam jam sua vita praostendit . Così il P. Arturo Recolletto. Zib.1. cap. 11. Predicatore della Provincia di S. Dionigi nel suo Martirologio Francescano stampato in Parigi nel 1653. scrisse di S. Francesco: Majores futura Sanctitatis progressus in dies emittens, calesti edoctus lumine, dum Sacro interesset Misse Sacrificio, calceis protinus detractis, baculo, pera, pecunia, cunctifque pristini status exuviis depositis: totius perfectionis viam aggreditur, fola tunica, caputio, femoralibus contentus, o chorda anno 1208. quod vitæ genus paulò post linocentii Ill.vivæ vocis oraculo anno 1210. approbavit, & demum Honorius Ill.confirmavit anno 1223.proprio diplomate sub Datum Laterani 3. Calend. Decembris, Pontificatus anno 8.nec absque Chronicum ratione, cum prafatus Innocentius III. boc institutum jam à se approbatum publicasset in Generali Concilio Lateranensi anno 1215.uti expresse asserunt Marianus: e riferisce molti altri Autori. Il P. Pietro Antonio da Venezia Min.Off. Riformato anche stabilisce nel suo Giardino Serafico, e descrive l'instituzione del primo Ordine nell'anno 1208, la conferma d'Innocenzo III. viva vocis oraculo nel 1210, e la folenne con Bolla di Onorio III.nel 1223. Italiano dee dirsi l'Ordine de' Predicatori; ancorche Spagnuolo

sia stato S. Domenico; poicchè su nell'Italia stabilito, cioè in Roma, ed in Bologna; e benchè scriva l'Erudito Vallemont, che si stabili in Bologna; ciò nondimeno conviene affermare per cagione de' primi due Capitoli generali, che in quella Città furono celebrati, e perchè nella stessa volle vivere, e morire il Fondatore. Fu veramente il primo Convento in Tolosa, ove principiò l'Ordine meditato contro l'Eresia degli Albigesi; ma più tosto su quello una disposizione al vero stabilimento, perchè non usarono ivi i Padri il proprio abito, che ora usano, e pati le sue persecuzioni quel Convento; imperocchè il Conte di Tolosa Raimondo non solo cacciò quei Padri, che in processione n'uscirono; ma ancora mandò a terra il Convento, che aveano in Narbona, e nella notte dell'Ascentione di Cristo del 1242. nella sua Villa di Avignonetto nella Diocesi di Tolosa dentro la sua Camera se morire il P. Guglielmo Arnaldo, e i Compagni Bernardo di Pennafort, Garzia de Aura; e poco dopo,

Delle Religion. Domenican. Cap. 30. Art. 2. 295

lopo, sei altri, che nel paese predicavano, come narra il P.del Gastiglio. Ma dal Convento di Roma, che su stabile, e poi ancora da quello di Bologna incominciò l'Ordine a ricevere i suoi progressi; e quello stesso li Roma è affermato dagli Autori il principale Scrivendo Francesco scoto della Chiesa Romana di S. Sabina, dice, che quivi S. Domenico siede principio alla sua Religione, ebbe molte visioni di Angeli, e riceve nell'Ordine S. Giacinto, con cui piantò un pomo granato, il quale delle fronde, e de' frutti è per divozione da' Romani spogliato nel primo giorno di Quaresima. Della stessa Chiesa di S. Sabina trattando Ab. Carlo Bartolommeo Piazza, narra, che nella medesima Onorio III risedendo nel Palagio Pontificio, che vi era, confermo l'Ordine illutre, e la Regola di S.Domenico, al quale dono la Chiesa, e l'abitazione ; e nello stesso luogo, che per molti capi è venerabile, si gittarono i primi fondamenti di quell'inligne Instituto, spedendone quivi la Bolla della Confirmazione, e costituendolo primo Maestro del Sagro Palazzo, l' cui Uficio a' Padri del fuo Ordine fin'oggi si concede. Nella Chiesa di S. Sabina si stabili dunque l'Ordine con autorità Pontificia, e nella medesima presero il nuovo abito, che dalla Religione è usato, prima quello de' Canonici Regolari vestendo, come si cava dall'Istoria della stessa Religione, che non è qui disconvenevole brevemente raccordare.

5. Nacque S. Domenico figliuolo di D. Felice Gusmano nella Diocetti di Olma in un luogo detto Calagora, e quando poi era Canonico Regolareje come Arcidiacono in Ofma fu portato in Francia dal fuo Velcovo Di Diego di Azebes Ambafciadore del Re Alfonso di Castiglia, che avea fatto sposare Bianca sua figliuola al Principe Luigi VIII. da cui nacque S. Lodovico; onde si gloriano gli Spagnuoli di aver dato a' Francesi un Re santo imperrato ancora coll'orazione di S. Domenico, e colla divozione del Rosario alla Reina insegnato, come narra lo stesso P. Castiglio, e lo ripete il P.Ribadeneira. Trovarono il Contado infettato dall'Erelia: scandalosa degli Albigest, e spediti dall'Ambasceria, ritornarono nella Francia, e con dodici Abati Benedettini in Mompelieri da Innocenzo III. inviati contro gli Eretici accoppiandos, fu il Vescovo fatto Capo della Compagnia, e dopo la sua morte, continuò S. Domenico. Per diece anni dimorò egli in quelle parti predicando, e l'Eresia impugnando ancor co' i Miracoli, e così fiera quella divenne, che la Crociata e la guerra le fu contro bandita. Fu poi eletto Inquisitore della Sede Apotrolica S. Domenico, il quale quando ando a Roma col Vescovo di Tolosa, ove si celebro il Concilio di Laterano, avendo proposto al Papa il suo Ordine, ricevè licenza di eleggere qualche Regola delle antiche approvate, e ritornando a' Compagni, pigliò quella di Si Agostino; che gli fu poi approvata e confermata da Onorio III. colla Bolla, che ando lubito a mostrare in Tolosa. Portava egli l'abito de' Canonici Lateranesa col Rocchetto, e lo stesso diede a' Compagni, de' quali mandò quattro nella Spagna, e sette a Parigi, acciocche a' popoli predicassero se nel paese de' Mori passar voleva egli stesso Si prova nel processo della sua Canonizazione, e lo riferisce anche S. Antonino, che per la sua vita, e per la predicazione si convertirono a Dio quasi centomila persone in

P.del Castiglio 1stor. di S.Dom.

Franc. Scoto-Itiner. d'Italia part.2.

Piazza, Geirarch. Cardie

P. del Castiglio Istor. de S. Dom. part. L. lib. 1. cap. 7.
P. Ribade neir. Flos Sator. Vit. di S. Domen.

#### 296 Idea dell'Iftor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I. quei diece anni, che fu in Tolosa . Ritornato in Roma ricevè dal Papa

la Chiesa di S. Sisto per lo suo Monistero, che poi fu dato alle Monache, ed a lui co' i Compagni fu conceduta la Chiefa di S. Sabina col Palagio Apostolico, ove poi diede l'abito bianco, e lo Scapolare, che oggi porta. no, perchè la B. Vergine lo mostrò a Reginaldo Decano della Chiesa di Orliens, e Lettore nell'Università di Parigi, che stava in Roma desideroso di servire a Dio, ed era caduto infermo; onde poi fatto sano abbracciò quell'Ordine. Da Roma S. Domenico mandò i Padri a predicare nell'Italia, cioè tre con un Converso in Bologna, ove con travagli fondarono il Convento, in cui vi andò per Priore Fr. Reginaldo, che vi giun-P. Apoldia se nel Decembre del 1218. come scrisse Fr. Tommaso Apoldia Scrittore Istor. di S. di quei tempi, ed allora furono anche da altri Padri fondati i Conventi Dom. lib. 7. di Segovia, e di Madrid. Visitò S. Domenico i suoi Padri di Parigi, quando facea ritorno all'Italia, e giunto a Bologna andò a Roma, donde inviò S. Giacinto a predicare in Polonia, il quale avendo in Bologna studiato le Leggi, i Canoni, e la Teologia, e fatto Canonico in Cracovia sua patria dal Zio Vescovo, che lo portò poi a Roma, vi avea preso Vigliegas l'abito, e prima di gingnere nella Polonia, predicando nella Germania, Flos Sanctor. vi fondò un Convento, che fu un Seminario a tutta quella Nazione. Vit. di S.Gia-Perchè nella Francia i beni della Chiesa si usurpavano per l'Eressa de' Valdesi, ed in tutti i luoghi di Albi, di Tolosa, di Carcassona, di Foix, e di Comenge per quella degli Albigesi ; come ancora nella Toscana, e nella Lombardia gli usurpava l'Imperador Federigo II. institui S. Domenico l'Ordine de'Cavalieri, obbligandogli a difendere le facultà temporali della Chiesa, e si appellò de' Soldati di Giesù Cristo, o della Milizia di S. Domenico. Questa dal Vallemont si dice fondata nel 1210.contro gli Albigesi prima che fosse confermata la Religione Domenicana posta nell'anno 1215. ma il P. Castiglio la riferisce instituita in Roma, e confermata da Onorio Papa. Dopo, che visitò alcuni Conventi congregò in Bologna il primo Capitolo generale nel 1220.e vi furono presenti i Provinciali di Spagna, di Francia, di Tolosa, di Roma, e di Lombardia, e queste erano le Provincie di quel tempo; e nel seguente anno uni il secondo Capitolo con gli stessi Provinciali, e con tre altri delle nuove Provincie di Provenza, di Germania, e d'Inghilterra. Inviò poi altri Padri a predicare nell'Umbria, ed egli andò in Venezia, e fondato ivi un Convento, ritornò subito a Bologna, ove infermatosi morì nel-

P. Morigia Istor delle Relig. lib. 1. cap. 32.

l'Agosto dell'anno 1221.

GAP.7.

sint.

6. Tre Ordini dunque institui S. Domenico: il primo de' Padri Predicatori, il quale in Conventuali, ed Offervanti si è poi diviso, come dice il Morigia; e degli Osservanti della nostra Italia sono altri Toscani, ed altri Lombardi, che tengono il primo luogo. Il Vallemont nell'anno 1608. fa menzione de' Domenicani Riformati, che sono una Congregazione cominciata in Francia da Giovanni Micaelis, e che si è separata dagli altri Monisteri di quest'Ordine con permissione di Paolo V. e lo stesso Micaelis su dato per Capo alla Riforma dal Generale de' Domenicani . Il secondo Ordine è quello delle Monache Claustrali incominciate nel 1207.col Monistero di Prulliano, nella Diocesi di Tolo-

# Delle Religion. Domenic an. Cap. 30. Art. 2. 297

fa în Francia; ma dopo la confermazione del primo Ordine colle Regole de' Frati, e coll'abito veduto dal P. Reginaldo su stabilito in Roma nel Monistero di S.Sisto. Il Terzo Ordine su quello della Milizia di Giessù Cristo; ma poi restituita la quiete alla Chiesa, su detto l'Ordine della Penitenza di S. Domenico, instituito in Roma, e confermato co' i privilegi da Onorio III. da Gregorio IX. da Innocenzo VII.da Eugenio IV. e da altri Pontesici, e surono le sue Costituzioni accomodate dal Maestro Muzio Zamorra, Generale pochi anni dopo S.Domenico, da Nicolò IV.la prima esenzione ottenendo, e che sosse il suo Ordine alla Sede Apostolica soggetto; come dice il P. Cavalieri. Furono di quest'Ordine S. Caterina da Siena, la B. Angela da S. Severino, e molte altre dal P. Castiglio riferite.

7. La Congregazione degli Armeni appellata di S. Bartolommeo di Genova, osserva la Regola del primo Ordine Domenicano, ed usa l'abito stesso; ma colla pazienza negra, come asserma Tommaso Garzo-

11.

8. Molti Ordini ancora furono per mezo de' Padri di S. Domenico instituiti; poicchè S. Raimondo di Pegnafort con Giacomo I. Re di Aragona institui l'Ordine di S. Maria della Mercede della Redenzione degli Schiavi, colle sue mani dando l'abito a S. Pietro Nolasco, e le Regole dalla Sede Apostolica approvate; costituendolo primo Maestro Generale, come scrive il Malvenda. S. Pietro Martire instituì in Firenze l'Ordine Militare de' Crocesegnati contro gli Eretici, e nella fondazione dell'Ordine de' Servi di Maria, rivide, e moderò la loro Regola per Ordine d'Innocenzo IV. Il P. Bartolommeo Braganzio nobile Vicentino Pacriarca di Gierusalemme, e poi Vescovo di Vicenza, che su anche successore di S. Domenico nel Magistero del Sagro Palazzo Apostolico, institui in Vicenza l'Ordine Militare di S. Maria, come dice il P. M. del Giudice di Altamura. Il Ven. P. Giacomo da Bergamo institui, e riformò la Congregazione de' Canonici Regolari di S. Maria di Frisonara, vicino Lucca nel 1407. come si ha dalle Croniche loro: così molte Religioni riconoscono da' Padri Domenicani le lor Regole, o la riforma delle stesse; come ancora quelle de' Teresiani, de' Bernabiti, de' Silvestrini, e di altri, che descrive il P. Cavalieri.

9. Quanto sia stato alla Santa Chiesa giovevole questo Ordine, ed alla Repubblica letteraria similmente, non è qui luogo di mostrarlo: e pur siorendo colla santità, e colla dottrina si è per tutto il Mondo dilatato. Mons. Marchese in più Tomi del suo Diario narra le Vite de' Santi Domenicani, e Clemente X. concedè la celebrazione della solennità di tutti i Santi loro alli 9. di Novembre, come avean pure i Padri di S.Benedetto. Fra Pietro Louvet Francese in una delle otto Tavole, in cui tutta l'Istoria dell'Ordine ha ristretto, nel solo quarto Secolo osservò, che dal 1,00. sino al 1599. sono stati dati alla luce mille e cento volumi da quattrocento Scrittori Domenicani, e da ciò si può scorgere quanti sie-

when it is a property of the contract of the c

10 i loro Autori negli altri Secoli.

44

P. Cavalier. Galler. Dome-

P. del Caffie glio Iftor. de S. Dom. part.
1. lib. 1. cap.
49.
Tom. Garzoni Piazz. Unioverf. difforf. 20

P.Malvend.

Annal. ann.
1223.

P. Piò nella P. og. di S. Dom. lib. 2. cap.65.

P.Altamura. Bibliot. ann. 1268.

Monf. Marchef. Tom. 6. Diar.

P. Cavalier.
Galler. Dom.
Tom. 2. Cronol.4. cart. 55.

#### ARTIC. III.

#### De Francescani, e delle loro Riforme.

S Ono detti i Francescani anche Frati Minori, e furono insti-tuiti da S. Francesco di Assist Città dell'Umbria nella nostra Italia, il quale unito con dodici Compagni in una Casetta appellata Rivotorto, che fu la Metropoli di tutto l'Ordine, ora divenuta sontuoso Convento , scrisse la prima Regola, e partito per Roma, ottenne l'approvazione, e poi la confermazione, come il tempo della sua fondazione essaminando colla Religione de' Padri Domenicani, abbiamo riferito nel precedente Art.2. Fu tale il concorso di coloro, che l'Ordine abbracciarono, che nel primo Capitolo generale convocato in Affifi vi concorsero più di cinque mila Frati; oltre quelli, che ne' Conventi erano restati, come narra il P. Galtruchio Giesuita:e vi su presente S. Domenico. Sant. La seconda Regola fu da lui scritta nel 1212. per lo secondo Ordine delle Suore povere, dette Damiane dalla Chiesa di S. Damiano, ove abitarono e vesti S. Chiara de Assis del suo abito, che su la Badessa, da cui furon dette le Vergini Clarisse, che poi si dissero Urbaniste ancora da Urbano IV. il quale nel 1261 mitigo la Regola, e si è poi l'Ordine dilatato per tutto il Mondo, ed abbracciato da Reine, e da Principesse. Nel 1221. scrisse la terza Regola per lo Terzo Ordine de' Penitenti, così comandato da Dio, la quale professar si porea da tutti ancora Cherici, laici, ammogliati, llomini, e Donne senza partirsi dalle loro Cale sonde si vide dilatata per tutta la Cristianità, e da' Principi ricevuta, e da' Prelati, e da altri di ogni Nazione, portando l'abito lotto le vesti, e fu questa la prima Confraternità di Fratelli, e Sorelle, imitata poi da altri Ordini Mendicanti-

Hor. Sant.

2. Morto il Santo, e crescendo gli abusi, nacquero le Riforme, che furon molte, cioè nel 1236 fatta dal B. Cesario da Spira, e da S. Antonio da Padova : nel 1269. da S.Bonaventura Generale, che riformò tutto l'Ordine : nel 1294. detta de' Celestini, favorita das Celestino V. Papa, e fatta da Fr. Pietro da Macerata, e da Fr. Liberato suo Compagno: e l'altra nello stesso anno de' Clareni da Fr. Angelo da Cingoli Marchiano; ed altre ancora in altri tempi, che o presto sparirono, o surono in una sola Provincia ristrette - Nell'anno 1334: germoglio l'Osservanza per opera del B. Giovanni da Valle, che si ritiro con alcuni Compagni nella Valle di Spoleti, e mancò nel 1254 mai la fece rinascere nel 1268 il B. F. Paolo Trinci fratello di Ugolino Principe di Foligno, il cui zelo fu favorito da Fr. Tommalo da Firignano Modanele Generale dell'Ordine, il quale a' muovi Riformati conceder volle i zoccoli a' piedi; per cui furon detti Zoccolanti, e gli affegno nel 1368il Convento di Brogliano, ed altri poveri e solitari nell'Umbria, nella Toscana, nella Marca, e nella Romagna: Gli concedè ancora oltre l'andare scalzi co' i zoccoli, il praticare la Regola stretta secondo l'instituto del Fondatore, e crebbe tanto Delle Religion. Francescan. Cap.30. Art.3.

la Riforma, che si dilatò per varie parti; poicchè dall'Italia passò nella Francia nel 1288. nella Diocesi Pittaviense: nell' Aquitania nel 1402. in Castiglia nel 1299. ne' Regni di Aragona, e di Valenza nel 1400 in Portogallo nel 1408. nella Germania da S. Giovanni da Capistrano condotta nel 1452 ed anche nella Boemmia, e nell'Ungaria. Pafsò pure nella Scozia nel 1446. in Sicilia era passata nel 1425. così in vari looghi dilatandofi, ricevè vari nomi, come di Frati de' Romitori, Frati della Famiglia, perchè separate famiglie formavano; e Frati della Ofservanza, dal Concilio di Costanza appellati nel 1415. onde sotto uno stesso Generale viveano i Frati della Comunità, e i Frati dell'Osservanza. Ottennero poi gli Osservanti da Eugenio IV. nel 1447. la separazione dagli altri, ed un Vicario Generale altresì, che fu S. Bernardino da Siena, dipendente dal Generale nella sola confirmazione, e si dissero anche Offervantini. Germogliarono con tutto ciò nuove altre Riforme ad ambe le famiglie de' Conventuali, e degli Osservanti; come nel 1406 quels la de' Colettani così nominata dalla B. Coletta, che la riformò in Francia per ordine di Cristo: degli Amadei appellati da Amadeo Menez Portoghese fratello del Conte di Portalegre, e della B. Beatrice de Silva, fondatrice della Religione delle Monache della Concezione, prima Geronimiano: poi Frate Minore, che nel 1460. ne fu l'autore nell'Italia, donde non usci la sua Congregazione. Fu l'altra de' Capreoli così detti da Pietro Capreolo Minore Offervante della Provincia di Milano, che la fondo nel 1474 sul Bergomasco, nel Bresciano, e nel Cremonese: l'altra degli Scalzi, o del Santo Evangelio dal B. Giovanni della Puebla nella Spagna . Ma trovandoli tutta la Religione Serafica in Conventuali , e Riformati divita con cinque Riforme, cioè di Osservanti, di Clareni, di Amadei, de' Colettani, e degli Scalzi f e'l P. Morigia fa menzione de' Chiarini, e Chiarinelli, che eran pochi) Leone X. convocò in Roma un Capitolo Generalissimo, e si determino la divisione in due soli corpi, cioè di Conventuali, e di Osservanti, restando tutti gli altri soppressi.

2. Difende Fr. Pietro Antonio da Venezia Minore Offervante, che lo stesso Leone X. dichiaro allora, che siccome gli Osservanti si mostravano colla pura Offervanza veri figliuoli di S. Francesco, ed eredi del suo spirito; così fossero anche eredi delle preminenze dell'Ordine Serafico; onde a loro trasferì i sigilli, e'l grado supremo di solo Generale, ed unico Capo, successore del Santo Fondatore, ciò costando nella Bolla Ite & vos: ann. 1517. e nell'altra: Celebrato nuper: 12. April. 1518. però formando nel Cap.6.il Catalogo de' Generali, da S. Francesco l'incomincia, e lo continua secondo la serie de' suoi Osservanti Generali: ma da poi il principio de' Generali Conventuali nella divisione dell'Ordine, cioè dal P. Antonio Marcello da Cherso Dalmatino, che descrive per primo nel Cap. 8. ed altre preminenze degli Offervanti porta nel Cap. 6.

4. Nuova Riforma ebbero ancora gli Offervanti, appellata la Più raf. Tom. 1. Bretta Uservanza; poicchè il B. Giovanni della Puebla nel 1488. con tre Padri Italiani della Provincia di Assis, avendo ottenuto due Brevi d'Innocenzo VIII. fondò nella Spagna la Custodia degli Angeli: così il P. Giovanni da Guadalupe suo discepolo fondò l'altra detta della Fietà in

30642 %

F. Piet. Ant. da Giardin. Seraf. I om. 1.

Giardin. Separt.1.Cap.6.

Por-

# 300 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. l. Portogallo, e l'altra ancora del Santo Evangelio in Estremadura; e tutte

furon poi erette in Provincie; e questi Riformati si chiamano del Caputcio, e Scalzi di Spagna. S. Pietro di Alcantara nel 1515. fatto Religiofo della Custodia del Santo Evangelio, già ridotta in Provincia, e due volte governandola come Ministro Provinciale, con facultà di Paolo IV. nel 1561. fondo la strettissima Provincia di S. Giuseppe, e questa Riforma degli Scalzi si dilatò per tutta la Spagna, nelle Isole Filippine, nella China, e nelle Indie; onde cresciuta di Provincie, s'introdusse anche nell'Italia nel 1519.e ne fu Capo il B. Stefano Molina Spagnuolo ; onde si legge di lui nella Cronologia dell'Ordine, cap. 242. Autor fuit, o fundator Reformationis in Provincia Romanazimò per universam Italia. Passò dall'Italia nella Francia nel 1579 nella Germania inferiore nel 1598. e poi nella superiore: indi per ogni parte del Mondo; e questa Riforma è chiamata degli Scalzi nella Spagna, de' Recolletti nella Francia, e nella Fiandra, ed hanno le loro Provincie, e Conventi distinti. Tutta l'Offervanza però è divisa in Osservanza non Riformata, che si chiama l'Osservanza, o la Famiglia: ed in Osservanza Riformata; ovvero la Più stretta Oservanza; e siccome in Francia diconsi Cordiglieri gli Osfervanti, in Polonia Bernardini, e nell'Italia Zoccolanti, solamente nel nome distinti; così gli Scalzi, i Recolletti, fono un membro riformato della Regolare Offervanza; onde disse il P. Arturo Recolletto: Quantum verò ad Recollectos in Gallia, Reformatos in Italia, & Discalceatos in Hispania, iidem sunt inter se, & vulgi nomine, seu Terrarum, ac Provinciarum spatiis solummodo disterminantur. Sono tutte queste due parti soggette ad un solo Ministro Generale, che in Roma una volta si eligge, ed un'altra nella Spagna; e perchè non può tutte le parti governare un solo, si eligge però un Commissario Generale, che quella parte governa, ove non è il Generale, e dee una volta essere Osservante il Commissario, ed un'altra volta Riformato.

P. Artur. in addit. ad Martyrolog. Francisc. pag. 651. sol. B. §. 310.

P.G. voernatis
Orb. Seraphic.

Tra le preminenze del Generale degli Osservanti, e Riformati numera il P. Pietro Antonio da Venezia, che al Procurator Generale dell'Osservanza nella Cappella Pontificia è data la precedenza dopo quello de' Padri Domenicani, e non ad altri, secondo il Decreto della Sagra Congregazione nell'anno 1593. alli 26. di Novembre. Descriffe il P.Gubernatis i Decreti, co' i quali si ordina, che il Generale degli Offervanti abbia i sigilli colle parole Minister Generalis totius Ordinis S. Francisci. I Monarchi Spagnuoli gli han dato il titolo di Grande di Spagna, e come Grande in tutti i loro Regni voglion, che si tratti; e cosi la Repubblica di Venezia l'onora nella guisa de Principi. Quando in Roma si trovano i Generali Domenicano, e Francescano, è pia la cerimonia, che tra loro usano; perchè volendo il Domenicano far pubblica visita all'altro, si porta al Convento degli Osfervanti in Araceli, o il Francescano a quello de' Domenicani nella Minerva di S.Domenico, nelle scale s'incontrano, si abbracciano, ed a' piè dell'altro l'uno si getta, gareggiando negli atti di umiltà in presenza di gran numero di Re-Iigiosi di ambidue gli Ordini, e di un gran popolo per rinnovare l'esempie antico de' loro Patriarchi Institutori. Simili cerimonie si osser-

vano

# Delle Religion. Francescan. Cap. 30. Art. 3. 301

vano ne' loro viaggi; perchè giugnendo un Generale in qualche Città da ambidue le Religioni è ricevuto proceifionalmente in maniera, che al Domenicano porge l'acqua benedetta in Chiesa il Superiore Francescano, e ciascheduno del suo Ordine gli bacia le mani, e poi i suoi Domenicani; i quali così pure ricevono il Generale Francescano; ma questo ricevimento anche tra altri Ordini è praticato, cioè tra'

Mendicanti invitati.

6. I Conventuali hanno il loro Maestro Generale, che in Roma risse de nel Convento de'Santi Apostoli, e'l loro Ordine numera varj Uomini infigni nella fantità, nella dottrina, i Cardinali,i Pontefici, ed altri illuftri soggetti, ed hanno i loro ufici, ed anche le loro Cattedre perpetue in molte pubbliche Università. Il Collegio di S. Bonaventura in Roma fondato da Sisto V. è stato veramente un Seminario di Ulomini illustri di ogni nazione; donde usci tra gli altri il celebre Bartolommeo Mastrio di Meldola luogo della Romagna del dominio del Principe Pamfilio, che col P. Bonaventura Belluto di Catania furono ambidue Reggenti nel Collegio de' Minori Conventuali di S. Antonio in Padova. Due altri Collegi simili sono in Praga, ed in Vienna, in cui i Soggetti si allevano per contrastar coll'Eresia; e fondò quello di Vienna il P. Maestro Fr. Cornelio Aragona Sanseverini da Piacenza, ove sono stati Lettori tra gli altri Italiani Ottaviano da Rayenna, Marco da Modana. Così in quello di Praga insegnarono con frutto delle Provincie di Germania Francesco-Antonie da Sanseverino, Bonaventura Merenda Palermitano, Michele Mantilla da Trapani, e Giacomo da Ravenna tra gli altri; ed in Gratz Giovan-Tom-

maso da Bologna, e diversi Italiani in varj tempi.

7. I Capuccini furono altra Riforma degli Offervanti, principiata da Fr. Matteo Bafcio della Marca, Sacerdote de' Minori Offervanti, che poi unito con altri Frati ebbe il primo Convento in Camerino; ed approvata la Riforma da Clemente VII. elessero il loro Vicario Generale, che fu lo stesso Bascio. Fu confermata da altri Pontefici, e poi si è con maraviglia dilatata per tutte le parti; e dice il P. Morigia, che ad un Padre Zoccolante fu rivelato essere il vero abito di S.Francesco, quello, che portava Fr. Matteo. Principiò quest'Ordine nell'Italia nel 1525. dallo stesso con Fr. Lodovico da Fossombrone, e Rafaello fratelli, tutti Osservanti, con altri; e furon prima loggetti a' Minori Conventuali; ma poi sotto Paolo V. nel 1619. divennero esenti, il loro Generale eleggendo. Nel general Capitolo celebrato in Roma nel 1701. si numerarono 55. loro Provincie, una Custodia, 1608. Conventi, diece Monasteri di Monache, 150. Milfioni, 226. Studi, 27217. Frati, ed ha avuto i suoi Padri nella santità, e nella dottrina illustri, Cardinali, ed altri eccellenti Soggetti, de' quali distintamente scrisse il P. Pietro Antonio da Venezia Min.Off. Riformato. Il P.Zaccaria Boverio Capuccino ha scritto gli Annali di questa Religione, e da Fr. Dionigi da Genova nel 1680. fu pubblicata la Bibliotheca Scriptorum Ordinis Minorum Capuccinorum, in cui ii numerano più di 550. Autori.

8. Il Terzo Ordine fondato da S. Francesco divenne Religione, come le altre, prima di Donne, poi di Homini; poicchè la B. Angelina Cor-

P. Paolo Morigia Ister. delle Relig. lib.1.6ap.52.

P. Piet. Ant. da Venez. Giardino Serafic. Tom. 1. cap.9.

bara

# 302 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. l.

bara moglie di Giovanni de Termis Conte di Civitella di Abruzzo ris masta vedova e vergine nel 1385. con facultà di Urbano VI.instituì in Italia la Riforma dello stesso Terzo Ordine ne' Monasteri Claustrali sotto l'ubbidienza de' Minori Osservanti, eriggendo il primo Monastero in Foligno; poi fondò l'altro di S. Chiara di Rieti nel 1387. l'altro di S. Margarita di Ascoli nel 1388.l'altro in Todi nel 1389, ed anche in Assisi. Da Bonifacio IX. ottenne la facultà di eleggersi una Ministra Generale, e di visitare in persona tutte le Monache di ogni luogo. Eresse altri in Napoli, in Perugia, in Firenze, in Viterbo, in Città di Caltello, in Roma, in Camerino, ed in altri luoghi; onde tutti furon venti. Da altri Pontefici furono confermati, ed accresciuti i Privilegi; ma Pio II. proibì i viaggi delle Monache per l'Italia, ed estinse la dignità di Ministra, e di Vicaria Generale nel 1461. e volle, che si creasse una sola Ministra per Monistero ogni tre anni ; e si dilatò l'Ordine per diverse parti dell'Europa. Nell'Allemagna però si trova lo stesso ridotto in Religione sin dall'anno 1297. e Nicolo IV. Papa Francescano dall'anno 1289, avea dato la Regola, che si offervava in molti Conventi di Fiandra, e di altri luoghi ; e Martino V. gli soggettò al Generale di S. Francesco. In vari tempi ottennero varj privilegi secondo le varie Nazioni; ma Sisto V.nel 1586. restituì la Congregazione di Lombardia nel primo stato co'i luoghi del Terzo Ordine dell'Italia, concedendogli un Generale indipendente . Nella Francia però, nella Spagna, ed in Portogallo soggettò tutti al Generale dell'Ordine Serafico; e poi Clemente VIII. riduffe all' ub. bidienza del Generale del Terzo Ordine Italiano la Provincia di Dalmazia, e d'Istria, come pur si ridusfero quella della Fiandra Belgica, con undeci altre Provincie Italiane, che sono tutte tredeci, come le numera il P.Diego Lequile. Teneva ancora altre Provincie in Sardegna, nella Corsica, e nell'Italia, e fioriva nella Germania Superiore, nell'Allémagna, colla comunicazione con gli altri dell'Italia, nell'Ibernia, nella Brettagna, ma le guerre, l'Eresia, ed altre cagioni le hanno estinte. Ha quest'Ordine dato Soggetti eccellenti in dottrina, e în fantită; e molri Ilomini dotti Siciliani furono di gran nome ; e recò maraviglia l'ingeano del P. Giovambatista Caramba Catanese, Professor di Teologia nella Università della patria, che in Roma due volte si fè vedere perito in tutte le Scienze; poicche in un Generale Capitolo dell'anno 1628. in una Gonclusione problematica, difendendo la Sagra Scrittura, la Teologia di Scoto, e di S. Tommaso, le Matematiche, e la Medicina, e disputando ripeteva fino a sessanta argomenti, a tutti diversamente rispondendo o in Greco, o in Ebreo, o in latino, o in Caldeo. Furono altresì di quest'Ordine Pietro Tatareto, Raimondo Lullo, e molti altri; e i loro Prelati diconsi Priori. Vestono i Frati d'Italia quasi come i Conventuali; ma in altri luoghi di panno groffo, e di colore poco meno, che nero, con capuccio quasi tondo, unito allo scapolare, e con zoccoli, e barba.

9. Diversi Ordini, e Congregazioni Regolari descrivono, come uscite dall'Ordine Serafico, o che dallo stesso hanno dipendenza; cioè quel-

P. Lequile, Gerarchia Francesc. To. 1. lib. 1. c. 1. lit. 13. E Tom. 1.0.4.

lo di S. Francesco di Paola: le Monache della Concezione instituite dalla B.Beatrice di Silva in Toledo, nel 1484 donde si propagò in altri luoghi sotto

# Delle Religion. Francescan. Cap. 30. Art. 3: 303

fotto la direzione e governo d'egli Offervanti : L'Ordine dell'Annunciazione della Madonna dalla B. Giovanna Valois Reina di Francia fondato in Burges nel 1501. anche sotto la cura degli Oservanti. Quello delle Monache Capuccine instituito da Suor Maria Longa Napoletana sotto Paolo III. La Riforma delle Carmelitane Scalze di S. Teresa fu promossa e stabilita da S. Pietro di Alcantara. Altre Congregazioni Regolari, e Secolari sono uscite dall'Ordine di S. Francesco, cioè la Congregazione delle Dimesse instituite dal P. Antonio Pagani Offervante in Vicenza, e la Compagnia della Santa Croce di Ulomini . La Congregazione delle Orsoline fondate in Brescia dalla B. Angela da Desenzano nel lago di Garda, che si è poi diffusa per la Francia: La Compagnia del B. Pietro da Pila, detta de' Frati della Madonna fondata da Fr. Angelo da Corfica, e da Pietro Gambacorta Cavaliere Pisano, ambidue del Terzo Ordine. La Congregazione di S. Girolamo nella Spagna fondata dal P. Stopa detto anche Tomasuccio professo del Terzo Ordine: l'altra di S. Girolamo di Fiesole da Carlo Sacerdote Conte di Monte Granello nel 1406. che nell'Italia tenea da quaranta Conventi, e su poi soppressa da Clemente IX. La Congregazione delle Signore di Robando, che dal B. Ulgone da Digna, che mori nel 1285 in Marleglia. L'Ordine di S. Maria della Carità in Francia dal B. Guido Signor di Monte S. Giorgio professo del Terzo Ordine . Quello delle Convertite in Francia sotto il Terzo Ordine instituito dal B. Giovanni Tessirando Dottor di Parigi. La Congregazione de' Poveri infermi dal B. Bernardino di Obregon nella Spagna nel 1560. L'Ordine delle Monache di S. Giovanni Gerosolimitano in Portogallo, e molti altri. Così ancora la Compagnia della Morte in Mantova nel 1260 dal Bi Ramiro Perugino, per affiltere a' Condannati , e fece pure la Confraternità de' Disciplinanti nel 1265 in Perugia, in Folignor e in altri l'uoghi. La Compagnia del Santiffemo Sagramento coll'invenzione di dare il segno colla Campana, quando si comunicano gl'infermi, instituita dal B. Cherubino da Spoleti, che morì nel 1484 quale uso fu poi accettato nelle Chiese; ed altre ne fondo il B. Bernardino di Feltre in Brescia. Le due Confraternită degli Oblati di Maria Vergine di Viterbo per servizio degli Spedali dalla Ven Suor Giacinta Marescotti Monaca nel Monistero di S. Bernardino di Viterbo nel 1649. La Compagnia delle Stimmate di S. Francesco, che in Roma, ed altrove fiorisce, e molte ancora, che quì si tralasciano. Partori ancora molti Ordini Militari o promossi da' Padri, o dipendenti dall'Ordine, che arma i Cavalieri, come quello de' Cavalieri del S. Sepolcro: quello della Milizia di Giesù Cristo in Portogallo nel 1317, promosso da Fr. Stefano Portoghese Vescovo di Lisbona: quello de' Cavalieri della Milizia Cristiana dell'Immacolata Concezione di Maria nell'Italia, nel 1623. che poi si estinse; e quello de Cavalieri dell'Ascensione di Cristo in Portogallo.

10. E' stata la Serafica Religione seconda madre di Uomini illustri nella santità, e nella dottrina, e numerosi Cataloghi si leggono appo il Vadingo negli Annali, ed appo altri loro Scrittori; e'l P. Pietro Antonio da Venezia Min. Osferv. Riformato ha ultimamente pubblicato con lode, Giardino Seil suo Giardino Serafico in due Tomi nel 1716.da cui abbiamo con bre-

P. Pietr. Ant. da Venezia, Tafic. Tom. 20 Cart. 567.

. .

304 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. L

vità le notizie, delle quali ha egli più largamente trattato; ed afferma, che gli Scrittori Francescani in tutte le materie, e Scienze abbiano composto cinque mila libri. Quanto sia numeroso quest'Ordine può dalla sola Riforma e famiglia degli Osservanti conoscersi; che al dire del P. Coronelli nel 1648. in ventiseimila Conventi divisi, conteneva 180. mila Religioli.

P. Coronell. Bibliot. univers. Tom. 1. col. 874.

#### T I C. IV.

# Degli Agostiniani, e delle sue Congregazioni:

Vallemont. part. 3. lib. 6. Cap. 1. Secol. 4.

21 Univers. Discortiz. Perimezz. Differtaz. 2. Ecclefinst.To. 3.cart.76. Rosetus lib. de Relig. tit.

Chassaneus in Catal. Glor. Mund.part.4. confid.56.

C Ono così detti gli Eremiti di S. Agostino , perchè dallo steffo Santo furono la prima volta instituiti presso a Milano, sin dal quarto Secolo nell'anno 387. e di là trasferiti nell'Africa, stabiliti in Tagaste, e poco dopo in Ippona nel giardino concedutogli dai Vescovo Valerio verso l'anno 395. come ha scritto il Vallemont. Alfonso Vigliega di Toledo fa menzione dell'abito, che usò, quando fondò il suo Ordine degli Eremitani, cioè simile a quello, che battezandosi in Milano avea tenuto, e così delle sue Regole, che diede anche in Milano a' Monaci compagni di S. Simpliciano: e l'altra, o la stessa accresciuta, a' Romiti di Monte Pisano ne' deserti di Toscana; indi a' suoi Monaci nell'Africa in Tagaste sua patria, ove fondò anche il suo Ordine nel 291.e poi nell'altro Monistero d'Ippona, in cui scrisse la terza Regola. Molti Dottori però han provato nelle loro Allegazioni nella Causa di precedenza tra i Canonici, e i Monaci neri, che la sua Regola sia stata la prima volta data a' Canonici Regolari Lateranesi, e lo dimostra D.Celfo Maffeo nella fua Apologia, e D. Agostino Ticinese nel suo Pro-Garzon. Piaz: pugnacolo contro gl'Impugnatori di tal'Ordine, i quali riferisce Tommaso Garzoni; affermando, che non si possa dire, se non con temerità il contrario. L'eruditissimo Monsig. Perimezzi però asferma, che delle tre Regole col nome di S. Agostino, due siano supposte, e falsamente a lui attribuite, ed una sola sia legitimo parto, o che l'abbia data a Donne, come crede il Bellarmino, o pure ad Ulomini, come altri difendono. Molti anche vogliono, che abbia avuto l'Ordine de' Canonici Regolari il suo principio da S. Marco Evangelista, e sia poi stato ristorato da S. Agostino; e sia però più antico di quello di S.Benedetto, come costa da' Concilj de' Bolognesi, e de' Padovani allegati dal Cassaneo. Fatto S. Agostino Coadjutore di S. Valerio Vescovo d'Ippona, ottenne, che i suoi Preti insieme con tutto il Clero vivessero in comune, secondo il prescritto degli Apostoli, come S. Marco avea introdotto in Alessandria, senza proprietà vivendo, e promettendo i tre Voti; onde quei, che tale instituto seguirono, furon detti Canonici Regolari; ed anche allora fondò un Monastero di Vergini, in cui si ritiro Perpetua sua sorella, che fu Badessa, ed altre due sorelle da parte di padre, cioè Basilica, e Feli-Cita.

Che l'Ordine Agostiniano sia da S. Agostino derivato molti Au-

tori

Delle Religion. Agostinian. Cap. 30. Art. 4.

tori lo dimostrano, come prova il P.Silvestro Gandolfo cotro alcuni, che più moderno l'affermano, e negano dello stesso Santo il Monacato; scrisse però Mons. Caramuele: Eremita olim erant, qui bodie Augustiniani di- stor. de celecuntur, etiam concionibus ipfi, & populi instructioni insudant; Eorum ori- ber. Augustigo non benè cognita, aliqui eos putant non ab ipso Augustino imò nec ante annum 1256. fuise . Contrarium autem videtur definire meus Bernardus, &c: Narra il P. Morigia coll'autorità di Sigisberto, che vivendo Agostino con fama di santità in Tagaste nell'Africa, lontano dalla Città alcune miglia, prima che fosse Vescovo, molti Romiti sparsi attorno a lui si adunarono, alcune Celle formando, tanto che sotto la sua ubbidienza ben cento e venti Frati viveano, de' quali crescendo il numero, si edificarono molti Monasterj nell'Africa, e furon poi disfatti da' Goti, e da' Vandali. Molti Romiti nell'Italia, nella Francia, ed in altre regioni passarono; ma i loro Monasteri da Nazioni barbare, anche disfatti, di nuovo altresì da vari Uomini furono ricominciati, come da Guglielmo di Guascogna nella Francia, fabbricando un Convento in Parigi;ma Innocenzo IV. Papa ordinò, che tutti i Romiti, e gli altri Religiosi di S. Agostino fossero sotto un titolo appellati Romitani di S. Agostino, benchè nelle Città abitassero; laonde si unirono, e dalla Congregazione de' Fabali, e da quella de' Britini, ed altri, che sotto diversi abiti per l'Italia vagando cercayan l'elemofina; come si caya dal libro. che è detto Fascicolo de' tempi.

S. Giovanni Buono di Mantova si può dire il Padre, e'l Riformatore dell'Ordine nell'Italia, nella Lombardia, nella Romagna, nel Ducato di Spoleto, e nella Marca di Ancona, ove fondò i Monasteri, ed avendo la Religione accresciuto colla santità, e colla dottrina, morì anche in Mantova nel 1222. Si moltiplicò molto lo stesso Ordine, e i Cronisti dello stesso adducono molti Diplomi di diversi Pontesici diretti a' Superiori Agostiniani molto prima dell'unione di Alessandro IV. ed il Concilio Lateranese asserì, che S. Agostino riformò non solo i Canonici appellati Lateranesi; ma che visse nel Chiostro, ed instituì una famiglia di Religiosi dell'Ordine Monacale, come ricavasi dalle di lui Opere, e le raccorda il P.Coronelli. Si è poi diviso l'Ordine in Conventuale, ed Osservante per tutta l'Europa propagandosi ; e l'Osservante è in undici

Congregazioni anche partita; cioè.

La Lecetana, o di S. Salvadore di Lecetto, qual luogo è una selva presso la Città di Siena, e su poi accrescinta dal Maestro Bartolommeo Veneziano nel 1387 indi dal M.Nicolò Catsia, e M.Gerardo da Rimini, Priori Generali; e dice il Morigia, che erano moltiplicati i loro Conventi sino ad undici sparsi su'l Sanese, e nel Dominio Fiorentino.

II. La Carbonaja in Terra di Lavoro, detta ancora la Congregazione di S. Giovanni di Napoli principiata nel 1399. da Fr. Simone Cremo-

nese gran Filosofo, e Teologo in quei tempi.

La Perugina, o di S. Maria del Popolo nell'Umbria nell'anno III.

1424.

La Congregazione di Lombardia, che principiò dal P. M. Rocco di Pavia, e dal P. Gregorio da Cremona in Crema nel 1444. che

P. Gandolfus Differt. Hinian. Sorept. in prafat. Garamuel in Theol. Regular. Difp. 33. pag.39.

P. Morigia Istor. delle Relig. lib. 1. cap.

P. Coronell. Bibliot. Toma 2. 601.285.

P. Coronell. Bibliot. Tom. 2.col.274. Lælius Zecchius De Rep. Ecclesiast.

306 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

tenea 68. Conventi ne' tempi del P. Morigia.

V. La Congregazione di Monte Ottone vicino la Città di Padova. principiata da Fr. Simone da Camerino nel 1460.

VI. La Genovese de' Batistelli cominciata da Fr. Batista nell'anno

1484.e portano i zoccoli di legno.

VII. La Pugliese, o Dolcetta nel 1492, in Puglia, fatta da Fr. Felice Pugliese.

VIII. La Calabrese, o Zampana da Fr. Francesco Zampana di Cala-

bria nel 1502.

IX. La Congregazione della Dalmazia nel 1502.

X. La Germana di Andrea Proles nel 1514.

XI. La Congregazione di S. Paolo primo Romito nel 1550, e tutte queste Congregazioni molti Cardinali e Prelati, e Uomini dotti in ogni

Scienza, han dato al Mondo letterato, ed alla Chiefa.

Gli Agostiniani Riformati della Congregazione di Sicilia detta di Centorbi incominciò dal Ven.P.F. Andrea del Guasto di Castrogiavanni, che nel 1585 ricevè con tredici suoi Compagni l'Abito di S. Agoitino nella Chiesa degli Agostiniani di Catania, e ritiratosi nel Monte presso Centorbi fondò il suo primo Convento; donde si propazò per la Sicilia, e fu riconfermata con altro Decreto da Roma alli 13. di Aprile nel 1587. Scrivono della medesima il P. Fulgenzio da Caccamo nelle notizie della Vita del P. Fr. Andrea del Guasto nel §. 7. e ne' seguentize l'Eruditiss. D. Antonino Mongitore nelle Giunte alla. Sicilia Inventrice

dell'Auria, cap.ultim.

5. Gli Agostiniani Scalzi sono ancora dell'Ordine Agostiniano approvati da Clemente VIII. nel 1595. e si sono anche propagati per varie Città. Nell'anno 1568 il Ven.P. Tommaso di Giesù Portoghese della Famiglia Andrada Maestro de' Novizi in Lisbona nel Convento di S. Maria delle Grazie, vedendo molti Soggetti delle Provincie di Portogallo, e di Spagna passare alle Riforme, che nell'Italia fiorivano, col consenso del Ven.P.Lodovico di Montoja Vicario Generale, e Riformatore del Regno di Portogallo, meditando introdurre una Riforma in Lisbona, che fosse di gran povertà, austerità, e spirito, in una Casa concessagli da un pio Benefattore, si scalzò con abito rozzo, restando in compagnia di altri Religiosi Novizi , e Professi, e die principio alla Congregazione, che poi molto si dilatò, come narra il P. Coronelli .

6. La Congregazione di S. Spirito in Venezia ha un solo Monastero, ed un'altro in Padova col nome di S. Michele, e vivono colla Regola di

S. Agostino, come scrisse Lelio Zecchio.

7. Molti sono anche gli Ordini, che vivono sotto la Regola di S. Agostino, come quello de' Padri Predicatori fondato da S. Domenico, e gli altri lequenti, cioè

L'Ordine de' Servi propagato da S.Filippo Benizio Fiorentino.

La Congregazione Fiesolana di S. Girolamo cominciata nel 1380. dal B. Carlo figliuolo di Antonio Conte di Monte Gravelli nella Romagna poco lontano da Firenze, ed approvata nel 1405. da Innocenzo VII.come dice il Vallemont. 8. L'Or-

P. Coronell. Bibliot. Tom. 2.004278.

The state of the s

Zecchius De Rep. Christian. De Relig. cap.

8. L'Ordine di S. Ambrogio al Nemo detto la Congregazione Ambrogiana principiata da Alessandro Crivello, Alberto Belozzo, ed Antonio Pietrasanta gentiluomini Milanesi nel 1431. come dice il Morigia. Il Vallemont la descrive nel 1432. nata in Milano sotto Eugenio IV. colla Regola di S. Agostino, e nel 380. sa menzione ancora della Congrega-

zione di S. Ambrogio detta dal P.Riccioli Congregatio ad Nemus.

9. L'Ordine de' Monaci Romitani di S. Girolamo secondo il Morigia ebbe il suo principio da Lupo di Olneto Spagnuolo nel 1433. Il Vallemont descrive nel 1380. gli Eremitani di S. Girolamo in Italia in stituiti dal B. Pietro Gambacorta gentiluomo Pisano, i quali vivean prima delle fatiche della lor mano, del superfluo i poveri sostentando, e non si obbligavano a' voti; ma vi si legarono poi per ordine di Pio V. e cominciarono a darsi allo studio, ed alla predica, militando sotto la Regola di S. Agostino. Il primo Monastero di quest'Ordine fu fondato in Cessana luogo di Urbino, col titolo della Santissima Trinità nel 1380. ne' tempi di Urbano VI. e volle, che si appellassero i Romiti di S. Girolamo della Congregazione del B. Pietro da Pisa. Fu Pietro per vocazione speziale chiamato a vita religiosa; poicche preso da alcuni fuorusciti presso Montebello nella Romagna gli ridusse a penitenza, imitando S. Girolamo. Fiorirono anche nel suo Ordine il B. Nicolo da Pozzuolo, il B. Benedetto da Lesena, il B. Filippo da S. Agata, il B. Marco da Verona, il B. Andrea da Disfa, o Vissa, il B. Marco da Catalogna, e ne fanno menzione Cesare d'Engenio, e Silvestro Maurolico Abate Cisterciense nel Mare Oceano delle Religioni.

10. L'Ordine de Canonici Riformati sotto la Regola di S. Agostino instituiti in Gierusalemme da Arnolfo, ed approvato nello stesso anno da Alessandro II. nel Concilio di Laterano, secondo il Vallemont.

La Congregazione de' Canonici Regolari di S. Rufo instituita nel 1107 da S.Rufo Arcivescovo di Lione nella C ttà di Valenza nel Delsinato sotto la Regola di S. Agostino, secondo lo stesso Vallemont.

L'Ordine degli Apostoli principiò nel 1484, secondo il Morigia. L'Ordine di S. Paolo primo Romito di Ungaria, principiò de Eusebio Strigonese nel 1215, ed ottenne dal Papa Giovanni XXII. la Regola

di S. Agostino nel 1317 secondo il Morigia.

11. L'Ordine Premonstratese princip à da Notoberto nato in Colonia, e Prete di Lorena sotto la Regola di S. Agostino nell'anno 1122. secondo il Morigia. Il Vallemont descrive nel 1120. l'Ordine de Canonici Regolari di Premonstrato, che sondò S. Norberto, il più celebre Predicatore del suo tempo, dipoi Vescovo di Maddeburgo nell'Allemagna, e che l'inst tuì nella Diocesi di Laon sotto la Regola di S. Agostino.

12. L'Ordine de' Religiosi della Trinità per lo riscatto degli Schiavi, come dice il Vallemont, fu instituito da S. Giovanni di Mata Provenzale, Dottor Parigino, e da S. Felice de Valois nella Diocesi de Mo, dove è la prima Casa di quest'Ordine; il Generale però dimora ne' i Maturini di Parigi, e su approvato l'Ordine stesso da Innocenzo III. nel 1209. Si legge nel Breviario Romano, che lo stesso Papa in Laterano intra Missarum solemnia ad Sacra Hostia elevatione Angelos ei cadida veste,

Breviar. Reman. die 7. Februare lett. 2.& 3.

#### 308 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I. cruce bicolori, specie redimentis captivos apparuit; quo viso Pontifex in-

stitutum approbavit, & novum Ordinem Sanctifima Trinitatis Redemptionis Captivorum vocari jussit; ejusque professoribus albas vestes cum Cruce rubei, & cerulei coloris prabuit. Sic stabilito Ordine Sancti Fundatores in Galliam redierunt, primoque Canobio Cervi Frigidi in Diacesi Meldensi constructo, ad ejus regimen Felix remansit, & Joannes Romain cum aliquot Sociis reversus est, ubi Innocentius Domum, Ecclesiam, & Hospitale S.Thoma de Formis in Monte Calio eis donavit cum multis redditibus, & possessionibus. Conferma lo stessionelle Lezioni di S. Felice de Breviat. Ro-Valois, e che Regula propria ex Summi Pontificis Innocentii Confirmaman. die 20. tione accepta fondarono in Francia il primo Convento. Il P. Morigia nel fine del suo libro fa menzione di quest'Ordine con gli altri sotto la Regola di S. Agostino, e dice, che ebbe il suo principio nel tempo di Clemente IV. nel 1260. in Barcellona di Spagna; e nel lib.1.cap.63. ltima, che abbia avuto la sua fondazione e primo Convento in Roma, cavandolo da un sepolcro nella Chiesa di S. Tommaso de' Mori in Monte Celio, in cui si leggeva: Anno Dominica Incarnationis 1197. Pontificatus verò Domini Innocentii Pontificis III.anno 1.Calend. Januar institutus est nutu Dei Ordo San Histma Trinitatis Captivorum à Fratre Joanne sub propria Regula fibi ab Apostolica Sede concessa . Sepultus est idem Fr. Joannes in hoc loco anno Dom. 1213. Mense Decembris 21. La memoria, che dà Tommaso Garzoni dello stesso Ordine sotto la Regola di S. Agostino sembra cavata dal Morigia, e ne fa anche menzione Lelio Zecchio.

Novembr. P. Paolo Mo-Iftor. rigia delle Relig.

Garzon. Pinz. Univers. discorf. 3. Zecchius De Rep. Chri-Stian. De Relig.cap.2.

Vallemont. I om. 3.

13. I Trinitari Scalzi della Redenzione professan la Regola primitiva del loro Ordine, e formano una Congregazione, che fu confermata da Clemente VIII.e'l Vallemont gli descrive nell'anno 1595.

I Religiosi di S. Croce hanno molte famiglie, come scrive lo stesso Vallemont, e pensano alcuni, che siano nella Chiesa sin dal tempo del-Pontefice Cleto; altri danno l'origine ad un Ciriaco, che mostrò a S. Elena il luogo, ove la Croce di Giesù Cristo era nascosta; ma si ha di certo, che tutti questi Religiosi erano nell'Italia avanti l'anno 1160. poicchè Papa Alessandro III. gli onorò di molti privilegi; ma non si sono stabiliti in Francia, in Fiandra, ed in Allemagna, che verso l'anno 1216. Innocenzo IV. confermò l'Ordine sotto la Regola di S. Agostino, ed il Capo risiede ad Hui su la Mosa nella Diocesi di Liege; e tutto ciò scrive il Vallemont sotto l'anno 1216.

14. L'Ordine della Mercede fu instituito in Barcellona per la libe-

Vallemont. Tom. 3. lib. 1. sap. I. artic. 5.

razione de' Cristiani Schiavi, come afferma il medesimo Vallemont; e fu l'institutore Giacomo Re di Aragona, confortatone a ciò da S. Raimondo di Pegnafort, e da S.Pietro Nolasco. Fu approvato l'Ordine da Gregorio IX. sotto la Regola di S. Agostino; e si legge nel Breviario Romano nella Festa di S. Raimondo, che tutti tre fondarono l'Ordine, cioè il Re Giacomo I. S. Pietro Nolasco, e lo stesso Raimondo, il quale all'Ordine certas vivendi leges prascripsit ad ejusdem Ordinis vocationem accommodatissimas; quarum approbationem aliquot post annos à Gregorio 1X. impetravit, & dictum Sanctum Petrum primum Generalem Ordinis Magistrum suis ipse manibus babitu eodem indutum creavit.

15. L'Or-

Breviar. Rom. die 230 Januar.

# Delle Religion. Agostinian. Cap. 30. Artic. 4. 309

15. L'Ordine di S. Brigida ebbe l'origine dalla stessa Santa nel 1367. come dice il Morigia, che ne fa menzione sotto gli Ordini della Regola di S. Agostino . Il Vallemont afferma, che la Santa fece una Regola eccellente, che partecipa molto di quelle di S.Basilio, e di S.Agostino, e che si dice efferle stata dettata da Giesti Cristo, ed approvata da Urbano V. nel 1370. Non prese ella l'abito di Religiosa; ma fondò l'Ordine de' Religiosi, e delle Religiose, e su figlinola del Re di Danimarca, e vedova di Uffone Principe Svezzese . Il Garzoni anche descrive quest'Ordine di Llomini, e di Donne in un Convento divisi incominciato nell'anno 1367.

16. L'Ordine de' Buoni llomini fondato da Riccardo Conte di Cornubia nella Villa di Bercanstedio, venticinque miglia distante da Lon-

dra nel 1257.

L'Ordine de' Crocigeri Azurrini prima instituiti dal Papa Cleto II.come disse Fr. Marco Antonio Boldu nella sua Istoria, e su confermato da Pio II. nel 1460. Di questa Congregazione dice il Garzoni essere l'Ordine degli Ospedali di S. Antonio nella Spagna, e quello de' Crocigeri

colla Stola, e l'Ordine di Sassia.

17. L'Ordine de' Gesuati così detti per la professione di pronunciare spesso il nome di Giesù, su instituito in Siena di Toscana da Giovanni Colombino verso l'anno 1355 ed approvata nel 1367 da Urbano V. militando fotto la professione Agostiniana; ma colla Regola datagli da uno de' suoi Frati, che su Vescovo, e Santo; come scrisse il P.Paolo Morigia, il quale fu uno de' Gesuati di S.Girolamo. E' poi stato

loro permesso di farsi Preti, così l'Ordine estinguendosi.

18. L'Ordine de' Cherici Spedalieri fu instituito in Siena per servire gl'infermi, e i pellegrini negli Spedali, e'l fondatore fu Agostino Novello così detto a differenza di S. Agostino, e si chiamò prima nel secolo Matteo Termine Palermitano come affermano molti Autori riferiti dall'eruditis. Mongitore. Scriffe del medesimo il P. Antonio Cottonio dicendo: Ordo itaque Clericorum Hospitalariorum Autore Augustino Novello primum Cancellario Manfredi Regis Sicilia, posteà Panitentiario Confessario Bonifacii VIII. & professo Ordinis Eremitarum S. Augustini, cujus Generalatum rejecit, Senis erectus est circa ann. Dom. 1200. & confirmatus ab eodem Bonifacio. Il Dottor D. Cataldo Rizzo in una sua Lettera stampata in Messina nel 1713. difende la nascita, e la patria dello stesso B. Agostino Terminese, e risponde all'Opera Apologetica del Dottor Auria, volendo, che sia della Città di Termine, e non di Palermo, come l'Auria Itelio, ed altri Palermitani l'attestano.

19. La Congregazione de' Canonici Regolari di S. Salvadore detta pure degli Scopetini fu instituita nel 1400. presso la Città di Siena da Stefano Sanese dell'Ordine de' Romiti di S. Agostino fatto Canonico Regolare per ordine di Gregorio XII. e diconsi Scopetini dalla Chiesa di S. Donato di Scopeto in Firenze, che alla Chiesa di S. Salvadore furono

uniti da Martino V.

20. I Frati del B. Giovanni di Dio (che fu poi dichiarato Santo nel 1690. da Alessandro VIII.) diconsi anche i Padri della Carità; e perchè

Mongitors nelle Giunte alla Sicil. Inventric. dell' Auria.cap.43.

P. Cotton. Controv.lib.4. Controv.2.

#### 310 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

lo stesso Giovanni nel chieder limosina dicea: Fate bene fratelli, i suor imitatori suron così appellati. Il P. Pietro Galtruchio la dice sondata nel 1538.da Giovanni di Dio di nazione Portoghese; ma su poi approvata sotto la Regola di S. Agostino da Pio V. nel 1571. e confermata da Gregorio XV. e da Sisto V. che gli diede potestà di congregarsi, eleggere il Generale ogni sei anni; ed oltre i tre voti sanno il quarto dell'Ospitalità. Non ricevono Ordine sagro, suorchè certi pochi, ed assistono alla cura degl'infermi: Vennero da Roma in Napoli nel 1575. a richiesta degli Spagnuoli, ed ivi diconsi i Padri di S. Maria della Pace. Morto Giovanni di Dio il sondatore, il B. Pietro Antonio Martino, uno de' primi compagni sabbricò uno Spedale in Madrid: il B. Marino di Dio sece l'altro in Cordova, ed altri altrove, e crebbe tanto questa Religione, che si dilatò nella Spagna, nell'Italia, e nelle Indie formando molti Spedali.

21. Sotto la stessa Regola di S.Agostino sono descritti eziandio molti Ordini Militari, che sono dallo stesso P.Morigia riferiti, cioè:

L'Ordine de' Cavalieri Gerosolimitani detti anche di Malta, princi-

piati da un Gerardo nel 1080.

L'Ordine de' Cavalieri Teutonici înstituiti da un Tedesco sino all'anno 1100 e rinnovato in Germania nel 1210.

L'Ordine de' Cavalieri di S. Giacomo nella Spagna, che incominciò

nell'anno 1164. da Pietro Bernardino.

L'Ordine di Montesia, che fondò Giacomo Re di Aragona.

L'Ordine de' Cavalieri di S. Lazaro Gerosolimitano, che ebbe prin-

cipio sin da S.Basilio, e dal Papa Damaso nel 360.

Le Orsoline, o le Religiose di S. Orsola, come dice il Vallemont, nell'anno 1611. sono un'Ordine di Vergini, e di Vedove prima fondato in Parigi sotto la Regola di S. Agostino, prendendo per Avvocata S. Orsola, da Maria l'Ulillier, dama di Santa Bova, ed approvato da Paolo V.e si applicano ad instruire le giovani.

22. Sono diversi però gli Ordini delle Donne, le quali professano la Regola di S. Agostino, e prendono vari titoli in diverse Città, secon-

do i titoli delle Chiese, le quali qui descrivere non possiamo.

23. Gli Ordini dunque Religiosi nel Secolo XIII. instituiti, ed altri, che descriveremo negli altri Secoli, e le Regole delle Religioni Italiane sono stati come Fonti, i cui ruscelli per tutto il Mondo dilatandosi, hanno ampiamente la Chiesa di Dio, e la Repubblica letteraria secondato, llomini eccellenti nella santità, e nella dottrina in varj tempi producendo.

#### ARTIC. V.

# De' Padri della Compagnia di Giesù.

Padri della Compagnia di Giesù detti ancora Giesuiti ebbero la loro origine da S. Ignazio di Lojola nobile Spagnuolo, che nella

Delle Religioni. De' Giesuiti. Cap. 30. Art. 5. 311

nella guerra di Pamplona gravemente nella gamba da una palla ferito. si consagrò a Dio, determinando di andare a visitare i luoghi di Terra Santa . Înstitui egli in Roma la sua Compagnia , benchè nella Spagna ne formò il disegno, ed in Parigi i fondamenti; perlocchè la sua instituzione è stata senza dubbio Italiana, e nell'Italia esseguita, ove prese anche il titolo. Afferma l'erudito Vallemont, che in Parigi abbia S. Ignazio con sei suoi compagni formato il disegno di instituire una nuova Società di Religiosi; ma che questo disegno sia stato fatto nella Spagna, l'attesta l'Autor dell'Istoria della Chiesa, che dal Francese ha nel nostro idioma Italiano tradotta il P. Arcangelo Agostini Carmelitano col sinto nome di Selvaggio Canturani. Dice dunque, che studiò S.Ignazio prima in Alcalà, e vi fece alcuni Compagni, che menavano una particolar vita, e si essercitavano nel fare il Catechismo; e perchè fu lor negata la permissione di farlo in Alcalà, ed in Salamanca, andò in Parigi, ove continuò i suoi studi, e vi formò la Compagnia di diece persone. Dicono altresì il P. Morigia, il Vigliegas, ed altri ancora, che studiando in Parigi la Teologia in età di anni 35. ebbe sei Compagni, oltre i tre, che già avea nella Spagna, a' quali l'altro poi si aggiunse, cioè due Savojardi Pietro Fabbro, e Claudio Lajo: due Franceli, Giovanni Codurio del Delfinato, e Pafcasio Broer di Piccardia: cinque altri furono Spagnuoli Simone Rodrigues Portoghese, Alfonso Salmerone di Toledo, Francesco Saverio di Navarra, Nicolò Bovadiglia della Diocesi di Valenza, e Giacomo Lainez. Questi nel 1534. nel giorno dell'Assunta nella Chiesa detta Monte de' Martiri fuor di Parigi secer voto di lasciato il Mondo impiegarli nella conversione degl'infedeli in Gierusalemme, e se fossero impediti, dovessero a' piedi del Papa in Roma offerirsi; acciocchè di loro a suo piacere nel servizio di Dio, e salute del prossimo disponesse; e quelto giorno fu tenuto quali natale della Religione; onde il P. Nicolo Orlandino da quell'anno diede principio all'Istoria della Compagnia .

2. Terminata la Teologia andò nella Spagna, indi in Venezia, ove ritrovati i Compagni, nel 1537. passò a Roma, ed ottenne dal Papa la permissione di andare in Gierusalemme, e ritornati in Venezia, per la guerra col Turco non potendo eseguir la risoluzione, si posero a predicar nello Stato Veneto, e nella Lombardia di quà dal Po, e furon questi i primi germogli de' varj essercizje corporali, e spirituali, che dalla tenera pianta spuntarono. Ritornando poi a Roma, ed ivi avvicinandosi, entrò S.Ignazio in un Tempio abbandonato, e nell'Orazione vide Giesti Cristo colla Croce, che gli disse: Ego vobis Roma propitius ero: e da quelta visione riferita a' Compagni, stabilirono di chiamar la loro Congregazione la Compagnia, o Società di Giesù. Nell'Ottobre del 1537. giuntero in Roma i primi diece Padri, ed offerta al Sommo Pontefice, conforme al voto da esse fatto, l'Opera loro, furon tosto da Paolo III. in varj ministerj impiegati, ed al Fabbro, e al Lainez imposta la pubblica lettura nelle Scuole della Sapienza, Ignazio con gli Effercizi Spirituali attese al giovamento delle persone principali, e gli altri sette divisi per le Cniese de'Rioni di Roma, attesero alle prediche, alle dichiarazioni

Vallement. To. 3.lib.6. cap.1. artic. 5. ann. 1534.

Istor. della Chiesa To. 4.

P. Morigia
Istor. delle
Religion.
Vigliegas
Flos Sanctor.
Vita di So

Ignazio.

del

#### 312 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

del Catechismo, alle Confessioni, ed a varie opere di pietà. Divulgatassi fa fama del loro salutevole ministerio, andarono negli anni 1539. e 1540. vari messi di Europa al Papa a chiedere per li loro paesi l'opera loro, ed a tutti soddissar non potendosi, surono solamente inviati per le prime Missioni, il Rodrigues, e'l Pascasso a Siena, il Fabbro a Parma, il Codurio alla Campagna di Roma, e'l Bovadiglia al Regno di Napoli. Tre anni prima di ricevere l'approvazione mostrò la Compagnia i frutti della sua tenera pianta; onde Paolo III. nella Bolla, in cui l'approvò, disse, che Jam quampluribus annis laudabiliter in vinea Domini se exercuerunt. Appena su nel Settembre del 1540. animata dall' autorità Apostolica, ed ammessi altri Compagni, oltre i diece, che si vide per lo spazio di un'anno e mezo cresciuta, e per le principali parti dell'Europa, e dell'Assa dilatata, come dice il P. Ginnaro, cavandolo dall'Istoria del-l'Orlandino.

P. Bernardino Ginnaro,
Tom. 1. del
Saverio Orietal. part. 1.
Letter. a' Padri della Cop.
P. Orlandin.
Istor. della
Compagnia.

P. Orlandin. lib.5. n.51.

Breviar. Roman. die 31. Julii, lest. 2.

2. La Compagnia approvata, più ficuramente si diedero a predicare da' Pergami, ed a tenere pubbliche Scuole; onde poi S. Ignazio fu fatto Prepolito Generale, e nel Maggio visitando tutti le sette Chiese, in quella di S. Paolo fecero la loro professione. Fu poi confermata di nuovo nel 1542. alli 14. di Marzo e da Giulio III. e dal Concilio di Trento, in cui dalla Santa Sede furon mandati il P. Lainez, e'l P.Salmerone. Di questa Religione stabilita in Roma, dice la Chiesa nelle Lezioni di S.Ignazio: Lutetia Parisiorum adjunctis sibi ex illa Academia variarunz nationum Sociis novem, qui omnes artium Magisteriis, & Theologia gradibus insignes erant, ibidem in Monte Martyrum prima Ordinis fundamenta jecit: quem posteà Roma instituens, ad tria consueta quarto addito de Missionibus voto, Sedi Apostolica arctius adstrinxit, & Paulus Tertius primò recepit, confirmavitque: e conchiude, che fu sparsa questa Religione, e dilatata per tutte le parti del Mondo contro gl'Infedeli, e gli Eretici, con successo tale, ut constans fuerit omnium sensus, etians Pontificio confirmatus oraculo, Deum ficut alios aliis temporibus Sanctos viros, ita Luthero, ejus demque temporis hareticis Ignatium, & institutam ab eo Societatem objecisse. L'Insegna ancora di Giesù innalzata da S. Ignazio nella sua Religione fu invenzione fanta Italiana, cioè di S. Bernardino da Siena, che visse nel Secolo XV. molto prima dell'instituzione della Compagnia, e sofferì molte persecuzioni per la stessa; anzi il titolo ancora di Compagnia di Giesù, era altresi invenzione Italiana, così appellandosi una Confraternità di Volterra al nome di Giesù dedicata, come il P.Bollando Giesuita riferisce; e di ciò ne formaremo un particolare Discorso nell'Artic. 1. del Cap. 35.

4. Dopo l'approvazione fatta da Paolo III. furono i Padri a varie parti inviati: Salmerone, e Pascasio nell'Ibernia, e nella Scozia: l'Araozio nella Spagna: l'Eguja co' i Compagni nella Francia, Domenecco, e Strada nella Fiandra, il Lainez, il Pasquier, il Bovadiglia, e'l Jajo divisero tra loro l'Italia; ma gli ultimi due passarono poi nella Germania; come anche il Faure; il Canisio in Baviera: il Rodrigues con Paolo da Camerino in Portogallo, ove fondò la Compagnia: il Saverio nell'Indie Orientali: il Nugnes nella Mauritania, il Nobrega e i Compagni nel Brasile; e lo

stesso

stesso Saverio scorse dopo le coste Orientali dell'Africa, le Meridionali, e le Occidentali dell'Asia, le Isole dell'Oceano Orientale, s'innoltrò nel Giappone; così in poco tempo si dilato la Compagnia, moltiplicando anche i Collegi . Scrisse il P.Galtruchio, che S. Ignazio il quale morì nel 1556. vide la sua Compagnia già divisa in tredeci Provincie, che si dilatavano quasi in tutte le principali parti del Mondo, ed è stata di gran giovamento a propagar l'Evangelio, ed illustrare colle Scienze la letteraria Repubblica, e per gli Ulomini dotti, che ha prodotto, come si vede dalla loro Biblioteca; oltre la moltitudine de' giovani, che instruiti nelle loro Scuole illustrano altri Ordini . Dice il P.Briezio, che non fu ricevuto nella Compagnia da S. Ignazio, Guglielmo Postello Normanno, uomo assai dotto; ma più di erudizione, e d'ingegno arricchito, che di sapienza e di pietà. Scrisse egli un libro col titolo Virgo Veneta in grazia di una vergine vecchia, che credeva dover riparare le femmine, ed altre cose simili, le quali la sua pazzia dimostrano. Morì quasi di cento anni in Parigi da Cattolico, corpore ob castimoniam, at ajebat, semper vegeto atque sano; utinam & mente. Egli nell'Indice Romano de' libri proibiti è annoverato tra gli Eretici di prima classe; e'l P.Teofilo Rainaudo Giesuita lo numero tra gli Ateisti, e l'appello Deistarum parentem; e molte notizie dello stesso, de' suoi libri, e della nuova Religione, che scioccamente instituir voleva, cavandola dalla Cristiana, dall'Ebraica, e dalla Turchesca, si possono leggere negli Autori riferiti dal Popeblount.

5. Ha questa Religione abbracciate, ed introdotte varie usanze giovevoli, come osserva l'Orlandino in più luoghi della sua Istoria; e tali sono tra le altre lo scorrere per le Terre, rinnovato col nome di Missioni, da' primi Padri nello Stato Veneto sin dall'anno 1537, la frequenza de' Sagramenti ravvivata in Roma: l'uso delle Prediche, e delle Lezioni nelle Feste dell'anno nelle Chiese, e nelle Piazze: le Congregazioni cominciate in Parma nel 1538, per opera del P. Fabbro: in Roma nel 44. formata da S. Ignazio: in Lisbona nel 47. dallo Strada: ed in Napoli nel 54. dal Salmerone; e queste quattro sono poi state il modello delle altre. Varie opere di pietà, e vari usi sono anche numerati dal P. Ginnaro; perlocchè oltre gli attestati di molti Pontesici, disse Paolo V. nella Bolla: Quantum Religio Societatis Jesu ad Fidei, pietatis, ac Religionis augmentum prosecerit, o in dies prosiciat, nos ipsi scimus, o Respublica Coristiana novit universa.

ARTIC. VI.

Degli altri Ordini diversi.

N On sarà quì disconvenevole sar menzione di alcuni Ordini, che sur rono in varj secoli instituiti ; acciocchè la notizia delle nestre Religioni, che sono state i Seminari delle Scienze, sia quì tutta compilata ; e mostraremo ancora, che o nell'Italia sono sondate dagli stessi Italiani, o da loro dipendono.

P. Galtruch.
Istor. Sant.
Tom. 4. in
Paolo IV.

P. Philipp: Brietius S. J. Annal. Mūd. ad ann. 1581.

Dan. Georg.
Morhof. in
Polybist.p.73.
74
Popeblount
Cens. celebre

Rr

#### 314 Idea dell'Iftor.d' Ital. Letter.di Giacinto Gimma Tom. I.

1. L'Ordine degli Ospitalari, di Santo Spirito cominciò in Roma nel

Morigia Istor. 1201 lecondo il Morigia.

delle Reli-2. I Canonici Regolari di S. Marco, dalla lor Chiefa così detti, che gion. lib. 1. tengono in Mantova; o perchè da S. Marco sieno stati instituiti, surono enp. 32. e lib. approvati da Innocenzo III. nel 1231. e confermati da Onorio III. e da: 3,6.18.

Gregorio IX.con privilegi.

2. L'Ordine de' Servi cominciato da sette Cittadini di Firenze nel suo territorio nel 1233, su dopo venti anni propagato da S. Filippo Benizio anche Fiorentino Medico illustre, ed in ogni scienza peritissimo, che si ha per padre dell'Ordine. Egli su un nuovo Apostolo appo la Mazione Francese, e l'Allemana, ove con maraviglia converti migliaja di peccatori a penitenza. Fu la Congregazione approvata, e confermata da Alessandro IV. nel 1255. e dilatandosi per varie regioni ha avuto Uomini dotti; ma si divise in Conventuali, ed Osservanti, essendo. Generale il P. Nicolò Perugino, e diconsi de' Servi di Maria, come scris-P. Morigia fe il Morigia.

Mor. delle caposs.

4. L'Ordine de' Cavalieri de S. Giovambatista, e di S. Tommaso inco-Relig. lib. 1. minciò in Ancona da persone ricche e divote, e fu approvato da Alesfandro IV che gli diede la Regola di S. Agostino. Nel 1284. chiamati dall' Re di Castiglia Alfonso X. il Savio, furono assai arricchiti; ma unito l'Ordine alla Religione di Malta coll'entrate, i Cavalieri fecero l'Ordi-

ne di S. Tommaso, perchè l'unione ricusarono; durò però poco:

5. I Cherici Regolari Teatini furono così detti da Giovan Pietro Carafa Napoletano Vescovo Teatino, il quale dopo che rinunziò il Vescovado, menar volle vita solitaria sotto il Monte Pincio sino al sacco di Roma dato dal Borbone. Andò poi a Verona, a Venezia, e ritornato. in Roma alli 14. di Settembre del 1528. giorno dell'Esaltazione della Croce con Gaetano Tieneo Vicentino Protonotario Apostolico, ed ora-Santo, con Bonifacio Colle Alessandrino, e con Paolo Consilieri Romano nella Chiefa di S. Pietro giurarono di professare i tre voti povertà, castità, ed ubbidienza. En poi il Carrafa creato Cardinale da Paolo III.e divenne anche Papa col nome di Paolo IV.

6. I Somaschi ebbero il principio da Girolamo Miani nobile di Venezia, che raccoglieva gli Orfani in tempo di carestia, e provvedeagli delle cose bisognevoli nell'anno 1528. Andò poi in una Villa detta Somasca in Lombardia, ove effercitò simili atti di pietà , indi in Bergamo, ed in Milano. Euron prima detti i Cherici Regolari di S. Majolo di Pavia, perchè quivi ebbero il loro primo Collegio, e fu approvata la

Congregazione da Paolo III. da Pio IV. e da Pio V.

7. 1 Barnabiti furono instituiti a Milano da Giacomo-Antonio Morigi ad istanza di Serafino Fermano, e presero il nome nel 1523. dalla Chiefa di S. Barnaba di Milano, ove si stabilirono, e. Clemente VII. approvò la loro Congregazione de' Cherici Regolari, che fa particolar professione di conformar la Vita Cristiana alla dottrina di S.Paolo Apostolo nell'Epistole; però furon detti i Barnabiti di S.Paulo.

8. I Gilormini di S. Filippo Neri Fiorentino detti ancora la Congregazione dell'Oratorio, cominciò in Roma nell'anno 1548. perchè S. Fi-

lippo

lippo col Sacerdote Persiano Rosa la principiò in S. Salvadore in Campo, donde andò a stanziare in S. Girolamo della Carità; indi ottenuto un luogo, con Francesco Maria Tarugi, Cesare Baronio, che furon poi Cardinali, e con altri compagni cominciò a fermoneggiare, e nel 1564. mandò a governar la Chiesa de' Fiorentini alcuni discepoli, e cresciuta la Congregazione ottenne da Gregorio XIII.la conferma, e la Chiefa di S. Maria in Vallicella. Nel 1587. fu eletto Prepolito Generale, ma defiderofo della vita privata, col mezo de' Cardinali Cufano, e Borromeo ottenne da' fuoi, che in suo luogo eleggessero il Baronio, il quale successe nel governo della Congregazione. Morì S. Filippo nell'anno 1594.nella norte delli 25.di Maggio: e fin dall'anno 1586. accettò l'offerta fatta dalla Città di Napoli della Casa, alla quale mandò il Tarugi con altri della Casa di Roma, incorporando alla stessa di Roma così quella di Napoli, come l'altra della Città di Sanseverino della Marca. Simile a questa Congregazione è quella dell'Oratorio di Giesù Cristo in Francia instituita da Pietro di Berulle Parigino, che su poi Cardinale, e nel 1613. fu approvata da Paolo V. un'anno dopo l'approvazione di

quella di S.Filippo Neri, come dice il Vallemont.

9. L'Ordine de' Minimi di S. Francesco di Paola fu fondato dallo Steffo Santo, che nacque in Paola Terra della Calabria citrà nel nostro Regno di Napoli nel 1416.a' 27.di Marzo. Pigliò egli il nome di Francesco; perchè essendo sterili i genitori, fecero voto al Serafico S. Francesco di chiamarlo collo stesso nome; se col suo mezo impetravano da Dio un figlinolo. Vesti anche l'abito de' Francescani, e nel loro Convento della Città di S. Marco in Calabria menò vita da Novizio per voto; però gli Scrittori della Serafica Religione hanno scritto la sua vita colle altre di quei del loro Ordine, come dice il P.Pietro-Antonio da Venezia. Di tredeci anni dimorò poi in un Deserto, e dopo sei anni volendo fondare una Chiesa nel terreno del suo padre, su ripreso da S. Francesco; perchè la faceva picciola, e gli fece un difegno di altra grande, nella quale egli raccolse molti discepoli e molte donne. Dodeci furono i primi, che lo seguirono, e vi aggiunse l'altro, ed agli steili diede Sisto IV. nel 1474. il titolo di Romiti di S. Francesco, e molti privilegi: Alessandro VI. nel 1492.gli mutò il nome in quello de' Minimi colla Costituzione: Meritis Religiosa vita: come poi altri Pontefici alla medesima Religione altri privilegi hanno conceduto. Dice il Morigia, che principiò l'Ordine nel 1450.e narra il P. Tolcano, che secondo l'antica tradizione, e l'autorità di molti Scrittori, fu al Santo mandata da Dio per mano di S. Michele Arcangelo l'Impresa CHARITAS, dicendogli: Francisce hac erunt insignia tui Ordinis; e veramente non viè Rata operazione da lui fatta, in cui non si abbia udito nominare la Carità, e nella stessa sua Regola non vi è Capitolo, nel quale non si ripeta, che ogni cosa per carità si faccia. Tre Regole scrisse egli per li tre Ordini, che fondò : una per li suoi Religiosi ; l'altra per le Monache ; e la terza per li Terziari dell'uno, e dell'altro sesso; ma obbligò al quarto voto di continua vita Quaresimale, con perpetua altinenza di carne, e di latticini, tutti i professori della prima, e della seconda Regola; fuorche per la stretta cagione d'infermi-Rr

Alfonfo Viglieges Flow Sandor. Vit. de' Santi E-Stravag.

Vallemont. Tom. 3. lib. 6. cap. 1. P. Hidoro Tofcano de'Minimi, Vita di S. Francesc. lib. 1. cap. 2.

Vading. ad ann. 1907. P.Gubernatis Orb. Sernphic. Tom. 2. lib. 13.cap. 4. P. Pietr. Antonio da Venezia Min. Offer Riforms Giardin. Serafic. part. To cap. I.c.

#### 316 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

tà col consiglio del Medico, e dentro la stanza dell'Infermaria, così detta, ove ogni cibo magnare si possa. Volle ancora, che i suoi Frati si chiamassero i Minimi de' Minori, e le Suore le Minori delle Minime. Lo stesso P. Pietro-Antonio da Venezia numera i Generali di quest'Ordine, ed afferma, che si divide in 32. Provincie, cioè 13. nell'Italia, 10. nella Francia, sette nella Spagna, una nella Germania, che si stende per l'Austria, per la Boemmia, per la Moravia, e per la Baviera; ed un'altra in Fiandra, che si dilata per lo Belgio, e per la Germania inferiore. Scrive ancora, che i Conventi sono da cinquecento, e che tutti i Frati Misnimi da cinquemila in circa, e che ha dato l'Ordine molti Servi di Dio, Prelati, e Letterati ancora, che l'hanno illustrato, e l'illustrano.

P. Paolo Morigia de' Giefuati, Istor. delle Religioni, cap. 38.

Jo: Palatius,. Gesta Pontif. Tom. 4. pag. 640.

P. Luigi Contarini Giardino part. 2.

Vallemont. Element. della Storia par. 3.lib.6. cap.1. fecond. edi-2ion.

Panciroli,
Tesori di Ro-

P.Coronelli Bibliot. univerf. Tom. 4. cart.131. nu. 664.

Jo: Palatius Gest. Pontific. Tom. 4. pag. 109.

L'Ordine de' Giesuati di S. Girolamo, detto ancora la Congregazione de' Cherici Apostolici su fondata dal B. Giovanni Colombini gentiluomo Sanese, e da Urbano V. Pontefice ricevè l'abito in Viterbo nel 1267. Si disse de' Giesuati; perchè il nome di Giesu aveano sempre nella bocca; e perchè forono così chiamati da' fanciulli. Non dicevano Uficio per obbligo; ma 165. Paternostri, ed Avemarie nelle ore stabilite, nè avevano Sacerdoti; ma giorno, e notte andavano all'Oratorio, e facevano l'Orazione mentale, con altri esercizi secondo la Regola. Ebbe ancora l'Ordine delle Monache, e la prima di este su S. Caterina Sanese cugina del B.Giovanni, che incominciò nel 1357.come il P.Morigia, che fu dello stesso Ordine ne scrisse la Storia, e numerò molti suoi Beati ; oltre gli Ulomini dotti. Clemente IX. Papa suppresse non solo quest'Ordine. permettendogli di farsi Preti; ma quello ancora di S. Girolamo di Fiesole , detto la Congregazione di S. Maria delle Grazie instituita da Carlo , figliuolo di Antonio Conte di Monte-Gravella nella Romagna vicino Firenze, che Innocenzo VII-avea approvata nel 1405.e della stessa fanno menzione il Contarini, e'l Vallemont; e'l terzo di S. Giorgio d' Alga in Venezia fondato da S. Lorenzo Giustiniano nel 1407. assegnando per la guerra di Candia le rendite, che nello Stato Veneto aveano. Così Innocenzo X.aboli non folo l'Ordine di S.Bafilio degli Armeni; ma quello degli Apostolini, che incominciarono nel 1484. o nel 1453. secondo il Gualtieri, e non discordano Ottavio Panciroli, ed Agostino Barbosa. Nella Marca, e nel Genovesato si appellarono Apostolini; ma Santarelli nella Lombardia ; era il titolo loro de' Santi Barnaba , ed Ambrogio , perchè vogliono, che S. Barnaba Apostolo, quando convertì i Milanesi lasciasse qualche abbozzatura di quest'Ordine, che poi abbelli S. Ambrogio; e'l Coronelli dice che sono come estinti per Decreto di Urbano VIII. Distrusse ancora Alessandro VII. i Crociseri, e quello di S. Spirito.

corta gentiluomo di Pisa, vivevano colla fatica delle loro mani, dando il resto a' poveri, e Pio V. gli obbligò a' voti, allo studio, ed alla predica:

furon detti Eremitani di S.Girolamo.

che ricchiffimi Monasteri avevano nell'Italia.

La Congregazione di S. Paolo Decollato fu pure Italiana de' Cherici in Milano inflituita nel 1540 da Francesco Morigia Milanese, da Francesco Maria Zaccaroni Cremonese, e da Bartolamio

Fer-

Ferrera di Milano, come dice il Contarini.

I Cherici Minori, detti ancora Cherici Regolari instituiti da Agostino Adorno Sacerdote Genovese nel 1588. co'i tre voti Religiosi riceve-

zono da Sisto V. l'approvazione, secondo il Vallemont.

I Religiosi di S. Basilio nell'Occidente non sono conosciuti, che nell'Italia, nella Sicilia, e nella Spagna, dove Gregorio XIII. stabili quessa Congregazione nel 1579. nata nell'Oriente sin da' primi Secoli della Chiesa, e di tutti i Monasteri ne sece il Papa una Congregazione sotto un solo Abate.

I Cherici Regolari del Buon Giesà di Ravenna fu instituita da Margarita da Ruscio nell'anno 1500, e ne fa menzione Lelio Zecchio.

La Congregazione de' Cherici Regolari de' Poveri della Madre di Dio delle-Scuole l'ie incominciò coll'autorità di Clemente VIII. dal P.Giuseppe della Madre di Dio, prima detto Giuseppe Calasanzio nobile di Aragona circa i principi del Secolo decimosettimo, e da Paolo V. alli 14.di Gennajo del 1614. fu aggregata alla Congregazione della Madre di Dio, e poi nel 1617. volle, che si chiamasse della Congregazione Paolina de' Poveri della Madre di Dio delle Scuole l'iegdeterminando l'abito regolare, il modo di vivere, e commettendo al Calasanzio fondatore la Prefettura,e'l governo. Egli però alli 25. di Marzo, festa dell'Annunciazione di Maria ricevè la prima volta l'abito regolare dal Cardinal Benedetto Giustiniano fecondo Protettore della Cogregazione appo la Sede Apoftolica, nella propria Cappella privata dello stesso. Nel medesimo giorno nel privato Oratorio di S. Pantaleone in Roma diede il P. Calasanzio anche l'abito a' suoi quattordici Compagni; ed è loro instituto di erudire i poveri fanciulli nella gramatica, e nelle cose della Fede senza alcuna mercede. Gregorio XV. nel 1621. gli assegnò i tre voti di Religione, e poi gli concedè altri privilegi degli Ordini Mendicanti : Urbano VIII. gli volle esenti dalle Processioni, e da altri atti pubblici, e diversi Pontefici varj privilegi determinarono, i quali sono descritti nel libro delle loro Costituzioni stampato in Roma nel 1627.

13. La Congregazione de' Pii Operarj ebbe principio in Napoli dal P.D. Carlo Carafa, il quale avuta la Chiesa di S.Maria di Ogni bene, che era de' Padri Serviti, aprì la medesima nella terza Domenica dopo la Pasqua di Resurrezione nel 1611. e con otto Sacerdoti si diede a diversi spirituali essercizi. Ma dissatta la Congregazione per ordine di Clemente VIII. si sondò altra Casa detta de' Monti nel 1606. e su benedetta dall'Arcivescovo e Cardinale Acquaviva, che approvò le Regole, le quali furon poi nel 1621. approvate da Gregorio XV. dandogli il titolo di Congregazione de' Pii Operarj, e non quello della Dottrina Cristiana possegole, e fanno menzione di ciò il Capaccio, l'Engenio, e'l Lellis nella Gius. Ces. Ca-

Napoli Sagra, ed altri riferiti dal Configliere Aldimari.

14. La Congregazione de' Cherici della Dottrina Cristiana su instituita da Paolo V.che nella Constituzione gli obbliga in particolare a catechizare i fanciulli, e gli altri Fedeli; e'l Vallemont gli descrive nell'anno 1571.

Zecchius De Rep. Christian. De Regular. & Relig. distinct. cap.2.

Giul. Cef. Gapaccio nel Forafisere.
Biagio Aldimari Famigl. Carrafa Tom.1.

# 318 Idea dell'Iftor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. L.

La Congregazione della Madre di Dio di Lucca fu fondata dal Ven. P. Giovanni Leonardi, che morì in Roma nel 1609 di anni 68. 2º

.g.di Ottobre.

15. I Padri Ministri degl'Infermi, detti delle Crocelle per le Croci di panno lionato, che portano nel petto, e nel mantello, furono instituiti dal P. Camillo de Lellis nato nel Castello di Bucchianico nella Provincia di Apruzzo Diocesi di Chieti, il quale dopo una vita mondana datofi a Dio, fondo una Congregazione di Cherici con instituto di servire gl'infermi anche appeltati. Fu la fondazione nell'anno 1584. approvata, e confermata da Sifto V. alli 8. di Marzo del 1586, ed anco da Clemente VIII.ed ha vari privilegi. Il Dottor Mira Spagnuolo, che fu poi Vescovo di Castello a mare di Stabia trattò col P. Camillo suo grande amico di fondare in Napoli una Casa della sua Congregazione, e si stabilì la fondazione alli 28. di Ottobre del 1588. Passarono però in Napoli lo stesso P. Camillo con altri suoi compagni; ma poi andarono nella Chiesa di S. Maria di Agnone; indi alla Casa, ove abitano, che fonda rono colla Chiefa co' i quindeci mila scudi, che ebbero in dono da D. Roberto Carafa, D.Costanza del Carretto, e D.Giulia delle Castella, co-Celano, Noti- me narra D. Carlo Celano.

Bie di Nap. giornata 3.

P. Cornel. à mentar. Epift. 1. Corinth. cap. 1.verf. 13.

Tutte queste Religioni nella Chiesa di Dio instituite, benche di nome, e d'instituto, e di Autori diverse, un sol corpo vengono a formare, e ciò largamente dimostra Cornelio a Lapide scrivendo: Hec Reli-Lapide Com- gionum, & Ordinum varietas ad majorem Ecclefia tum decorem, tum in fortitudinem, tum unionem inducta est; sic enim Castra in suas legiones ad distributa sunt magis decora, fortia, & unita. Si enim hac distributione carerent, magna in eis effet confusio. Religiosi variorum Ordinum uniti sunt no tantum sub uno Capite Summo Pontifice in una Ecclesia; sed etiam in eo. quod non in statu laico, vel Ecclesiastico, sed in Religione simul omnes ver-Santur . Religiones enim in Ecclesia, quasi unam legionem, eamque fortissimam constituunt. Sicut ergo unius corporis membra inter se unita sunt, & sicut unius legionis milites magis inter se, quam cum alia legione uniti funt ; ita prorsus Religiosi, qui ad apicem perfectionis contendunt, & ar-Etiori nexu religionis, & voti Deo devicti sunt, arctius quoque sibi invicem astringuntur, &c: Continua a spiegare, che verus Religiosus cuns S. Bernardo in Apolog. dicit: Unum Ordinem opere teneo, cæteros obaritate: Franciscanus sum Ordine ( soggiugne egli ) sed charitate Dominicanus, Augustinianus, Benedictinus, &c: e conchiude: Numquid divisus es Christus in diversis Religiosorum Ordinibus? Absit . Idem enim Christus omnium Religionum est institutor, autor, & rector, idque ad majorens sorum inter se unionem.

# Della Teologia dagl' Italiani conservata, e restaurata.

#### C A P. XXXI.

Rofessarono anche i Gentili , e gli Antichi Uomini dotti la loro Teologia, perchè furono eziandio applicati al culto de' loro Dii ; così celebrò tra' suoi Teologi la Grecia Talete, Esiodo, Anassimene, Anassimandro, Zenone, Speusippo, Democrito, Alcmeone, Platone, e molti altri: e Roma numerò Numa Pompilio, Accio, Nevio, Fabio Pittore, Marco Tullio, Varrone, ed altri di quei Secoli. Ma perchè all'adorazione degl'Idoli era tutta indirizzata, e piena affatto di sozze superitizioni, della stessa non ci prendiamo qui la cura di raccoglierne le notizie; nè della buona Teologia de' primi Padri Ebrei derivata da Adamo, e da Set dopo la Creazione del Mondo sino al Diluvio; e di quella di Sem propagata a' posteri dopo il Diluvio, di cui abbiam fatto: menzione nel Cap. 1. la quale fu poi macchiata e corrotta da' Gentili. Discorreremo però della Teologia Cristiana, che dalla venuta di Giesù Cristo al Mondo incominciò a trattarsi, la quale se nella serie de' tempi fu da' Greci, e dalle Nazioni dell'Europa con somma diligenza coltivata; fu ancora da' nostri Italiani conservata, ed accresciuta non solo; ma spurgata, e restaurata, ed a quella perfezione ridotta, con cui nell'Età nostra si vede. Non sarà però disconvenevole qui mostrare i progressi, che ha ella fatto in tanti secoli, e considerare qualche parte della fua Istoria; perchè si riconosca il pregio, che alla medesima i nostri Ingegni d'Italia han recato...

2. Assegnano alcuni il principio della stessa Teologia ne' tempi, in cui vissero Cerinto, Ebbione, Basilide, Carpocrate, Valentino, ed altri primi Eretici; ma non vi è dubbio, che incominciò dagli Apostoli, i guali per lo Mondo scorrendo, la legge Cristiana insegnarono. Giesù lest. Cristo instruì gli Apostoli in tutte quelle verità, che poi le Chiese Cattoliche hanno mantenuto, e da' medesimi è stata la sua dottrina predicata, la quale si è veduta altresì la stessa negli Articoli della Fede, i di cui principi sono stati la Sagra Scrittura, e la Tradizione degli Apostoli. Questi sono ancora i luoghi, donde cava la Teologia i suoi argomenti, e si sono aggiunti la Consuetudine della Chiesa, i Concili generali dali Papa approvati, e le Dichiarazioni de' Pontessei; e sono questi i cinque luoghi, che sanno piena autorità nella Chiesa; perchè gli altri cinque vagliono per prova probabile, come sono le Autorità de' Santi Padri, de' Teologi, de' Giurisconsulti Pontisso, la Ragione naturale, l'autorità de' Teologi, de' Giurisconsulti Pontisso, la Ragione naturale, l'autorità de' Filosofi, e l'Istoria umana, de' quali ha scritto il Cano tra gli altri

una Opera particolare.

3. Questa Teologia, che tratta delle cose divine ha poi ricevuta le sue divisioni; se condo che è Dio considerato; così la Scritturale conside-

P.Ant. Possevin. S. J. in Biblioth. folect.

P: Melchior Cano De locis I beolog.

# 320 Idea dell'Iftor d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. 1.

ra la divina legge, e spiega i suoi precetti: la Scolastica discorre dell'essenza di Dio: la Morale, o Scolastica pratica, indirizza le nostre operazioni: acciocchè i divini precetti si offervino; e la Mistica o Ascetica ci instruisce all'amore di Dio o col mezo della via purgativa, producendo in noi la perfezione col conoscere i peccati, col detestargli, e coll'ammendarci; o col mezo della via illuminativa, mostrandoci le virtù; o col mezo dell'unitiva, colla quale ci unisce con Dio. Di questa sono parti l'Esemaplare, che le vite di Cristo, della Beata Vergine, e de' Santi considera, le quali imitare dobbiamo : la Meletetica, che è l'arte di ben meditare; e la Liturgia, che è la dottrina delle Orazioni, degli Ufici, de' Sagramenti. delle Confagrazioni, delle benedizioni, e di altre cole simili. La Teologia Polemica ancora, detta da alcuni Dogmatica, o Controvertifica, le quali sono da altri distinte tra loro; benchè abbiano uno stesso fine, è tutta intenta a difendere i principi della Teologia, valendosi de' diece luoghi Teologici a provare contro gli Eretici, e gl'Infedeli le sue Conclusioni ; e ad unire le Chiese discordi , e ridurle all'unione della Fede. Aggiungono altri la Teologia Oratoria, la quale colle Prediche attende a persuadere la Religione Cristiana, e ad imitare Giesù Cristo collo studio delle virtu; così altre parti considerare si possono, come la Merodica. la quale dispone le materie Teologiche, raccogliendo in compendio gli assiomi salutevoli, che occorrono nella parola di Dio, e riducendogli a certi capi : la Parenetica, la quale considera le Omelie, e le Prediche : la Casistica, che è la dottrina de' casi, e scioglie le questioni di coscienza; e questa alcuni colla Morale confondono, e talvolta colla Canonica, la quale considera le Leggi Canoniche. La Catechistica è un Compendio della Cristiana Religione, con cui i domestici, i fanciulli s'instruiscono. e quei, che vengono alla Fede; ma sono molte le parti della Teologia. se minutamente considerar le vorremo; perchè la Mariologia tratta della Beata Vergine: l'Angelologia degli Angeli, e così delle altre; e tutte col progresso de' tempi, e colle occasioni date dall'Eresie, e dall'effercizio si sono ad Arte ridorte; onde ha ciascheduna i suoi Autori particolari, e i fuoi propri libri. 4. Da Giesù Cristo dunque, e da' suoi Apostoli dobbiamo il princi-

pio riconoscere della Cristiana Teologia; e siccome gli Apostoli per tutto il Mondo si divisero, così l'Italia da' medesimi, e da' loro discepoli, i quali ancora la propagarono, la ricevè ne' primi tempi della Chiefa. Affermaya Alessandro V. Pontefice, che S. Barnaba fu in Milano il pri-P. Tobias mo professor di Teologia, come riferisce il P. Lohner; il quale anche Lohner S. J. scrisse, che quando in Roma l'insegnava S. Pietro, era la stessa ancora in Pavia insegnata dal B. Siro di Aquileja; del che altrove abbiam fatto menzione. S. Giovanni Evangelista fu appellato il Teologo nella maniera, con cui appellaron poi per eccellenza S. Gregorio Nazianzeno; perchè tra gli altri Padri Greci trattò eccellentemente delle cose di Dio. Convengono però tutti, che dopo S.Paolo, e gli Apostoli, sieno stati i primi Autori Jeroteo Pontefice di Atene, e Dionigi Areopagita, che nel-Alla Apostol. la stessa Città nacque, e vi su Giudice, poi convertito da S. Paolo; e che scrisse con molta dottrina e di Dio, e degli Angeli, come tra gli altri

after-

De Rep.

\$AP.17.0.34.

affermò Alessandro Sardi; cioè alcuni libri mirabili, pieni di quella cellette sapienza, che S. Paolo suo maestro avea sentita nel Cielo, ed a lui avea comunicato, della celeste Gerarchia, e dell'Ecclesiastica, de' Nomi divini, della Teologia Mistica, e della Simbolica; oltre alcune Epistole.

Scriffe il Vallemont pretendersi da' suoi Francesi, che S. Dionigi Areopagita convertito alla Fede da S. Paolo, sia stato martirizato in Atene; imperocchè i Dotti pretendono essere un'altro Dionigi quello, che sofferse il martirio con Rustico, ed Eleuterio nella Città di Parigi, o pure a Mont-Martre nel terzo secolo. Ma Pietro Galtruchio Giesuita ancora Francese prova effer comune tradizione, che S. Dionigi dopo avere per molti anni governata la Chiesa di Atene, di cui S. Paolo su confecrato Vescovo, consigliato da S. Giovanni Evangelista, che visitò in Efeso dopo il ritorno di Patmo, a portarsi a Roma a S. Clemente Papa, fu mandato a predicar l'Evangelio nella Francia, dove affaticandoli a piantare la Fede, vi trovò la corona del Martirio. Dagoberto Re di Francia circa l'anno 630 gli fece fabbricare una Chiesa magnifica, e gli uni una Badia due leghe Iontana da Parigi: e Stefano III. Papa circa l'anno 753 quando si portò in Francia per impetrarvi la protezione del Re Pipino contro i nemici della Santa Sede, quivi scegliendo la sua dimora, liberato da' pericoli di una grave infermità, e ritornato in Roma, cominciò la fabbrica di un Monistero ad onor dello stesso S. Dionigi, che terminato dal Successore, fu detto il Monistero de' Santi Martiri nella Scuola de' Greci. A questa tradizione si oppongono alcuni coll'autorità di Severo Sulpizio, che non vi erano stati ancora Martiri nella Francia prima della quinta Persecuzione, la quale fu ne' tempi di Marco Aurelio, e Lucio Vero circa l'anno 160 e però non poteva l'Areopagita ricevervi il martirio, non essendo vissuto lungo tempo. Ma dimostrano altri, che dal tempo degli Apostoli fu l'Evangelio predicato nella maggior parte di quelle Provincie, e che vi erano state molte Persecuzioni particolari contro i Cristiani, prima anche della quarta Persecuzione della Chiesa nel principio dell'Imperio di Adriano, le quali si stefero anche a Parigi, e sopra l'Areopagita, e che all'Istoria di Severo Sulpizio vi sia molto da opporre, non essendo stato libero da molti falli considerabili e nella Storia, e nella Dottrina, come ha osservato il Cardinal Bellarmino. Metafraste, e Niceforo Istorici Greci non si accordano del luogo del martirio, come poco informati per la distanza del paele; il che prova non essere stato nella Grecia il Martirio di quel Santo. Quelche riferisce S. Gregorio Vescovo di Tours di un'altro Dionigi Vescovo Parigino, e Martire sotto Decio Imperadore, non toglie la verità a quelche si afferma dell'Areopagita; perchè han potuto esservi altre Missioni di Santi Vescovi a Parigi, e di qualche altro Dionigi ancora dopo il primo. Questa opinione quando cominciò ad essere contrastata, sono stati i principali a difendere, Ilduino Abate di S.Dionigi in tempo di Lodovico il Pio, Metodio, ed Incmaro Vescovo di Rems, ed il Bibliotecario Anastasio; e tante ragioni probabili da ambe le parti si portarono, che Innocenzo III. Papa non volle determinar cosa alcuna; perciò il medesimo Galtruchio scrive, che sia il più sicuro partito lo stare nella

Alex.Sard.

De Rerum

Inventor. lib.

Vallemont. To. 3.lib.6. cap.1. §.3.fecol.2.

l'. Galtruc. Iftor. Sant. Tom. 1. in fin.

Bellarmini De Scripte Ecclef.

Ss

# 322 Idea dell'Iftor d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. L.

credenza antica, la quale sempre è stata così universalmente abbraccia ta; non essendovi alcuna ragione, che ci obblighi ad abbandonarla; e la P. Ribade- stessa han tenuto il Ribadeneira, e'l Bergomense. Narra l'Autore del-Flos l'Istoria della Chiesa Scrittore Francese tradotta dal P. Arcangelo Agostini Garmelitano, col nome finto di Selvaggio Canturani, che stando Sanctor. Vita di S. Dionig. rınchiuso l'Abailardo nel suo Monastero di S. Dionigi per decreto del della Concilio di Soissons del 1121. egli vi espresse, che S. Dionigi di Francia Chiefa Secol. non era l'Areopagita. Questa proposizione irritò contro di esso l'Abate, e 12. num.7. i Religiosi della Badia di modo, che non credendosi in quel luogo sicuro, di notte fuggì, ritirandosi nelle Terre di Tibaldo Conte di Sciampagna.

P. Annat. in Methodic. Apparat. ad Theol. Pofitiv. lib.4.art. 9. della prima edizion.

Istor.

Baron. Annal. Tom, 9.

6. La stessa opinione difende il P. Pietro Annato Francese, Preposito Generale della Congregazione della Dottrina Cristiana, affermando, che sia ancora antica e costante tradizione della Chiesa Gallicana, e ne porta gli attestati di tutti i Padri congregati nel Concilio di Parigi, e di tutti i Vescovi Francesi, che scrissero ad Eugenio II. Papa in tempo del Re Lodovico Pio circa l'anno 824. Così dissero, e si ha dal Baronio: Nec vobis tadium fiat, si ad ostendendam rationem veritatis sese paulò longius sermo protraxerit; dummodò linea veritatis, qua ab antiquis patribus nostris usque ad nos inflexibiliter ducta est, Beato Dionysio scilicet, qui à S. Clemente, qui B. Petri Apostoli primus successor extitit in Gallias cum duodenario numero primus prædicator directus est post aliquod tempus una cum sociis huc illucque prædicationis gratia dispersis martyrio coronatus est. Osferva lo stesso P. Annato, che S. Dionigi in età di anni 110.riceve il martirio nel tempo dell'Imperadore Adriano, e non sotto Trajano, cioè nel 109. come alcuni vogliono col Baronio; ma nel 120. in cui dopo Trajano incominciò a regnare Adriano.

Bellarmin. DeScript. Ecclef.

7. Altra controversia è de' libri dello stesso Areopagita, e dice il Cardinal Bellarmino, che i soli Eretici con certi altri di coscienza libera sono passati all'eccesso di temerità in rigettargli, come pure rigettano i libri della Sagra Scrittura, e di quei Santi Padri, che alle vanità loro favorevoli non sono. Gli appella Scioli, perchè avendo notizia delle scienze minori, si vantano di fare gl'intendenti per tutto, e di contradire ad ogni cosa, senza portar rispetto ad alcuno. Il P. Annato anche afferma, che questa opinione difendono i Luterani, Erasmo, Lorenzo Valla, il Biondello, il Dalleo, ed alcuni altri Eretici, e numera tra' Cattolici il Morino, il Launoi, ed altri moderni Eruditi. Si può a questi aggiugnere lo stesso Autore Francese, che ha scritto la Storia della Chiesa, il quale ne' primi tre secoli fa menzione de' libri attribuiti a S. Dionigi, e nel quinto secolo quando numera gli Autori, dice, che nel fine dello stesso secolo sieno stati fatti quei libri, non citati la prima volta, se non nella conferenza de' Severiani co' i Cattolici in Gostantinopoli l'anno 533.

Sono i fondamenti di questa loro opinione, che niuno di quei libri è stato citato da' Santi Padri prima del quinto secolo: nè da Eusebio, che formò il Catalogo delle Opere degli Scrittori Ecclesiastici: Che nel libro De Divinis nominib. al Cap. 4. si citano le parole dell'Epistola di

S.Igna-

S.Ignazio Amor meus crucifixus est: e molto tempo prima di S. Ignazio morì S.Dionigi: Che l'Autore di quei libri descrive le tradizioni, e i riti

sagri, e parla de' Monaci, che non erano in tempo di S.Dionigi.

9. Ma che quei libri sieno dell'Areopagita, dagli stessi libri si cava, e dal numero grande degli Autori, che ciò difendono, e tra gli altri sono i riferiti P.Galtruchio, e P.Annato ambidue Francesi. Dicono, che l'Autore de' libri oltre che mostra quella sublime scienza delle cose, che avea S. Paolo imparata dal Cielo, afferisce esfere stato discepolo del medesimo S.Paolo (lib. De Divin.nomin. c.2. e 5.) e poi di S.Jeroteo; ed invia alcune lettere a S. Policarpo, a S. Timoteo, a S. Tito, a S. Giovanni rilegato nell'Isola di Patmo: Ci insegna ancora ne' suoi scritti, come si trovò in compagnia degli Apostoli, e di altri Cristiani, che erano presenti al passaggio della B. Vergine (nel lib. 2. De Divin. Nomin. c. 2.) Nella lettera ad Apollofane narra avere offervato l'Ecclisse nella morte di Cristo succeduto. Queste cose non potea raccontare altro, che il solo Areopagita del primo secolo, e non Dionigi di Corinto, che visse nel secondo secolo; nè l'Alessandrino Vescovo di Alessandria, a cui i libri attribuiscono. il quale visse nel terzo secolo circa l'anno 250, in tempo di S. Cipriano: nè S. Dionigi Romano Pontefice, dello stesso terzo secolo, che morì nel 272: nè altro del quinto: nè Dionigi di origine Scita, ed Abate in Roma, ove morì nel 540. nè Dionigi Cartuliano morto nel 1471. Da undici e più secoli è l'Areopagita creduto il vero Autore da' Concilj, da' Santi Padri, da' Pontefici, e da altri Scrittori Sagri del Mondo tutto. Il P. Martino Delrio formò il Catalogo degli Autori, che ciò credono, e molti ne riferisce il Bellarmino; tra' Concilj si numerano il Sesto generale nell'action.2.ed 8.il Settimo anche generale act.2.tra' Pontefici Martino I. nel Concilio Romano: S. Gregorio Magno nell'homil. 24. sopra l'Evangelio di S. Luca: S. Agatone I. nell'Epiftola ad Constantinum Pogonatum: Adriano nell'Epift. ad Carolum: Nicolò I. ad Michaelem Imper. Tra' Santi Padri lo stesso S. Gregorio Magno, S. Maisimo Martire dotto Abate di Costantinopoli, che ha fatto nobili Commentari sopra le stesse opere dell'Areopagita: S.Giovanni Damasceno, ed altri gravi Teologi sino a S. Tommaso di Aquino, che scrisse i Commentari sopra il libro De' Nomi divini, che è uno de' composti dall'Areopagita. Il P.Annato riferisce, che ragunata nella Sorbona la Sagra Facultà di Parigi a' 17. di Settembre nel 1527, per censurare la proposizione di Erasmo, che agli Eruditi non pajono essere dell'Areopagita i libri, così disse: Non verè eruditis; sed temerariis, & novitatum studiosis viderur non esse Dronysius Areopagites, qui libros Ecclesiastica Hierarchia conscripsi; quandoquidens ab ipso Dionysio Areopagita fuisse conscriptos constat, primum ex ipsis Ecclesiastica Hierarchia, & alis ejusdem Autoris libris; deinde Clarorum Virorum testimonio comprobatur; postremo septima generali Synodo id sio dilucidius, in qua magnus Dionysius appellatur, is, qui libros scripsit Ecclesiastica Hierarchia.

10. Si risponde poi alle difficultà, mentre non hanno i Padri antichi citato quei libri o perchè non gli erano troppo noti, o perchè non vi era l'uso di citare: poicchè gli stessi libri in certi tempi sono stati oc-

### 324 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

culti, in altri han veduta la luce, e poi di nuovo furono occultati, come ad altri libri è avvenuto, e prima dell'invenzione della Stampa : e per opera de' Principi Pagani, o Eretici, che i libri della Religione ancora perseguitavano. Lo stesso S. Dionigi volle, che le sue opere fossero solo appoi Vescovi, e i Preti, come si cava dal libro De Ecclesiastica Hierarch.cap. I.e 2. Gli Scrittori antichi la sola Scrittura citavano, e qualche Autore necessario a convincere gli Eretici, e per ispiegarlo, come dagli Eretici malamente citato e spiegato; e i libri dell'Areopagita poco giovavano contro l'Eresie di quei tempi. Eusebio, e S. Girolamo, che lo seguì, non fanno menzione de' libri di Atenagora Filosofo, e pure tutti concedono, che abbia scritto l'Apologia a favore de' Cristiani, come dice S. Epifanio nell'Erefia di Origene, e l'altro De Mortuorum resurrectione: perlocchè troppo debole è l'argomento negativo, dicendo non effere dell'Areopagita, perchè non è stato citato. Morì S. Ignazio nell'anno undecimo di Trajano, e di Cristo III.e Dionigi nell'ultimo di Trajano. e nel 120.di Cristo, come dice il P. Annato; onde ben poteva S. Dionigi citare S. Ignazio; ma è però comune il parere, che nell'opera di Dionigi scioccamente sieno state poste quelle parole di S. Ignazio; poicchè Dionigi dice, che l'amore nelle sagre lettere, voglia significare la carità, o l'amore spirituale: e S. Ignazio nell'Epistola parla della concupiscenza, o amor terrestre, che dice essere in se crocesisso, cioè estinto, non altro amando, che Dio; onde le sue intere parole sono: Amor meus crucifixus est; nec est in me ignis rei ullius terrena amans: però non accordano col sentimento di Dionigi, e così citarle non potea. Delle cerimonie poi, e tradizioni, di cui parla S. Dionigi, alcuna assegnar non si può, che non sia stata usata in quei tempi, benchè non tanto celebre, come ne? seguenti secoli per le persecuzioni de' Tiranni. I Monaci, di cui scrisse, non sono i Romiti, o Genobiti, i quali si cominciarono a vedere nel terzo secolo, ne' tempi di S.Paolo, e di S.Antonio; ma quei, che appellavansi Therapeuta, i quali lasciata la cura delle cose terrene, a Dio si consagravano, e viveano tra laici nelle proprie Case, o ne' Collegi castamente; e nel Tempio aveano il primo luogo. Si facea l'atto della loro consagrazione dal Sacerdote con alcune preghiere, con chiedere al professo la rinunzia delle cose terrene, segnarlo col segno della Croce, mutargli la veste, e comunicarlo, ed unirlo alle altre sagre persone: e degli stessi ne fanno menzione il Baronio, lo Spondano, il P.Delrio, il P.Natale d'Alessandro e molti altri.

11. Si scoprì nell'anno 825, qualche esemplare autentico di quei libri, che per estere sublimi, nella Chiesa, nelle Scuole, e dagli Autori pii sono spessio con venerazione citati e lodati, e Michele il Balbo Imperador Greco ne sece un dono a Lodovico il Pio Re di Francia, ed Imperador di Occidente, il quale l'inviò alla Badia di S. Dionigi, ove su con riverenza ricevuto nel giorno stesso della Festa del Santo Martire, a cui volle Dio sare onore con rendere la sanità a diecenove infermi, che la sua intercessione implorando i libri stessi con divozione toccarono; come Ilduino Abate rescrisse al Re, ed anche il Baronio ciò narra; benchè l'autorità de' miracoli, come dice il P. Galtruchio, non faccia grande

im-

impressione su gli animi di coscienza libera, o Eretici, siccome gli Scribi, e i Farisei poca stima faceano di tutto quello, che si diceva de' miracoli di Giesù Cristo. L'Areopagita è uno de' testimoni della dottrina degli Apostoli, seguita da tutta la Chiesa Romana, e quando egli parla della Tradizione vuole intendere della prima, la quale hanno da Cristo immediatamente ricevuta gli Apostoli, che chiama i nostri divini Pontesci, come interpreta il Lanselio, l'ultimo Traduttor di quelle Opere, ed uno de' più dotti del suo tempo, così nelle lingue Orientali, cioè Ebraica, Caldaica, Siriaca, Arabica, e Greca perito, che Filippo IV. Re di Spa-

gna lo chiamò a se.

12. Ci siamo trattenuti a bastanza in queste due questioni intorno l'Areopagita, perchè sono invero importanti nelle dispute della Religione, ed è veramente maraviglia, che alcuni, i quali esser Cattolici ben professano, e disender vogliono queste opinioni dagli Eretici disese, e da Lorenzo Valla, ed Erasmo ambidue liberi di coscienza, e nominati in particolare dal Bellarmino. Conchiudiamo, che siam certi di non errare con gli Autori gravi e Cattolici, che disendono essere stato l'Areopagita il Santo Martire di Parigi, ed essere anche suoi i libri, che gli attribuiscono. In questo argomento il P. Lorenzo Gozza da S. Lorenzo dell'Ordine de' Minimi dell'Osservanza stampò in Roma nel 1702. un libro particolare in 4. col titolo: Vindicia Areopagitica, ed intanto alla mostra breve Istoria facciamo ritorno.

13. Assegnano dunque l'origine della Teologia a S. Dionigi Areopagita, Filosofo Platonico, il quale l'insegnò ne' suoi libri, e si servì dell'autorità dell'Evangelio, dell'Epistole Canoniche, e de' i detti de' Profeti, come afferma egli stesso nel Cap.1. De Divin. Nomin. onde di lui disse il Corderio suo Interprete nelle Presazioni: Observatu quoque dignum est, quomodo S. Dionysius primus Scholastica Theologia jecerit fundamenta, quibus cateri deinceps Theologi, qua de Deo, rebusque divinis in Scholis traditur, dostrinamo omnema adissicarunt. Cominciò il primo secolo della stessa Teologia con quello della Chiesa, in cui vissero gli Apostoli, S. Marziale, S. Clemente Romano e Pontesice, S. Evodio lasciato per Vescovo nella Chiesa d'Antiochia da S. Pietro, S. Ignazio Martire, S. Dionigi Areopagita, e si vide la dottrina della Chiesa anche ne' primi tempi essere turbata dagli Eretici Cerinto, Ebione, e da' Nicolaiti, che tra gli altri errori sentivano male intorno la divinità di Giesù Cristo.

14. Nel secondo Secolo surono S. Giustino Martire, S. Quadrato, S. Policarpo, S. Ireneo, Atenagora, ed altri; ma gli Eretici di quel tempo, che i loro errori spargevano, surono i Gnostici, i Marcionisti, e i Montanisti. Si singeva Cattolico Marcione, ed in Roma incontratoli con S. Policarpo, gli disse: Cognoscitis nos? ma gli su risposto: Cognosco te primo genitum Diaboli.

do aperto Panteno Filosofo di Stoica setta la sua Scuola in Alessandria, fu suo discepolo S. Clemente Alessandrino, e poi successor nella Cattedara, e tratto distintamente i luoghi della Teologia colle dispute, come

narra

## 326 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

S. Hieronym.

Hist. Eccle.

Siast.

Bellarmin.

De Script.

Ecclef.

Illyricus in

Catal. Testam.

Vet.

P.Vincentius
Perfius in
Sede judicial.Salomon.
cap. 21. fol.
210.

narra S.Girolamo. Egli si crede di Atene, e prese il cognome di Alessan. drino, perchè lungo tempo insegnò in Alessandria, su Prete di quella Chiefa, e vi dimoro fino alla morte. Claruit sub Severo anno 204. dice il Card. Bellarmino; e scrisse l'Illirico: Clemens Alexandrinus scriptor in primitiva olim Ecclesia admodum celebris, tum pietatis, tum eruditionis nomine. De' molti suoi scritti, che sono da Eusebio riferiti, pochi ora si trovano, e fu egli maestro di Origene. Vissero ancora S. Gregorio Taumaturgo, S. Cipriano, S. Dionigi Alessandrino, Arnobio, Lattanzio, Tertulliano però, che fu Gartaginese, dopo avere scritto contro l'Eresie di Marcione, di Apelle, e di Valentino, di Ermogene, di Prassea, e composto altre dotte Opere a favor della Chiesa, si attaccò finalmente agli errori di Montano, trasportato dalla rabbia di vedersi preferiti alcuni nelle dignità della Chiela, e da Eretico scrisse altri libri. Così Origene, che fu Alessandrino, e scrisse per la Chiesa, e sopra la Scrittura un gran numero di libri, cadde poi in tanti errori, che è creduto l'origine di molte Eresie, e molti dubitano, se più danno, o più utile abbia recato alla Chiefa co' fuoi scritti. Il P. Persio Domenicano porta quella rivelazione di S. Metilde, che dice: Rogata à quodam Fratre, Dominum in Oratione requifroi, ubinam essent anima Sansonis, Salomonis, Origenis, & Trajani? cui Dominus . Quid pietas mea cum anima Sansonis egerit, volo esse ignotum, ut homines se de inimicis suis ulcisci amplius pertimescant. Quid misericordia mea cum anima Salomonis fecerit, volo homines latere. quatenus carnalia peccata ab hominibus magis devitentur. Quid verò benignitas mea cum anima Origenis effecerit, volo esse absconditum, ut nullus in scientia sua confidens audeat elevari. Quid vero de anima Trajani lia beralitas mea jusserit, volo homines ignorare, quatenus fides Catholica in hoc magis extollatur, quia hic licet omnibus polleret virtutibus, Christiana tamen fide, ac baptismo caruit.

16. Nel Quarto Secolo fiorirono S. Atanasio Vescovo d'Alessandria flagello degli Arriani, S. Efrem, S. Ilario Vescovo di Poitiers, S. Ottato Vescovo di Millevi in Africa, S. Cirillo Vescovo di Gierusalemme, S. Basilio Arcivescovo di Cesarea nella Cappadocia, e'l suo fratello S.Gregorio Vescovo di Nissa, S. Gregorio Nazianzeno, S. Epifanio, ed alcuni altri . Fiorivan pure i Teologi nell'Italia , come S. Ambrogio Arcivescovo di Milano, S. Girolamo, S. Agostino suo discepolo nella Fede tra'l quarto, e quinto secolo, e di lui si legge nel Breviario Romano, che su quello, quem in primis secuti sunt, qui posteà Theologicam disciplinam via, & ratione tradiderunt . Ne' medesimi tempi vissero Cromazio Vescovo d' Aquileja, e Gaudenzio eletto Vescovo di Brescia. Visse pure S. Paolino Vescovo di Nola, e lo dicono Francese, perchè nacque in Ebremago Castello posto su la riva della Garonna in Bordeos: nondimeno fu della famiglia Aniciana di Roma, di cui non fu mai llomo. come dice S. Girolamo, che il Consolato non avesse ottenuto, o meritato. In quel Castello nacque S. Paolino, quando ivi abitava il suo padre per menar vita quieta, e lontana da' tumulti di Roma, e fu ricco; poicchè molte possessioni ebbe nell'Italia, in Roma, in Fondi, in Nola, e molte in Francia, e spezialmente in Bordeos, come dice il Canonico

An-

Andrea Ferraro, e dello steffo S. Paolino n'abbiamo scritto nel Secolo V. Cap. 14. e nel Cap. 30. avendo dimostrato, che debba dirsi Roma- terio Nolano, no. Per l'Eresie di Sabellio, de' Novaziani, de' Donatisti, de' Priscillianisti, e molto più degli Arriani, e di Macedonio ricevè molta chiarezza, ed accrescimento la Teologia, perchè furono impugnate l'Eresie, e spiegate da' Padri, che loro si opposero, le dottrine intorno la Trinità, la divinità dello Spirito Santo, l'Incarnazione, il Sagramento della Penitenza, la Potestà della Chiesa nel rimettere i peccati, il culto verso la B. Vergine, gli Apostoli, i Martiri, e i Santi, l'autorità della sagra Scrittura, e verso le Tradizioni sagre.

Ferrar. Cenze-

Nel Quinto Secolo oltre alcuni Padri del precedente, viffero S. Cirillo Alessandrino, Teodoreto, S. Proclo Vescovo di Costantinopoli, Cassiano, S. Eucherio Vescovo di Lione, Vincenzo Lirinese, Isidoro Pelusiota, S. Prospero d'Aquitania, S. Ilario Vescovo di Arles, Salviano Vescovo di Marfeglia, S. Cesario Vescovo di Arles, S. Remigio Vescovo di Reins. Così S. Leone Magno Papa, di nazione Toscano, llomo nelle dottrine così grande, che su appellato dal Tritemio: Dictionis Ecclesiastica Tullius, Sacra Theologia Homerus, rationum Fidei Aristoteles, autoritatis Apostolica Petrus, & in Christiano pulpito Paulus. S.Pier Grisologo d'Imola Arcivescovo di Ravenna, e S.Massimo Vescovo di Torino. Si spiegarono maggiormente i misteri, e le regole di quelche imitare si debba, e furono scritte varie opere Polemiche sopra la Scrittura, e diversi Commentari, che la Teologia riccamente illustrarono; avendone data l'occasione gli Eretici di quel tempo; mentre Vigilanzio burlavasi dell'onore de' Santi: Pelagio sosteneva, che gli Uomini non contraevano il peccato originale nel nascere: che si poteva esser salvo colle sole forze della natura senza la divina Grazia, e senza l'offervare la legge. Nestorio non volle, che si chiamasse Madre di Dio, la B. Vergine; ma di Giesù Cristose sparse altri errorised altri ancora Eutichete con Dioscoro Vescovo di Alessandria contro la persona di Giesù Cristo; e queste Eresse furono dottamente confutate.

18. Nel Sesto Secolo vissero S. Fulgenzio Cartaginese Vescovo di Ruspa, S. Gregorio Turonese, Facondo Vescovo d'Ermiana nell'Africa, S. Giovanni Climaco, ed altri, quando si accrebbe molto l'Eresia degli Eutichiani. In questi tempi Agapeto Papa tento di aprire le Scuole Teologiche in Roma; impedito però dalle guerre, fece supplire con un libro da Cassiodoro, che ciò narra, riferito anche dal Baronio, dicendo: Sed cum propter bella ferventia, & turbulenta nimis in Italico Regno certamina, desiderium meum nullatenus valuisset impleri, quoniam non habet locum res pacis temporibus inquietis, ad hoc divina charitate probor esse compulsus, ut ad vicem magistri, Introductorios vobis libros istos Domino prastante confecerim, per quos (sicut astimo) & Scripturarum divinarum series, & secularium literarum compendiosa notitia Domini munere panderetur. Ed aggiugne il Baronio stesso: Hæc de his Cassiodorus in eo laborans, ne docta latinitas inter barbaricos vepres omnino silvesceret, Agapetumque tradens hoc insum optasse de rebus Theologicis faciendum, utpote qui esset (ut ait Liberatus Diaconus) in Ecclesiasticis re-

Caffiodorus in præfat.lib. De divin. le-Etion.

Baronius ad 11212.535.

## 328 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

Bulæus Hiflor. Parif. pag. 348.

Richar, Simon Histor. Crit. V.T. 1.3. cap. 10.

bus apprime eruditus. Da ciò hanno alcuni creduto, che l'origine della Teologia Scolastica sia derivata o da'Greci, o da'S. Agostino, o da Agapeto: come narra Cesare Egnazio Buleo nella Storia dell'Università di Parigi. Scrisse dunque Catsiodoro le Instituzioni alle divine lettere, e sono una instruzione utilissima per imparare la Teologia, con molte offervazioni sopra la Sagra Scrittura. Riccardo Simone Teologo della Chiesa Gallicana così scriffe della stessa Opera: Hujus Autoris praclarum habemus Tractatum, cui titulus, De Institutione Divinarum Scripturarum, quo se exercitatum in Scriptura Critica demonstrat, seque observasse, qua optima in hoc argumentum apud Veteres Ecclesia Doctores occurrebant. -Pracipui ejus Autores sunt D. Hieronymus, & D. Augustinus, quibus acceptas ferre tenetur plerasque regulas, quas in Opere suo universo proposuit ad Scripturarum interpretationem, &c. Compose altre dotte Opere, ed abbiamo di lui largamente scritto nel sesto Secolo Cap. 15.

Benchè si sia Roma veduta in quei tempi priva delle Scuole Teologiche; non però fu ella priva di Teologi; anzi è stata più tosto la Maestra della Teologia, e Maestra ancora di tutte le Scuole, che fiorirono così nella Grecia, come nel Mondo Cristiano anche ne' seguenti Secoli . I Sommi Pontefici debbonsi annoverare tra' primi Teologi, che sempre in Roma han tenuto la lor Sede; ed essi sono stati in ogni tempo i Maestri, conservando quella Teologia, e quelle dottrine, che gli furon lasciate dagli Apostoli, ed a loro da tutte le Nazioni Cattoliche hanno sempremai avuto ricorso ne' dubbi, e nelle controversie i Teologi più illustri, riconoscendogli come Giudici; e tutti i Concili hanno a' medesimi Pontefici sottoposto i loro decreti, perchè si conservasse la purità della dottrina Cattolica. Ha molto saviamente ciò considerato il Cardinal Baronio scrivendo: Sed sicut admiratione, ita & observantia dignum est considerare non extitisse hactenus Roma, qui in Scholis publice sacras literas profiterentur, ut ex hoc magis intelligas puritatem Apostolici Tertull. lib. fontis Roma jugiter scaturientis, & in universum Orbem aquas limpidas derivantis: cum non pro arbitrio disserentium, verbisque pugnantium hominum (ut fiebat à Gracis, ob idque diversis semper erroribus fatigatis) sacra dogmata Romana Ecclesia definiret : sed qua ab Apostolis tradita, à majoribus deducta, à patribus servata accepisset, hac ipsa utpote Sacrosan-Eta Universa Ecclesia servanda, atque inviolabili lege custodienda eadem Ecclesia Romana prascriberet; quam cateris omnibus Orbis Ecclesiis diligentiorem fuisse Apostolicarum institutionum Custodem, cum ex Irenao, tum ex aliis antiquis l'atribus superiùs abundé demonstratum est. Il P. Galtruchio Giesuita Francese ben dimostra, che i Santi Padri Greci conobbero, e confessarono per maestra la Cattedra Romana, e i Pontefici Successori di S. Pietro, e così la moltrarono agli Eretici S. Ireneo, Tertulliano, Ottato, S. Epifanio, S. Girolamo, e S. Agostino dicendo: Tenet me in Ecclesia ab ipsa Sede Petri Apostoli, cui pascendas oves suas Dominus commendavit, usque ad prasentem Episcopatum successio Sacerdotum, &c: Prova ancora, che quelli hanno la vera dottrina, i quali sono nella vera Chiesa, che è la Romana, come pur lo confessano i principali Eretici riportati dal Cardinal di Richelieu nelle sue Controversie; poicchè secondo

Baron. l. c. P. Pietr. Galtruch. Iftor. Sant. Torn.z. Irenæus lib. 3.6.3.

De Prescript. advers. Ha-

Optat. lib.2. contra Parmenium.

S. Epiphan. bæref.27. S.Hieronym. contra Luciferianos.

S. Augustin. Epift. 165. Et lib. contra Epist. fundament. cap. 4. Tom. 6. Card. Richelieu Controv. lib. 1.cap.4.

condo il testimonio dell'Apostolo, ella è senza macchia nella dottrina. ed ha il dono di effere infallibile; ed oltre il Zanchio, il Vitachero, ed altri posti nel numero de' più dotti Eretici, confessò l'Amyrault Miniftro di Salmur a' nostri tempi nel suo libro De Natura Dei , che la Chiesa Romana ritiene il fondamento della Religione Cristiana, e tutto ciò, ch'è necessario alla salute. Riferisce altresì lo stesso Galtruchio, che il Pontesi. fat. ce tra Successori di S. Pietro Capo della Chiesa di Giesa Cristo, in cui fu lasciato per governarla, e per conservarvi l'unità della Fede, è nominato dal Concilio generale di Firenze il Padre, ed il Maestro di tutti i Cristiani; ed il costume universale della Chiesa ha fatto con evidenza que-Ra verità apparire, quando si è ricorso al suo Tribunale; ogni volta, che si è sollevata qualche nuova contesa in materia di Religione, che alla Sagra Teologia appartiene, e ne è testimonio quelche impariamo da S. Ireneo, che vivea nel secondo secolo, in cui era ancor fresca la memoria degli Apostoli, e della loro Tradizione. Di ciò parimente n'è testimonio S. Cipriano nel terzo Secolo: S.Basilio, e S.Atanasio nel quarto, S.Girolamo, S.Agostino, e tanti altri, che gli han seguiti; e veramente non vi fu altro mezo per fermare i dissordini, che i Vescovi Arriani del Concilio di Rimini aveano cagionato al Mondo colla loro perfidia, se non che il Pontefice Liberio v'impiegasse la sua autorità, come dicono S.Basilio, e S. Atanasio, e come lo veggiamo nelle Storie Ecclesiastiche. Le Chiese dell'Africa avendo tra le altre intorbidate l'Eresia di Pelagio. settantasette Vescovi del Concilio di Cartagine, e sessantuno di quello di Millevi ricorfero alla Santa Sede Apostolica per ottenerne una sentenza diffinitiva, dopo la quale diceva S. Agostino, che più non vi era da disputare, nè da contraddire: De hac causa duo Concilia missa sunt ad Sedem Apostolicam; undè etiam rescripta venerunt : Causa finita est, utinam error finiatur . Tralasciando altri esempi de' Padri , e di Concili, è questa verità assai certa, che la Cattedra Romana de' Pontesici è stata in ogni tempo la Maestra di tutte le Chiese, e di tutte le Scuole Cristiane; onde la stessa Chiesa Romana su chiamata dal Concilio di Trento Omnium Ecclesiarum mater, & magistra. Ma queste materie ha diffusamente trattato tra gli altri il P. Martino Becano Teologo Giesuita nel suo Manuale Controversiarum lib. 1.e spezialmente sotto il Cap. 4.

20. Narra il Possevino, che sino al fine del settimo Secolo niuno accrescimento abbia ricevuto la Teologia; ma poi circa l'anno 700. sia stata mantenuta, e conservata da S. Isidoro Arcivescovo di Siviglia nella Spagna, e da Beda nell'Inghilterra, da' quali uscirono dottissimi discepoli. Vissero nel settimo Secolo il Papa S. Gregorio il Grande, S. Massimo Martire, ed altri, quando gli Eretici Eutichiani si accrebbero coll'unione degli Armeni, e de' Monoteliti. Fiorì poi S. Giovanni Damasceno, che morì nel 740. o secondo altri nel 750. ed egli dilatò lo studio di Teologia tra' Greci, non valendosi dell'Aristotelica, o di altra Filososia, perchè in quei tempi dostrina Aristotelica è Scholis prasertim Theologicis omninò exulabat, come disse Beda: e compose i libri delle Sentenze, e molte altre Opere, seguitando Gregorio Nazianzeno, Gregorio Nisseno, e Didimo Alessandrino; il che asserma pure il Bergomense. Alcuni

Amyraule
De Natur.
Dei in præfat.

S. Augustin. Serm. 2. De Verb. Apost.

Concil. Trident. sess. 72 De Baptis. can.3.

P.Ant.Possevin.Biblioth.

P. Philipp. Bergomenf. in Chronic.ad ann. 440.

Tt

Phan

# 330 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. l.

l'han creduto Autore della Scolaftica, però scrisse il Buleo: Post Agapetum Damascenus scripsit , praceptor Grammatica anno Christi 740 unde ortam ajunt disciplinam illam, que Scholastica nuncupatur, quamque comparant cum famosa illa Scylla veterum ad specient quident pulcra; sed latrantibus monstris succincta, utpote referta mille quastionibus, & distinctionibus. Fu S. Damasceno il primo, che trattò metodicamente le questioni Teologiche in una maniera Scolastica ne' suoi quattro libri De Fide Orthodoxa, e di questi disse il P. Annato Omnium primus Theologiam recto ordine comprehendit, quem deinde sunt imitati Petrus Lombardus Magister Sententiarum, & cateri Doctores Scholastici. Scriffe varie opere Dogmatiche, Istoriche, Morali, Ecclesiastiche, e profane: impugnò gl'Iconoclasti, i Manichei, i Monoteliti, gli Acefali, i Monofiliti; fece un libro delle cento Eresie, numerandole colla distinzione delle Sette sino all'età sua, e lo stesso libro de Fide Orthodoxa è quasi contro tutte le Eresie; però volle valersi di una maniera Scolastica per abbatterle. Fu egli della Città di Damasco, ed essendo Consigliere di Stato del Principe de Saracini, impugnò la dottrina di coloro, che impugnavano l'ufo delle Immagini nella Chiesa, e co zelo dell'onor di Dio scrisse varie lettere a particolari persone contro l'iniquità di Leone Isaurico Imperadore de'Greci, che toglieva le immagini, e i cotraddittori perleguitava. Fu però calunniato di avere scritto lettere di tradimento contro il suo Principe, da cui gli fu troncata la mano destra, che poi per miracolo della B. Vergine gli fu di nuovo congiunta, ed egli si ritirò nel Monastero di S. Saba; come ne racconta la Vita il Vigliegas tolta da Giovanni Patriarca di Gierusalemme.

Vigliegas Flos Sanctor.

Petr. Annat.

ad Theolog. Positiv. lib. 4.

artic. 40. in

prima

Apparat.

edit.

lastica, e disputatrice la Teologia, colla maniera Filosofica le sue materie trattando, e la Filosofia stessa colla Teologia accoppiando. Questo uso disapprovano, perchè gli Apostoli con semplicità insegnavano la dottrina appresa da Giesù Cristo; i Santi Padri, e gli Autori Ecclesiastici de' primi secoli della Chiesa i misteri solamente spiegarono, e solo impiegarono la Filosofia per combattere gli errori de' Pagani; ed allora la Sagra Scrittura, e la Tradizione erano i principi, sopra cui fondavansi. Ma con troppo debole fondamento queste cose a' Teologi oppongono; poicche, siccome dimoltra Melchior Gano, due sono gli ufici del Teologo Scolastico, l'uno è difendere la Fede, e l'altro espugnar l'Eresie.S.Clemente Alessandrino ha fatto vedere a bastanza le cagioni, perchè la Filosofia è al Teologo necessaria; e non si possono espugnar l'Eresie, e rigettare i Sofisti senza l'uso di quell'arte, che a rigettargli è valevole. S. Paolo si mostrava Ebreo con gli Ebrei, e tutto con tutti per guadagnargli; e disse altra volta: Quem nos annunciamus (cioè Cristo) corripientes omnem bominem, & docentes omnem bominem in omni Sapientia:che vuol dire nella divina, e nell'umana. Così il Teologo per confondere i Filosofi ben dovea della Filosofia valersi, e come disse Origene, tutti i dogmi della Cristiana Religione colle sentenze de' Filosofi confermare si possono. Ne' primi secoli bastava la semplicità della dottrina, perchè non erano cresciute l'Eresie, e le controversie; onde bisognò poi ne' lecoli seguenti, che si avvalesse il Teologo di quelle armi stesse, di cui gli

Ere-

21. Biasimano alcuni l'uso da' Teologi introdotto di aver fatta Sco-

P. Melchior Canus De Locis Theolog.lib.S. Clem.Alexa

S. Paul. ad Coloffens. cap.

Eretici si servivano; però varie mutazioni si son fatte nella Teologia secondo la diversità de' tempi; e di ciò ne scriveremo altra volta in questo medesimo Discorso, quando avremo l'occasione; e pur vedremo, che la Filosofia di Aristotile nella Teologia su introdotta, perchè gli Eretici furono i primi a valersene per oppugnar le cose della Fede. Questa materia dottamente ha trattata il Cardinal Pallavicino, rispondendo al sinto Pietro Soave, che coll'armi degli Eretici oppugnar volle i Cattolici.

Nel nono Secolo si suppongono fondate in Parigi le Scuole da Carlo Magno, nelle quali infegnò Alcuino Monaco Inglese, e dice il Possevino, che partori la medesima Ulomini eccellenti in maniera, che spatio annorum 400. vix alicujus nominis Theologus erat, quam in Gallia. Ma furon poi le Scuole di Parigi assai travagliate dagli Eretici; poicchè dal Secolo XI. e ne' seguenti molte furono l'Eresie, che si udirono, perchè alcuni incominciarono ad insegnare la Filosofia di Aristotile secondo il Metodo degli Arabi nelle pubbliche Scuole, ed infensibilmente l'introdussero nella Teologia, colla stessa volendo dichiarare, e decidere le questioni ordinarie, e formar delle nuove. Giovanni il Sofista, e'l Rosellino furono i primi, che seguirono quest'uso; e poi l'Abailardo, Gilberto Porretano, ed altri molti fecero pubblicarne le lezioni; così Ottone Frisigense l'introdusse nell'Allemagna, e si stabili in poco tempo in ogni luogo. Il Purcozio Autore Francese dopo aver riferito, che la stessa Filosofia di Aristotile dalla Spagna, ove insegnavano gli Arabi impugnatori della Fede, fu trasportata nelle Scuole di Parigi colla maniera sottile e litigiosa, e però appellata Disputatrix, & contentiosa, nelle Scuole stesse introducendo la barbarie del parlare; onde fu detta Scolastica, afterma, che la medesima cum laude in Parisiensi Schola sectati sunt plurimi præstantes viri, inter quos velut antesignani celebrantur Petrus Abaelardus, e vi numera altresì Pietro Lombardo, Alessandro d'Ales, Alberto Magno, maestro di S. Tommaso di Aquino Philosophorum, ac Theologorum Scholasticorum facile Principis, e che lo stesso, Scholarum Principis nomen Lutetiæ Parisiorum obtinuit: Ma di questi il solo Abailardo cadde nell'Eresia, come distintamente riferiremo. Introdotta dunque nelle Scuole la Filosofia di Aristotile, fu ella cagione di vari errori; perchè veniva con poco giudizio maneggiata, e nacquero quantità grande ancora di contrasti, e di dispute tra' Teologi; valendosi delle cole più sottili della Logica, e della Metafisica degli Aristotelici per sostenere le loro opinioni. Disse però il Petavio, dopo aver narrato le Eresie de' primi tre Secoli: Insequens atas tulit alios Hareticos, qui Aristotelica Philosophia, & artificiosis istis molitionibus magis dediti, eosdeno labyrinthos, ac tricas argumentationum subtilium impegerunt in Divinama Scripturam.

23. Quando vivea S. Anselmo Arcivescovo di Cantuaria Italiano, di cui si legge nel Breviario Romano, che omnium Theologorum, qui sacras literas Scholastica methodo tradiderunt, normam cultus hausise, exejus libris omnibus apparet: comparve nella Francia Berengario nativo di Tours, Arcidiacono di Angers, che dall'anno 1004.come dice il Val-

Card. Pallavicin. Istor. del Concit. di Trent. Part. 1.lib.7. cap.4. num.5.

Edmundus Purchotius Institut. Philo soph. Tom. 1. in prafat.

Vallemonts
Part. 3 lib. 6.
cap. 1. art. 2. C

Tt 2

lemont,

## 332 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

lemont, cominciando a prendere cattivi sentimenti intorno l'Eucariflia, abjurò tre volte i suoi errori, che surono condannati in più Concili, come nel 1050. in quelli di Roma, di Vercelli, di Roan, e di Parigi:
nel 1055.nel Concilio di Firenze: e nel 1079. nell'altro di Roma, in cui
finalmente abbracciò la dottrina Cattolica, e sece penitenza. Di lui
scrisse il P. Cresollio Giesuita nel Mistagogo dicendo: Berengarius cum ab
Aristotele didicisset Soriten, & Pseudodæmona, aliasque interrogatiunculas tortuosas, iisque magis magnificè gloriaretur, impulsus à Dæmone suit,
ut divinissimum Sacramentum versutis argutiis impugnaret.

24. Nel Secolo XII ed anche ne' seguenti molti Eretici co' i principi della Filosofia pretendeano di spiegare tutti i Misteri della Fede, fa-

P. Castigl. Istor.di S. Domenic.part.1.

cendo nascere un numero infinito di questioni piene di oscurità, e tali furono Giovanni Sofista, il Dinant discepolo di Amalrico, il Ruscellino, ed altri già avvisati, i quali anche raccorda Lodovico du Pin. Amalrico fu di Sciartres, fece strage grandissima nelle anime, fu pubblico nemico del Sagramento dell'Altare, e contro lui si congregò il Concilio di Parigi nel 1210. come narra il P.del Calliglio. Dice il P.Galtruchio Giesuita Francese, che nello stesso Secolo XII. comparve Pietro di Bruis. che rinnovava gli errori di Berengario intorno l'Encaristia, e'I battesimo de' fanciulli, predicava contro il merito delle buone opere, contro l'onor delle Immagini, e rovinava le Chiese, dicendo, che i Cristiani per onorare Dio non avean bisogno di luogo alcuno particolare, e molti altri sciocchi errori insegnò in Provenza; quando Arrigo suo discepolo e Romito gl'insegnava in Lausana, ed in Mans. Perchè suscitò varie turbolenze nella Chiesa, passò nella Linguadoca, e pubblicò gli stessi errori in Tolosa, ed in altre Cictà, finchè fu vivo brucato da S. Egidio Vesco, vo di Linguadoca. Lo segui ben tosto Pietro Abailardo, che circa l'anno 1140.facea profettione di una dottrina mista di quella degli Arriani, de' Nettoriani, e de' Pelagiani; aggiugnendovi molte altre stravaganti opinioni; e nello stesso secolo si udirono in Parigi i Valdensi, e nella Linguadoca gli Albigefi . Il Tritemio loda l'Abailardo , come Ulomo fottile d'ingegno, Filosofo, Rettorico, Dialettico omnium sui temporis in Gallia celeberrimus, e molto erudito nelle Scritture. Verum (foggiugne) quadam curiosa novitate verborum, & sensuum scandalizavit Ecclesiam, & sapè admonitus per S. Bernardum, & alios, emendari contempsit. Fu però citato nel Concilio Senonense, essendovi presente il Re Lodovico; ed avendo egli sospetto i Giudici, ne appellò alla Sede Apostolica; ma fu pure condannato da Alessandro II. Papa, dal Concilio di Rems, nel 1140. ed impugnato da S. Bernardo, il quale anche scrisse nella lettera ad Innocenzo: Habemus in Francia novum de veteri magistro Theologum,

qui ab ineunte at ate in arte Dialectica lusit, & nunc in Scripturis sanctis

insanit . Narra Celso Faleoni, che Ildebrando Guarini Bolognese, Cardi-

nale e Canonico Regolare fu mandato da Lucio II. Papa in Francia

contro l'Abailardo Peripatetico di tanta sottigliezza d'ingegno, che

ogniuno lo riconosceva per lo stesso Aristotile; e venuto a cimento in presenza del Re Lodovico, lo riduste con evidentissime ragion; convinto alla Cattolica Religione: Omnes revocavis errores, dice il Tritemio,

Tri hem. Chronic Hir-Saug. Tom. 1. 4d ann. 1741.

Bb. 1.6ap.23.

S Bernard. in Epist. 188.
189.90 193.
Falconi Memor. della Chief. Bolognes.lib.2.

pa2112-

panitentiam egit, vitam in melius commutavit, & Monachus apud Cluniacum factus usque ad finem in Dei servitio permansit. Nell'Istoria delle calamità di Berengario e dell'Abailardo, che è unita alle loro Opere stampate in Parigi, si legge una sua lettera scritta alla famosa Eligia, o Eloifa, che già era stata sua donna, ed alquanto dotta; ed avea preso il sagro velo in un Monistero, facendo penitenza, in cui disse: Quondane mihi chara, nunc in Christo charissima, odiosum me mundo reddidit Logica: nolo sic esse Philosophus, ut recalcitrem à Paulo, non sic esse Aristotelis, nt excludar à Christo; e molto più ne riferisce il Cardinal Baconio. Narrano gli steffi Autori Francesi, che nacque l'Abailardo in Pajets, o Palas presso Chisson nella Diocesi di Nantes in Brettagna; insegnò non folo in Parigi, ove Arnaldo di Brescia fu uno de' suoi Scolari, che si infetto dell'Eresia del maestro: ma in Laon, in Corbeil, ed in Melun. Riferiscono, che l'Eloisa era nipote di Fulberto Canonico della Chiesa di Parigi, e mentre l'Abailardo l'infegnava, ne divenne amante; però fu dal Zio cacciato di cafa; ma egli la rapì, e con abito di Religioso la condusse nel suo paese, ove partori un figliuolo, che su chiamato Astrolabio. Per placare il Zio promise di sposarla, e però la condusse in Parigi; ma perchè avea un Canonicato, di cui si soltenea, tenne segreto il matrimonio, ed Eligia per togliere ogni sospetto si fece Monaca, e si ritirò nel Monistero di Argentevil. Il Zio, e i parenti vollero vendicarsi dell'Abailardo, ed avendolo sorpreso lo punirono, privandolo di quelle parti, colle quali eli avea offesi ; ed egli si fece Religioso nel Monistero di S.Dionigi.

Nello stesso dell'Abailardo si udirono gli Albigesi nella Linguadoca, ed in Parigi i Valdesi, o poveri di Lione co Valdone loro Capo, i quali attaccarono una pelle cosi grande, che distrusse quasi la metà della Francia, come scrissero Guido Carmelita, il Gaguino, ed altri riseriti dal P. del Cattiglio, e degli stessi ne sacciamo menzione in altri luoghi

di questa Idea-

27. Gilberto Porretano Vescovo di Poitiers avendo voluto filosofar sopra i misteri scrivendo Commentari sopra i Salmi, sopra l'Epistole di S.Paolo, e le Opere di Boezio, inciampò in molti errori intorno l'essenza, e la natura di Dio, le persone divine, e l'Incarnazione, ed espresse la sua dottrina in un discorso fatto al suo Clero. Arnoldo, e Calone Arcidiaconi della sua Chiesa l'accusarono al Papa Eugenio III, ed egli in una Adunanza in Auserre, e nell'altra in Parigi negò di aver quei sentimenti. S.Bernardo suo principale accusatore, l'accusò nel Concilio di Rems nel 1148, ove presedeva Eugenio III.co' i Cardinali, e Vescovi della Francia, e dell'Allemagna, della Spagna, e dell'Inghisterra; ed egli abjurò nello stesso Concilio i suoi errori, benchè i suoi discepoli poi continuarono a sostenergli.

26. Così la Teologia in quei tempi era corrotta da' Filosofi, che Scolastici si dicevano, e dice il Buleo: Qui primi novitate vocum, & Scholasticis argutiis inter exercitationes Theologicas usi sunt, pro hareticis fuerunt habiti: anzi afferma, che toto illo seculo inter veteres Theologos, & novos illos Scholasticos perpetua suit altercatio, in qua licet Scholastici

Baron. ad

P. Coronell.
Bibliot. Univers. Tom. 1.

Robert. Gaz guin. lib. 6.in Vit. Ludovic. P. Cattigl. Istor di S. Domen. part. 1lib. 1.cap. 23.

Otho Frifing.lib.1. De gestis Frideric.cap.492

Sub-

#### 334 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

fubtilis ingenii famam obtinuere; non carebant tamen suspicione hæreseos. Hinc Innocentius II. Ecclesia Gallicana in Concilio Senonensi anno 1140. Eugenius III.anno 1146. Alexander III. in Conciliis duobus, Turonensi anno 1163. Lateranensi 1179. dostrinam illorum reprobarunt. Nè solo in Parigi, ma in altri luoghi si vedea corrompere la Teologia, come narra lo stesso sulla potestà delle chiavi, della dignità dell'Ordine Monastico, del Fermento, e dell'azimo; della Concezione di Maria Vergine, e di simili questioni, in cui gli Eretici anche oggidì gran diletto ritrovano.

27. Fu grande la cura de' Pontesici, e de' Padri nel dare il rime-

Concilior. To.
1.part.1.
Rigord.in Vita Philipp.
August.

dio ad un male così scandaloso, e ciò attestano gli stessi Autori Francesi; poicchè scorgendosi, che da' libri di Aristotile in quei tempi, tutti gli errori si cagionavano, contro gli stessi più decreti furon fatti. Nel Concilio di Parigi furono fotto Innocenzo III. proibiti nell'anno 1203. e si condannarono anche gli errori di Amalrico Aristotelico; e ciò si legge nel Tomo II.de' Concilj, e pur l'attesta Rigordo Monaco di S.Dionigi, che vi su presente, come Medico del Re, dicendo: In diebus illis legebantur Parisiis libelli quidam de Aristotele, ut dicebantur compositi, qui docebant Metaphysicam, delati de novo à Constantinopoli, & à Graco in latinum translati, qui quoniam non solum prædictæ hæresi sententiis subtilibus occasionem præbebant, imo & aliis nondum inventis præbere poterant, just sunt omnes comburi, & sub pana excommunicationis cautum est in eodem Concilio, ne quis de cœtero eos scribere, legere prasumeret, vel quomodocumque habere. Lo stesso riferisce Roberto Monaco Antissiodorense, o di Auxerre nelle Giunte alla Cronologia di Sigisberto, ove scrivendo nel fine dell'anno 1250. dell'Erefia di Amalrico, foggiugne: Librorum quoque Aristotelis, qui de Naturali Philosophia inscripti sunt, & ante paucos annos Parisiis coperant lectitari, interdicta est lectio, quia ex ipsis errorum semina viderentur exorta. Di ciò si fa pur menzione nello stesso luogo del Tomo 2.de' Concili; el'afferma pure Giovanni Vittorello, che visse ne' tempi di Filippo il Bello Re di Francia nel Memoriale Istorico, il quale nel Collegio di Navarra si conserva scritto. Fu veramente cagione la Filosofia di Aristotile in quei tempi di molte Eresie; perchè non ancora da' suoi errori era stata spurgata, e si professava da Uomini all'Eresia disposti.

28. Narra il Ciampoli, che nello stesso in cui si celebrò il Concilio di Laterano, cioè nel 1215 si congregò ancora il Concilio Provinciale di Parigi, in cui surono proibite tutte le traduzioni de' libri Aristotelici, volendo formarne una, che non sosse ripugnante alla dottrina della loro Università Parigina. Considerando oltradiciò il Pontesice nel Concilio di Laterano, che i libri di Aristotile aveano cagionato le Eresie di Amalrico, mandò un Legato, acciocchè risormasse l'Accademia di Parigi, e proibisse quei libri; ed osserva il Launoy, che prima in quella Scuola s'insegnava la Dialettica di S. Agostino, e lo cava dal sibro 1 della Vita di S. Odone Abate Cluniacense, conchiudendo: Verum tandem aliquando Aristoteli Augustinus, Christianus videlicet Gentili cessit.

29. E'lta-

Jo: Launoy
De Varia Aristot. fortuna.cap.5.

veteri,

29. E' stato continuo l'uso de' Pontefici di riformare la Scuola di Parigi col mezo de' loro Legati, e molte Riforme riferisce Giovanni Launoy Teologo Parigino nel suo libro De Varia Aristotelis Fortuna in Academia Parisiensi, stampata nel 1656. Di questo Autore però molte Opere sono proibite dalla Sagra Congregazione, e contro lui scrisse un libro il P. Teofilo Rainaudo Giesuita col titolo: Hercules Comnizadianus, Joannes Launoyus repulsus &c: e nel primo trattato così promette dimoltrare: Quis Launoyus, & qualisnam ejus in scribendo genius, atque effrents calamus in Sedem Apostolicam, Concilia, Santos vindicatos, Religiosos Ordines, Reges, & Principes, Scriptores probatissimos, & de Ecclesia benemeritysimos, Nationes integras, Universitates, supremos Senatus bacchans ex una, or altera Launoyana lucubratione manifestatur. Molto però lo celebra l'Autore dell'Istoria della Chiesa tradotta dal Francese dal Canturani, affermando, che meriti un posto riguardevole fra i Teologi di Pa- Chiefa Tom. rigi col gran numero di opere date al pubblico, e colle materie da lui 4. Secol. 17. trattate, le quali con lode descrive, tuttocchè molte sieno state proibite. Benchè però il Launoy non sia degno di fede per la Romana censura stessa e per quelche ne scrive il P. Rainaudo, la meritarà almeno in quell'Opera non proibita nella relazione delle Riforme fatte da'Pontefici nelle Scuole Parigine, affermando egli di averle trascritte da quegli Archivi; oltre che sono da altri Autori riferite. Perchè quì non possiamo portarle tutte di varj tempi, faremo di alcune menzione, e di una sola trascriveremo le parole. Dice lo stesso Autor Francese, che ha scritto la Storia della Chiesa, che appena furono pubblicati i libri di Aristotile in Francia, e da un Concilio tenuto in Parigi nel principio del Secolo XIII. furono suppressi ; anzi fatti bruciare; vietandone sotto pena di scomunica la lettura; e su confermata questa proibizione dal Legato del Papa nel 1215. il quale si affaticò nel riformare l'Università; ma permise l'insegnare di Aristotile la Dialettica. Le parole di questa Riforma riferisce appunto il Launoy, avendola dall'Archivio della stessa Università di Parigi ricavata colle altre, che ha stampate nel suo libro, e sono le seguenti.

30. R. Servus Crucis Christi divina miseratione tit. S. Stephani in Calio Monte Presbiter Cardinalis, Apostolica Sedis Legatus. Noverint universi, quod cum Domini Papa speciale habuissemus mandatum, ut statui Parisiensium Scholarum in melius reformando impenderem operam efficacem, nos de bonorum virorum confilio Scholarum tranquillitati volentes in posterum providere, ordinavimus, & statuimus in hunc modum. Nullus legat Parisiis de artibus citra vigesimum primum ætatis suæ annum, & quod sex annis audierit de artibus ad minus, nist rationabilis causa intervenerit, quam publice, vel coram examinatoribus debebit probare, quod non sit respersus aliqua infamia, & quod cum legere disposucrit, examinetur quilibet secundum formam, que continetur in scripto Domini l'etri Parisiensis Episcopi, ubi continetur pax confirmata inter Cancellarium, & Scholares à Judicibus Delegatis à Domino Papa, scil. ab Episcopo, & Decano Trecensibus, & à Petro Episcopo, & à Cancellario Parisiensi approbata, & confirmata, & quod legant libros Aristotelis de Dialectica tam de

Istor. della

#### 336 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. l.

veteri, quam de novo in Scholis ordinarie, & ad cursum. E dopo altre cose: Non legantur libri Aristotelis de Metaphysica, & de Naturali Philosophia, nec summa de iisdem, aut dostrina Magistri David de Dinant, aut
Almarici Haretici, aut Mauricii Hispani: e nel fine: Ut autem ista inviolabiliter observentur, omnes, qui contumaciter contra hac statuta nostra
venire prasumpserint, nisi infra quindecim dies à die transgressionis coran
Universitate Magistrorum, & Scholarium, vel coram aliquibus ab Universitate constitutis prasumptionem suam curaverit emendare, Legationis,
qua fungimur autoritate vinculo excommunicationis innodamus. Astum
anno Domini 1215. Mense Augusti. E si conserva questo decreto nell'Archivio dell'Università di Parigi.

31. Nell'anno 1231. Gregorio IX. nella Bolla, che comincia: Parens Scientiarum Parifius, comandò tra le altre cose: Ad hac jubemus, ut Magistri artium unam lectionem de Prisciano, o unam post aliam ordinariè semper legant, o libris illis naturalibus, qui in Concilio Provinciali excerta Scientia prohibiti fuere Parisiis non utantur, quousque examinati fuerint, o ab omni eorum suspicione purgati. Magistri verò, o Scholares Theologia in Facultate, quam prositentur, se studeant laudabiliter exercere: nec Philosophos se ostentent, sed satagant sieri Theodidacti, nec loquantur in lingua populi, linguam Hebraam cum Asotica confundentes; sed de illis tantàm in Scholis quastionibus disputent, qua per libros Theologicos, o

Sanctorum Patrum tractatus valeant terminari.

32. La cagione però, per cui veniva da' Filosofi corrotta la Teologia, erano i libri di Aristorile portati da Costantinopoli, e proibiti dal Concilio di Parigi sotto Innocenzo III. nel 1203. come pieni di errori, ma dilatati dalla Scuola degli Arabi, la quale si vide sorgere gloriosa nell'Occidente. Gli Arabi divenuti padroni della Spagna aprirono una nuova Atene in Cordova, ed ivi tradotti i libri, che i Saraceni avean trovati nella Grecia, la qual traduzione fu fatta in lingua Arabica dopo l'anno 1140. la Filosofia di Aristotile, che già da lungo tempo stava fopita, o almeno sepolta nelle Provincie del nostro Occidente, per opera di Averroe, e di Alfarabio fu rinnovata, e l'insegnavano con molta sottigliezza rigettando, e deridendo co' i loro Aristotelici fondamenti i fagri misterj della nostra Fede, e disprezzando i Cattolici, che gli difendevano; e come troppo creduli anche riprendendogli; del che fanno pure menzione il Cardinal Pallavicino, ed Alessandro Tassoni. Questi libri avendo poi Federigo II.Imperadore ritrovati nelle guerre, che ebbe col Soldano di Egitto, con grande spesa gli fece tradurre dalla lingua Arabica alla latina. Gli Arabi, e i Greci furono quafi tutti empj, Gentili, e Idolatri, ed alcuni Saraceni o Maomettani hanno malamente scritto di Dio, delle cose divine, dell'ultimo fine, della Provvidenza, della vita beata, e dell'anima. La sola Fede però esser dee la regola della Filosofia, e della verità, e tutte le Filosofie alla Fede sottoporre si debbono, e tutte le opinioni de' Filosofi, e degli Scrittori; onde ci avverte S. Paolo, che non ci facciamo ingannare dalle vane Filosofie: Videte ne vos decipiat per Philosophiam, & inanem fallaciam. Le Opere di Averroe sono così piene di errori, che da molti fu chiamato empio; ed.

oltre,

Pallavicin. Iffor. Concil.
Trident. lib.
7. cap.14.
Taffor. Pen-fier. lib. 10.
cap.5:

S. Paul. ad Coloss.cap.2.

oltre, che fu Maomettano, ed ebbe in odio la nostra Religione Cristia. na, e si servi anche di corrotti libri di Aristotile, ed in più luoghi guasti, tolse egli a Dio la provvidenza, e la scienza delle Cose, che sono sotto la Luna, e privò noi dell'immortalità dell'anima, e del libero arbitrio; e con queste opinioni empie ardi togliere ogni religione, ogni culto di Dio, come che non abbia di noi alcuna cura, nè veruna cognizione; il che avverte il Cardinal Toleto. Non è maraviglia, che i segua- Francisc. Toci della dottrina di Averroe, degli Arabi, e de' Greci sieno caduti in mil- letus le Eresie, ed abbiano ancora tentato di corrompere la Teologia; ma è Card.lib.Pby= ben maraviglia, che stimino loro gloria l'appellarsi Averroisti i Cattoli- Sic. Arist. in ci, ed abbian voluto abbracciare le opinioni de' Gentili, degl'Infedeli, e di empj Maestri, e pretendere ancora d'introdurle nelle Scuole, e sostenerle fra Cattolici.

Epist. ad Lea

33. La Filosofia dunque di Aristotile non libera da' suoi propri errori, de' quali abbiamo fatto menzione nel Cap. 39. artic.5. ed alterata da' Greci, e dagli Arabi, fu la cagione, perchè venisse corrotta da alcuni Filosofi la Teologia, i quali scioccamente volevano, che della Teologia stessa fosse maestra la loro Filosofia. Sin da' tempi più antichi hanno però la medesima dottrina Aristotelica molti Santi Padri condannata, come fonte di molte Eresie; onde disse S. Vincenzo: Aristotelem, & Averroem fuisse phialas ira Dei projectas super aquas Sapientia Christiana; unde facta sunt amara sicut absinthyum; e degli stetsi Padri, molti luoghi ha raccolti Pietro Gassendo. Furono però Platonici più tosto, che Aristotelici, perchè la Platonica alla nostra Fede più si avvicina, come diffe S. Agostino, diversi Padri Greci, e Latini, come S. Dionigi Areopagita, S. Giustino, che a favor di Platone scrisse contro i primi due libri della Fisica di Aristotile, Clemente Alessandrino, Basilio, Gregorio Nazianzeno, Origene, Eusebio, Agostino, e molti altri, i quali nondimeno erano liberi senza obbligarsi a seguire quelle opinioni, che alla verità, ed alla Fede conoscevano contrarie.

Petr. Gassen dus Paradon. exercit.3. D. August. lib.7 .Confess:

Edmund. Purchotius Instit. Philo-Soph. Tom. 1. in Præfat.

34. La libertà dunque scandalosa di filosofare colla Filosofia di Aristotile nelle materie della Teologia l'aveano corrotta, e veniva travagliata l'Accademia di Parigi dallo sregolato Teologare di alcuni, che nella medesima professavano, ed eran caduti nelle opinioni scandalose ; e ciò avendo dimostrato, bisogna che ora dimostriamo, come sia stata ristorata la medelima. Cominciò veramente la ristaurazione a darsi da un nostro Italiano, cioè Pietro Lombardo, che su il primo, e dopo molti anni vi si adoperarono qualche poco, e quasi insensibilmente Alessandro di Ales, ed Alberto Magno; ma S. Tommaso di Aquino finalmente anche Italiano, avendo interamente spurgata la Filosofia, ed accoppiatala alla Teologia, la perfeziono facendola serva della medesima, perchè tutti colla Filosofia spiegar voleano i misteri della Santa Fede, e meritò da tutte le Scuole, e da tutti gli L'iomini dotti il titolo onorevole non meno di l'rincipe de' Teologi, che de' Filosofi Cristiani, facendo parlar Cristiano anche lo stesso Aristotile, come appresso vedremo.

35. Fu Pietro Lombardo di Novara Città della Lobardia, il quale dalla Vv Uni-

## 338 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

Anton. Gatti Histor. Gymnas. Ticin. cap. 15.

Giornal.letter.ltal. Tom. 4 car\$.247.

Trithem, in Chron. Hirfaug. Tom. 1. ad ann. 1157.

P. Jc: Mabillon de Studis Monaficis Tom. 1. part.2. cap. 5. Roland. Marefius Epifield 2. Ep. 67.

Sixtus Senes. Biblioth. Sanct. lib. 4. Ellies du Pin Tom. 9. Novell. Bibliot. feet. 12. edit. Parig. p.204. cap. 15.

Vallemont. Elem.Tom.z. part.6. cap. 1. Secol. 12. & 'Tom.3. lit.6. cap. 1.

P. Ant. Possevin. Apparat. Sacr.

Università di Bologna su chiamato a quella di Parigi, come dice l'erus dito Antonio Gatti, da' nostri dottissimi Giornalisti de' Letterati d'Italia riferito, il quale foggiugne, che in quell'Accademia fiorirono allora così pochi Ulomini dotti, che pubblicamente dicevasi, che non vi fosse letterato nativo di quella Città; onde convenne ad Egidio Parisiense scrivere un'Apologia per li Professori della medesima. Avendo il Lombardo veduta la Teologia de' Padri Greci variamente sparsa ne' librise largamente trattata poi da S.Giovanni Damasceno quasi raccolta, ed in certi luoghi divisa, ad imitazione dello stesso per dare qualche rimedio a quei mali, fece una Raccolta di sentenze de' Padri latini, e principalmente di S. Ilario, di S. Ambrogio, di S. Girolamo, e di S. Agostino sopra le questioni principali allora trattate dagli Scolastici, credendosi con ciò togliere le dispute, e lo chiamò il Libro delle Sentenze, come le Opere Teologiche allora comunemente si appellavano; ma con tanta eccellenza lo perfeziono, che fu appellato il Maestro delle Sentenze; co. me disse il Possevino. Fu stampato il libro delle Sentenze da Giovanni Alcaume in Parigi nel 1565 in Lione nel 1581. e nel 1618. e più volte in altri luoghi; ma qual giudizio di opera così illustre n'abbiano dato gli Autori si può raccogliere da alcuni, che qui porre vogliamo sotto gli occhi . Scrisse il Tritemio : Floruit his temporibus Petrus cognomento Longobardus, Parifiensis Ecclesia Prasul, vir doctus, & continua lectione fludiofissimus, qui ex scriptis Sanctorum quatuor Sententiarum libros non fine magno labore comportavit, que tanta sunt autoritatis, in Scholis Theologorum publicis, ut nemo fine ipforum perfesta, & confummata Scientia Theologi nomen his teporibus nostris rectè merentur . Il P. Mabillon Monaco Benedettino Francele ben dotto di lui scrisse, secondo la traduzione del suo libro fatta dal Francese linguaggio nel latino dal P. Giuleppe Porta Catsinese: Petrus Lombardus Episcopus Parisiensis omnibus aliis longe antecelluit, & Theologica Patrum dogmata in quatuor Sententiarum libros redegit: hacque illa est methodus, qua universo ferè Scholasticorum catui, qui post ipsum fuere magis arrisit; usque dum Angelicus Doctor, qui eadem pariter usus est, novam in sua Summa concunnavit, quam subinde Scholastici cateris quibuscumque praposuerunt . Rolando Maresio ancor diffe: Petrus Lombardus ob boc nobilitatus, quod primus Theologiam antea inordinatam, & indigestam, in methodum redeeit, & ad certa capita revocavit. Sisto da Siena: Hunc omnes Theologorum Schola singulari quadam venerationis excellentia Magistrum Sententiarum appellant; & in cujus Theologia Compendium innumerabilia disputationum volumina eruditissimi Clarissimarunz toto Christiano Orbe Academiarum Theologi elaborarunt. Ellies du Pin conferma ancora, che il Lombardo sia considerato, come il Capo di tutti gli Scolastici, perchè il suo libro ha servito di fondamento, e di base; ed altro non han fatto in apparenza, che commentarlo. Così il Vallemont afferma, che il Libro del Lombardo è il fondamento della Teologia Scolastica, e gli ha recato gran lode, perchè gli Uomini dotti cominciarono subito a commentarlo, e spiegarlo nelle pubbliche Scuole di Parigi. A' sentimenti di questi due Francesi possimmo aggiugnere quello di un' altro riferito dal Possevino, che scrivendo di S. AnAnselmo Arcivescovo di Cantuaria nostro Italiano, e delle sue Opere, così disse: Ea non solum esse ferè brevissma; sed & tanti succi plena, ut vir inter alios productus Antonius Demochares Theologus Sorbonicus Fpistola prasica Anselmi opusculis, qua data anno 1944 edita est 1550. Parisiis scripto sit testatus: In Anselmi issius brevibus Opusculis penè omnia sirmis rationibus demonstrari, qua Petrus Lombardus Magister Sententiarum in quatuor plenis voluminibus multis Sanctorum Doctorum authoritatibus posteà consirmavit.

36. Narra il Labbè, che il Lombardo di Novara, o più tosto di un Villaggio vicino a Novara in Lombardia che appella Lumen omnium, fu Presidente nella Scuola Teologica, o come dicevasi in quel tempo, Scolastico di Parigi, e poi fu fatto Vescovo dall'anno 1159.0 nel seguente, in cui Filippo Arcidiacono di Parigi, figliuolo di Luigi VII.il Groffo, che dal Capitolo era stato eletto Vescovo, gli cedè la dignità, volendo preferirlo a cagione della sua scienza; benchè forastiero. Vogliono alcuni che il Lombardo scrivesse il suo libro circa gli anni 1151. e che morì alli 20.di Luglio del 1164.e fu sepellito nella Chiesa di S. Marcello; ove i Licenziati della Facultà di Parigi sono obbligati a fare onore alla sua memoria. Altri Libri scrisse il Lombardo, come afferma Lazaro Agostino Cotta, e molto più Sisto da Siena; cioè i Commentari sopra i Salmi, valendosi delle sentenze di S.Ambrogio, di S.Ilario, di S.Agostino, di Cassiodoro, e di S. Remigio; e così ancora compose sopra l'Epistole di S. Paolo. Arrigo Gandavense di lui affermò: Scripsit inter catera magnum de Sacramentis volumen, ubi pracedentium Patrum sententias

eum sane intellexisse, plane exposuisse manifestum est.

27. Non mancarono però de' Critici contro il Lombardo; così Gualtero Canonico Regolare e Priore nel Monastero di S. Vittore nel libro contro l'Eresia de' quattro Sossifti di quel tempo, come gli appella, il quale scriffe, ed impugno, disse nel Prologo: Quisquis hoc legerit, non dubitabit quatuor Labyrinthos Francia, idest Abaelardum, & Lombardum, Petrum Pictavinum, & Gilbertum Porretanum uno spiritu Aristotelico afflatos dum ineffabili Trinitatis. & Incarnationis Scholastica levitate tractarent, multas bæreses olim vomuisse, & adbuc errores pullulare, e questo libro dice aver veduto scritto nella Biblioteca di S. Vittore il Launoi. A questa Censura risponde un'altro Francese, ch'è l'Autore della Storia della Chiesa tradotta dal finto Canturani in Italiano, che già è stata in Roma ultimamente proibita. Questo rimprovero (egli dice) può avere qualche fondamento rispetto a tre di cotesti Autori; ma pare, che non possa cadere sopra il Lombardo. Riferisce poi il Concilio fatto contro lo stesso, e che l'Abate Gioacchino pure scrissegli contro, e su il libro condannato; ma queste cose ben polliamo cavarle dal Cardinal Bellarmino, il quale narra, che il Lombardo ancorchè sia chiamato il Maestro, nondimeno i suoi discepoli Dottori Scolastici, Uomini acuti, e dotti non tutto quello approvarono, che il Maestro insegnò; perchè notarono ventisei articoli, ne' quali rigettano lo stesso Maestro. Non mancarono ancora di quelli, che l'accusarono per Eretico ad Alessandro III. Pontefice; onde si congrego in Parigi un Concilio per ordine del medelimo

Bellarmin.
De Script.Escles.

V v 2

Papa,

### 340 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom.I.

Papa, e fu condannata una opinione del Lombardo, come riferisce Matteo Parisio nell'Istoria Anglicana in Henrico II. e seguì questa condanna diecenove anni dopo la morte del Lombardo. Fu pure accusato dall'Abate Gioacchino, ma il Concilio Lateranese sotto Innocenzo III. approvò la sentenza del Lombardo, e condannò quella di Gioacchino, e tutto ciò narra lo stesso Bellarmino; ed in altro luogo ne scriveremo.

Henn. Witton præfat. Memor. Philosoph.

Iftor. della Chief. Tom. 3. Secol. 12. nu. 11. Ellies du Pin Bibliot. fect. 12.

Labbe De Script. Ecoles.

38. Molti pur lo censurano per la Filosofia di Aristotile, che nella Teologia introdusse, e dice Rolando Maresio nell'Epistole, che in pluribus locis doctrina sua ipse erravit per hoc, quod principia Philosophia; sei potius quadam verba ad Conclusiones Theologicas nimis applicare conatus est . Molto più di ciò si sdegna il Witton , dicendo : Scholasticorum pater, fons, & Jovis statua Petrus fuit Lombardus Episcopus Parisiensis, qui circa annum Christi 1160. Theologia argutis, & ottosis quastionibus obscurata. aut per Philosophiam secularem curiositate inutili fiedata vim scriptura elisit, & labefactavit. Questa accusa però pare che venga rigettata nella Istoria della Chiesa dell'Autore Francese, e nella Biblioteca del du Pins perchè ivi si legge, che i Dottori Scolastici della sola semplicità del libro delle sentenze non contenti fecero de' Commentari ben groffi sopra il Testo, in cui fecer rinascere, e rientrare nella Teologia i principi della Filosofia, e le Autorità di Aristotile, delle quali non si era servito il Lombardo; servendosi de' soli termini de' Santi Padri. Alle censure nondimeno, che han fatto al Lombardo si può contrapporre la lode, che gli fu data dal Labbe, il quale scrisse: Quanquame l'etrus noster suos navos habere dicatur, recte tamen Stancarus libris de Trinitate dicit unum Lombardum pluris se facere, quam centum Lutheros, dusentos Melancibones, trecentos Bulingeros, quadringentos Petros Martyres, quinoentos Calvinos, ex quibus, si in mortario contundantur, uspote Hæreticis, or Hareticorum ductoribus, Doctoribusque, exprimi non posit una uncia vera Theologia .

39. Questa censura di avere introdotta la Filosofia di Aristotile nella Teologia non è solamente data al Lombardo; ma anche a tutti gli Scolastici; così contro gli stessi disse tra gli altri il finto Pietro Soave, che han fatto fondamento della dottrina Cristiana la Filosofia di Ariflotile, e lasciata la Scrittura, e posto tutto in dubbio, sino al metter questione, se vi sia Dio, e disputarlo d'ambe le parti. Ma possiamo a ciò dire, che molto prima del libro del Lombardo fi era introdotta a poco a poco la Filosofia di Aristotile nella Teologia; anzi prima, che spurgata ella fosse da' Padri; onde eran nati errori assai gravi; e già abbiam detto, che s'introdusse sin dal Secolo XI. Visse il Lombardo nel Secolo XII. e scrivendo ne' suoi tempi per dar rimedio a quei mali su costretto a valersi della stessa Filosofia nella sua Raccolta delle sentenze, e così gli altri, che successero, spezialmente S. Tommalo di Aquino si fervì della Filosofia per convincere i Teologi di quella età, che filosoficamente teologavano, come pur mostraremo. Dottamente però alla Censura del Soave, e di quanti lono dello stesso sentimento ha rifposto il Cardinal Pallavicino, dimostrando, che gli Scolattici non pon-

gono

Pallavicing.
Ifter. del Consil. di Trent.
part. 1. lib. 7.
sap. 14. num.

gono per fondamento Aristotile; ma la Scrittura; impugnano Aristotile intorno all'eternità del Mondo, al necessario operare di Dio, all'impossibiltà della Creazione, e ad altri gravissimi punti . S. Tommaso Principe degli Scolastici insegna, che i fondamenti della Sagra Scrittura non sono le naturali cagioni; ma le sopranaturali rivelazioni. Esser debito del Teologo lo sciogliere bensì gli argomenti opposti, tratti dalla Filosofia, perchè contro alla verità non può militare veruna dimostrazione, nè però verun fillogismo insolubile. Mostra il lume della Filosofia esfere utilissimo alla Teologia per tre finitil primo è l'impugnar gh errori delle altre Sette, le quali con esso restan convinti : il secondo lo snodare i Sofi mi , che alla Crutiana Fede si oppongono, quasi a credula de' misteri impossibili . Il terzo l'arricchirsi di altre notizie, le quali si colgono, come conclutioni da premesse, dalle verità della Fede, e da quelle insieme della natura. Per tutti tre questi fini se ne valse con maraviglia S. Tommalo; specialmente nella Somma contro i Gentili . Altre ragioni porta pure il Pallavicino; ma di Pietro di Poitiers dicono, che succedette a Pietro Lombardo nella Cattedra di Parigi, e fu più Scolastico nella sua Opera delle Sentenze, non risolvendo le questioni; se non co'i soli principi della Filosofia, e trattandole da Dialettico, e con argomenti in for-

ma, e di una maniera affatto secca-

40. Il primo a seguire la Teologia Scolastica di Pietro Lombardo, la quale durd sino al Secolo XIII. fu il celebre Alessandro de Ales, di nazione Inglese, così detto dal Monastero Ales, di cui egli su Maestro de' Frati Minori, il quale passato in Parigi a studiar Teologia, vi fo dottorato Maestro, anzi Lettore della principal Cattedra della medesima Università, e fu il primo Dottore della Religione Serafica, il quale infegno in quelle Scuole, e merito essere appellato il Dottor de' Dottori; e'l Lottore irrefragabile. Espose egli il primo i quattro libri delle Sentenze, e ne' tempi leguenti continuarono altri ancora dello stesso Ordine; concedendoli a cialcheduno stimato eccellente il suo titolo di lode, s molti quì abbiamo raccolti, per considerarsi l'uso di quei tempi . Seguirono dunque S. Bonaventura discepolo dell'Ales in Parigi: Guglielmo Varrone Inglese, detto il Dottor fondato, che gli commentò in Ossonio: Giovanni Duns Scoto scolaro di Varrone, e detto il Dottor sottilissimo Principe degli Scotisti, che quei libri commentò in Parigi, ed in Ossonio: Pietro Aureolo il Dottor facondo, ed elegante in Parigi: Alvaro Pelagio Spagnuolo, Landolfo Caracciolo di Napoli il Dottor Collettivo, ed Arcivescovo di Amalfi: Gerardo Odoni il Dottor Morale Francese: Giovanni da Ripa della Marca d'Ancona detto il Dottor Difficile: Francesco Mairone il Dottore illuminato Francese: Guglielmo Occamo Inglese Principe de' Nominali: Giovanni Baffolio Scozzese Dottore ordinatiffino, che gli spiegò in Rems, Antonio Andres Dottore Dolcifluo Aragonese. Galfredo della Fuente, o de Fontibus Dottor venerando Inglese. Così Mone da Castronuovo Dottore Scelastico: Francesco della Marca Dottore illustrato Italiano: Guglielmo Rubione Aragonese: Giovanni Canonico Marbrese nato in Inghilterra: Alessandro di Alessandria, Riccardo di Mediavilla Dottor folido, e copioso Inglese: Gualtero Brinkelio Dottor

## 342 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

buono, ed antico Inglese: Beltrando della Torre Dottor famoso Guascone, poi Card nale: Nicolò di Lira Dottor piano, ed utile: Pietro dell'Isola Dottor notabile: Roberto Cottoni Dottore Ameno: Francesco di Ascoli Dottor succinto; Francesco di Candia Dottor Fertile . Pietro dell' Aquila Dottor Sufficiente, ed altri dello stesso Ordine Francescano, de' quali ha scritto il P.Pietro Antonio da Venezia Min.Osferv.Riformaro.

Pietr, Ant.da Venez. Giardino Serafic. part.s.

Dell'Ordine di S.Domenico gli stessi libri delle Sentenze commentarono, e spiegarono in Parigi Alberto Magno, S. Tommaso di Aquino Dottore Angelico, ed altri in gran numero, come ancora altri di altri Ordini, che qui riferir non possiamo.

Dopo la Scolastica Teologia di Pietro Lombardo diverse Scuole di Teologi son nate, come degli Albertisti, de' Tomisti, degli Scotisti, de'

Neutrali, de' Nominali, o degli Occamisti, de' Realisti, de' Sentenziari, de' Quodlibetisti, e di altri; ed è sommamente cresciuto il numero de' professori di Teologia in tutte le Città, ed in tutte le Accademie. 42. L'Autore della Storia della Chiefa, che dal Francese ha tradotta

il Canturani già proibita va riferendo la maniera, che in vari Secoli si è tenuta nel commentare la Sagra Scrittura, dicendo, che gli antichi Padri spiegavano letteralmente, o allegoricamente il Testo; quei dell'ottavo, e del nono Secolo copilavano e raccoglievano i Comentari, formando Catene; altri Chiose per ispiegare la lettera. Che nel Secolo XII.s'introdusse a trattarfi, come la Teologia, cioè colla Dialettica, e Filosofia: nel Secolo XIII. non seguendo il metodo del Maestro delle Sentenze si servivano de'principi Filosofici con questioni, che appellavano Quodlibetiche, e che le formavano nelle Some Teologiche. Così altre rifletlioni egli fa in una maniera, che si fa bene intendere ancorche non si spieghi. Molte cose dir si possono a queste sue ristessioni; quì solamente affermiamo, che tutte le Scieze in vari tempi hanno avuto vari modi di spiegarsi,e di accrescersi. nuove cognizioni di continuo raccogliendosi per ridursi alla loro perfezione, e per più spiegarsi quella verità, che è sempre la stessa; ancorchè in più modi si spieghi. Sancta Ecclesia (disse S. Gregorio) subtilius in sua eruditione instruitur; dum Hareticorum quastionibus impuenatur. Così abbiam dimostrato, che si accoppiò colla Teologia la Filosofia di Aristotile, perchè della stessa Filosofia si servivan male gli Aristotelici, che per oppugnar le cose della Fede, si sforzavano mantener con quella le loro Éresie; onde su da' Padri colla dottrina stessa d'Aristotile la Fede confermata. Tanti modi, che mostra egli diversi, sono stati alla Teologia molto utili per opporsi alle vație Eresie, che son nate; ma si è sempremai ritenuta l'unità di quella prima dottrina, che da Giesù Cristo, e dagli Apostoli ci è stata insegnata; e questa unità veramente manca alle Sette Eretiche; onde Paolo Scaligero attestò nel suo Catalogo di quei libri, che stampare dovea, avere scritto un libro col titolo: Efficies veteris Ecclesia, qua Romana Ecclesia doctrina, & coremonia ad oculum demonstrantur primitiva Ecclesia & probatis Scriptoribus per omnia optime convenire, e si legge nel fine de' suoi Miscellanei.

S. Gregor. lib. 7. Epift. 3.

Paul.Scalig. Miscellaneor. Tom. 2. pag. 144. in Orat. ad Pontif. in fin.

P. Ferdin. del Caftiglio Istor. di S. Domenico . part. 1. lib. 2.

43. Scriffe il P. del Castiglio, che stando in Roma S. Raimondo di Pegnafort Domenicano di Barcellona in Catalogna, ed avendo di ordi-60p.17.

ne di Gregorio IX. Papa nel medesimo Secolo XIII. fatta la Compilazione de' cinque libri de' Decretali posta nel Corpo della Legge Canonica colle sue distinzioni di titoli, e di capitoli, raccogliendo le Decisio. ni e le determinazioni de' Pontefici fatte in diversi tempi, ed in vari casi, contenute nelle loro Epistole Decretali; scrisse ancora una Somma de' Casi di Coscienza, che dal suo nome si chiama Raimondina; ed altri poi altre Somme han fatto, imitandolo. Fa menzione dell'origine delle Somme Morali, e Calistiche il P. Mabillon, il quale nel suo libro degli Studi Monastici tradocti in Latino dal Francese così scriffe: S. Raymundus Frater Ordinis Pradicatorum XIII. Seculo ex primis fuit, qui Summam de Peccatis elucubravit. Angelicus Doctor paulò ante ipsum, & fortè sub idem tempus principia ad boc ipsum pertinentia parte secunda sua Summa tradiderat. Si lagna lo stesso Mabillon della moltitudine grande delle Somme, e de' Trattati fatti intorno gli Atti umani, e i peccati, senza prendersi consiglio da' Sagri Canoni; onde poi è nato lo rilasciamento delle opinioni Morali, quando prima ogni Chiesa avea i suoi libri Penitenziali, in cui erano distribuite le penitenze. Bisogna quì avvertire, che vissero i due dotti e Santi Religiosi in un tempo stesso; e come si cava dal Breviario Romano, morì S. Tommaso di anni cinquanta nel 1275. e nello stesso anno S. Ramondo di anni cento, e non solo in Roma formò la sua Somma Morale lo stesso Raimondo; ma de' suoi studi fatti in Bologna n'abbiamo scritto nel Discorso della Giurisprudenza Canonica; onde fu egli educato, ed instruito nell'Italia, ove ancora ha scritto quelle sue Opere; perlocchè Italiana è la sua dottrina; ancorchè nato non sia egli nell'Italia, ma in Barcellona. 44. Scrisse il Vallemont, che nel Secolo XII. ebbe l'Università di

Parigi molti grand'Ulomini, e che i più illustri erano Alberto Magno, e S. Tommaso di Aquino, Vincenzo Belluacense, tutti tre Domenicani, Rigordo Benedettino, Ruggiero Baccone Inglese, Alessandro di Ales, S.Bonaventura, e Giovanni Duns Scozzese, tutti quattro Francescani, e maravigliosi Scolastici, e che vi era altresì Roberto della Sorbona, che fabbricò il Collegio da lui detto della Sorbona, e che tale comunemente dicevasi la più dotta, e la più celebre Schola Teologica, la quale nel Mondo si ritrovi. Il P. del Castiglio scrisse pure, che in quel tempo era Parigi, come un Paradiso terrestre, pieno di piante, e di fiori, di erbe, e di frutti, e che S. Tommaso di Aquino era come una gran sontana nel mezo; donde uscivano siumi grotsissimi per irrigare tutta la terra, secondo il detto del Salmo, che pigliò il medesimo S. Tommaso nostro Italiano, per principio, o Tema degli atti suoi nel ricevere il grado di Maestro, come gli fu rivelato, che prendesse: Rigans montes de superioribus suis, de fructu operum suorum satiabitur terra. Scrisse pure lo stesso P. del Castiglio, che siccome in quei tempi a lui toccò di essere il riparatore, e lo ristauratore della Scolastica Teologia, così fu egli ancora della Filosofia; essendo stato il primo, che nella Chiesa latina abbia scritto sopra tutte le Opere di

Aristotile, la di cui Filosofia era tanto necessaria nella Chiesa di Dio, ed a lui su dato lume e giudizio particolare da poterla intendere e spiegare;

P.Jo:Mabillon De Studiis Monafiic. Tom. 1part. 2. pag. 70

Vallemont: Elem.Tom.z. part.6. cap. 1. Secol. 13. C Tom 3. lib.6. cap.1. artic.1. Secol. 13.

P. Castigli Istor.di S. Domenic. part.1: lib. 3. cap. 15.

Pfalm. 103.

per-

344 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

perchè potessero i Cattolici dalle sue mani ricever le armi per abbatte.

re gli Eretici e Pagani, che la professavano.

45. Ma quì conviene fermarci sù la vita e dottrina di S. Tommafo. che le sagre, e le naturali Scienze ristorò colla sua sapienza approvata non solo dalle Università, e dagli Studi, ma da' Romani Pontefici ancora, e dalla Santa Sede Apostolica, maestra infallibile della verità. Nacque egli in Napoli da Landolfo Conte di Aquino, e da Teodora nobilissimi genitori, e di cinque anni fu mandato a' Monaci di Monte Casino, ove acciocche fosse custodito, dimorò sino agli anni diece dell'età sua, e poi condotto in Napoli dal padre, con molto profitto studiò la Gramatica, la Rettorica, la Dialettica, e le altre arti liberali, come narra Giovan Garzoni, da cui Fr. Lorenzo Surio ha raccolto la vita, e da lui la cavò Alfonso Vigliega. Di tredici anni pigliò l'abito di S. Domenico, e ciò dispiacendo a' parenti, fu dagli stesli così travagliato, che sofferi la prigionia di due anni, donde finalmente si contentò la madre, che da una fenestra fuggisse, e portato in Napoli, fece la sua professione di anni diecesette, il che affermano il P. del Castiglio, e Paolo Frigerio.

46. Sono diverse le opinioni degli Scrittori intorno gli suoi studi, e perchè affermò Mons. Huezio Scrittore Francese, che in quel secolo, in cui la Sede Apostolica su in Avignone, era così priva di Scuole l'Italia, e di Uomini dotti, che bisognò mandare S. Tommaso e tre altri illustri Italiani allo Studio di Parigi: siamo necessitati a dimostrare, che nelle Scuole Parigine S. Tommaso non istudiò, ma vi su Maestro; benchè allo stessio Huezio risponderemo più dissuamente nel Cap. 32. riserendo la let-

teratura dell'Italia del Secolo XIV. tutto diversa da quella, che è da lui

rappresentata.

47. Dicono veramente alcuni, che da Roma fu portato S. Tommafo in Parigi a studiare, e che ivi Alessandro di Ales Dottore de' Minori avendo un concorso di tutti gli Ordini,e di tutti gli Uomini dotti, ebbe tra' famoli Studenti il Dottore Angelico. Di questa opinione sono molti Autori Francesi, altri Francescani, ed alcuni Domenicani altresì, e di altri Ordini. Ciò aftermano senza recare veruna autorità Mons. Marchese Domenicano nella Vita del Santo, il P. Pietro Galtruchio Giesuita Francese, il P. Pietro Antonio da Venezia de' Minori Osservanti Riformati, il quale però all'opinione degli Scrittori si rimette . Il P. M. Vincenzo Coronelli, che fu Generale de' Minori Convencuali conferma lo stesso nel Tom.2. della sua Biblioteca, parlando dell'Ales: ma avea pur detto nel medesimo Tomo che su memorabile il P. Tommaso Agnello dell'Ordine de' Predicatori, e della famiglia Agnello nobile de' Leontini in Sicilia, il quale insegnò in Napoli tutte le Scienze al Dottore Angelico S. Tommaso, e su poi per le sue rare virtù eletto da Urbano IV. Patriarca di Gierusalemme; indi Arcivescovo di Cosenza, e poi nel 1264. di Messina.

48. Scrive con molta colera il P. Natale di Alessandro Dottor Parigino dell'Ordine de' Predicatori nella Collatione Dominicani cum Fratre Minore, pag. 57. contro questa opinione dicendo: In hoc capite Historia, quo

Vigliegas Eles Sancter.

P.Ferdinand. del Castiglio Istor.di S.Domen. Part. 1. lib.3.cap.13.

lib.3.cap.13.
Paol.Friger.
Vita di S.Tõmaf.lib.1-cap.

Monf. Marchef. Diar-Vit. di S. Tõmaf.

P.Galtruch.

1stor. Sant.
Tom.4.Vit.d'
Innoc.VI. Papa.

r. Pietr. Ant. da Venez. Giardin. Serraf. Tom. 2. part. 5.

P.Coronell.
Bibliot. Univ.
Tom. 2. col.
\$18. e 233.

quo S.Thomam in Alexandri Halensis disciplinam traditum scribunt, longe à vicina veritate errasse contendo universos. Autorum vestrorum aliquis id primus commentus est, ac scriptis prodidit; cæteri illud absque examine scripserunt, quod Historicis plerisque, ac Nomenclatoribus accidit, qui se quuntur more Caprarum antecedentem gregem, euntes non quo eundum est; sed quo itur: come lo riserisce il P.Isidoro da S.Michele de' Minori Scalzi di S. Pietro di Alcantara. Non è però appo noi di alcun valore l'autorità del P. Alessandro in questa occasione; sì perchè altri Autori abbiamo, che lo stesso dimostrano; sì ancora per essere molte sue Opere dalla Santa Romana Sede proibite; alla quale ogni nostra opinione e Scrittura sottomettiamo, dichiarandoci pronti in ogni tempo a rigettare tutto quello, che non è conforme a' decreti della medesima.

P.Isidor. S. Michael. in lib. Certamen Hifter. pro Scot. fel. 72.

- 49. Tutti gli Autori però, che scrivono essere stato S. Tommaso discepolo di Alessandro di Ales in Parigi, assermano ancora, che su poi Scolaro
  di Alberto Magno in Cólonia: ma il P. del Castiglio Domenicano Spagnuolo scrisse, che in quei pochi mesi (che non suron molti) che S. Tommaso si trattenne in Parigi, non potè no udire Fr. Alessandro de Ales, che
  da tutti era ascoltato come un'Oracolo; con tutto ciò gli convenne partire assai tosto da quello Studio, e su mandato al Convento di Colonia in
  Germania, ove leggeva Alberto Magno, e prova, che per lo spazio di
  quattro anni, che surono li 18. sino a' 21. studiò Teologia; e poi inviato a
  Parigi a prendervi il grado di Bacelliere nel 1246. cominciò la sua lettura ordinaria sopra i libri del Maestro delle Sentenze, essendo di anni
  ventidue.
- 50. Ma secondo questa opinione è pur manisesto, che non poteva studiare in Parigi S. Tommaso; poicchè avendo satta in Napoli la sua prosessione di anni diecetette, e tosto mandato in Roma, indi in Parigi, e poi in Colonia, e ritornato a Parigi di anni ventidue a prendere il grado di Bacelliere, tolti i quattro anni in cui su Scolaro di Alberto Magno in Colonia, dalli 17. della prosessione sino alli 22. quando tornò in Parigi, e tolto ancora quello, che consumò ne' viaggi, non resta tempo veruno, in cui si possa dire, che abbia studiato nell'Università Parigina, suorchè alcun mese, o alcuni giorni; e bisogna dire, che su più tosto Uditore, che Scolaro nell'Università Parigina; e ficcome l'udire per poco tempo non era studiare; così ciò che scrisse il P. Castiglio Autore antico ha potuto essere cagione a molti di asserire, che S. Tommaso su Scolaro Parigino.
- S. Tommaso, e nel tempo della Lettura di Alberto sono pure discordi gli Autori; poscchè il Tritemio disse di Alberto, che primum Colonia, ac deindè Parisiis publica Schola Theologorum pluribus annis gloriosè pi afuit, & discipulos in omni varietate scripturaru do Institutos complures e ducavit. Ma il P. Castiglio lo dice prima lettore in Parigi, e poi in Colonia, confondendo le letture, che più volte esfercitò in Colonia lo stesso Alberto, ove su prima, e dopo la lettura di Parigi. Dice dunque, che Alberto di Nazione Svevo mandato dal Padre allo Studio Generale di Padova, di-

30 :

Abb. Trithemus Chron. Hofaug. To. 1. ad ann. 1263. P.Castigl.l.c. cap.45.

#### 346 Idea dell'Istor.d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom.I.

morando ivi in casa di un Zio, prese l'abito di S.Domenico da Fr. Giordano, e divenne tra pochi anni Lettor samoso; onde lesse in molte Università, prima nel Monistero Ildemense, che è in Sassonia, poi in Vapingo, due anni in Ratisbona, tre in Parigi, dove leggendo le Sentenze per lo concorso degli Scolari, che nelle Sale dello Studio non capivano, bisognò uscir suori a leggere in una piazza, che poi su detta di Alberto Magno; indi in Colonia, ove tra grandi e samosi Scolari ebbe S. Tommaso, e lesse anche in Roma prima di esser Vescovo di Ratisbona l'Empisole Canoniche, e l'Evangelio di S. Giovanni.

62. Riferisce però con più distinzione le Scuole o letture di Alberto. il P. Pietro Jammy Dottore in Teologia Domenicano nella Vita dello stesso Alberto, da più Autori cavata, e posta nel primo Tomo delle di lui Opere stampate in Lione in Tomi 21. nell'anno 1651. Scrive, che Alberto Patavium temporibus illis celebre omnium disciplinarum Atheneum mittitur, ut altioribus scientiis proveheretur; preso poi l'abito di S. Domenico, e crescendo della sua dottrina la fama, da Padova Ubiorum Metropolim Coloniam mittitur ; indi dopo aver visitato alcuni Conventi, ritornò di nuovo in Colonia, ove insegnando, ebbe Scolaro S. Tommafo. Exindè Coloniam reversus, in summa auditorum quos babuit frequentia, unus instar omnium extitit clarissimus ille B. Thomas Agunas, de quo silendum ne unquam satis dixisse videremur. Undequaque expetitus. fui muneris Vicarium B. Thomam elegit, ipfique in Lectorem, ut vocants coaptato, suas docendi partes tradidit: citando in ciò vari Autori. Narra poi, che ando Alberto in Parigi, ubi docendi curriculum surama omnium admiratione cum Lutetia absolvisset, Coloniam tertium revertitur, Thomam Aquinatem Parisios missurus, ut in illa Scientiarum omnium Academia par esset ingenio locus. Turto ciò più diffusamente racconta il P. Jammy; nè afferma, che S. Tommalo abbia prima studiato in Parigi; ma più tolto, che abbia fatto i suoi studi in Colonia, ove lasciato Lettore sino al ritorno di Alberto, sia poi andato a Parigi, come successore di Alberto stesso suo Maestro.

52. Da ciò non discorda quelche si legge nella Compendio a Cronica de Maestri Generali dell'Ordine de Predicatori aggiunta alle Regole dello Resso Ordine, e fatte ristampare dal P. Maestro Generale Antonino Cloche di nazione Francese, in Roma nel 1690, per Angelo Tinatti, ove è scritto, di S. Tommaso perseguitato da' parenti : Post plures corum persecutiones missis fuit Coloniam, non Parisios (ut aliqui absque ullo monumento authentico infigniter fabulantur ), ad studendum sub Magistro Alberto Magno. Quo in loco existens, dum esset devotus, studiosus, & taciturnus, nec die , nec nocte Chorum neglexit , Refectorium , & alia communia frequentans, nibil in eis fastidiebat. Quo effectum est, ut praclarissima scientia apicem apprehenderit; unde millus Parifios pro Baccalaureo, curfum fuum laudabiliter exercuit cum tanta omnium a lmiratione, & praclaro, novoque agendi modo, quod Schola ejus quotidie replebatur. Questa Cronica, perchè ristampata, e confermata dallo stesso dotto Generale P. Cloche è riconosciuta come sua Opera; onde scrisse il P. Tirso Gonzalez celebre Generale Giesuita: Id potissimum prastitit Sacra Pradicatorum familia; ut

D.Antonin. Histor. part. 3. tit. 23.c. 7. §. 4. Prussia c. 7. Rodulphus c.

9/3 L 13/0

Autor Vitæ
Albertinæ appenfæ: propè
tumbam: B.
Albert.

Petr.Opmerus in fuo-Opere Chronolog.

Chronica Copendiof: Magistr. General: Ordin: Prædicator.cap.8.

P.Thyrf. GGzalez Gener. Soc. lef. in Füdamēt. Theol. moral. in introduct, n.19. ut enim refert Reverendiss. P. Antoninus Cloche ejusdem Ordinis dignissimus Magister Generalis in Compendiario Chronico Reverendiss. Generalium. typis Roma vulgato anno 1690. ad nova editionis Constitutionum pag.

119. Oc.

54. Conviene dunque affermare, che S. Tommaso studiò solamente in Napoli, e poi in Colonia, donde passò ad insegnare in Parigi; e se qualche Autore anche Domenicano altrimente su la fede altrui ha riferito, si vede, che ha scritto il contrario di quelche afferma la Cronica posta dietro le loro stesse Regole, che dichiara, che insigniter fabulantur fine ullo authentico monumento ; e di quanta autorità sia la stessa Cronica Compendiosa ben si cava dall'effersi stampata dietro le Regole, e confermata dall'erudito P. Cloche Generale Francese, il quale per la ristampa da lui ordinata, come Autore della stessa è riputato; benchè quella sia

molto antica, e di altro Autore.

55. Non è poi contrario alla Cronica quelche si legge nel Breviario Romano nelle Lezioni dell'Uficio del Santo, in cui è scritto. Emissus è Caftro per fenestram Neapolim reducitur, unde Romam, posteà Parisium à Fr. Joanne Theutonico Ordinis Pradicatorum Generali Magistro ductus, Alberto Magno Doctore Philosophia, ac Theologia operam dedit. Tutto ciò dottamente spiego in una sua lettera scrittaci, Mons. D. Pompeo Sarnelli Eruditistimo Vescovo di Biseglia, che siccome dice la Cronica essere flato mandato il Santo in Colonia, e non in Parigi a studiare sotto Alberto Magno; così il Breviario afferma, che fu condotto dal Padre Generale prima a Roma, dopo a Parigi, donde fu mandato a Colonia, o sia ad Alberto Magno, che insegnava Filosofia e Teologia; e siccome quindi non fi cava, che studiò in Roma, così nè meno, che studiò in Parigi, dove ebbe forse il Generale necessità di ritrovarsi . Ciò si conferma con quelche scrisse Paolo Regio trattando della Vita di S. Tommaso, e dicendo: Così in Roma giunto, ed ivi poi il Capitolo finito, sotto Giovanni Teutonico General Maestro di tutto l'Ordine, llomo non men pio, che dotto, fu dallo stesso risoluto inviarlo in Parigi, ed indi in Colonia Agrippina, ove il Magno Alberto empiendo il Mondo di maravigliosa dottrina, porgeva insieme a chiunque di suo valor notizia avea, lode, e stupore. E così in effetti mandò il pensiere di rimover Tommaso d'Italia, inviandolo in Colonia, portandolo seco prima in Parigi, da dove l'inviò; acciocche sotto tal Maestro fosse più fertile l'ingegno del Santo giovane ad illustrare quelche di lui si aspettava. Questo Paolo Regio con S. Antonino, ed altri, per averne scritta diffusamente la Vita del Santo è citato dal Cardinal Baronio nelle sue Note al Martirologio Romano. Dallo stesso non differisce quelche ha scritto l'Autore Francese nella sua Istoria della Chiesa (che nella 7. Martii. nostra favella ha tradotta il Canturani, o sia più tosto il P. Arcangelo Agostini Carmelitano) affermando, che fuggito S. Tommaso, portotti l'anno 1244. in Parigi, di dove andò in Colonia sotto Alberto Magno, e ritornato dipoi in Parigi vi prese la Dottoral laurea in Teologia nel 1255.

Breviar . Rom. die 7. Martii lett.5.

Paul. Regius Oper. Spiritual. part. 2. cap. 6.

Baronius in Not.ad Martyrol. Rom. die

Istoro della Chiefa Secol.

Ma se toglier vorremo ogni dubbio, che può cagionarsi dal non leggersi nelle Lezioni Colonia, ove stava Alberto Magno, possiamo

dimo-

### 348 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

Gavant, in Commentar. Rubric. Brev. Rom. Tom. 2. fect.5. cap. 12. num. 161.

Matta De Canonizat, San ctur. part. 4. cap. 20. num. 43.44. Card. Orlin. Differt. artic. 7. pag. 74. & in Concil Provinc. secund.

an libell. §. 10.

242.24.

Baronins Annal. anno 302.24.104.

Melchior Canus De Hi-Stor. buman. autoritat.cap. 6.

dimostrare quanta sia l'autorità nelle cose de' fatti, che nelle Vite de Santi si riferiscono. E' chiaramente spiegata da Bartolommeo Gavanto Consultore della Sagra Congregazione de' Riti in Roma, ed uno de' Diputati da Clemente VIII.e da Ulbano VIII.Pontefici a riconoscere il Breviario di Pio V. dicendo: Quas nunc hatemus secundas lectiones ex Hifloriis Sanctorum, ea fuerunt à Card. Bellarminio, & Baronio recognita, & approbata sub clemente VIII. qui rejecerunt ea omnia, qua jure merito re. vocari poterant in dubium. Qua in re perdifficile visum est illis ad Historia veritatem bona fide restituere Sanctorum Lectiones, idque minima, qua fieri potuit, mutatione: imò que controversa erant, alicujus tamen gravis Autoris testimonio suffulta, abquam baberent probabilitatem, retenta sunt eo modo, quo erant, cum falfitatis argui non possint, quamvis fortasse altera sententia sit à pluribus recepta. E' trattato questo argomento da Monf. Matta, e molto più largamente dal dottilfimo Cardinal Vincenzo Maria Orsini nella Dissertazione De Reliquiis S. Bartholomai, che si legge nel Sinodico della Chiesa di Benevento, e nel secondo Concilio Provinciale dell'anno 1698. La Santa Chiesa Cattolica ha più volte ordinato, che si ammendassero i Breviari, e i Missali dalle false Istorie, e se ne leggono i Decreti nel Concilio Trullano dell'anno 692. can.62. nel Senonense del 1528 nel Coloniense del 1583. nel Concisio di Trento, nel

Rotomagense del 1581.e nel Remense del 1582.

57. Gregorio XIII. Papa disse nel Martirologio nel 1584 che sia stato per viros eruditos ad fidem historia, qua rerum gestarum, personarum, locorum, temporum veritate continetur, adhibitis etiam Codicibus veiustioribus, at que emendationibus corrigi, correctumque, & multis in locis au-Aum. Il Cardinal Baronio si dichiarò nella lettera a' Lettori del suo Martirologio Romano ancora dicendo: Homines sumus omnes; nec nobis ipsis tantum tribuimus, ut nusquam putemus offendisse: sed qua diuturno sudio, & labore nobis comparavimus, nunc, quando ita iis visum est, quibus non obtemperare nefas erat, in medio proponimus ad Dei gloriam, & communem utilitatem, doctorumque judicio examinanda pervulgamus. Scrifse altresì negli Annali: Cœterum eandem ipsam Romanam Ecclesiam non sicut Evangelium (quod Gelasius monuit) legere consuevisse, vel legenda proponere qualibet Sanctorum acta; sed potius en cancta Apostolica illa lance libranda relinquere : Omnia probate ; quod bonum est, tenete . Da Melchior Cano sono ancos riferite le parole di Gelasio Papa, che non solo in un Concilio di settanta Vescovi riprovò molte Istorie de' Santi, nelle quali molte cose vere con false e favolose si narravano, e molte ancora da Infedeli, e da Eretici erano finte; ma ne prescrisse la Regola, e conchiuse coll'Omnia probate, avvisate dal Baronio. Simili sentimenti si veggono replicati dall'Eruditiss. Mons. Francesco Maria d'Asti Arcivescovo di Otranto nel suo Martirologio stampato in Benevento nell'anno 1716. in cui si legge ancora Synopsis sorum, qua in Martyrologio aliter se habent, ac in Breviario: Quamvis nonnulla ex bis conciliari possint; nibilominus imprasentiarum videntur inter se ambigua, & differre . Quando Ecclesia Symmetria petit, ut non sententiis solum, sed etiam verbis quoad fieri poterit, Martyrologium cum Breviario conveniat. Descrive però

in ciaschedun mese le varie contradizioni, che nel Martirologio col Breviario in molti Santi fi offervano, e lo stesso libro porta nel principio un Breve onorevole del Pontefice assai dotto Clemente XI. che lo-

da l'Opera, e la fatica dell'Autore.

58. Non è oltra di ciò proibito l'esaminare la verità dell'Istoria nelle vite de' Santi, che sono nel Martirologio descritti, come l'Olstenio, il Petavio, il Molano, ed altri hanno ancora praticato. Così Beda fece due Martirologi, uno in prosa, e l'altro in verso, benchè imperfetti, e Floro Diacono della Chiesa di Lione vi sece poi le Giunte, e da questi ne formò un'altro in verso: Vandelberto Diacono e Monaco di Prom Monasterio nella Diocesi di Treveri: Rabano Arcivescovo di Magonza sece l'altro, così Adone Arcivescovo di Vienna, Usuardo Monaco della Ba-

dia di S.Germano de' Prati, e questi furono più diffusi.

59. Conviene dunque afferire, che non istudiò in Parigi S. Tommaso da Alessandro de Ales; ma prima in Napoli, poi in Colonia, ove gli fu Maeltro Alberto Magno, il quale in Padova fatto avea i suoi studi; e dopo aver letto anche in Colonia in luogo di Alberto, passò a Parigi per conseguire il grado di Bacelliere, secondo i comandi de' suoi Superiori. Proseguendo poi la lettura, fu costretto a ricevere anche il grado di Maestro in concorrenza di S. Bonaventura con cui fi dottorò nell'anno 1259.cominciando il trentesimo dell'età sua, come scrisse il P. del Caltiglio; ma fi legge nel Breviario Romano, che vigintiquinque annos natus Magister est appellatus, publicèque Philosophos, ac Theologos summa cum

laude est interpretatus.

60. Narrano altresi lo stesso P.del Castiglio, e Paolo Frigerio Romano, Prete della Congregazione dell'Oratorio, che leggendo con applaufo in Parigi S. Tommalo, e concorrendo alla Scuola fua da tutte le parti dell'Europa, infinita moltitudine di Studenti, e di altre persone, ii suscitò la terribile tempesta e persecuzione contro l'Ordine Domenicano, e Serafico; anzi contro le Religioni tutte de' Mendicanti. Gravi offese S. Tommaso, e S. Bonaventura sopportarono; poicche dall'Università gl'invidiosi cacciar gli voleano, pretendendo, che non fosse a' Frati pur lecito d'infegnare, e leggere pubblicamente, nè confessare, predicare, e foltentarsi di limosine, ed altre scandalose scioccherie proferivano. L'Autore di quella persecuzione su Guglielmo di Santo Amore Canonico Matisconense, che dalla Cattedra, ove in quella Università essendo Dottore infegnava, e col suo libro lacerando l'onore de' Religiosi, tirò a fe moltissimi, tra' quali erano principali Oddone da Duazo Teologo, Nicolò Decano di Barro, e Cristiano Canonico Beluacense. Crebbe tanto la persecuzione, che con due Ambasciadori dal Santo Re Lodovico mandato in Roma, il libro di Guglielmo, che vi andò ancora per difendere la sua causa, su dal Papa condannato nel 1255. come di perversa, e riprovata dottrina contro l'autorità, e potestà della Sede Apostolica, e de' Vescovi, contro la povertà Evangelica, e lo stato de' Religiosi, e come materia di turbazioni di tutta la Chiesa; e perciò anche pubblicamente bruciato, diponendo l'Autore dalla Gattedra del Magisterio, e privandolo di ogni grado, e dignità. Invece di ritrattarfi Guglielmo, volle in

P. Del Cal fligh. 1/t.di S. Dom. lib. 2. cap.53.e lib.3. cap. 16. Paol. Friger. Vit. di Tom. lib. 10 cap. 5.

## 350 Idea dell'Iftor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. l.

presenza de' Cardinali nella Corte Pontificia difendere i suoi errori, e restò confuso, senza poter dare risposta alle ragioni, che a favore delle Religioni portavano S. Tommaso, e S. Bonaventura, che quivi allora si trovavano. Mandò anche il Papa due Bolle, una al Re, l'altra a tutto lo Studio, con gli ordini neceffarj; e perchè invece di ubbidire al Re, ed al Pontefice con nuova congiura gli Artisti con alcuni altri Dottori, e Maestri esclusero affatto i Religiosi dal Corpo dello Studio, e del berarono di trasferir-le Scuole di Parigi in altro luogo, bisognò, che il Papa con rimedj più forti, e col favore del Re procedesse; nè essendo ubbidito, replico nuovi ordini, e nuove censure. Afterma Paolo Frigerio, che quelle turbolenze di Parigi quasi tutta l'Europa inquietarono, essendo Friger. l.c. nello spazio di otto anni per tutto distese, e S. Tommaso per comando Pontificio scrisse contro Guglielmo il suo Opuscolo, che è il XIX, Contra impugnantes Dei cultum, & Religionem; rispondendo anche alle molte satire, e pasquinate in più lingue; e S. Bonaventura scrisse pure la sua Apologia con due Opuscoli: Apologia pauperum: e l'altro De paupertate Christi. Ritorno finalmente l'Università alla sua quiete, alcuni abjurando i loro errori, ed altri essendo dalle censure, e da altre pene gastigati; e i due Maestri restarono nelle loro Cattedre, e spezialmente S. Tommaso colla carica di leggere due lezioni ordinarie, come Reggente di due Cattedre primarie. Continuando però i suoi Studi, scrisse la Somma contro i Gentili, ma rinnovandosi la persecuzione, in cui si accordarono tutti i Lettori, e Maestri ad escludere qualunque Religioso dalle loro Lezioni, fu costretto S. Tommaso a difendere la Causa di tutti, non ritrovandosi S. Bonaventura, che era fatto Generale del suo Ordine; e'l Papa Alessandro rinnovò i comandi, e i gastighi nelle Scuole.

Sixt. Senens. Biblioth. lib. 4.

76.1.cap.5.

61. Si legge nel Breviario Romano, che S. Tommaso da Maestro publice philosophos, ac Theologos est interpretatus, e che dopo l'Orazione incominciava a leggere, e scrivere; onde a Fr. Reginaldo suo Compagno soleva dire quidquid sciret, non tam studio, aut labore suo peperisse, quam divinitus traditum accepisse. Dice Sisto Sanese, essere generale consenso di tutte le Scuole, che S. Tommaso è stato lo ristauratore della Scolastica Teologia, e benchè alla sua sembri tutta contraria la dottrina di Scoto de Minori, che avea per mira di sostenere opinioni opposte alle sue, e diversa anche quella del B. Egidio Agostiniano; la loro convenienza nendimeno dimostrarono alcuni, perchè da Costanzo Sarnani Cardinale, fu stampato il libro: Theologorum duorum Summorum, idest S.Thoma, & Scoti conciliatio: Roma 1589. Lugduni 1590.da Costantino Buccafoco de' Minori l'altro: De concilianda dostrina D. Thoma, & Scoti liber: stampato in Lione nel 1597. ed in Roma 1599. e da Guglielmo Farinono anche l'altro: Conciliatio Controversiarum inter D. Thomam Aquinatem, & Ægidium Columnam, Patavii 1614.

62. Restaurò ancora la Filosofia di Aristotile, perchè scorgendola da tutti abbracciata, e seguita, ed essere altresì la cagione di molti errori, che partorivano scandali nella Chiesa di Dio, imitando l'Apostolo S. Paolo, che scrisse: Factus sum Judais tanquam Judaus, ut Judaos lucrarer, volle farsi Aristotelico; ancorchè della dottrina di S. Dionigi Areo-

S. Paul.in Ep. 1. ad Corinth. 9.

pa-

pagita, e di S. Agostino amendue Platonici fosse egli invaghito, e disse Fr. Tommaso Campanella de' Predicatori de' Commentari di S. Tommaso trattando: Nullo pasto putandus est Aristotelizasse; sed tantum Aristotelem exposuisse, ut occurreret malis per Aristotelemillatis, & crederem cum licentia Pontificis. Così avea pure spiegato Alberto Magno i libri di Aristorile stesso, il quale conchiuse: In his nihil dixi secundum opinionem meam propriam; sed juxtà opiniones Peripateticorum; & ided illos laudet, vel reprebendat, non me. Spurgando dunque S. Tommaso la Filosofia di Aristotile da quelle macchie, che l'oscuravano, la fece divenir Cristiana in maniera, che illustrò i misteri della Fede co' i principi Aristotelici; colla stessa Filosofia, che malamente sentiva di Dio, dimostrò con evidenza le Divine perfezioni, e con gli argomenti di Aristotile stesso, sciolse gli argomenti, e provò quelche per fede costantemente professiamo, e come disse il P. Michele Vivien Francescano: Philosophia, qua errores disseminavit, veritates modo fortiter propugnat; Philosophia, qua fuit harefum conceptaculum, modo est hærefum debellatrix: Philosophia, qua fuit Academia vitiorum, modò est Schola virtutum: ed avea pur detto: Hannibal Carthaginenfium Dux Italiam nonnisi Italis militibus subjugari posse dicebat : & D. Thomas Philosophiam Philosophia aggreditur : Aristoteleen Aristotele vincit, Platonem Platone Superat, Zenonem Zenone detriumphat, or ficut ex vipera conficitur theriaca, qua ab ejus veneno sanat: ita ex Philosophia Ethnica conficitur Philosophia Christiana, que est antidotume contra venenum Sophistarum, & Hareticorum. Riducendo dunque, e sottoponendo alla Sagra Teologia, come sue serve la Filosofia, e le altre Scienze; le quali per colpa de' Sofisti parevano da quella già dissunite, e ribellate, fece, che non solo incominciasse a fiorire maggiormente la dottrina Peripatetica, ma a ricevere Aristotile maggiore autorità nelle Scuole; ande disse il P.Gravina, che se Aristotile, etsi reformatus, & refitutus in tam sublimi arce autoritatis in Academiis Philosophorum constituitur, quid restituens, & reformator Thomas non promerebit? Di queste due restaurazioni fa menzione Sisto Sane'e, che scrisse: Thomas Aquinas Theologorum fuit, ac Philosophorum, quos in hanc usque diem Scholafticorum Academia protulit, fine ulla controversia Princeps, quippe qui primus omnium latinorum Philosophorum non minus incredibili, Sacre quam felici ausu Aristotelis Philosophiam Commentariis lucidissimis illu-Aravit .

63. Scrisse il Cardinal Pallavicino, che dispiacque a Lutero, ed a tutti i suoi seguaci il vedere la Filosofia Peripatetica prima nemica della Fede Cristiana, poi colla stessa associata in maniera, che no possa alcuno assalire il Vaticano senza contrariare il Liceo, e'l Filosofo; ne impugnare l'autorità Romana senza rigettare altresì l'Aristotelica, e che le loro temerarie dottrine sieno contrarie non solo al lume della Fede, ma allo Resso lume Filosofico; e conferma il P.Gravina, che il medesimo Lutero affermo nel libro contra Latomum, che Thomas est autor regnantis Aristotelis. Dispiaceva senza dubbio a Lutero, il quale asseriva come riferisce Melchior Cano) la Filosofia essere inutile, e nociva, e bandi ancora tutte le discipline specolative, stimandole errorisonde la sua Teologia era

Campanella in Disp. in prolog. Instau-Scient. art.2.

P. Viviena Tertull, Prædicans, I'om. 1. tit. Angeperfect . conc.4 par. 20

P. Domin. Gravina De Sacro Deposito, cap. ultimo num.9. Sixtus Senes. lib 4. Biblioth.

Melchior Canus lib. 59 cap . 3 -

lenza

#### 352 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I. senza acutezza d'ingegno;ed avvenne, che regnado egli nella Germania.

Ciampoli, Fragment. 1. cap.5.

Launoy cap. 10. & cap. 12.

P. Raynaud. in Erotbem. partit. 3. ero-\$b.2. 184. 472.

Paol.Friger. Vita di S. Tom. lib. 1.

cap.7.

Gerson in 4. Sid. I.

Thom. Trugill. Thefaur. Concionator. lib. 1.cap. 3.

i Sartori, che il Nuovo Testamento sapevano a mente, eran riputati gravi ed illustri Teologi, e le donnicciuole, che poteano recitare gli Evangeli, e le Epistole di S. Paolo, giunsero a provocare i Teologi delle Accademie alle dispute, e si videro ardite viris concurrere non virgines, sed mulieres corruptissima. Altri Eretici ancora della riformata Filosofia di Aristotile mostrarono grave dispiacere, e narra il Ciampoli, che l'infame Filippo Melantone diffe ancora: Aristotelem pro Christo amplexi sumus. Dispiacque ancora ad alcuni Cattolici, e molti luoghi riferilce il citato Launoy, e tra gli altri scrisse: In primis vigesimus primus ab bac reformatione agebatur annus, cunz Facultas Theologia Parisiensis tradatum adversus Jo: Montesonum edidit, eumque Avenioni per Oratores suos Romane Curie obtulit, in quo conqueritur, S. Thomam in eas leges, que superioribus capitibus exposita sunt, & maxime in rescriptum Gregorii IX. peccasse; &c: Dopo la morte di S. Tommaso, perchè non potuit vir sun-Etissimus , & Doctorum Aquila invidorum morsus rabiem defugere , come diffe Teofilo Rainaudo, alcuni affezionati di Guglielmo di Santo Amore censurandogli certe proposizioni, come poco sane, mandarono suori per quelle Accademie un Catalogo di esse da condannarsi. Ciò udì Alberto Magno allora Vescovo di Ratisbona, e tosto con Ugone da Lucca Provinciale de' Predicatori di Toscana, benchè di età decrepita, s'inviò verso Parigiove giunto, convocato lo Studio generale di quella Università, e salendo in Cattedra pigliò per tema del suo discorso: Qua laus viro, si laudatur à mortuis: supponendo, che quegli ancor vivesse, ed egli fosse morto, e commendò con gloriosi encomi la dottrina di Tommaso, offerendosi in presenza di tutti contro di chi la contraddiceva, a difenderla come sana, e verissima; nè vi su chi osasse di argomentargli contro; onde partì per Colonia; come narra Paolo Frigerio, che ciò raccolse dal processo della Canonizazione.

64. Ma quanta poi sia stata e lodata, ed abbracciata la restaurazione fatta da S. Tommaso della Teologia, e della Filosofia, e quanto si sia dilatata ne' seguenti secoli la sua dottrina, e le sue esposizioni, non è qui luogo certamente da poterlo a bastanza dimostrare. Non sufficio admirari (disse il Gersone) qualiter Patres, & Fratres quidam ... dimif-P. fol. 32. in so tanto Doctore, cioè S. Tommaso, qualem nescio, si unquam in Studio Lection. Pani- Parisiensi habuerint, convertunt se ad nescio quos novellos, pro quibus paratemini. Con- ti sunt pedibus, & manibus decertare. La stessa Accademia di Parigi nell'Epistola scritta nel 1325.in lode dell'Angelico Dottore, celebrando la di lui santità, e la verità della dottrina, soggiunse: Prafatum Doctorem eximium, & venerabilem, cujus doctrina fulget Ecclesia, ut Sol, 3. Luna, nunc Sanctorum Catalogo afcribendum decrevit Summus Pontifex Joannes XXII. prasertim cum fuerit Ecclesia universalis lumen prafulgidum, gemma radians Clericorum, fons Doctorum, Universitatis nostra speculum clarissimum, & candelabrum insigne, ac lumen, per quod omnes, qui vias vita, & Scholas doctrina sana ingrediuntur, lumen vident: come la riferisce Tommaso Trugillo. Così nel seguente anno, che su Tommaso canonizato fra Santi, da Stefano Vescovo Parigino, col conseglio

de' Vescovi, degli Arcivescovi, di ventitre Maestri di Teologia, e di trentanove Bacellieri con lettere, le quali in Parigi suron pubblicate nella sessa della santo dopo il Sermone in presenza di tutta l'Università con giubilo del popolo su rivocata la condanna di alcuni articoli, che toccavano la dottrina del medesimo Santo dalla stessa Università condannati; dichiarando, che quella condanna non era fatta contro la dottrina dell'Angelico; ma bensì alcuni per tale con inganno l'asserivano; onde gli rivocavano, quantum tangunt, vel tangere asseruntur B. Thoma doctrinam, come avvisa il P. Piccinardi; e ciò perchè su proibito dalla Sagra Congregazione Liber continens articulos reprobatos à Facultate Parisensi contra doctrinam S. Thoma. Dice il P. Giovan-Michele Cavalieri, che l'Università a riguardo del P. Guillelmo Gavanto da Laon Francese, Dottor Parigino, Maestro del Sagro Palazzo Apostolico, ed Arcivescovo di Vienne di Francia conosciuta meglio la verità, ritrattò con atto pubblico la Censura.

65. Afferma il Longoleo nell'Orazione a' Luterani, che quella età non portò più dotto di S. Tommaso, nè vide più religioso, al riferir del Nazario, e fu paragonato a' primi Dottori della Chiesa, come disse il P. Suarez; anzi Pio V. lo ripose tra' Dottori principali, cioè Girolamo, Ambrogio, Agostino, e Gregorio, e l'appellò Clarissimum Ecclesia Dei lumen: Clemente VIII.nella lettera a' Napoletani, ed altri Sommi Pontefici la sua dottrina celebrarono, affermando, che scrisse il Santo senza alcuno errore, che sia sicura la di lui stessa dottrina, e sospetti di verità coloro, che l'impugnano; e sogliono tutti i Concilj aver le sue sentenze avanti gli occhi; così quello di Trento dopo la Sagra Scrittura volle aver per le mani la sua Somma Teologica nel formare i Decreti, amendue i libri, e quello degli Evangelj sopra l'Altare riponendo, come narra il P. Perazzo. Innocenzo VI. Papa nell' Orazione Panegirica del Santo, che comincia: Ecce plusquam Salomon; volle anteporre alla Sapienza di Salomone la dottrina di S. Tommaso, perchè restrinse in maniera maravigliosa il vago de' quattro Sommi Dottori, cioè la Moralità di S.Gregorio, la facondia di S. Ambrogio, la fottigliezza di S. Agostino, e l'erudizione di S. Girolamo; così la Teologia del Nazianzeno, la Filosofia di Aristotile, la Politica di Platone, e la concordia di quattro cose tra loro discordanti, cioè la copia colla sicurezza, e la chiarezza colla brevità, e tanno menzione del Sermone molti autorevoli ed antichi Teologi fin da' passati secoli; oltre quei, che raccorda Diego Morales, come Salmerone, Pio Bentivoglio, ed altri appo il Frigerio.

66. Fu pure S. Tommaso il flagello degli Eretici, e tra gli altri lo confesso Teodoro Beza Calvinista dicendo: D.Thomæ doctrina est Catholicismi unicum fundamentum: tollantur de medio Thomæ scripta, & non erit dissicile cum omnibus subire certamen, & vincere. Così disse ancora Martino Bucero Eretico: Tolle Thomam, & dissipabo Ecclesiam Lei; però scrisse Paolo V. Splendidissimi Catholicæ Fidei Athletæ B.Thomæ Aquinaris, cujus Scriptorum Clopeo militans Ecclesia Hæreticorum tela se-

liciter eludit.

67. Da più Scuole si vede ampiamente la sua dottrina con quella Yy di

Chronic. Compendiof: post Regul. Ordin, Prædic. de E. Jacobo de Ve. netiis apud P. Ferro in elog. P. Latbė. P. Piccinard.

Tom. 2. lib.3.
q.1.art.1.
Index libror.
probib. verbe
Liber.

P. Cavaliet.
Galleria Demen, Torn. I.
Gronol. num.
152.

Nazar. De Script. D. Thom.

Prol. 6. cap. 6.
Blassus Verdu in Relett.
in prastat. ad
Letter.

P. Jo: Beneadict. Perazz.
Thomistic. Ecolesiast. Tom.
1.præf.ad Leodor.

P. Morales in lib. Laus D. Thom.

Alphonf.Salmeron. in prolegom. 18. de util Theol. Schol. Tom. 1.

Bentivegl. Vit.dis.Tem. Friger. Vit.di S. Tom. lib.1. cap.7.

P. Raphael Savonarola Cl. Regul. Theat.in Orb. liter. verb. Thom.

### 354 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

Paul. V. in Bull. ad Neapolit. die 7. Deceb. 1607.

di S. Agostino abbracciata, come da' Collegi di Salamanca, di Lovanio di Tolosa, di Bordeaux nell'Aquitania, di Dovai nella Francia, di Ossuno, di Compostella, di Granata, di Siviglia, di Valenza, di Barcellona, di Zaragoca, di Leida, di Huefca, e di Tarragona nella Spagna; e così quelli di Messina, della Sapienza in Roma, di Manila, e del Quito nell'India, e da tanti altri, che o la dottrina Toministica professano, o alcune Cattedre della stessa hanno erette.

68. La medesima dottrina eziandio dalle loro Costituzioni molti Ordini sono obbligati a seguire, come quello de' Padri Domenicani, la Congregazione de' Serviti, de' Barnabiti, de' Padri della Dottrina Cri-Rjana, de' Monaci Castinesi nell'Italia de' Padri di S. Mauro nella Francia, de' Minimi, de' Padri di S. Filippo Neri, de' Padri della Compagnia di Giesà, de' Monaci di Monte Oliveto, de' Carmelitani della Provincia di Turone, de' Carmelitani Scalzi, della Congregazione di S. Elia della B. Vergine di Monte Carmelo, detti dell'Italia, di Santa Maria della Mercede della Redenzione degli Schiavi, e da altre. Nell'Ordine de' Romiti di S. Agostino è pure ordinato, che si supplisca con gli Scritti di S. Tommaso, quando mancano quelli del B. Egidio, che fu molto tempo di lui discepolo; così nelle Costituzioni della Congregazione di S.Salvadore Lateranese de' Canonici Regolari di S. Agostino si legge: In primis pracipimus in Sacra Theologia viam D. Thoma sequendam, qua conteris Scholasticorum viis ordine doctrina, facilitate, integritate, & soliditate mérito praferri debet; come di tutte in più luoghi porta le autorità il P.Basilio Ferri.

Constitut.cap. De literar Audiis.

P. Ferri in Elog. P. Labbè.

P. Bafil. Ferri 1.c.num.39. Cardin.Jo:de Lugo in prolog.ad I. part. D. Thom.

P.Petr.Jammy Vita Albert.M. P.Ribadeneira Flos San-Stor.

Paol. Friger. Vit. di S. Tom. lib.1.cap.6.

69. Sono poi veramente infiniti i Feologi, che secondo la dottrina di S. Tommaso han dato alle stampe i Commentari sopra i suoi libri, o i Corfe Filosofici, o i Teologici, o altri Trattati , e'l P.Rafaele Savonarola de Cherici Regolari Teatini Padovano ha nel suo Tomo VI raccolto un Catalogo di alcuni, che ha poi replicato lo stesso P. Ferri. Disse il Cardinal De Lugo, del Dottore Angelico scrivendo: Post hoc Ecclesia jubar, & lumen; post banc facem pralatam posterioribus ad usque prasens tempus vix dici pote figuanta prastantium Theologorum seges in Ecclesia Dei ad frugem usque maturuerit; nec definit quotidie maturescere ex omnium Ordinum institutis, Dominicano, Serapbico, &c: Ma poco certamente dirà, se uno intero volume delle glorie di questo illustre Italiano vorrà alcuno comporre, e potsiamo dir solo col Papa Giovanni XXII. Francese, che tenne la Corte Pontificia in Avignone, quelche egli scrisse nella Bolla della Canonizazione: Latetur itaque Mater Ecclesta, exultet Italia, parens Campania jucundetur, Pradicatorum Sacer Ordo jam jubilet, Religiosorum devotio concrepet, Do Jorum turba complaudat, animentur ad studia juvenes, provecti non torpeant, senes delectentur in illis,omnes in bumilitate proficiant, provecti contemplationem non deserant, mandata Dei sedulò exequantur.

70. Fu Lettore S. Tommaso prima in Colonia in luogo di Alberto Magno, come narra il riferito P.Jammy, poi in Parigi, indi in Bologna al dir del P. Ribadeneira; così in Orvieto, in Salerno, in Roma, ed in Napoli, il che scrive Paolo Frigerio. Quando il Re Carlo I. gli conferì la

la Cattedra di Teologia negli Studi di Napoli, ordinogli il salario di una oncia d'oro il mese, per tutto quel tempo, che legger dovesse, come ritrovò notato negli Archivi della Regia Zecca Nicolò Toppi: e che sia stato anche Lettore in Salerno, l'afferma Marco Antonio Marsilio Colonna Arcivescovo della stessa Città riportato da Antonio Mazza. Segui sempre S. Agostino, la sua dottrina penetrando, disendendo, ed imitando; e sono molte le sue Opere divise in Tomi XVII. in foglio, secondo se sono mana sotto Pio V. e'l Toppi descrive altri Opuscoli, che si stimano esser suoi.

altri anche de' Moderni col dubitarne si stimano parere eruditi; affermando col Launoi, che Clemente VI. Papa nel Sermone del Santo tutte le Opere suorchè la Somma nominò, come appare dall'antico Manoscritto della celebre Biblioteca del Tellerio. Altri dicono, che le cose, che sono nella parte secunda secunda leggonsi colle stesse parole nel lib.

3. Speculi Moralis di Vincenzo Bellovacense, il quale morì nel 1256.

cioè dieceotto anni prima di S. Tommafo.

Riferisce però il P. Annato le risposte, che si danno ad amendue le difficultà; poicche altri manoscritti antichi di Clemente VI. fanno menzione della Somma stessa, come più Autori attestano; e non perciò si dee dire non esser sua, quando Clemente stesso o dimenticato se ne fosse di nominarla, o non l'abbia riferita per esser troppo nota. Ma già nomino i Commentari ne' quattro libri delle Sentenze; e dalla stessa Somma si cava essere ambidue le Opere di uno stesso Autore; perchè nella Somma li citano spesso le cose poste in quei Commentari, quando era più giovine. Si prova ancora dalla continua tradizione di tutto l'Ordine de' Predicatori, da niuno impugnata: Dall'autorità delle Accademie di Parigi, e di Salamanca, e di tutti gli Eruditi: Dalla venerazione del Concilio di Trento, che stimò la stessa Somma vera opera di S. Tommaso. Che abbia poi ricopiata dal Bellovacense, o da altri quella parte, non è cola da poterli credere; e ciò ce'l perluade il luo gran sapere, e la fua diligenza grande nel comporre le cose sue; anzi prova il Bellarmino, che non sia di Vincenzo Bellovacense quello Specchio Morale, ma di qualche altro, che forse pur Vincenzo si appellava; e ben si conosce per effer più grave, e di stile diverso dallo Specchio Dottrinale, Naturale, ed Istorico, che sono le tre vere Opere del Bellovacense. Ben si vede, che lo stesso, che ha scritto la parte appellata secunda secunda, sia pure l'autore della prima, e della terza, e non più antico di S. Tommaso; perchè cita spesso in quella parte della seconda, le cose, che disse nella prima, come appare da molti esempi, e può bastare quello della q.q.art.z.ad z. ove così dice: Cognitio beata non fit per speciem, qua sit similitudo divina essentia, ut patet ex iis, que in 1. parte dicta sunt q.12. art.2. e liccome le altre parti non sono del Bellovacense, così nè meno esser può quella, che in dubbio metter vogliono. Altri ancora attestano, che non solo morì dopo S. Tommaso il Bellovacense; ma nel suo Specchio Naturale espressamente cita S. Tommalo 2.2.9.175.art.1. nell'argomento 1. Tutte le difficultà addotte sono anche state con molta forza tolte dal P. EcarToppi Bibliot. Napol.
Columna fedion. 1. Hydragiolog.
Ant. Mazza
De Reb. Saler.
net. capso.

P. Annat. in Methodic. Apparat. ad Theol. positiu. lib.4.cap.44.

P. Philipp, Brietius S. J. Annal. Mandi ad ann. 1254.

### 356 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

do; ed è pur maraviglia di coloro, che sostener vogliono non esser di S. Tommaso quella parte della Somma, i quali avendo letto negli Autori, che di ciò trattano e le dissicultà, e le risposte; senza curarsi punto di queste, alle sole difficultà si fermano, e le medesime con tutta la lor forza disendono. Tutte le parti della Somma sono di S. Tommaso, e così la venerò il Concilio di Trento, in cui nella sessione 22. volendo formare il suo Decreto intorno il sagrificio della Messa, cioè che Cristo institui Sacerdoti i suoi Apostoli nell'ultima cena, quando gli disse: Hoc facite in mean commemorationem: perchè un solo Padre affermò essere ciò contrario alla dottrina della Soma di S. Tommaso, si sospese il decreto, e si proseguì dopo, che su riconosciuto non esser contrario, e si pubblicò il Cannone: Si quis disserit illis verbis, Hoc facite in mean commemorationem, Christum non instituisse Apostolos, Sacerdotes, aut non ordinasse, ut ipsi, alique Sacerdotes offerent Corpus, & Sanguinem suum, anathema sit.

Della medesima Somma disse il P. Possevino, che Summa Theo-

P. Possevin. S. J. Biblioth. Tom.1. lib. 3.

Jo: Gerson Tom.2.Trast. 29. Basil.Pontius De Juram. Salmäticens. pum.90.

Ludovic.Carbon. in Compen. tot. Sun.
Theol. D.
Thom. Dedic.
P.Gonet. in
Traft. 5. de

Panit .

P.Castigl. Ist. S. Dom. part.
1. lib. 3. cap.

S. Antonin.

looia, quam B. Thomas scripsit, quasi Quintam essentiam (ut ita dicam) laborum omnium suorum expressit. Narra il P. del Castiglio, che fu la Somma l'ultimo suo libro distinto in tre gran corpi, che contengono 512. questioni con 2654 articoli, i quali nella disposizione, nella fabbrica, ed artificio loro, nella copia delle cose, e nella brevità delle parole, nella gravezza de' discorsi, nella verità, che contengono, nella profonda attenzione, e considerazione, colla quale sono scritti, non pare, che restar debba qualche facultà a tutta la natura di potere giammai far più una cofa tale. Giovanni XXII. Papa quando lo canonizò, disse nel Concistoro de' Cardinali : Tot igitur miracula fecit , quot Articulos scripsit , quia omnes resolvit lumine plusquam humano; come narra il celebre Gersone Cancelliere di Parigi nell'Opuscolo contro gl'Impugnatori dell'Ordine Cartuliano. Afferma Basilio Ponzio, che nella Somma stessa cum tanta dexteritate, & magisterio quidquid in suis coetaneis purius, & selectius extitit, compegit, ut omnes Academia eum magistrum sibi proposuerint: e dopo altre lodi soggingne: S.Thomam esse velut Vicegerentem antiquorum Patrum , or illustrium Scholasticorum , ejusque librum iis , qui Theologia student, tanquam facem pralucere debere, quia continet Summam totius doctrina infignium Theologorum, qui eum pracesserunt. Lodovico Garbone scrisse ancora, che ferè omnes, qui post D. Thomam de Theologica re scripserunt, aut Theologiam ad brevitatem redegerunt, Summasvè Casum, quos vocant, Conscientia fecerunt, ab hoc Aquino perenni fonte ferè omnia hauserint, & quasi rivulos in suas areolas deduxerint . Dice il P.Gonet, che S. Tommaso giunse alla novantesima questione solamente della Terza Parte della Soma,e prevenuto dalla morte, ed absoluta suis numeris prius, vita, quam Summa fuit, & jam matura, Caloque digna santitas, reliquum summa Ecclesia invidit, & maluit tantum opus ab Ecclesia desiderari, quam Sanctissimo Viro pramia differri . Lo stesso P.del Castiglio fa menzione di un gran volume degli Opuscoli di materie diverse, de quali sono stampati 73. ma il 9.il 32.il 42.sino al 56.e'l 59.sino al 73.non siano suoi, nè per tali S. Antonino, e gli altri Antichi gli hanno ricono-

sciuti , e che gli altri 43. sieno legitimi . Morì S. Tommaso di anni cin-

quanta

quanta nel Monistero di Fossanova, quando su inviato da Gregorio X. Papa al Concilio di Lione alli 7. di Marzo nell'anno 1274. e su canoni-

zato da Giovanni XXII. nel 1323.

74. Ma ritornando alla Teologia, ed all'Accademia di Parigi, da cui ci siamo alquanto dilungati , seguirono altre Riforme fatte in quelle Scuole da' Sommi Pontefici, riferite colle proprie parole dal Launov. Nell'anno 1265. Simone Cardinale di S. Cecilia da Clemente IV. fu mandato a riformarla , e confermò quella fatta nel 1215. dal Cardinal di S.Stefano, in cui furono affolutamente proibite la Natural Filosofia, e la Metafisica di Aristotile, e rivocato lo Statuto di Gregorio, con cui erano permesse, quando fossero corrette; e questa è pur riferita dall'Autor dell'Istoria della Chiesa tradotta dal Canturani; anzi narra, che Stefano Templier Vescovo di Parigi condanno nel 1270. alcune proposizioni insegnate da alcuni Professori di Filosofia, e Teologia in quella Università; essendo quasi comune l'errore in quei tempi, che una stessa cosa potesse esser vera giusta la Filosofia, e falsa giusta la Fede; e secondo questo principio prendevansi libertà i Filosofi di sostenere come Filosofi, opinioni alla Fede opposte, e'l Vescovo condannò ancora molti libri Filosofici . Scrivono al contrario di Giovanni Erigena Scozzese , che vanamente vantavasi poter co' i principi della Filosofia sostenere gli Articoli della Fede, e giunse a dire Philosophiam, & Religionem unum, & idem esse: tanta era la temerità di alcuni ingegni di quei tempi. Dichiarato finalmente Eretico, dicono, che fu da' suoi stessi discepoli ammazzato.

75. Nell'anno 1366. sotto Urbano V. Giovanni Cardinale di S. Marco, ed Egidio Cardinale di S. Martino ne' Monti ordinarono a' cinque di Giugno, tra le altre cose, che Scholares antequam ad determinandum in artibus admittantur, congruè siut in Grammatica edocti, & Gracismum audiverint, & c: ltem quod audiverint veterem artem totam, Librum Topicorum potissimè, quoad quatuor libros, & libros Elenchorum priorum, & posteriorum completè, etiam librum de Anima in toto, vel in parte, & c: ltem quod nullus admittatur in dicta Facultate, nec in examine B. Maria, nec in examine B. Genovesa, nisi ultra pradictos libros audiverit Parisiis, vel in alio Studio Generali librorum Physicorum de Generatione, & Corruptione, de Cælo, & Mundo; parva naturalia, videlicet libros de Sensu, & Sensato: de Somno, & Vigilia: de Memoria, & Reminiscentia, de Longitudine, & brevitate vita: Librum Metaphysica vel quod actuali audiverit eundem, quod alios libros Mathematicos audiverit.

76. Nel 1448. Nicolò V. Papa approvò le Opere di Aristotile, delle quali fece fare una nuova traduzione latina; e prima si eran letti i soli Commentari degli Arabi, pieni di barbari termini, che nelle Scuole introdotti si veggono. Si lagnava però S. Tommaso con gli altri Filosofi, che i libri di Aristotile erano stati contaminati dagli Arabi molto più, che in se stessi non erano, e per ignoranza del Greco nuovi errori si erano aggiunti: e disse Lodovico Vives: ex Gracis bonis fasta sunt latina non bona, ex latinis verò malis Arabica pessima. Altra Risorma segui nel 1452 statta dal Cardinal Totavilla dal Re Garlo VII. nominato per ri-

Istor. della Chiesa Secol. XIII.

### 358 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

stabilire le Scuole di Parigi, ed ordinò, che i Professori la Morale di Aristotile, la Logica, la Fisica, la Metassisca, e gli altri Trattati Filososci spiegassero. Nel 1543 tentò Pietro Ramo introdurvi una nuova Filososia co' i due suoi libri col titolo: Dialectica Institutiones; ed Aristotelica Animadversiones: ma il Re Francesco I. supprimendogli autorizò gli Aristotelici. Egli, come narra Alessandro Tassoni, dovendo secondo l'uso di Parigi, prima, che sosse creato Maestro sostenere pubbliche Conclusioni, una sola propose, offerendosi pronto a mantenerla, e su: Quacumque ab Aristotile dista sint, salsa, & commentitia esse: e pur la disesse sottimente con istupore di Parigi; ancorchè tutti gl'Ingegni delle Scuole si concitò contra. Di lui narra Ridolso Snellio: Ramum criminaliter in judicio de capite, ac vita propter notatos Aristotelis Navos accusatura fuisse, e lo conferma Giovan Freigio; benchè la Filososia Ramistica era protetta dal Cardinal di Lorena.

77. Nuova Riforma segui nel 1601. sotto Clemente VIII. in cui su disposto l'ordine delle Filosofiche lezioni; ma nell'anno 1624. surono tutti i libri di Aristotile permesti, siorendo già la Scuola Tommistica, e la Scotistica; onde si pubblicò la Censura dell'Università Parigina contro gli Oppositori di Aristotile; e'l Decreto del Senato contro gli stessi. Riserisce tutta la Censura il Launoi cavata dall'Archivio della Facultà Teologica, ed in essa si contengono quattordici proposizioni colla censura nel fine di ciascheduna, proposte in quel tempo nella forma delle pubbliche Conclusioni da Giovanni Bitaudo, da Antonio de Villon, e e da Stefano di Cleves, i quali a' i 4. di Settembre dello stessio anno 1624 sturono cacciati dalla Città di Parigi, perchè della Materia prima, e delle Forme sostanziali malamente avean parlato; e su anche imposta

la pena corporale a chiunque avesse ciò di nuovo ardito.

78. La Filolofia dunque di Aristotile, che per molti secoli ha occupati gl'ingegni nelle Scuole, cagionando varie discordie, e varie opinioni scandalose, essendo stata riformata, e spurgata, anzi fatta Cristiana, non solo si è stabilita, ma colla Teologia affatto accoppiata, e sino a' nostri tempi molto dilatata, ed abbracciata; benchè affermi Agostino Nifo, che la Filosofia di Avicenna, e di Averroe sino a' tempi di Ruggiero Baccone Inglese sia stata nell'Università di Parigi ricevuta e difesa. Così Aristotile si è pure stabilito nelle Scuole Teologiche, ove non avea prima alcun luogo, e scriffe il P. Valeriano Magno, che sino al-Panno 1164. in cui mori il nostro Pietro Lombardo Maestro delle Sentenze, Autoritatem Aristotelis nunquam fuisse adhibitam in Theologicis, o obscure usurpatam in Philosophicis. Apud Magistrum Sententiarum nullus allegatur Philosophus, argumenta petuntur à Sacro Textu, à Patribus, à Conciliis, à ratione suopté judicio inducta: multo minus Aristoteles legitur citatus à Dionysio Areopagita, qui ante Magistrum Sententiarum pralegebatur à Studiosis Theologia. Sic actitatum est in Ecclesia totis MCLIV. annis . In Theologia Plato est adhibitus , pralatus Aristotelicis , circà quod tempus Averroes erexit Philosophiæ illi Cathedram, ex qua propagatus est Peripatus, id acerrime ferentibus Romanis Pontificibus: unde factum, quod in Concilio Lateranensi V. à Leone X. publicatum sit contra illam Decre-

Augustin. Niphus De Celo 1.

Aleffandr.

Taffoni Pen-

Sieri lib. 10.

cap.z.

tum 19. Decembris 1513. Questa Filosofia però di Aristotile così satta Cristiana dall'Angelico Dottor S. Tommaso, e da alcuni altri Padri, ha pure negli ultimi Secoli avuto nuovi impugnatori; perchè moltiplicandosi gl'ingegni, e fiorendo lo Studio delle Scienze, altre Filosofie hanno abbracciato, e rinnovate, come han satto il Telesio, il Galileo, il Gassen, do, il Cartesso, il P. Maignano, il Campanella, il Digbeo, Baccone da Verulamio, l'Elmonzio, Roberto Boile, ed altri molti, anzi alcuni la Sperimental Filosofia con grande applicazione han preso a coltivare, e me faremo particolari discorsi delle più celebri Filosofie nel Cap. 39. per vari articoli.

79. L'Autore della Storia della Chiefa, che ha scritta in Francese. nella nostra favella tradotta dal Canturani, tre età distingue della Scolastica Teologia; la prima da Abailardo sino ad Alberto Magno, quant do non ancora era affatto ridotta in arte, e non si era alcuno arrestato a feguire la Filosofia di Aristotile secondo il metodo prescritto dagli Averroisti. La seconda da S. Tommaso; poicche Alberto, Alessandro di Ales Francescano, e dopo essi S. Tommaso stesso, e Scoto, furono i Capi di due Sette di Scolastici, che divisero tutte le Scuole in Tommisti, e Scotisti, a' quali si aggiunsero i Nominali da Occamo uno de' primi lor Capi formata. La terza età stabilisce da Durando Samporziano Francese, così detto dal Villaggio della Diocesi di Chiarmonte in Avernia, appellato il Dottore rifolutissimo dell'Ordine Domenicano, che fiori da cinque anni nell'Università di Parigi dall'anno 1313. e fu dal Papa nominato Vescovo di Puy; indi trasferito al Vescovado di Meaux al fiume Marne nella Provincia di Briè della Gallia Luddunese, già suffraganeo della Metropolitana di Sans, ed ora di quella di Parigi. Afferma, che fu questo il primo, che senza soggettarsi a seguire i principi di alcun'altro, prese dagli uni, e dagli altri ciò, che giudicò a proposito, ed espose quantità di sentimenti novelli, e dopo di esso dice, che i Teologi presero maggior libertà, e composero de' particolari sistemi ; e sa durare questa età fino a Gabriele Biel Del P. Durando scriffe il P. Cavalieri, che gode egli nelle pubbliche Università la propria Cattedra, che si chiama la Scuola di Durando, ed afferma, che fu prima gran difenditore della dottrina di S. Tommaso; e poi uno de' più grandi impugnatori; perlocchè prima compole Opere tutte uniformi alla dottrina dell'Angelico, e diverse altre poi tutte opposte: Giò sofferir non potendo Fr. Nicolò Durandello suo Cugino, gli scrisse un libro contro in difesa di S. Tommaso con questa riprensione nel principio: Sedens adversus fratrem tuum loquebaris, & adversus filium matris tua ponebas scandalum; existimasti inique, quod ero tui similis, arguam te, & statuam te contra faciens tuam. Morì il Durando a' 13. di Settembre dell'anno 1333. o nel seguente, come vuole lo stesso P. Cavalieri, fu Maestro del Sagro Palazzo Apostolico, ed impugnò grandemente gli Eretici; anzi da Vescovo di Meaux, vogliono alcuni, che abbia avuto il Vescovado Aniciense, o di Puy Città in Monte della Gallia Celtica, vicina al fiume Loire fotto la Metropolitana di Bourges in Commenda, come costumavasi in quei tempi . Gabriele Biel , che morì nel 1495 . come scrive lo stesso

P. Cavalier.
Galleria de'
Pontef. Domenic. To. 1. Centur. 2. num.
86.

## 360 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

Istor. della Chies. Secol. 14.num.9. Autore Francese, era del paese degli Svizzeri, o secondo altri, di Spira; su Canonico Regolare di Deventer, Prosessore nell'Università di Zurigo, ove insegnò Filosofia, e Teologia, chiamatovi da Eberardo Duca di Virtemberga, che la fondò nel 1477, e che il Commentario sopra il Mae-

ftro delle Sentenze, che egli scriffe, sia in somma stima.

Queste età però dividendo l'Autore Francese, senza assegnar la quarta, che dal Biel correr dovrebbe, secondo la sua divisione, non viene a togliere il Principato della Teologia a'nostri due Italiani; affermando, che il Biel commentò il Maeltro delle Sentenze, come i principali Teologi di qualunque Scuola hanno sempre offervato, e che il Durando pigliò da' Tommisti, e dagli Scotisti quelche giudicò a proposito. Così ulano quei, che diconsi Neutrali, distinti dalle altre Scuole; poicchè abbracciano quelle opinioni, che più a loro soddisfano, e spiegano S. Tommafo secondo la loro sentenza, e molti Padri della Compagnia di Giesù si dicono di questa Scuola, come l'Amico, l'Albertino, l'Arriaga, Bernardino Mazziotta, Diego Ruix, il Dondino, il Granado, il Molina, Giovan Perez, il Fonseca, Silvestro Mauro, Pietro Tireo, il Pererio, il Toledo, il Rainaudo, l'Urtado, ed altri. Abbiamo anche sopra dimostrato, che dalla Scuola di S. Tommaso sia derivata la Scotistica, e quella del B. Egidio Agostiniano; avendo voluto opporsi Scoto a tutto quello, che insegnò S. Tommaso, e che benchè sembrino Scuole contrarie, nondimeno il Cardinal Costanzo Sarnano, Costantino Buccasoco de' Minori, e Guglielmo Farinono sopra riferiti han fatto vedere, che sia una medesima. Siccome Scoto si oppose a S. Tommaso, divenendo Antagonista del medesimo, ed introducendo molti vocaboli nuovi di supposizione, di ecceità, di formalità, di virtualità, di modi intrinfeci, ed altri fimili ; oltre quei usati da Averroe, di cui era seguace; onde si acquisto il nome di Dottor Sottile: così a Scoto vollero opporfi altresì molti, e come dice il P. Ferri, non est assecutus Scotus reverentiam à suis, nempe à Richardo, neque ab Ochamo, Aureolo, multifque aliis, qui nullis partibus sibi videbantur illis inferiores. Guglielmo Occamo Inglese fu discepolo di Scoto, e fiorì nell'uso de' Sillogismi, e fu detto però il Sofista, e'l Dottore invincibile, e singolare, e prima dell'Apostasia dalla Fede, vogliono, che fosse detto il Venerabile. Difende però il P. Pietro-Antonio da Venezia, che Occamo alienossi dal Papa Giovanni XXII. contro della sua persona scrivendo, e ricorrendo all'Imperadore Lodovico Bavaro; ma che rispettò l'autorità di Capo della Chiesa, e ritenne sempre la Fede Cattolica Romana, e pentito poi dell'error suo, ed anche assoluto da Clemente VI. di cui porta la Bolla il Vadingo, meritò esser venerato per Santo nell'Irlanda, come scrisse il Volaterrano. Dice ancora, che la sua Teologia nelle celebri Università, abbia Cattedra propria, e con averla solamente compendiata Gabriele Biel, si abbia quel celebre nome acquistato, che oggi tiene nelle Scuole.

P.Pietr. Ant. da Venez. Min. Off. Rif. Giardin. Seraf. Tom. 2. part. 5, eart. 39.

81. Siccome diversi tra loro non poco si son veduti, e varie Sette han formato, e varie Scuole, S. Tommaso di Aquino, S. Bonaventura, Arrigo Gandavese, Guglielmo Durante, Riccardo di Mediavilla, Egidio Colonna, Giovanni Scoto, Erveo Natgle, Francesco de' Maironi, Gio-

#### Della Pittur. Scoltur. Architett. Cap. 32. 361

Vanni da Napoli, Alberto Padovano, Pietro Aureolo, Giovanni Bassoli. ed altri in gran numero; così ha potuto ancora il Durandi opporsi a S. Tommaso; oltre che da' Professori di Teologia molte sue opinioni sono scandalose credute. Rimane però sempre la gloria al nostro Angelico Dottore di Aquino nell'aver dato a tutti i fondamenti, o da poterlo feguire, o impugnare, coll'avere stabilite in Parigi la Scuola di Filosofia. e di Teologia liberate dalle varie Erelie introdottevi colla dottrina Aristotelica degli Arabi , e nell'essere anche riputato e riverito Principe de Teologi, e de' Filosofi.

#### Della Pittura, della Scoltura, e dell' Architettura.

#### C A P. XXXII.

C Ono tra le Arti nobili la Pittura, e la Scoltura annoverate, ed anche l'Architettura, le quali, come Sorelle, delle Scienze Matematiche han bisogno; non potendo a persezione ridursi senza la Geometria, e l'Aritmetica, al dir di Pamfilo Maestro di Apelle; onde si ordinò in tutta la Grecia, che fosse posta la Pittura nel primo grado delle Arti liberali, e da' soli nobili professata; nè sosse a' servi insegnata; però di Scoltura, e di Pittura non si vide opera illustre di alcun servo, come narra Plinio. Non vi è dubbio, che nell'Italia non folo si sieno molte loro parti o inventate, o accresciute; ma ancora conservate e rinnovate in maniera, che le altre Nazioni dalla stessa Italia riconoscer le debbano. Queste sin dall'Imperio de' Greci, quando le Arti, e le Scienze fiorivano, perchè ne' tempi più rimoti non è facile raccoglierne le memorie, sono state nell'Italia coltivate da' nostri antichi Italiani, i quali a guisa di tutti gli altri nelle Scienze periti, e nella Filosofia, surono come Greci celebrati; perchè Greco era il dominio di quelle Città, le quali i nostri Italiani stessi riconosceano per patria. Fiorirono gl'Ingegni in tutte le Arti nella Magna Grecia, che in quei secoli era la più nobil parte dell'Italia, tanto in pregio appo i Greci tenuta, che dopo averla conquistata, maggiore della loro Grecia la stimarono, e col nome di Magna, e di Grande l'appellarono o per la moltitudine delle Città, che vi fondarono, o per l'ampiezza del sito, o per la nobiltà del paese, del che altrove abbiam fatta più distinta menzione.

2. La Pittura, che si crede inventata dagli Egizj, su prima essercitata nella Grecia da Ardice di Corinto, e da Telefane Sicionio, come scrisse Alessandro Sardi; ma era troppo rozza ed imperfetta; onde su poi con molte invenzioni accresciuta, ed alla sua persezione ridotta da' vari ingegni. Tra gl'inventori fu Zeust il primo, che trovò la ragione de' lumi, e delle ombre, secondo lo stesso Sardi, e su di Eraclea Città, al dir di Pirro Ligonio, situata nella Magna Grecia appo il seno di Taranto, e rovinata, di cui fanno menzione Strabone, e Plinio, ed ora detta Peli- Ferrar. core, o Amendolara, come vuole il Barrio riferito dal P. Ferrari. Tan- wic. Geograph. ta ricchezza acquistò Zeusi coll'arte, che pose il nome suo in Olimpia a verb.

Plin. lib.35. cap. 9.

Alex.Sard. lib. 3. De In-

P. Philipp.

let-

#### 362 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

lettere di oro ne' quadri de' vestimenti, e donò l'Alcmeone agli Agripentini, e la figura di Pane ad Archelao, dicendo, che non vi era prezzo ragionevole, che pagar le potesse. Nella figura di Penelope, parve, che dipingesse i costumi, ed un'Atleta; e dipinse un Giove magnifico, il quale sedeva nel Trono co' i Dei intorno: ed Ercole bambino, che strango. lava i Dragoni, ed altre immagini celebrate dall'antichità, e con somma diligenza dipinte; onde volle vedere le Vergini ignude, cinque scegliendo, per potere colla pittura rappresentare quelle parti, le quali in ciascheduna di esse fossero più ecceltenti, quando far dovea una tavola agli Agrigentini. Dipinse pur'egli figure di color bianco,e furono suoi uguali. e concorrenti Timante, Androcide, Eupompo, e Parrasio, dal quale si dichiarò vinto, perchè narrano aver Zeusi dipinto le uve così bene, che vi andassero gli uccelli a beccare, e che Parrasio avesse posto fuori un lenzuolo dipinto, il quale tanto vero parea, che Zeusi sollecitavasi con dirgli, che levasse il velo, e mostrasse sa pittura; ed altre cose anche di Zeusi hanno scrittosse pure non sono delle solite millanterie de Greci.

3. Molti de' nostri furono anche Scultori tra' Greci, ed il Laerzio fa

Diog Laertius Vit. Philoso h. in Pythag.

Natalis Comes in My thologia lib. 7.cap.16.

menzione di Pitagora da Reggio dicendo: Sunt & qui alium Sculptorem Rheginum fuisse dicunt Pythagoram, qui primus visus sit numerorum, ac modorum repertor fuisse. Egliscome narra Natal Conti, imparò l'arte da Clearco di Reggio, e fu il primo di tutti ad elprimere in rame le vene, i nervi, i capelli, e molte cole; anzi multò artificiosius totum fecit inventum, quam fuerat ante suam atatem, qui fecit etiam prater catera, multa pancratiastarum simulacra. Fu ancora di Reggio, Learco discepolo di Dipeno, e di Scilla, o come altri vogliono, di Dedalo, ed egli fece il Giove molto eccellente appo i Lacedemoni, al dire dello stesso Natal Conti, che fa menzione altresì di Callicle, di Daippo, e di Stomio tutti tre di Megara: di Micone Siraculano, di Calinto, di Patrocle, e di Teocle Crotoniati, e di Calamide Agrigentino, del quale molte Opere illustri fatte in più luoghi descrive. Fu della Magna Grecia, regione dell'Italia Prassitele, creato Cittadino Romano, che non solo scrisse cinque libri delle Opere illustri di tutto il Mondo; ma nella gloria del Marmo, e nelle statue vantaggiò ancora se stesso, come dice Plinio, che molte ne riferisce; così pure di Cestodoro suo figliuolo, erede della facultà, e dell'arte; molte illustri Statue di Dei, e di Eroi nominando, e di animali marini, opera veramente grande. Nacque Prassitele in Peripole, luogo oggi detto l'Amendolia nella Calabria ultrà, che era della Magna Grecia, come attestano, oltre Plinio, il Barrio, e l'Ughelli riferiti dal P.Giovanni Fiore Capuccino, e scrive Francesco Sansovino, che nella Chiesa di S. Maria de' Miracoli in Venezia si ammirano i putti di marmo collocati sotto l'Organo, che furono di mano dell'antico Prassitele, e portati a Venezia dalla Città di Raventia, come ancora opere di Marmo pario celebrato dagli antichi per lo più nobile, e che sopra la porta grande si vede in mezo arco una Donna di tutto tondo di Pirgotele ottimo Scultore dell'età sua, e questo su Greco.

P.Eiore Calabria illustrat.
part. 2. cap.
126.

Sanfovin. Venezia lib.3.

4. Perchè di molti Pittori, e Scultori antichi si raccordano i nomi, e le Opere senza nominarsi la patria, bisogna credere, che alcuni sieno

#### Della Pittur. Scoltur. Architett. Cap. 32: 363

ancora degli stessi luoghi d'Italia, e però Italiani nominati tra' Greci, e lo stesso ancora dobbiamo affermare di quegli antichi Architetti, tra' quali fece menzione Erodoto di Eupalino Megarese, che fece i famosi Acquedotti di Samo, e raccordano altri quel Cosuzio Romano, che finì il

Tempio di Giove Olimpico in Atene, e l'altro simile in Asti.

7. Passarono dall'Imperio de' Greci all'altro de' Romani queste Arti,e narra Plinio, che vinto Perseo, L. Paolo domadò agli Ateniesi, che per ammaestrare i figliuoliaun'eccellente Filosofored un Pittor gli madassero. ed essi gli mandarono, come bastevole a far l'uno, e l'altro, Metrodoro, in ambidue le Scienze di autorità grande, che secodo Marco Tullio, fu disce- Gic. De Orat. polo di Carneade. Dimostra parimete, che sin da' tepi di Demarato, padre di Tarquinio Prisco, passò seco nell'Italia Cleofanto Corintio, quando la Pittura era anche perfetta nella stessa Italia, e che vi erano in Ardea più cap. 3. e 4. antiche pitture, che non era Roma ne' Tempj, così in Lavinio, affermado altresì, che nessuna arte in manco tempo venne a persezione, trovandosi, che ella non era in uso ne' tempi della guerra di Troja. Riferisce ancora, che su quest'arte assai più per tempo stimata in Roma; perchè i Fabi famiglia chiariffima per la steffa furon detti Pittori, e'l primo di effi dipinse il Tempio della Salute nell'anno 450. dall'edificazione di Roma. Egli fu il Q. Fabio Pittore, di cui scrisse Cicerone : Fabio nobilifsimo homini laudi datum fuisse, quod pingeret: e che fu perito delle Leggi, delle lettere, e dell'antichità, i di cui Annali sono spesso anche citati da Livio. Fa poi menzione Plinio della pittura di Pacuvio nipote di Ennio, che era nel Tempio di Ercole; e di Turpilio Cavaliere Romano, che dipinse colla mano sinistra, le cui Opere bellissime si trovavano in Verona: e di Aterio Labeone, che fu Pittore, e Proconsolo di Provenza: e di Q. Pedio nipote di Q. Pepio, che fu Consolo, e trionfò, e da Cesare Dittatore fu lasciato erede con Augusto. Stima però, che crebbe la dignità della Pittura da M. Valerio Massimo Messala, il quale su il primo, che pose nel lato della Curia Ostilia la tavola, dove era dipinta la battaglia, in cui avea egli rotti i Cartaginesi, e Gerone in Sicilia nell'anno 190. dall'edificazione di Roma, il che fecero Scipione Africano, e molti altri. Mostra Andrea Tiraquello, che molti Principi Romani furono della Pittura periti, come ciò afferma di Adriano Imperadore Aurelio Vitto- De re; Giulio Capitolino di Marco Aurelio il Filosofo, ed Imperadore disce. cap.34. polo del pittor Diogeneto, ed Elio Lampridio di Alessandro Severo.

6. La Scoltura, e l'Architettura furon pure dagli antichi Italiani con eccellenza effercitate, e ciò dimoltrano tante antiche Statue, e tante macchine, ed Anticaglie, che in Roma, e nelle altre Città ancora oggi si ammirano. Sufficio Romano su il primo, che scriver volle dell'Architettura; seguirono Terenzio Varrone, e Pubblio Settimio; e Vitruvio di Verona, che fiori ne' tempi di Cesare Augusto, e su suo Capitano delle Baliste. Egli è pur'ora il comane Maestro; e benchè afferma Girolamo Mercuriale, che appo gli Antichi fu poca l'autorità sua; nondimeno scrisse con verità Ambrogio Calepino: Vitruvius Architectus Veronensis, cujus Opera etiam bodie omnium manibus teruntur, varias in linguas transfusa. De' cinque Ordini di Architettura, che appellano To- Galepin. Di.

P. Coronell. B:bliot. Plin. lib.35. cap. II.

Plin. lib.35.

Gic. lib. T. quest. Tuscul. e De Orac.

Tiraquell. Nobilit.

Mercurial. De Arte Gymnastic.lib.1. Stionar.

scano.

#### 364 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

scano, Dorico, Jonico, Corintio, e Composto, de' quali ne tratto tra gli altri Giacomo Barozzio da Vignola, ed ancora Sebastiano Salio, il nome stesso dimostra, che sia invenzione degl'Italiani il Toscano; e l'Ordine Composto, è detto Opera latina, ed ancora Italica da' Romani, che ne surono inventori; siccome i Greci suron degli altri; ma non possiamo quì descrivere tutto quello, che su da' nostri inventato, ed accettato dalle altre Nazioni.

Coronell. Bi-

Pietr. Messia Vite degl'lmper. Vit. di Carlo V.

Ledov. Domenichi a Plin. lib. 35. cap. 4. e lib. 36.cap.4.

Rafael Brunó Notiz. di Firenz. nell'Introduz.

Raf. Bruno, Giorn.3.l.c. Paol. Mini Difef. di Firenz. cart. 203.e feg.

dov. Moscar-

7. Dopo l'antico Imperio de' Romani si sono così nell'Italia confervate queste arti nobili ne' seguenti secoli, che Pietro Messia Scrittore Spagnuolo confessò, che la Pittura passando dalla Grecia nell'Italia, sino a' tempi di Carlo V. Imperadore, in cui fiorirono anche la Scoltura, e l'Architettura, non sia passata in altre Provincie, e numera molti celebri artesici Italiani di quella età. Così Lodovico Domenichi nelle annotazioni marginali satte a Plinio da lui tradotto, assemble, che quest'Arte sola e vera parte, che regnasse nell'Italia, avendo veduto il suo secolo vivi moltissimi Pittori di sommo pregio, ed anche i divini Michel' Angelo, e Tiziano, a niuno de' più samosi antichi inferiori, ed assemble della Scoltura, e non avea da invidiare ad alcuna degli Antichi, vedendosi assassimi, i quali in bronzo, in marmo, in gesso, in legno, ed in ogni altra materia hanno uguagliato, e forse avanzato gli Antichi, del che può leggersi il Volaterrano.

Benchè però degl'Italiani sien proprie queste arti; nulladimanco ne' corrotti tempi furon poco meno, che perdute e sepolte per lo spazio di alcuni secoli; ma nel Secolo XIII. e dall'anno 1200. incominciarono a ricevere il loro pregio, e l'accrescimento dagl'illustri Italiani stessi. Scrisse Rafaello del Bruno, che siccome per opera de' Fiorentini risorsero a nuova vita le Scienze, così a' medesimi giustamente si dee la lode di primi Maestri, e di restauratori di si belle arti, nelle quali assai si avanzarono. Essendo risuscitata la Pittura da Giovanni Cimabue, riprese le forze da Giotto, che la fece affatto risorgere, e da Masaccio discepolo di Masolino, il quale vinse di gran lunga il Maestro, e fu il primo, che aprisse la strada alla buona e moderna maniera del dipingere, levando in parte le durezze, e le altre imperfezioni dell'arte; e molto più fatto avrebbe, se non fosse morto di anni ventisei, come disse lo stesso Bruno. Sono anche celebrati da Paolo Mini nella Difesa di Firenze il Vinci, ed altri Pittori Fiorentini, e fiorirono anche Nicolò da Napoli, Giacomo da Torrita, Filippo Russuti, Margaritone di Arezzo, Fr. Giovanni Andrea Tafi, Gaddo Gaddi, ed altri pure Fiorentini; oltre quelli in gran numero ne' feguenti fecoli.

9. Si hanno ancora per restauratori della Pittura, Pietro Perugino, e Rafaello di Orbino, il quale su Pittore, Architetto, e buon letterato; ma scrive il Vasari, che lo stesso Rasaello lasciò l'arte, i colori, e le invenzioni unitamente ridotte a quel sine, che l'umana mente sapea desiderare; e che passar lui difficilmente alcun possa, come dice il Moscardi nel Museo; avendola egli ridotta alla maggior perfezione. Fu egli dal Conte Malvasia chiamato il Boccalajo Urbinate, e D. Vincenzo Vitto-

ria

## Della Pittur. Scoltur. Architett. Cap. 32. 365

ria Valenziano, e Canonico di Xatira nelle Osservazioni contro il libro del Malvasia, dimostra nell'ultima lettera, che Rafaello non dipinse vasi, o piatri, o cosa simile; sì perchè non potè dipignerli nella gioventù, non effendo quei piatti della prima maniera, cioè della gentile e delicata, da lui tenuta prima di paffare a Roma ad ingrandire lo stile; sì perchè se sono della maniera grande di lui, essendo tutti usciti dalle fornaci di Urbino, e di altri luoghi di quello Stato, non possono essere di Rafaello, il quale da che giunse in Roma non fece ritorno ad Urbino . Stima però più possibile, che gli artefici di quei vasi nel fargli, si sieno valuti delle stampe di Rafaello, che forse ha fatto il disegno di alcuno, vedendosene molti dipinti nel suo stile, che non sono nelle sue stampe: e si lagna ancora nella seconda Lettera, che pretenda il Malvasia, che senza veder Roma si possa divenir gran Pittore. Giovan-Pietro Cavazzoni Zannotti nella Difesa del Malvasia, e di alcuni Pittori sa vedere, che ogni una delle tre Scuole d'Italia ha avuta le sue doti particolari, per le quali si distingue l'una dall'altra; onde Annibale Caracci dimorando in Roma diedesi ad imitare l'antica. Mostra coll'esempio di Lodovico Caracci, che ognuno può divenir gran Pittore senza veder Roma, e dice, che il titolo di Boccalajo di Urbinate attribuito dal Malvasia a Rafaello, su una innocente inavvertenza, è non una studiata ingiuria; e che appena uscite le prime copie della Felfina, lo stesso Conte se ne ritrattò, mutando le parole in altre di lode; come di tutto ciò riferiscono gli Eruditiss. Giornalisti de'Letterati d'Italia. Baldasarre Bartoli nelle Glorie del Santuario di Loreto fa menzione di 320.vasi, che sono in quella Santa Cafa, donati dal Duca di Urbino, così maravigliosamente delineati e figurati dal famoso Rafaello, che sembrano le immagini animate, e riferisce, che sono di tanto prezzo stimati, che il Granduca di Firenze gli avrebbe contrappesati con altrettanti vasi di argento; ed un Pittore Francese di soli cinque grandi colle figure degli Evangelisti, e di S.Paolo offeri tre mila scudi; ma la Reina di Svezia gli stimò più del Tesoro della Santa Casa; perchè le gemme non mancano, e tali vasi altrove non si trovano.

10. Fu molto da' nostri Italiani accresciuta l'arte con invenzioni particolari; ed è pure contrasto, che i primi sieno stati i Pittori dell'Italia a dipingere ad olio; poicchè molti ne fanno autore Antonello degli Antoni, appellato Antonello da Messina; onde Giuseppe Bonsiglio lo chiamò primo inventore del colorito ad olio; così pure il Sansovino, e Giovambatista Nicolosio disse, che Messina ebbe Antonellum pictorem, qui primus colores subigere docuit; così D.Diego Savedra Fassardo, ed alcuni altri. Volle il Vasari, che sia stata l'invenzione di Giovanni da Bruggia Fiamengo, di cui essendo portato ad Alsonso I.Re di Napoli un quadro dipinto ad olio, Antonello, che lo vide, passò subito nella Fiandra, e vi apparò la maniera da uno allievo del Bruggia, e che tornato nell'Italia, fermatosi in Venezia, l'insegnò a Domenico Veneziano, e seppe anche il segreto con astuzia Giovanni Bellini, e dagli stessi l'ebbero gli altri; e così oltre il Vasari, scrisse anche Rasaello Borghini; e'l P.Coronelli, che lo cavò dal Felibien, e dal Moresi; e che tornato in

Giornal. To.

Baldafar. Bartoli cap. 20. Bonfig!. nella

Messina lib.7.
fogl 54.
Franc.Sanso-

Franc.Sanfovin. Venezia, lib. 1.e lib.5.

Nicolof. in Hercule Siculo fol. 110.
Savedra Rep. lit. f. 8.
Giorg. Vafar. Vit. de' Pittor. p.1. lib. 1.
cap. 21. e p.2.
Borghini nel Ripof. della Pittur. e Scoltur. lib. 1.

P. Coronell.

Ribliotec. To.
2.col.1374.

Trattenins, delle Vit, de', Pittor.

Moreri To.

3 3.

#### 366 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. L.

Celan. Notiz. di Nap. Giornat. 2.f. 136.

Sicilia Antonio, passò a Venezia, ove insegnò il segreto a Domenico, da cui l'imparò Andrea del Castagno. Ma il Canonico D. Carlo Celano provò, che fu il primo Col' Antonio de Fiore di Napoli a dipingere ad olio nell'anno 1436.contro quelche scrisse il Vasari, e prima ancora, che Alfonso prendesse Napoli, che fu presa nel 1422. alli 2. di Luglio per l'acquedotto; e prima eziandio, che dipingessero ad olio il Bellini, ed altri.

Tassoni. Pen-Sieri lib. 10. cap.19.

P. Lancellot. Oggidi.

Non vi è dubbio però, che il Bassano oltre l'eccellenza del dipingere al vivo qualsivoglia animale, ritrovò, ed insegnò la maniera di rappresentare il rame, e gli altri metalli col proprio lor colore, così, che i vasi da lui dipinti sono stati valevoli ad ingannare la vista, come disse il Tassoni. Lionardo da Vinci vogliono, che fosse inventore di pingere le opere della notte al lume della lucerna, e manifestò i segreti di quest'arte maravigliola . Giovan-Maria Boduino del Friuli, Miniatore eccellente, che morì in Venezia, e superò tutti gli antichi nella Pittura nell'invenzione, e nel disegno al dire del P.Lancellotti, inventò la miniatura granita, cioè punta di pennello, che è opera troppo delicata: ma non è qui luogo da metter sotto l'occhio tutte le invenzioni, e tutti gli accrescimenti fatti dagl'Italiani nella Pittura.

12. Sono anche stati assai eccellenti molti Pittori d'Italia nel dipingere cose particolari, come tra gli altri furon celebri nel dipingere prospettive il Biviano, e Matteo Zoccolini Fratello Teatino. Di Bernazzano Milanese celebre Pittore, e perito nel fare paesi, e rappresentare le figure degli animali, dicono, che molto bene imitava i frutti al naturale, è raccontano, che avendo dipinto a fresco in una muraglia vari frutti, altri maturi, ed altri in fiore, i Pavoni andarono a beccargli, ingannati dall'apparenza, e col becco ruppero il muro, come narra Felibien nel Trattenimento sopra le Vite de' Pittori in Francese, riferito dal Coronelli. Giovambatista di Tiro è detto dal Celano unico in Napoli nel dipingere a chiaroscuro, e di sgraffito, anzi unico nell'Italia tutta nel dipingere Teatri Comici, in modo, che in pochi palmi di scena comparire facea lontananze stravaganti, che la vista di tutti ingannavano. Andrea di Cosimo Feltrini detto il Maestro delle Grottesche fu il primo a far le fregiature maggiori, e più copiose e piene, diverse dalle antiche, ed a far le facciate delle Case sul tonacato nella calcina mescolata con nero di carbon pesto, formandovi poi le Grottesche descritte dal Vasari: ed Ugo da Carpi inventò gl'intagli a tre faccie finte di chiaro, e scuro in legno. Loda il Perrucci alcuni Pittori di Napoli, come Giovambatista Roppoli nel pingere i frutti, Giuseppe Recco ne' fiori, altri nelle figure, nell'erhe, ne' pesci, ed in altre cose, e così diversi Pittori dell'Italia nel pingere varie cose particolari hanno la loro eccellenza dimostrato.

13. Non possiamo qui numerare i Pittori illustri, che sono stati di gran fama nell'Italia, perchè veramente è assai grande il loro numero, non essendovi Città, che la gloria non abbia di aver avuto i suoi illustri Virtuofi di gran nome in ogni secolo. Il P. Secondo Lancellotto Olivetano formò un Catalogo fino a' suoi tempi, distinguendolo per più secoli; Giorgio Vafari di Arezzo stampò le Vite de' Pittori, che furono nel-

P. Coronell. Bibliot. Celano Giornat. 7. cart. 95.

Vafar.part.3. cart.23. Bagl. Vit. de' Pitt. 395.

Andr.Perrucc. Idee delle Muse.

P. Lancellott. Oggidì, part. 2. Difing. 15.

l'Italia, e spezialmente nella Toscana, da Giovanni Cimabue, che nacque nel 1240. sino al suo tempo 1567. per lo spazio di 400. e più anni: Rafaele Borghini pubblicò il suo libro nel 1584. in cui introdusse tre a discorrere, uno de' Pittori, e degli Scrittori antichi sino a Cimabue; l'altro di quei, che seguirono sino a Pierin del Vago, che morì nel 1547. e'l terzo degli altri fino al tempo, in cui egli scrivea: Giovan Baglioni ha pur fatto le Vite de' Pittori, Scultori, ed Architetti, che sono stati in Roma nello spazio di cinque Pontefici dal 1572. sino al 1642. Il Cavalier Ridolfi nel 1648. pubblicò due Volumi de' soli Pittori di Venezia, e del suo Stato: Giovan-Pietro Bellori nel 1673. stampo le Vite de' Pittori, Scultori, ed Architetti moderni: Rafael Soprano le Vite de' Pittori, e Scultori Genovesi: il Conte Carlo Malvasia de' Pittori Bolognesi in due Volumi col titolo di Felsina Pittrice: Carlo Dati de' Pittori antichi: Leon Batilta Alberti, Giovan-Paolo Lomazzo Milanese, Pietro Zuccaro, e molti altri hanno le Vite de' Pittori descritto: come ancora alcuni itranieri le stesse fatiche han lasciato: e'l P. Pellegrino-Antonio Orlandi Carmelitano scrisse in ristretto anche le Vite di quattromila Professori delle tre Arti nobili. Madre della Pittura è veramente stata l'Italia, come scriffe il Taffoni, e non sono in minor pregio in Germania, in Francia, nella Spagna, e nelle Indie le Pitture de' nostri Italiani, di quelche erano anticamente in Roma quelle della Grecia; e ciò delle altre arti nobili si dee pure affermare, delle quali dice il Celano, che nella sola Città di Napoli vi sieno sempre stati Maestri eccellenti in maniera, che non ha molto avuto necessità de' forastieri; nè gli Artefici della patria sono stati in necessità di uscir fuori per guadagnare, non essendo loro mancato da potersi applicare. Fiorirono anche tra gl'Italiani alcuni stranieri, che l'arte impararono, come Alfonso Barchetta, ed il Rucciale Spagnuoli, Guglielmo Magolla Francese, Alberto Duro di Norimberga, e molti altri.

Celan.gior.1.

14. Riconosce nell'Italia il suo risorgimento altresì la Scoltura; nel secolo però del 1500 da' periti è giudicato della stessà, e dell'Architettura Padre e Maeftro Michel' Angelo Bonaroti di Firenze, che fu Pittore, Scultore, Architetto, Poeta, ed Accademico eziandio Fiorentino, e riduste l'Arte al colmo della sua persezione. Si trasserì egli a Roma a vedere le antiche statue di marmo, e quelle imitando con molta diligenza, si condusse alla somma grandezza dell'arte, al dir di Simone Fornari; onde su creduto, che uguagliasse la Maestria degli antichi Artefici, così per giudizio, e testimonio di grandissimi Personaggi, come per consentimento universale di tutti gli Uomini, e della patria stessa; onde su onorato da' maggiori Principi della Cristianità, e rinnovò a' nostri tempi i pregi degli antichi secoli, come disse l'Ammirato. Fu di tanto grido, che tolse a tutti per emularlo ogni ardire, o speranza, ed accese ad imitarlo i primi grand'Uomini; poicchè aprendo nelle nobili arti una maniera più difficile della comune, non solo le restituì tutto il suo antico vigore; ma le portò a gareggiare colla natura, ritraendo nelle sue figure ignude i muscoli, le giunture, i nervi, le vene, la carne, la pelle, e i pori, che sono in essa si giusti con grande ordine, ed arte; onde non senza ragione il Car-

Simon Fornari nella Sposizion dell' Ariosto a cart. § 12.

Ammirat. Istor. part. 2. ann. 1504.

# 368 Idea dell'Iftor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I. tone, che fece egli della guerra di Pifa, fu già la guida fin di Rafaello di

Paol. Mini Difef. di Firenz. cart. 200. e 216.

Urbino, ed il suo stupendo Giudizio è la norma, e'l maestro di coloro, che bramano di effer Pittori, come dice Paolo Mini . Soggiunse ancora lo stesso, dell'Architettura scrivendo, che ella per non esser da meno delle altre sue sorelle, dal divinissimo ingegno del Buonaruoti è stata non pure effercitata, arricchita, ed illustrata; ma condotta a quel colmo di eccellenza, di grandezza, e di perfezione, che Roma giammai non vide in tutto il Mondo, e tutto il Mondo vede in Firenze, ed in Roma, ove sono le sue Opere. Mons. Michele Mercati nel libro degli Obelischi di Roma afferma, che a lui si attribuisce l'invenzione degli Argani, i quali si usano a Roma, e quasi per tutta l'Italia a tirare su le fabbriche i fassi grandi, e si adoperano anche a muovere gli Obelischi. Il Ciambullari nella Dedicatoria del libro di Carlo Lenzoni fa menzione della sua statua, che per alcun tempo fatta stare sotto terra, e poi ridotta in luce con un braccio mancante, guadagnò il pregio, e'l nome delle più belle e maravigliose anticaglie; mostrando poi esser suo il lavoro con aggiugnere al Cupido il braccio dello stesso marmo, che tenea egli sotto le vesti nascosto, e facendo vedere quanto pareggiare sapea anche gli antichi. Narra Plinio, che Gleside per fare ingiuria alla Reina Stratonica, la quale non si era degnata di fargli alcuno onore, la dipinse abbracciata con un pescatore, di cui si diceva essere invaghita, e questa tavola avendo appiccata al porto di Efeso, fece vela. Così il Buonaruoti nella Cappella del Giudizio in Roma, dipinse Biagio da Cesena Cerimoniere, come tormentato da' Demonj nell'Inferno, o perchè avea male parlato di quella pittura, come vuole il Vasari; o più tosto perchè l'avea voluto con ardire vedere innanzi tempo, come scrisse Lodovico Domenichi; del che dolendosi Biagio con Paolo III. Papa, dallo stesso, che non vedea esservi rimedio a consolarlo, e importunato gli fu risposto: Messer Biagio voi sapete, che io ho potestà da Dio in Cielo, e in Terra; però non fi stendendo l'autorità mia nell'Inferno, voi avete pazienza, se io non ve ne posso liberare. Sono certamente molti gli Autori, che del Buonaruoti hanno scritto con lode, ed il Tuano fa pure menzione della sua morte dicendo: Eo tempore, nam neque hoc praterire debuisse visus sum, Michael Angelus Bonarota Florentinus Roma decessit; cum atatis annum XC. ageret, nostra atate, atque adeò post priscos Gracos Pictura, Statuaria, & Archite Sura prastantissimus Artifex, cujus nomine, ut passim Orbis personat, sic plerisque locis, sed Roma, & Florentia pracipue, stupendi Operis monumenta ejus visuntur. Huic initio cum Raphaele Urbinate Pictore famosissimo amulatio fuit; sed mortuo in atatis flore Raphaele, Michael, qui ad majora aspirabat, longava atatis beneficio facile Principatum in prastantissimis illis artibus adeptus est, & ad mortem usque tenuit, plerisque sua

industria admiratoribus, raris amulis, aut imitatoribus relictis. Huic Cosmus, qui summe his artibus delectabatur, tantum honorem habuit, ut ejus corpus Roma Florentiam transferri curaverit, ut in patria sepeliretur. Id summa pompa peractum, deducentibus funus XXC. prastantissimis Artificibus ad B. Laurentii ademiubi à Benedicto Varchio publice laudatus, conditus est. Si fecero veramente l'esequie in S. Lorenzo; ma

Plin. lib.35. cap.1:

Vafar. nella Vita. Lodov. Domenichi Det. ti, e fatti, &c: lib. 5. cart. 145.

Tuan. lib. 34. ad ann. 1564. pag. 733.

in S. Groce furon le offa sepolte.

15. Senza numero fono anche gli Scultori dell'Italia, che per tutta l'Europa hanno avuto gran fama, e non solo Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Venezia, ed altre Città de' loro Scultori formano i Cataloghi; ma nelle medesime sono le loro opere ammirate. Celebri pur sono il Donatello, il Sansovino, Giovan Bologna, il Mozzetta, Giovan di Nola, Giannotto Milanese, Guido Reni da Bologna, e tanti altri di gran nome, che descriver possiamo, i quali o in marmi, o in legni, o in bronzi le loro Scolture in varj luoghi han lasciato, ed anche in altre materie. Così Luca della Rubbia Scultor Fiorentino inventò il modo di fare le statue di creta cotta invetriata molto stimate dagl'intendenti : Modanin da Modana, che fiorì nel 1450. acquistò gran fama co'i suoi lavori anche in creta cotta e colorita, e molte sue opere sono in Napoli in Monte Oliveto, come dice il Celano. Loda Rafael Bruno nella Villa di Poggio a Cajano in Firenze la volta del Salone riccamente fluccata, o per dir meglio, gettata di materie, che venissero intagliate, invenzione di Giu-

liano di San Gallo unicamente in Roma imparata.

16. Il Cavaliere Lorenzo Bernini è pure stato il maggiore Uomo, di quanti forse abbia il Mondo avuto in materia di fare ornamenti, come ha scritto Filippo Casoni, ed ugualmente nella Pittura, nella Scoltura, nell'Architettura, e nella Scienza delle Macchine eccellente; onde meritò per la sua perizia di esser Cavaliere dell'Ordine di Cristo in Portogallo; ed essere onorato da' Pontesici, da' Principi, e visitato ancora dalla Reina di Svezia. Nacque egli in Napoli, e fu originario di Toscana; poicchè Pietro Bernini suo padre, che fu pure celebre Scultore pigliò moglie in Napoli, e sono dello stesso Pietro le sei Statue, che nella Cappella della Chiesa di S. Filippo Neri si veggono, come dice il Celano, che molte altre ne riferisce; oltre quelle, che lavorò poi in Roma. Ivi fece gran pompa Lorenzo delle sue arti, e l'arricchì di opere maravigliose e moderne riferite da Fioravante Martinelli, e mori alli 29. di Novembre nel 1680. di anni 82. secondo che scrisse il P. Coronelli. Fu chiamato in Francia dal Re Luigi XIV. nel 1665. per travagliare al disegno del Loure, e quivi sece il Busto del Re, che gli guadagnò l'applauso di tutta la Corte; rimandato poi in Roma con onore, gli ordino il Re più migliaja di scudi annui, durante la sua vita, ed a' giovani Studenti, che l'aveano accompagnato, diede ancora larghi presenti, ed assegnò ragguardevoli stipendi, come narrano l'Abate de la Ghambre riferito dallo stesso Coronelli, ed il Casoni.

17. Dopo che fu l'Architettura risuscitata nell'Italia sono anche stati illustri Architetti non meno celebri colle loro Opere, che parimente co'i libri, in cui hano l'arte infegnata. Claudio Tolomei institui l'Accademia per interpretare Vitruvio; così l'Accademia de' Pellegrini di Venezia, ed altre ancora furono fondate nell'Italia e per l'Architettura,e per le altre Arti, e Francesco Scoto sa menzione dell'Accademia di Pittura in Fireze: Cesare Crispolti dell'altra del Disegno in Perugia, e nel Giornale de'Letterati d'Italia è descritta quella del Disegno in Roma, che principiò sotto il nome di Compagnia di S.Luca sin dall'anno 1478.e pigliò forma di Ac-

Celan. Notiza di Napegiorne 3. f. 29.

Filipp. Gafoni Istora di Lodovic. Grand. part. 1.lib.9.

Celan. Giornat. 2. fogl. 93.

Martinelli Notiz. di Ro-

P. Coronelli Bibliot. Tom. 5.601.1249.

Franc.Scoto Itiner.d'Ital. part. I. Crispolti Perugia August. lib. 1. cap. 11. Giornal, letter Ital. Tom. 4. artic. 11. cart. 257.

ca-

#### 370 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. Z.

cademia nel 1595 in cui fu principal Promotore Girolamo Muziani Brescianose primo Principe di essa Federigo Zuccarise'l Somo Pontefice Clemente XI. con fomma beneficenza in favor delle belle arti la promoffs ultimamente, costituendogli Principe il Cavalier Maratta celebre Pittore, VicePrincipe il Cavalier Fontana Architetto, e Giuseppe Ghezzi Segretario, dando anche i premi diversi secondo le tre Classi delle stesse arti, ed introducendovi nella funzione la Poesia, e l'Eloquenza, recitandosi dagli Accademici Arcadi un'Orazione, ed alcuni Poetici Componimenti. Fiorisce anche in Bologna l'altra simile de' Pittori, Scultori, ed Architetti appellata la Clementina dal nome dello Resso Pontefice, che l'ha protetta, ed altre pur vi sono in diverse Città, siccome altra ha in Padova aperta nel suo Palagio l'Eminentis. Cardinal Giorgio Cornaro, somministrando i disegni, i modelli, i libri, e le altre cose, che sono necessarie al profitto degli Accademici, come avvisano i nostri Giornalisti. Ma le Scuole de' nostri celebri Pittori sono state in ogni tempo tante celebri Accademie; perlocchè disse il P.Guinisio: Duo illa seculi lumina Raphael Orbinas, & Michael Bonarotus ambitum artis, atque amplitudinem occupaverant; jamque amplissima Roma Gymnasia siderum, boc est florentissimorum juvenum Ephebea certatim aperuerant, quibus cum lucem ipsi communicarent suam. Tabulæ prodibant quotidie in publicum & artificio, o ipsa etiam copia sanè mirabiles, que non autorum modo facultatem, qua tunc effet, expromerent; sed futura incrementa gloria pollicerentur; e và numerando le maraviglie dell'Arte, che vi offervava Andrea

Giornal. lett. Ital. Tom.29. artic. 14. P.Guinif.Soc. Jef. alloc.7.

P. Gandutius S. J. Descript. Orator.

P.Lancellott. Oggidi part. 2. dising.15.

P. Coronell.
Bibliot. Univers. Tom. 2.
cart. \$82.

del Sarto in quei luoghi, come tutto rapporta il P.Ganduzio. 18. Commentarono molti il nostro Vitruvio, cioè Giovambatista Caporali Perugino, Francesco Luzio, Daniel Barbaro, Cesare Cesariano, ed altri riferiti dal Lancellotto. Altri di Architettura hanno scritto, come Giovambatista Alberti Fiorentino, Martino Basso Milanese, Antonio Lupicino, Batista Leone, Giacomo Barozzi da Vignola, Andrea Palladio, Sebastiano Serlio Bolognese, Francesco Scamozzi, ed altri più moderni, dalle cui opere, perchè sono stati superiori a qualunque di altra Nazione, bisogna imparare le regole della buona Architettura chi vorrà fondatamente instruirsi nella medesima. Di Batista Leone Fiorentino disse il Bergomense, che pubblicò diece libri di Architettura ad imitazione di Vitruvio, e che non folo fu Pittore, Scultore, e Statuario, ma che ebbe cognizione di tutte le dottrine, e non folo descrisse tutti i modi di edificare degli Antichi; ma altri maravigliosi inventò egli stesso. Afferma il P. Coronelli cavandolo dal Moreri, che lo stesso Alberti è stato in molta stima nel Secolo passato, e morì nel 1540. secondo il Riccioli; e perchè era Uomo dotto, ed espertissimo Architetto, Scrittore altresì di varie opere di Pittura, e di Architettura fu soprannomato l'Archimede, e'l Vitruvio del suo tempo . Sono anche stati celebri Architetti non solo i medesimi Scrittori, ma altri, de' quali il numero è troppo grande, in ogni Città dell'Italia; così Firenze mostra le opere di Antonio Ferri, di Arnolfo di Baccio, di Agnolo, di Bartolommeo Ammanati, del Buontalenti, di Filippo di Ser Brunellesco, di Giovambatista Foggini, del Michelozzo, di Nicolo Pisano, dell'Orgagna, di Taddeo Gaddi, e di altri; ma

## Della Pittur. Scoltur. Architett. Cap. 32. 371

quì tutti di ciascheduna Città nominar non possiamo. Sono in Venezia di maraviglia le Opere di molti Architetti, e Francesco Sansovino celebra l'ingegno di Giacomo Sansovino, che efsendo consumato dal tempo il Palagio di Luigi Tiepolo, con artificio non più prima udito, ritrovò la maniera di rifare i fondamenti senza scomodo degli abitanti, e senza cagionar moto nella fabbrica; il che replicò nella Chiesa di S.Marco, di cui la cuba di mezo andava in rovina, e tirava dietro l'altre. Celebre fu in Roma Bramante Lazari da Castel Durante, che incominciò nel 1507, la Chiesa di S. Pietro in Vaticano sotto Giulio II, ed essendo morto nel 1514. su portato dalla Corte del Papa, e da tutti gli Scultori, Architetti, e Pittori nella stessa Chiesa di S. Pietro, ove su sepellito. Continuarono poi la fabbrica Rafael Sanzio di Urbino, Giua liano di S. Gallo, Fr. Giocondo da Verona, Baldasarre Peruzzi, Antonio da San Gallo; indi Michel' Angelo Buonaruoti, a cui successe Giacomo Barozzi da Vignola, Giacomo della Porta Romano, Carlo Maderno, ed altri diversi sotto più Pontefici, come narra il Martinelli. Di gran nome sono anche stati in Roma il Cavalier Borromini, il Cav. Massimo, il Cav. Bernini, il Cay. Fontana, ed altri, de' quali alcuni ancor vivono.

19. Quanto poi l'Italiana Architettura fuperi la Francese, l'ha ben dimostrato l'Eruditis. D. Pier-Jacopo Martello Bolognese, il quale ha posto al paragone le Gotiche Chiese di Francia colle Romane, provando, che alcune sabbriche di Parigi tanto hanno di lodevole, quanto su da Architetti Italiani ordinato. Descrisse il Loure, di cui il migliore è del Cavalier Bernini: come di quello di Versaglie; e disse, che quel Palagio è un mostro, davanti nano satto da' Francesi; di dietro Gigante satto da Italiani. Trattò ancora della Piazza delle Vittorie, dicendo, che sia una simia del gusto Italiano, e conchiude, che l'Italia dalla Grecia ha ereditata l'Arte, e la costruttura delle sabbriche; il che noi più distinta-

mente abbiam dimostrato in tutte le tre Arti nobili.

20. Coloro qui nominar converrebbe, che sono stati in vari tempi ricercati dagli Stranicri, e da' Principi, ma non pensiamo scrivere di questo solo argomento; molti estendo gli artefici, che fuor d'Italia la loro arte essercitarono; di alcuni però faremo menzione: Aristorile di Bologna celebre Architetto ed Ingegniere fu stipendiato dal Czar di Moscovia, e di lui dice il Giovio, che nella gran piazza di Mosca innalzò un nobil Tempio ad onor della Gran Madre di Dio; ed Ambrogio Contarini Ambasciador di Venezia narra, che ivi lo ritrovò nel 1476. e fu dallo stesso cortesemente favorito. Scrive il Bergomense essere stato molto famoso per tutto il Mondo Zoto Pittore Fiorentino, perlocchè fu chiamato da Benedetto Papa in Avignone, perchè le Istorie de' Martiri dipingesse, per cui su condotto con grandissimo prezzo; ma prevenuto dalla morte non pote finirle. Narra altresì di Gentile Bellino Veneziano, delle cui opere invaghito Maometto Principe de' Turchi, lo dimandò al Senato, e dopo aver fatto sperienza della sua virtù con varie opere, lo rimandò colmo di onori, e di doni. Sofonisha Anguissola Lomellina di Cremona illustre nelle belle lettere, nella Musica, nella Pittura, e nella Prospettiva, meritò le lodi di nobili penne dell'età sua

Fioravant.
Martinelli,
Roma viceracat. giorn.10.

Martell.Commed. Didafealica, nelle Profe degli Arçadi Tom.

Giovio Commentar. di Moscovia c.

Contarin. Viagg. alla Persia cap. 10.
Bergomens. lib. 13. Chronic.

Bergomens. lib. 16.

#### 372 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

con tre altre virtuose sorelle, e compagne, Lucia, Europa, ed Anna. Fu chiamata nella Corte di Filippo II. Re di Spagna, ove avendo con maraviglia formati i Reali Ritratti, ricevè premi di sommo valore, e su spossata a D. Fabrizio Moncada Cavalier Siciliano con ricche pensioni annue, e per la sua perizia su anche premiata dal Papa Pio IV. e da altri Principi, come più distintamente hanno scritto Pietro-Paolo Ribera, il Vasari nella Vita di Properzia de Rossi Scoltrice Bolognese, e'l Coronelli. Altri dell'età nostra grande onore han ricevuto altresì nelle Corti de' Prencipi, e perchè sono ben noti stimiamo convenevole tralasciarne la memoria.

Ribera lib.
14. art.456.
P. Coronell.
Bibliot. Tom.
3.col.890.

Celan. Notiz. di Nap. Giornat. 1. e Giornat. 2.

21. Con quanta maraviglia sieno state le fatiche degli Artefici Italiani rimirate e da' nostri stetti, e dagli stranieri, non è cosa facile quì poterlo brevemente descrivere; diremo solo quelche narra il Celano, che nella Cappella della Comunità de' Candelari di Sevo dentrol'Annunziata di Napoli vi sia una tavola colla Purificazione della Vergine, che presenta al Tempio il bambino Giesù nelle braccia di Simeone, ed è il quadro di Franc sco Curia Napoletano, per lo disegno, e per lo costume il più vago che possa uscire da pennello umano, perlocchè Giuseppe de Rivera detto lo Spagnoletto mandava i suoi discepoli a studiarvi, affermando, che solo da un'Angelo poteva farsi cosa migliore. Nacque in Regno il Riviera, nella Città di Lecce, da padre Spagnuo. lo Uficiale in quel Castello, e da madre Leccese, ed avendo imparato i principi dell'Arte in Napoli andò poi in Roma a perfezionarsi. Ma perchè non possiamo narrar le Opere de' nostri Italiani, che sono ancor' oggi di maraviglia a' più periti professori delle arti, e sono state sempremai di regola a tutte le Nazioni, le quali alla nostra Italia hanno da. ta la gloria, vogliamo almeno recarne gli tre esempi, che si leggono negli Atti Filosofici della Regia Società d'Inghilterra, pubblicati da Arrigo Oldemburgio. Fa egli menzione di tre libri stampati in diversi tempi intorno l'Arte della Pittura degl'Italiani, da cui tutte le Nazioni l'hanno poi ricevuta; e tutti i popoli hanno poi fatto studio sopra le Opere de' nostri.

Alla Reg. Seciet. in Anglia, anno 1666. Pag.

22. Il primo libro, che riferisce l'Oldemburgio negli Atti dell'anno 1666. nel mese di Gennajo, è il Discorso delle Vite, e delle Opere degl'illustri Pittori antichi, e moderni, scritto in lingua Francese da M. Filibien. Tratta questo Autore delle tre cose principali necessarie ad ogni perito Pittore, cioè della Composizione, della delineazione, e del colorire, e poi mostra l'origine e'l progresso di quest'arte, e narra le cose da osservarsi nelle Vite degli antichi Pittori. Tra le moste osserva nella Vita di Andrea del Sarto, quanto sia dissicile il poter dare un perito giudizio della Pittura, riferendo, che il Duca di Mantova ottenne da Clemente VII. l'essigie di Leone X. che stava in Firenze dipinta da Rafael di Urbino; e perchè non volean perdere un'opera così egregia i Fiorentini, fattane fare una copia da Andrea del Sarto, la mandarono invece dell'originale. Dice, che riuscì così persetta questa copia, che Giulio Romano discepolo di Rafaele, e celebre ancora tra' Pittori, la stimò esservero originale; sinchè il Vasari gli mostrò alcuni segni aggiunti, perchè

# Della Pittur. Scoltur. Architett. Cap. 32. 373

fosse da quello distinta. Nella seconda Parte il Filibien tratta di tutto quanto si ricerca ad un diligente giudizio, e discorso della Pittura, spiegando i precetti con gli esempi de' Pittori moderni, colla descrizione delle loro ottime opere, ed osservando in quelle ogni eccellenza, ed ogni regola dell'arte. Descrive ancora il mancamento della medesima arte, ed asserma, che non vi sia cosa degna da esser notata dal tempo di Costantino sino all'anno 1240. quando Cimabue Fiorentino incominciò a ristorarla; e sa poi il Catalogo de' Pittori da quel tempo celebri per le loro opere, a tutti anteponendo Rasael di Urbino; e termina tutta la moltitudine grande con Andrea del Sarto, che morì nel 1530. quemque liberalitas Francisci Istraxerat in Galliam, come dice l'Oldemburgio.

23. Il secondo libro riferito negli Atti dell'anno 1668. del mese di Settembre è l'Idea della perfezione dell'Arte Pittoria, prima scritta in Francese da Rolando Freart Signor di Cambrai; poi inglingua Inglese tradotto da Evelino Accademico della Società Regia. Dice l'Oldemburgio, che questa eccellentissima Idea impressa e pubblicata in Londra in 8. sia dimostrata da' principi dell'Arte, e per gli esempi conformi alle Osservazioni di Plinio, e di Quintiliano, nelle famosissime pitture degli antichi, e de' celebri moderni, Lionardo da Vinci, R afael di Urbino, Giulio Romano, e N. Poussino. Numera cinque principi dell'arte osservati dagli antichi nelle opere loro, cioè l'Invenzione, o l'Istoria, la proporzione, o simmetria, il Colore, in cui è compresa la giusta distribuzione de' lumi, e dell'ombre; il Moto, in cui fono espresse le azioni, e le passioni, e finalmente la regolare positura delle figure di tutta l'Opera. Di queste, l'Invenzione, l'espressione più ingegnosa, e più sottile, la Proporzione, il colorire, e la Prospettiva sono la parte più meccanica dell'Arte. Le Opere poi, di cui l'Autore si serve per applicarvi, e spiegarvi i principi sono di celebri Pittori, cioè il Giudizio di Paride. 2. la morte degl'Innocenti, 3. il Giesù Cristo sciolto dalla Croce, tutte tre opere di Rafaele. 4. il Giudizio finale del Buonaruoti; 5. la rappresentazione del vasto Ciclopo in una stretta Tavola di Timante Greco . 6. l'imitazione dello stesso genere fatta da Giulio Romano . 7. L'Accademia de' Filosofi di Atene di Rafaele. 8. i sette Sagramenti del Poussino vero Parallelismo di questo, e dell'artificiosissimo lavoro di Timante, del Sagrificio d'Ifigenia. Confessa l'Oldemburgio, che queste osservazioni svegliarono molti di loro all'acquisto della perfezione di quest'arte pulitissima e nobilithma; anzi utile e gioconda ad ogni. Filolofo Architetto, e ad ogni ingegno Meccanico; soggiugnendo, che omnes sine ea claudicant.

24. Il terzo libro riferito negli Atti dell'anno 1669. del mese di Maggio è la Relazione delle Consulte fatte nell'Accademia Regia di Parigi; acciocche le Arti della Pittura, e della Scoltura sieno migliorate e promosse, come si ha dall'Essemeridi degli Eruditi di Francia. Dice l'Oldemburgio, che queste Consulte una volta il mese si faceano da illustri Artesici con osservare le più rare Opere della Galleria del Re Cristianissimo, e che il Colbert era il principale dell'Accademia, il quale avea gran cura di far siorire nella Francia le Arti. Per promovere la Pittura al colmo della sua persezione osservarono le Opere degli eccel-

Alla Philof.
Anglic. ann.
1668. page

A84 Phil. Anglie, aza. 1669. pag. 800.

lenti

#### 374 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

lenti Pittori, essaminando le medesime, e congiungendo le regole con gli esempi, e così formassero le osservazioni atte ad instruire gli altriqual costume da loro è stato poi sempre osservato, come ottimo mezo a promover l'arte, perchè l'essamina delle opere ottime scopre molti segreti, che non hanno regola, ed è cagione di molte questioni di gran momento. Tra le particolari Consulte, narra l'Oldemburgio, alcune già pubblicate; cioè la generale idea della Pittura, con cui sono considerate le due parti principali, una alla Teorica appartenendo, l'altra alla pratica, e destrezza della mano. 2. la relazione di sette Consulte, delle quali sei sono in tante pitture di Rafaele, Tiziano, Paolo Veronese, e Pousfino, e la fettima nella Tavola di Lacoonte. Tra le altre offervazioni. Le Brun offervò nel Quadro della Battaglia di S. Michele col Demonio fatto da Rafaele, l'espressione principale dipendere da' corpi, che circondano le figure, affermando ciò esfer quello, che fa parere il moto, e l'azione di S. Michele, che in quel quadro pare, che sia vivo; perchè l'aria quasi fosse depressa dal peso del corpo, che scende, fa, che tutto quanto s'incontra, come leggiero si sollevi, e con violenza faccia forza di falir sopra. Nel quadro del Corpo di Giesù Cristo portato al Sepolcro. fatro da Tiziano, offervo il Campano artefice vecchio, l'industria nel distribuire i colori, e i lumi; perchè a mostrar, che le gambe della figura appariscano eminenti, le rivolta in un bianchissimo lenzuolo, e vesti Nicodemo, che le teneva, di un vivissimo color rosso, e così và spiegando tutte le parti del quadro. Nella quinta Consulta si essamina il Quadro di Paolo Veronese, che dipinse una bella donna; e'l Nocret essaminando la cagione della sua gran bellezza, osservò, che Paolo vi dipinse avanti la donna un figliuolo con veste oscura, e però lo splendore di quel color di carne fece armonia. Questa regola si osservò in tutte le Consulte, e narra l'Oldemburgio, che varie questioni si trattano, che sono di gran momento alla Pittura, le quali egli lascia essendo molto prolisse.

25. Altri libri di varie nazioni sono stati pubblicati, e tutto lo studio loro si vede nelle Opere de' nostri Italiani; onde si conosce, che in ogni tempo i nostri hanno coltivato queste arti, delle quali l'Italia è stata la Madre o Maestra; benchè le stesse si sono poi vedute siorire appo le altre Nazioni in maniera, che pare volerne ancora pretendere la maggioranza ne' nostri tempi, come se sosse priva oggidi l'Italia de' suoi illustri Maestri in ogni genere di Pittura, di Scoltura, e di Architettura, ed in ogni maniera d'intaglio in diversa sorma, e materia; secondo che ha saputo l'arte, e l'ingegno inventare, applicandosi con

gloria loro parimente le Donne.

26. E'stata Roma tra le altre Città la Scuola di queste arti in ogni secolo, ove tutte le Nazioni sono venute ad impararle così per lo numero degli eccellenti Maestri, come delle Statue antiche, e moderne, e delle molte opere illustri. Ciò conoscendo il Re Cristianissimo Luigi XIV. perchè volle in tutte le arti, e scienze la sua nazione erudire con gloria della stessa, fondò in Roma nel 1676. l'Accademia Reale di queste Arti, acciocchè possano i giovani Francesi prender lumi, e disegno dalle samose opere satte anche prima dell'antica grandezza Romana, e

traf-

## Della Pittur. Scoltur. Architett. Cap. 32: 375

trasmettere gli esemplari all' altra Accademia simile in Parigi, da lui con molta cura stabilita, dalla quale si manda nella Romana un suo Rettore, perchè governi, e vegli sopra i giovani Studenti, che sono anche soccorsi per potersi mantenere. Di quelta faremo menzione anche nel Discorso del Secolo XVII. al Cap 47. e n'hanno scritto il P. Coronelli, e Filippo Casoni, e molti altri anche Francesi; ed oltre i varj Maestri Italiani, che nella stessa vi hanno di continuo insegnato, vi fu Lettore Casoni, Vita delle Matematiche Vitale Giordano di Bitonto, che nel 1680. stampò il suo Trattato degli Elementi di Euclide, che è il primo Tomo del suo Cor- part. 1. lib.9. so Matematico, in sette Tomi in foglio diviso; e nello stesso Tomo a legge il titolo di Lettore della Reale Accademia di Pittura in Roma.

P. Coronell. Bibliot. Lodon.

27. Nè folo que le Arti riconoscono nell'Italia il loro accrescimento, e risorgimento; ma le altre ancora, che sotto le stesse vengono annoverate; così quella de' Musaici, in cui Andrea Tafi discepolo di Cimabue, Giovambatista Calandra di Vercelli, e molti altri sono stati eccellenti. Alla Scoltura si riduce quell'Arte, che fu la Tarsia appellata, non conosciuta tra gli Antichi, e che durò poco tra noi, rappresentando ogni forte di figura con minutiffimi pezzi nel legno inferiti come si vede con maraviglia il Coro di S. Domenico di Bologna . Fu in ciò rarissimo Fr. Giovanni di Verona, Architetto, Scultore, e Pittore Oblato Olivetano, il quale in due anni ridusse in fine il Coro di Monte Oliveto, e poi quello di S. Benedetto di Siena a Papa Giulio II. la Sagrestia nuova di Monte Oliveto in Napoli, e molti altri luoghi, come scrivono il P.Lancellotto, e'l Celano; e negli stessi lavori di Tarsia furono anche periti Fr. Sebastiano da Ruigno, e Fr. Rafaello da Brescia parimente Olivetani.

P. Lancellott Oggidì Tom. 2.dising.15. Gelan. Notizi di Napa

28. Nell'Italia si sono anche vedute in pregio molte Arti di ornamento, e di diletto, come le invenzioni diverse dell'Arte Idraulica, le quali dell'Architettura, e della Scoltura han bisogno, e'l primo, che facesse fabbricar le Fontane con organi di canne di stagno, che sonassero a forza di acqua muficalmente, fu il Cardinale Ippolito di Ferrara nel suo Giardino di Tivoli; oltre le maraviglie fatte fabbricar dal Granduca Francesco nelle delizie di Pratolino: da Clemente VIII.negli Orti Reali di Monte Cavallo, incominciate da Luigi Cardinal d'Este: e l'altre del Cardinal Pietro Aldobrandino nella superba Villa di Frascati; e tante e tante altre novità, ed invenzioni fatte dagl'Italiani, le quali richieggono un particolare volume. Alla Pittura, ed alla Scoltura appartiene l'arte di Abbolinare, che similmente è invenzione degl'Italiani, e della medesima vogliamo farne memoria nel seguente Discorso; perlocche possiamo giustamente asserire, che l'Italia di tutte queste Arti è stata la Maestra, e che dalla sola Firenze, o da altra Città dell'Italia sono usciti più Pittori, Scultori, ed Architetti, in un Secolo, che da tutta l'Europa in più secoli.

#### ARTIC. I.

#### Dell'Arte di Abbolinare.

P. Coronell. Bibliot. Uniperf. Tom. 1. col. 332.

E' Stata una delle più nobili invenzioni de nostri Italiani l'Arte di Abbolinare, che dagli Autori de' nostri tempi è annoverata tra' Monocromati, o Chiari oscuri, e'l P. Goronelli, dalla cui Biblioteca ricaviamo le Notizie, stabilì il suo principio nel Secolo XIV. in Firenze da Maso Finiguerri Orefice, che ogni metallo col Bulino intagliava, e poi coll'ajuto del fuoco, di argento, e di piombo riempiva. Erá solito, dopo avere alcuna cosa intagliato, per riempirla di niello, improntarla con terra, e gettarvi sopra solfo liquefatto; con che veniva così improntato il suo lavoro, che datavi sopra una certa tinta ad olio, ed aggravatavi la carta umida, parevano le carte disegnate appunto colla penna. Baccio Baldini anche Orefice Fiorentino offervata l'invenzione, cominciò a metterla in uso; ed Antonio Pollajolo nato nel 1426. e perito nel Disegno, perfezionò molto l'Arte; così anche in Roma Andrea Mantegna, che morì nel 1474. Partorì la Germania il Tedesco, ed Ifrael Martino, e'l loro discepolo Alberto Durero, detto il Duro da' suoi emuli:Luca di Leida, Aldograve, ed altri, che riuscirono nella stessa Arte;ma dopo il 1500 Marco Antonio R aimondi nell'Italia fu il primo a ridurla in buona maniera; tanto che Rafaello volle da lui intagliati i suoi disegni, e le Pitture. Furono suoi discepoli ed imitatori Agostino Veneto, Silvestro, e Marco di Ravenna, i quali dal 1535. sino al 1560. intagliarono quasi tutte le opere di Rafaello, e di Giulio Romano suo discepolose fiorirono ancora Giovan-Giacomo Coragho Veronese, Lamberto Soave, Giovambatista Mantovano, Giulio Buonasone, Batista Franco. ed altri.

2. Nacque da questa invenzione altra non meno nobile; poicchè Ulgo da Carpi Pittore incominciò a pubblicare intagli in legno in due stampe, delle quali la prima, come si fa nel rame, mostrava il tratteggiare delle ombre, e la feconda il colore; ed essendo molto aggravata, ed affondata nelle parti del legno, ove i lumi bisognavano, facea restare il bianco del foglio in modo, che la stampa si vedea lumeggiata di biacca. Inventò poi altre modo, con cui facea la stampa di tre tinte, cioè il maggiore scuro, il minore, e la meza tinta, e facea i lumi apparire nel bianco del foglio; ed avendo così molte Opere di Rafaele intagliato, fu cagione, che Baldafar Peruzzi, Francesco Parmeggiano, Antonio da. Trento, Giovan-Nicolò Vicentino, e Domenico Beccafumi altre ne intagliassero. Successe a questi Cornelio Cort Fiammingo, il quale intagliò i paesi di Girolamo Muziano, di Federigo, e di Taddeo Zuccari, di Federigo Barozzi, di Marcello Venusti Mantovano, del Caravaggio, e la Trasfigurazione di Rafaello. Antonio Tempesta ad Acquasorte nel 1540 intagliò molti rami di battaglie, di caccie, e di animali; e divennero celebri nell'arte Martino Rota, Cherubino Alberti, e'l Villamena

#### Dell'Arte di Abbolinare. Cap. 32. Art. 1. 377

di Assisi. Imperando Ridolfo, Giovanni e Rafaello Sadalaer fecero in Allemagna belli intagli di Martino de Vos, del Bassano, di Tiziano, del Cav. Giuseppe di Arpino, e di altri; e dalla loro Scuola usci Egidio Sadalaer, che nobilitò l'Arte. Seguirono Rafael Guidi Toscano, Armanno Muler, Enrico Golzio Olandese, Filippo Tommasini in Roma, Israel Silvestri disegnatore, ed intagliatore di vedute e paesi. Matteo Greuter di Argentina, Teodoro Cruger, Saenredam, Svaneburg, Jacopo Callotti, Stefano della Bella Fiorentino, Pietro Testa, che secein acquasorte le sue pellegrine invenzioni: Salvador Rosa Napoletano celebre

Paesista, e Capriccioso: e Pietro Aquila Sacerdote e Pittore.

Della Francia sono celebri Monsù Milano, che inventò l'intaglio a bulino appellato ad un taglio solo, perchè senza intersecar linee trovò modo di far rilevare le figure con chiaroscuro, e meza tinta: Monsù Lane, che intagliò Istorie e Ritratti; Roussellet, che per lo Gabinetto del Re intagliò le Forze di Ercole di Guido Reni: Antonio Bos. che in acquaforte, e bulino intagliò di una maniera sua propria, e'l Defargue Geometra e Matematico. Nel tempo del Bos, trovò stupendo modo di intagliare Kitratti il celebre Nantejoil; e molte cose divote intagliò Francesco Poylli; altre da Rafaello prese, altre dal Caracci, da Guido, e da fimili; avendo grido in Roma Cornelio Bloemart, che intagliò con eccellenza, e con molta tenerezza varie opere del Cortona, e di altri; e fu da Francesco Spierre imitato, e dal Rulet in Parigi, che belliffime cose intagliò in Roma col disegno, ed affistenza di Ciro Ferri. Suoi seguaci in Parigi sono il Bodet, il Masson; e Claudia Stella anche in Parigi ha fatto veder maraviglie ne' suoi intagli ad acquaforte. Edelinek Fiammingo con maggior forza, e più moderna maniera ha intagliato le Opere di Carlo il Bruno, ed è celebre la sua Carta colla famiglia di Dario . In Roma Arnoldo Vanverstaut Fiammingo, allievo di Bloemart ha mostrato gran perizia dell'arte; così Giuseppe Juster Lucchese suo discepolo, il Kilian in Augusta, il Cav. Domenico Rossetti, Matteo Pizzuti Veneti, Alessandro della Via Veronese sono stati pensionati in Venezia dall'Accademia degli Argonauti, così Giovambatista Nolin anche in Venezia ha formato quantità di lavori: Isabella Piccini Monaca a S. Croce ammaestrata dal Padre: il Boschini, Valentino le Febre di Bruselles; le due sorelle della famiglia Baroni, e così in altre Città vari intagliatori fioriscono. Scrive il P.Coronelli essersi introdotto oggidì l'intaglio a bulino in modo, che può stamparsi con colori diversi, come ha egli inventato nell'impressione del Frontispizio di due Tomi dell'Atlante Veneto, ed in altre stampe di paesi diversi; ed afferma altresì in questi ultimi tempi essersi introdotta nuova maniera di intagliare i Rami, che dicesi Sfumato assai più delicato, ed assai faticoso; ma di poca durata.

4. Si è veramente molto dilatata questa nuova invenzione Italiana, per molte parti dell'Europa, ed in breve tempo illustrata da vari
ingegni, che si son fatti celebri co' i loro lavori. E' stata anche di grande ornamento, e di comodo altresì; non solo per uso della pittura, e
del disegno, ma per adornare i libri, in cui vari pensieri, e figure veg-

Bbb gonfi

#### 378 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

gonsi delineate, e varie cose o Matematiche, o Mediche, o di altra dottrina con faciltà e chiarezza. Maggiore giovamento ha recato al disegno delle Carte Geografiche, e ad altre spezie di figure; essendosi non solo accoppiata colla Stampa; ma similmente coll'Arte del miniare; perlocchè tocca alla Città di Firenze la gloria per la sua prima invenzione tanto accettata da tutte le Nazioni, e da tutti i nobili ingegni.

# Del Secolo Decimoquarto dall' Anno 1301.

#### C A P. XXXIII.

I Ncominciando il Secolo XIV. regnava Andronico II. nell'Imperio di Oriente; ma per le contese col suo nipote Andronico III. si fece Monaco nel 1325 indi seguì Giovanni Cantacuzeno; poi Giovanni VI. Paleologo, Andronico IV. ed Emanuello Paleolo-

go, che regnò 31.anni.

2. Alberto d'Austria imperava nell'Occidente, e perchè si trovò in dodici guerre a combattere con vittoria, fu appellato il Trionfatore; ma ucciso da Giovanni suo nipote, su eletto Arrigo VII. Conte di Lucemburgo, che a richiesta del Papa venne nell'Italia a prendervi la Corona, e liberarla dalle molte Tirannidi. Seguita la sua morte in Benevento, dopo un'anno per le discordie degli Elettori, furono eletti Lodovico di Baviera, e Federigo di Austria, tra' quali durò la guerra per più anni, sinchè vinse Lodovico; ma gran discordia ebbe col Papa Benedetto; onde elesse in Roma l'Antipapa Pietro di Gorbara. Glemente VI. dopo Benedetto fece eleggere per nuovo Imperadore Carlo IV. figliuolo del Re di Boemmia, il quale morto Lodovico di Apoplesia, si vide in discordia; perchè eleffero Guntero Conte di Suarzemburg, e dopo la morte dello stesso governò solo. Egli fece la celebre Bolla d'oro per l'elezione degl'Imperadori, ed impegnò molte Città dell'Imperio, acciocchè fosse eletto Re de' Romani suo figliuolo Vincislao, il quale come vizioso ed inutile fu dopo ventidue anni deposto eleggendosi Roberto Duca di Baviera nel 1401. in cui principiò il seguente Secolo.

3. Dopo Bonifacio VIII. su eletto Pontesice nel 1303. Benedetto IX. di Trevigi dell'Ordine di S. Domenico, il cui corpo dopo la morte sece molti miracoli, e poi Clemente V. Guascone, che portò in Francia la Sede Apostolica. Scrivono il P. Bussieres, il Vallemont, ed altri Istorici Francesi, che egli teneva la sua Sede nella Francia per le rivoluzioni, che desolavano l'Italia, e disse lo stesso Bussieres: Pontifex tumultuum Italicorum pertasus, tota Italia factionibus Alborum, & Nigrorum scissa, Sedem Pontisciam Roma Avenionem transtulit, ubi hasit annis minimum 70. Urbs Gallica quidem; sed Phocensis Provincia, & Neapolitano Regiattributa, splendorem Curia gratulans excepit, ornata deinceps praclarissi adissiciis sacris, & prosans, qua tantorum hospitum amplitudinem celebrent. Tres Cardinales scionam Legati, qui res Italia administrarent. Ma le rivoluzioni dell'Italia in quei tempi non eran tali, che sosse la suma legati, qui res Italia, che sosse suma la suma legati, qui res Italia, che sosse suma le rivoluzioni dell'Italia in quei tempi non eran tali, che sosse suma legati.

Vallemont. Tom. 3. lib.6. cap. 1. Secul.

P. Bussieres Floscul. Hiflor.part 4.ad ann. 1305.

## Del Secolo Decimoquarto dall'anno 1301. Cap.33. 379

te valevoli ad obbligare i Pontefici a privar Roma della Sede Apostolica per lungo spazio di anni; siccome in tempo de' Re Longobardi, che l'Italia dominavano, conservarono gli stessi Pontefici in Roma la loro Sede, e senza altrove trasserirla, più volte pericoli più gravi schifarono, correndo a chiedere il soccorso de' Principi, come in vari tempi alla Francia andarono Gesasio II. Innocenzo III. Eugenio III.ed altri: Ales-

landro III. in Venezia, e diversi in Germania.

Non furon cagione veramente gl'Italiani, che Roma fosse priva della sua Sede Apostolica per tanti secoli mantenuta sin da' primi tempi della Chiesa; nè si può avverare quel Pontifex tumultuum Italicorum pertasus, Sedem Apostolicam Arenionem transtulit; detto dal Bussieres. Non era egli stato nella Sede Romana per qualche anno, ove affermare avrebbe certamente potuto, che i tumulti Italiani gli recavan noja, e però la Sede avere nella Francia trasferito; ma appena eletto con artificio, volle incoronarsi in Francia senza veder Roma, e stabilire la Sede, ove già era Arcivescovo, cioè in Bordeos, o dove sclea dimorare, come in Poitiers, o in Avignone, ove si fermò . L'onore però della nostra Nazione ci obbliga a raccordare le memorie di quelle cose, che allora avvennero, le quali, come dice il P.del Castiglio, leggendosi di nuovo, recano sempre ammirazione, ancorchè più volte il giorno si leggessero, e furono scritte da molti, e gravi Autori, o testimoni di veduta, o per averle udite da altri, che presenti si ritrovarono, dandone lunga relazione di esse. Le riferiremo dunque con brevità secondo il nostro instituto. e ci valeremo di Autori diversi, così nostri, come stranieri, che più diffusamente le raccontano, e ci sarebbe cosa assai grata passarle in silen. zio, se da molti e molti non fossero state riferite. Le diamo però quella fede, che loro conviene, perchè le cose da altri già dette qui solamente ripetiamo, se le Istorie di quei tempi ci dicono la verità; e tra' i molti, fono gli Scrittori, Giovanni Villani, S. Antonino, il P. Ferdinando del Castiglio Domenicano, e Pietro Messia ambidue Spagnuoli, l'Abate Giovanni Tritemio Germano, il P. Pietro Galtruchio Giesuita, e l'Autore della Storia della Chiesa tradotta dal Canturani, ora proibita, ambidue Francesi moderni, ed altri ancora di varia nazione; spezialmente il P. Filippo Briezio Giesuita.

5. Gravi discordie avvennero tra il Papa Bonifacio VIII. e la famiglia Colonna, di cui si fece Protettore il Re di Francia Filippo il Bello, per le sue particolari differenze altresì, riferite distintamente dal P. del Castiglio, e da altri Istorici; e tra le cose disconvenevoli, tra loro avvenute, Sciarra Colonna mandato dal Re, col mezo di Guglielmo Nogareto di S. Felice di Tolosa, di alcuni principali di Anagni, e di alcuni Cardinali Gibellini nella vigilia della B. Vergine di Settembre nel 1303, entrò in Anagni con trecento Isomini a cavallo, e buon numero di pedoni del Conte Carlo de Valois; e preso il Palagio Pontificio, volle far prigione il Papa con gli abiti sagri Pontesicali vestito nella propria Camera, e nel suo Trono, che restò con due soli Cardinali. Non ardirono i Soldati sargli violenza, benchè avean proposto di portarlo in Francia; ma con gravi ignominie in buona guardia lo tennero per tre

Bbb 2

P. Brietius
Annal. Mundi, ann.1305.
& feqq.
P. Ferdin. del
Castigl. Islor.
di S. Domen.
part. 2. leb.1.
cap. 6.

## 380 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom.I.

Gio: Tarcagnota Istor.
del Mond.
part.2. lib.15.
ann.1393.
Garlo Passi
lib.1.cap.20.

giorni ; sinchè il popolo di Anagni di così grave tradimento pentito, e di un tanto sacrilegio commesso, prese le armi contro i Colonnesi e libero il Papa ando subito a Roma, ove dopo trentacinque giorni morì di puro affanno alli 11. di Ottobre, dopo avere operato cose grandi, ed importanti nel suo Poteficato, come le narra lo stesso P. Castiglio. Scrisse il Tarcagnota, che Sciarra saccheggiò il Palagio, e che il Papa liberato da' Cittadini tornò in Roma, e visse poco più di un mese, e dice, che vuole il Biondo, che Sciarra di sua mano in Anagni il prendesse, e'l menasse in Roma prigione, e che quivi di morte violenta tra pochi giorni morisse. Carlo Passi nella sua Selva di varia Istoria, che sono pure Annotazioni alle Istorie di Giovio, queste cose anche narra, e che lo Sciarra condusse a Roma il Pontesice, il quale per gran dolore, e pien di pallione se ne morì, come pure il Platina afferma. Riferisce esser nata la gran nimistà tra Bonifacio, e'l Re di Francia; perchè avendo lo stesso Re cacciato in prigione il Vescovo di Apamia, il Papa si alterò, dicendo effer suo l'uficio di punire i Prelati, e l'odio loro passando avanti, il Papa come dissubbidiente e scomunicato lo privò del Regno di Francia; e perchè il Re Filippo in Parigi celebrò un Concilio Provinciale, accusando il Papa di molte colpe, ed appellando al futuro Concilio, il Papa avendo in Roma celebrato un Concilio generale, privò di nuovo il Re solennemente del Regno, e con una Bolla n'investi l'Imperadore Alberto d'Austria; onde poi si vendicò il Re col mezo di Sciarra Colonna, che dal Papa stesso era perseguitato. Morto il Papa, Benedetto XI. Domenicano, che fu creato successore, non visse più, che otto mesi, ed egli, che avea veduti estendo Cardinale gli affronti fatti a Bonifacio, scomunicò Sciarra Colonna, il Nogareto, e tutti gli altri Capitani, e colpevoli in quel fatto; restituì nel loro grado i Cardinali Colonnesi, e poi affolve il Re, e'l suo Regno in pubblico Concistoro tenuto in Perugia, di tutte le Censure, e pene, alle quali stavano condannati da Bonifacio, e cosi colla Chiela volle quietare la Francia, che stava in punto di perdersi in quello, che più importa, che è la Religione; e ciò dice il P.del Caltiglio.

P.Castiglio

Ragunati in Perugia i Cardinali per eleggere il successore di Benedetto, undici mesi furono in Conclave, un Papa Francese volendo i Francesi, che favorir potesse i Gibellini, i Colonnesi, e'l Re di Francia: ed uno Italiano gl'Italiani; acciocchè la Cafa di Bonifacio difendesse, e la parte Guelfa; ed ambidue le parti quasi in ugual numero eran divise. Il Cardinal Fra Nicolò da Prato, Città di Toscana dell'Ordine Domenicano, uno de' Capi de' Cardinali, che erano co' i Colonnesi a divozione del Re di Francia, per favorire a' suoi parenti, ed amici, ed in effetto eran Gibellini (come scrisse il medelimo P. del Castiglio Domenicano) senza potere immaginare gl'infelici successi del suo consiglio, tirando nel laccio il Cardinal Francesco Gaetano nipote di Bonifacio, e gli altri Italiani, propose, che una parte de' Cardinali nominasse tre Uomini valevoli al Papato, e l'altra parte uno de' i tre eleggesse tra'l termine di quaranta giorni, che poi fosse accettato da tutto il Collegio per Papa. Di ciò contenti gl'Italiani, nominarono tre Oltramontani Arcive-(covis

## Del Secolo Decimoquarto dall'anno 1301. Cap. 33: 381

scovi, onorati con tali dignità da Bonifacio, amici del Cardinal Gaetano, e manifesti nemici del Re. Il Cardinal di Prato spedì il corriere per via di Mercadanti, e con segretezza, che giunse dopo undici giorni al Re in Parigi con sue lettere, e de' Confederati, di tutto informandolo, e follecitandolo a farsi amico l'Arcivescovo di Bordeos uno de' tre nominati, a formar seco i capitoli, ed a pigliar sicurtà delle loro convenzioni; ed il Re appena ricevuto l'avvilo, scrisse subito con cortessa all'Arcivescovo, dicendogli esser bisogno tra sei giorni vedersi per affari assai gravi, e con segretezza, e simulazione, dividendo tra loro il cammino. Si unirono però nella Badia Benedettina di S.Giovanni degli Angeli tra Poitiers, e Parigi, ove andò il Re con poca compagnia, e la Messa udita, pigliò dall'Arcivescovo il giuramento solenne sopra la pietra consagrata dell'Altare, e la promessa di tener tutto segreto, e le settere de' Cardinali mostrandogli, fece alcune dimande, se essendo Papa volesse attenderle. Dice il P.Galtruchio Giesuita Francese, che l'Arcivescovo si confagrò interamente alla volontà dello stesso Re, e si obbligò di contentarlo in tutto quello, che gli dimandasse, e lo chiama Bertrando di Gout: il P. Castiglio, ed altri però lo dicono Raimondo Goto nativo di Guascogna, fatto Arcivescovo da Bonifacio, e nemico dello stesso Re per le offese, e danni fatti a' suoi congionti da Carlo di Valois nella Guerra di Aquitania. Il Tritemio Benedettino Uomo dottissimo dell'età sua, e Scrittore Germano, che distintamente ne descrive l'Istoria, riferisce le parole del medesimo Arcivescovo, cioè: Domine mi Rex video, quod me supra omnes Mundi homines amas, & diligis, bonum reddens pro malo, proptereà pracipe quidquid volueris, & ego si Papa factus fuero, libenter omnia concedam. Gli baciò la mano il Re, e gli consegnò le dimande scritte, che volea concedute con giuramento, le quali colle proprie parole sono dallo stesso Tritemio riferite. La Prima fu, che lo riconciliasse colla Santa Chiesa per quelche egli, e i suoi amici, e servidori aveano commesso contro Bonifacio. La 2. che l'assolvesse dalle Censure e Scomuniche fulminate dal medesimo Bonifacio contro lui, e contro tutta la sua stirpe, e contro gli amici, e servi ancora. La 2. Quod mihi promittas sub jure jurando, quatenus memoriam Bonifacii Papa de Catalogo Romanorum Pontificum penitus, & omninò deleas, & omnia per eum facta, constituta, & inordinata, revoces, annihiles, & casses, extra-Etumque de tumulo corpus, ut haretici, o nunquam veri Pontificis, comburendum des ignibus. La 4. che restituisse il Cardinalato, i Benefici, e tutte le altre dignità a Giacomo, ed a Pietro Colonna, toltigli da Bonifacio, restituendogli nel pristino stato, e che facesse Cardinali alcuni fuoi amici. In questa dimanda il P. Galtruchio vi numera la promessa di trasportare in Francia la Sede Apostolica, sotto pretesto degl'incontri sinistri, a' quali i Papi erano sempre stati esposti in Italia. La s. che gli concedesse per cinque anni le decime, che la Chiesa piglia da tutti i Regni della Francia. La 6.non volle spiegare; ma se la riservò per proporla, ed ottenerla nell'occasione dicendo: Sextam petitionem meam hac vice non volo exprimere; sed in aliud eam tempus pro necessaria cautela reservare, ut qualibet occasione mihi occurrente unum a te habeam pete-

P. Pietr. Galtruch. Istor. Sant. Tom.4. fotto Bonisacio VIII. e Clem. V.

Trithem.in Chron. Hir-Saug. Tom. 2. ann. 1305: pag.99;

re,

#### 382 Idea dell'Istor d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. 1. re, quod mihi ex vi juramenti prastiti, ac firmiter roborati non possis de-

negare. Tutto promise di esseguire l'Arcivescovo super corpus Dominicum juravit, se facturum omnia, que Regis ambitio postulavit. Ad confirmationem quoque omnium Regi obsides dedit fratrem suum unum, o alterum nepotem. Così scriffe il Tritemio; ma altri dicono due Cugini, e con questo accordo si partirono, l'Arcivescovo a Poitiers, ed il Re a Parigi, seco gli ostaggi menando sotto onesta coperta di riconciliazione con Carlo di Valois nemico loro. Lo stesso Re avvisò il Cardinal di Prato con gli amici, il quale in trentacinque giorni dopo il primo corriero inviato, ebbe la risposta in Perugia per la diligenza usata, e potendo risolvere l'elezione, fatti congregar tutti i Cardinali, nel 1305. elesse per Papa l'Arcivescovo di Bordeos; secondo che si era convenuto. e da tutti accettato, si canto il Te Deum, ciascheduno tenendo il Papa per suo, non sapendo gl'Italiani l'astuzia, e l'inganno usato da coloro, che il partito Francese teneano, come disse Pietro Messia. La lettera, che scriffero i dieceotto Cardinali al Papa eletto, sigillata con altritanti sigilli delle arme loro in cera rossa appesa con filo verde, è riferita dallo Resso P. Castiglio, ma il Papa rispose, ordinando, che tutti in Francia andassero. Il P.Briezio conferma le promesse fatte al Re dal Papa, e tut-

to quello, che quì riferiremo.

7. Si ragunò dunque la maggior parte de' Cardinali in Lione, per questo atto citati, e chiamati, per farsi la Coronazione nella Chiesa Cattedrale di S. Giusto, nella Festa di S. Martino, e vi furono presenti i Re di Francia, d'Inghilterra, e di Aragona, ed altri Principi, e gran Signori. Narrano, che fu intorbidata la Festa da uno strano accidente, e lo racconta anche Egidio Cardinal di Viterbo, perchè una muraglia vecchia carica di spettatori essendo precipitata, offese molte persone di grado, tra le quali il Duca di Brettagna; e Pietro Messia dice esservi morte da mille persone. Rimasero feriti i due fratelli del Re, che andavano a piedi, uno per fianco del Papa, tenendo la briglia del suo cavallo; e'l Papa stesso ne riceve un colpo tale, che gli cadde di testa la sua Tiara, e perdè un carbonchio di gran valore: e lo stesso Messia scriffe, che la furia della gente nel fuggire gittò il Papa da cavallo, che fu in pericolo di morire, come ancora il Re,il quale uscì ferito dal mezo di quella turba. Il P.del Castiglio dice, che morirono in quella Cavalcata dal muro, che rovinò presso il Papa da dodici persone principali, e tra essi il Duca di Brettagna, e che ciò fu gran materia di lunghi discorsi, che si fecero per tale occasione.

8. Narra pure questa Istoria l'Autore Francese, che ha scritto l'Istoria della Chiefa frescamente tradotta dal Canturani e proibita, e dice, che eletto il Pontefice colle convenzioni fatte col Re, rivocò tosto la Bolla Unam Sanctam, e le altre Bolle di Bonifacio, le quali portavano pregiudizio agl'interessi, e diritti del Re di Francia, ristabilì i Colonnessi nelle loro dignità, diede l'affoluzione a tutti coloro, che da effo erano stati scomunicati, eccettuatine Nogareto, e Sciarra Colonna; cominciò l'instruzione del processo di Bonifacio, rimettendo al Concilio il giudizio della persona del medesimo, il quale su poi nello stesso, che si ra-

Gio: Villani. S. Antonin. p. 3. tit. 21. P. del Gastigle l. cocap. 13.

Pietr.Meffia Selva, part. 2. cap. s. & Vite degl'Imper.in Albert.I.

P. Philipp. Brietius S. J. Annal. Mud. ad ann. 1305. & segq. P. Caftigl. 1.c.

Bergomenf. in Supplem. Chronic.

Pietr.Messia L.c.

P. Galtruch. l.c.

della After. Chiefa Secolo 14.num.2.

#### Del Secolo Decimoquarto dall'anno 1301. Cap. 33. 383

gunò in Vienna nel 1311 dichiarato innocente, vero, e cattolico Pontefice. Ma si decretò nello stesso tempo, che nè il Re, nè i suoi successori potessero essere molestati, nè ricercati sopra quanto era stato fatto
contro il Papa Bonisacio. Vogliono altri, che a Guglielmo Nogareto,
ed a Sciarra Colonna su anche data l'assoluzione, ed a coloro di Anagni, che il Palagio Pontificio aveano ardito invadere, e ciò con giudizio
particolare per clemenza Apostolica, imponendo anche loro penitenza
convenevole, e ciò dice l'Autor dell'Istoria della Chiesa già proibita.

Tutte le promesse dunque adempi il Papa fatte al Re; elesse dodici Cardinali a sua richiesta; ma la terza, e la sesta non surono esseguite, e molte cose riferisce la Storia di Bonifacio, e di Filippo, in cui visono gli Atti di Nogarotto, che faceva instanza a condannarsi la memoria di Bonifacio prima del Concilio. Mandò il Papa tre Cardinali a Roma, acciocchè col conseglio, e comandamento loro si governasse quella Città, e'l Patrimonio di S. Pietro; e se ne andò egli a Bordeos colla sua Corte, seco tutti i Cardinali Italiani menando, che a mal grado loro lo feguivano, fenza aver mano al governo; onde il Cardinal Matteo Orlini il più vecchio rimproverò il Cardinal di Prato, quod tandem voluntatem suam assecutus esset, Curiam traducendo ultra Montes; undè tardè in Italiam reverteretur. Dice il P. Cailiglio, che tutto ciò ancora riferisce, che pareva, che il Cielo dasse mostra di molti mali; perchè quell'Inverno fecero grandissimi freddi, e gelarono il Rodano fiume, che passa per Lione di Francia, il Sequana, il Reno, la Mosa, e molti altri de' grandi, il mare di Fiandra, e più di diece miglia della marina di Olanda, Gieslanda, e Danimarca passandosi sopra a piedi, ed a cavallo, cosa non solita a vedersi. Il P. Galtruchio scrive altresi, che quando i tre Cardinali andarono a Roma col titolo di Senatori a governarla, si prese per male augurio, che in quel tempo il Palazzo, e la Chiesa del Laterano fossero assatto consumati da un'incendio improvviso, fuorche una picciola Cappella chiamata Sancta Sanctorum, ove erano le teste degli Apostoli S.Pietro, e S.Paolo, e gli stessi Cardinali diedero la Corona dell'Imperio ad Arrigo VII. a nome del Papa, il quale nel principio avea posta la sua Sede a Poitiers, poi a Bordeos, e sinalmente si fermo in Avignone.

10. Nel 1307.stando il Papa in Poitiers, vi giunsero il Re Filippo di Francia, quattro figliuoli, Carlo di Valois, e Luigi suo fratello, con altri Signori, e dimandarono l'essecuzione della promessa contro Bonisacio, presentando una accusa contro quello sottoscritta da' suoi Dottori, in cui l'accusava di quarantatre articoli di Eresia, osserndosi a provargli. Era egli determinato di finire il negozio coll'armi, e compire con forza quelche non potea con ragioni, il che siccome è spaventoso ad udire, così è molto degno a ridursi assai volte a memoria (come dice il P.del Cassiglio) acciocchè si vegga a quali termini può la passione tirare gli Uomini. Storditi i Cardinali da così empia dimanda, considerando, che non era possibile resistergli, perchè stavano nel suo Regno, nè conveniva annullare il nome, e l'autorità della Chiesa, non avean modo da risolvere, e quietarlo. Rispose nondimeno il Papa col consi-

P. Caftigl. l.c.

P. Galtruch: P.Castigl. 1.6. cap. 14.

#### 384 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom I.

Trithem. I.c. fol. 118.

glio, ed astuzia del Cardinal di Prato, che non potea farlo senza un Concilio generale, essendo materia, che tutta la Chiesa toccava, e far volendola senza il Concilio, sarebbe stato pericoloso, e scandaloso, e che molti avrebber fatta resistenza. Dice il Tritemio, che se il Papa l'avesse esseguito, oltre lo scandalo nella Chiesa, etiam ipse Papa Clemens, 69 Archiepiscopus Burdegalensis à Bonifacio promotus, Pratensis quoque Cardinalis, or plures alii Cardinales, atque Pontifices per eum constituti fuissent deponendi. Si intimo però il Concilio tra lo fpazio di tre anni nel Delfinato, ove si ragunò nel Novembre del 1311. e vi si trovarono 200. Vescovi, oltre un numero grande di Prelati, di Abati, e di Ulomi: ni dottissimi, e su dichiarato falso quanto si era allegato contro Bonifacio, il quale fu affoluto, mostrandosi esfere stato vero Cattolico, e fondandosi la sentenza in Teologia, ed in legge Civile, e Canonica per li Deputati della Causa. Il Re si trovò assai confuso co' i suoi; ma nello stesso Concilio per contentarlo si cercarono altri mezi di maggiore interesse, che la vendetta, e se gli attribui buona parte delle rendite de' Templari, la cui distruzione egli ottenne; e dice il P. del Castiglio, che non sa, se le dissavventure, le quali al Re, ed alla sua Casa avvennero. come le riferisce il Tritemio, pesarono più di quelle, e che il Cardinal di Prato ebbe ben che piangere gli altrui dolori, e i suoi, perchè Dio

Trithem. L.c. pag. 113.

gastiga le colpe.

Trithem. l.c. pag. 115.

11. Volea il Re proporre la sesta dimanda, o promessa nel 1208. quando segui la morte di Alberto Imperadore, e gli Elettori erano in discordia, per la nuova elezione. Pretendeva il Re, che fosse fatto dal Papa Imperadore Carlo de Valois suo fratello, e così rilasciare la dimanda contro Bonifacio, trovandosi allora vacante l'Imperio, ambitione, & avaritia plenus, cupiens illud dominio subjugare suo, come dice il Tritemio. Il Papa avutane segreta e pronta notizia da uno del Confeglio dello stesso Re, col parere del Cardinal di Prato molto astuto, mandò agli Elettori, che l'Imperadore eleggessero, deludendo il Re, il quale vedendo subito eletto Imperadore Arrigo Conte di Lucemburgo (come lo stesso Cardinale avea allo stesso Papa proposto) quando appunto volea partire con un'Essercito, oltre sei mila Cavalli, che per congiungersi seco fece venire dalla Provenza, e così armato volca trovare il Papa in Avignone, restò confuso, e da quel tempo non su più del Papa amico, avendo scoperto quelche avea operato con gli Elettori. Ciò dicono più largamente tra gli altri il P. Castiglio Domenicano Spagnuolo, e'l P. Galtruchio Giesuita Francese, nato nella bassa Normandia, donde pubblicò la sua Istoria Santa, come dice egli stesso nella Vita di Paolo V.al Tomo 4.e noi l'abbiamo di prima impressione d'Italia, e tradotta uscita dalle Stampe di Lugi Pavino in Venezia nel 1701.dopo la decimaquarta edizione di Francia.

Pietr. Messia, Selva part. 2. c.4. e Vit. de. gl'Imper.

12. Della distruzione dell'Ordine de' Cavalieri Templari dice Pietro Messia nella Vita di Alberto Imperadore, che per accordo del Re di Francia condannogli Clemente V. facendo bruciare anche i corpi, e confiscando i beni, i quali erano tanti e tali, in tutta la Cristianità, che furono bastevoli ad arricchire molti Principi, e gli altri Ordini, a cui si

appli-

#### Del Secolo Decimoquarto dall'anno 1301. Cap. 33. 385

applicarono, e più diffusamente ne racconta l'Istoria nella sua Selva, ma con distinzione maggiore il Tritemio, il P. Briezio, ed altri Autori. Principiarono i Cavalieri in tempo di Gelasio II. Papa, e Francesco Menennio riferito da Bernardo Giustiniani gli descrive nel 1119. ed abitando vicino al Santo Sepolcro in Gierusalemme, riceveano i pellegrini, gli albergavano, e con molta carità difendeano. Dicono il Bergomense, e'l Morigia, che la maggior parte erano Francesi, che da S. Bernardo riceverono la regola del vivere, in un Concilio di Francia, e l'abito bianco di ordine di Onorio II. Papa, e che poi divennero assai ricchi, e potenti per tutta la Cristianità, stavano di pari a' i Re, e durarono da duecento anni. Molti scrivono variamente della loro distruzione; ma il Francese Giovanni Tillio disse: Per bac tempora Templarii ubique puniuntur: intereà Rex bonam partem redditus illorum accipit: e'l Nauclero ascrive ciò alla grande avarizia dello stesso Re Filippo: così lo biasimano il Sabellico, il Boccaccio, e S. Antonino riferiti dallo stesso Pietro Metha. Scrisse il Tritemio: Bona Templariorum, possessiones, dominia, atque castella, qua per Galliam habebant latissima Rex supradictus Gallorum Philippus sibi omnia usurpavit, e così fecero altri Principi di altra nazione. Tommaso Valsingano, che si cita fra coloro, i quali affermano essere stata giusta la condanna de' Templari, disse, che Philippus Rex Francia cogitavit unum de filiis suis Regem Hierosolymitanum facere, & impetrare sibi omnes redditus, & proventus Templariorum. Et hac occasione prius multos Templarios in Regno suo, & pracipue Magifrum Ordinis Magnum, & alios multos procuravit comburi, & totum Ordinem fecit in dicto Concilio damnari; sed tamen propositum suum de eorum redditibus non est consecutus, quia Papa Hospitalariis koc assignavit.

13. Racconta tra gli altri il P. Cornelio à Lapide coll'autorità del Fulgosio, che visse nel 1450, che un Cavaliere Napoletano con altri Compagni dello stesso Ordine de' Templari, quando era condotto a morire, vedendo il Re, ed il Papa in una fenettra, esclamò : Quando mibi inter mortales nullus jam superest ad quem appellem, ad justum Judicem Christum, qui nos redemit, appello, ut ante ejus tribunal intrà annum, & diem vos sistatis, ubi causam meam exponam: e soggiugne lo stesso Cornelio: Intra annum vero uterque rationem Deo redditurus mortuus est: Il P. Galtruchio dice, che il Papa, e'l Re citati avanti il Tribunale di Dio in fatti vi comparirono prima, che l'anno finisse; benchè poi del resto egli non sappia dir'altro: e'l P. Martino delRio anche Giesuita scrisse di quello satto: Hoc alii ex calculo temporis conantur refellere; sed idem confirmant Christianus Massaus, & Mejerus, qui Papam, & Regem eodem anno 1214. tradunt obiise, illum 20. Aprilis, hunc 29. Novembris, & consentit Onuphrius . Fuerunt quidem Templarii anno 1312. in Concilio Viennensi tertia Aprilis condemnati; sed non omnes eodem anno comprehensi, & occisi; sed quidem sequenti, ut Neapolitanus ille, scil. anno 1313. cumque 1314. currente mortui sint Judices illi duo, dicuntur non immerito eodem anno obiisse, quo citati fuere; imò Gaguinus, & Amilius mortuum volunt Regem anno 1212. quem constat Pontifici supervixisse.

P. Philipp.
Brietius S. J.
Annal. Müd.
ad ann. 1307.
Bernard. Giu,
stinian. Utor.
degli Ord.
Milit.

Platina in Vit. Gelaf. II. Bergomenf. in Chronic.

P. Morigia Istor. delle Relig. lib. 3. c.2.

Tillius Chron. ann. 1308.

Jo: Nauclerus vol.2. Chronograph. general. 44.

Boccacc. Rovin.de' Prin-

Trithem. in Chron. Hir. faug. Tom. 2. pag. 107.
Thom. Wal-

Thom. Walfinghanus in Hist. Anglic.

P.Cornel. a
Lapide Commentar. in
Genef. cap 19:
verf. c. Et in
Jerem. Proph.
cap. 17. ver.
12.
Fulgof. l.1. c.

P. Delrius
Disquisit.
Magic. lib. 4.
cap. 4. qu. 4.
fett.1.
Mejerus l. 2.
Aun, & lib. 17.
Chron.

Onuphr.in Pontif. Rom. Histor.

#### 386 Idea dell'Iftor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. L.

P. Philipp. Brietius S. I. Annal. Mud.

ann. 1307.

Il P.Filippo Briezio Giesuita Francese stimò, che ciò fosse una favola. dandone la colpa al solo Dante; ancorchè altri gravi Autori la riferiscano per verità, e così egli disse: Mortuus est apud Montem Mauram suad ann. 1314. per R hodanum Diacesis Nemausensis, dum pergit Burdegalam Clemens V. 12.Kal.Majas, cum sedisset ferè annis novem. Qua autem de eo circumlata sunt citato ad Dei tribunal intra 40 dies à Magistro Templariorum, dum vivus exureretur; sicut & ejusdem libidines, & sacrorum nundinationes, & alia atrociora, sapiunt Dantis exulis Florentini maledicentissimam officinam, cui tantum fidei tribues, quantum calumniatori professo dari solet. Afterma nondimeno, che il Re Filippo il Bello sia morto nello stesso anno, di età 46. regni 30. 3. Kal. Dec. di un morbo continuo, a' Medici ignoto; non autem ut aliqui scribunt, raptatus ab equo ferociente, cum pes excussi hasisset stapedo, multo minas ex lepra, qua sunt à Scriptoribus Flandris, @ Italis in eum malitiose conficta . Affernio an-Brietius ad cora sotto l'anno 1207, che la sesta condizione proposta dal Re al Papa, era la rovina de' Templarj da Filippo non solo odiati; ma da altri Principi Cristiani, e ne racconta la Storia, che molti sieno stati bruciati vivi, e tra gli altri Giovanni Mola Maestro dell'Ordine, le cui ossa da alcuni furono raccolte e riverite come quelle de' Martiri, e conchiude: Itaque eorum ruina vera causa fuit rerum omnium abundantia deliciarã, vitiorumque mater, quibus irretitos & involutos qui negaverit, ille profectò cœcutire cupit. Il P. Delrio, e'l P. Cornelio à Lapide trattano ambidue della provocazione ed appellazione al Divino giudizio, e quando pur sia lecita se portano ancora molti esempi così moderni, come antichi del Vecchio Testamento, e molto più ne riferisce Giovanni Palazzi nell'Aquila Saxonica pag. 158. Voglion molti, che grande era la potenza, e la forza de' Templari; onde presi, or ubilibet constituti, or inventi, mandato Apostolico capti fuerunt, & examinati per tormenta; quorum plures fuerunt combusti, alique vel extra patriam proscripti, vel ad Canobia aliarum Religionum ingressi Totum boc factum est ad instantiam Regis Gallorunz, qui cum Papam in sua haberet potestate, literas ab eo, quales voluit, de facili impetravit, quas per totam Europam Principibus destinavit: come disse il Tritemio, che soggingne: A multis vero quemadmodum memoratus Archiepiscopus refert Autoninus (cioè S. Antonino Ar-

Trithem. l.c. pag. 113.

> Scriptoris historiarum profitemur officium. 14. Descrive il Platina i nomi de' Cardinali, che creò Clemente V. i quali in tre Ordinazioni giunsero al numero di ventiquattro, e furono tutti Francesi; ma un solo Inglese; e di essi, quattro furono Guasconi suoi nipoti. Di ciò disse il medesimo Tritemio: Tam multos verò

> civescovo di Firenze) opinantibus dicebatur, illos innocentes, & sine justa causa fuisse damnatos, ut per hoc sibi eorum bona usurparent, qui tam anxiè Ordinis interitum quærebant . Furono di molti delitti i Cavalieri accusati, de' quali da alcuni Autori si credono colpevoli, e da altri si stimano innocenti; ma di ciò, e di quanto scrivono gl'Istorici di quei tempi intorno le cose di Filippo, e di Clemente, rimettendoci alla verità dell'Istoria, aftermiamo candidamente collo stesso Tritemio, che Non est nostrum bujus facti promulgare sententiam, qui non judicis; sed

Trithem. I.c. pag. 103.

#### Del Secolo Decimoquarto dall'anno 1301. Cap. 33. 387

ex Gallis, & Vasconibus creavit Cardinales, ut Itali cum reliquis nationibus cunctis penè viderentur exclusi. Omnia verò, qua Papa suturus Regi Gallorum promiserat, sactis adimplevit, prater unam petitionem, quam

facere non pouit.

15. Furono sei i Pontesici, che in Francia dimorarono per lo spazio di settanta anni, il qual tempo dagl'Italiani era appellato la Trasmigrazione e cattività di Babilonia, come riferiscono Pietro Messia, e'l P. Galtruchio Giesuita Francese. Dopo Clemente, che visse poco meno di anni nove fu grande il contrasto de' 23. Cardinali, i quali crearono alla fine in Lione, dopo esser vacata la Sede anni due, e mesi tre e mezo, Govanni XXII. Pontefice, che passò in Avignone, e contro luissi suscitò il vigesimo ottavo Scisma, detto 25. dal Platina; poicchè Lodovico Bayaro venuto in Roma ad incoronarsi, creò Antipapa un certo di Rieti, Frate de' Minori, cioè Pietro da Corbara, che si appellò Nicolò V. e durò due anni, e più di tre mesi, morendo poi prigione in Avignone. In quattro Ordinazioni creò Giovanni ventisei Cardinali, de' quali furono Francesi diecinove, e quattro Romani. Segui Benedetto XII.del Contado di Fois, che in una Ordinazione creò sei Cardinali Frances: poi Clemente VI. del Limosin, che creò venticinque Cardinali, e di essi erano Francesi ventiuno, due Romani, ed uno Fiorentino; ed egli comperò da Giovanna figliuola di Roberto Re di Sicilia, e di Provenza la Città di Avignone col suo Territorio chiamato il Contado, che i Papi sino al presente hanno sempre posseduto, come dicono il P. Galtruchio, e Pietro Messia. Succede poi Innocenzo VI. del Limosin, ed a lui Urbano V.di Mande nell'Aquitania, che venne dalla Francia in Roma per rassettarvi i tumulti, e passato in Viterbo, desideroso di menarvi la vecchiezza quieta, vi morì. Egli fece ritrovare le teste di S.Pietro, e di S.Paolo, ed ornarle di argento, e di oro; edificò fontuofi palagi in Orvieto, ed in Montefiascone per poter dimorarvi i Pontefici, e fuggire i gran caldi di Roma, come dice il Platina; e da ciò ben si vede, che non pensavano i Pontefici dovere la Santa Sede continuare nella Francia. Gregorio XI. fu eletto in Avignone, e con una straordinaria moderatezza fece alla fua elezione gran refistenza. Era egli Francese del Limolin, nipote di Clemente VI. il quale in età di anni diecesette lo fece Cardinale, e lo pose-anche in Perugia sotto la disciplina di Baldo professore di Legge, in cui si approfittò molto, come ancor nella Teologia; onde era uno de' più detti del suo tempo. Narra il P. Galtruchio. che la Città di Roma era con tutto lo Stato Ecclesiastico in una gran confusione, la quale comunemente ascriveasi alla lontananza del Papa, e S. Brigida, come pure S. Caterina da Siena, Religiosa dell'Ordine di S. Domenico, lo persuasero a rimettere in Roma la Santa Sede, perchè sebbene il Papa ha il governo di tutta la Chiesa universale; nondimeno la Chiesa Romana è la sua propria residenza, per servire così di esempio agli altri Vescovi a dimorare nelle proprie Diocesi . Dice il Platina, che fu mosso anche da un Vescovo suo familiare, il quale dimandato perchè non andava alla sua Chiesa, che era priva di Pastore, gli replicò: E voi Santo Padre, che dovete dare agli altri esempio, perchè

#### 288 Idea dell' Iftor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. 1.

mon andate a stare al vostro Vescovado, ed a farvi vedere dalla vostra Chiesa Romana? Da ciò risolse il Papa di passar nell'Italia; però posto in ordine 21. Galere sul Rodano, mostrò di volere altrove andare, perchè dubitava di effere impedito da' Francesi; i quali cavavano grande utile dallo stare in Francia la sua Corte. Giunto in Genova passò a Corneto; indi per terra fu in Roma nel Gennajo del 1375, che era il settimo del suo Ponteficato, e'l settantesimo da che la Corte era da Roma passata in Francia. Avea avanti mandato alcune Truppe di Brettoni in Italia in numero di cinque in sei mila condotti da un Gentiluomo nominato Buda per servirsene a' bisogni. Ricevuto in Roma con grande apparato, e piacere del popolo, e di tutti i principali, che gli uscirono incontra, si applicò subito a riparare le Chiese, e le mura della Città, che minacciavan rovina, ed applicare atte medicine alle piaghe della misera Italia. Morì a' 28. di Marzo nel 1278. e di diecesette Gardinali da lui creati in due Ordinazioni, dodici furono Francesi, due Romani, uno Milanese, uno Borgognone, ed uno Aragonese.

P. Filamond. Genio Bellicof. Tom.z.c. 309. Ughelli Ital. Sacr. Tom.7. Walfinghan. Histor. Angl. apud Jo: Palat. Gest. Pontif. Torn.3.

Morto Gregorio dopo una grande discordia, fu eletto Barto-Iommeo da Napoli, o da Pifa, come altrove si legge, al dire del Platina, ed era Arcivescovo di Bari. Fu veramente egli di Napoli, ove nacque nella strada appellata l'Appennino, come afferma il P. Filamondi; si chiamava Bartolommeo Prignano, prima Canonico dell'Arcivescovado della sua patria, poi Arcivescovo dell'Acerenza Città della Lucania, nel 1363. secondo l'Ughelli, e quattordici anni dopo Arcivescovo di Bari, donde fu eletto Papa nel 1378, e dice il Vallingano riferito dal Palazzi, che fu de Metropoli Atherontinensi ad Metropolim Barensem in Apulia per cundem Papam Gregorium, quam per annum ante Papatum possedit translatus. Pigliò il nome di Urbano VI. e riuscì rigoroso, minacciando i Cardinali di voler correggere la Simonia, la pompa, il numero de' servidori, e cavalli, ed altri difetti, che vedeva, e si dichiarò apertamente di non volere colla Corte far ritorno in Francia. Ritirati in Fondi otto Cardinali Francesi, dopo aver molto calunniato Urbano, crearono Antipapa Roberto di Cambrai Cardinal di Genevra col nome di Clemente VII. e fu questo lo Scisma più lungo, e più scandaloso, che fu cagione anche di guerre . Scrivono il Platina, il Colennuccio, ed alcuni altri, che Urbano de' sette Cardinali, che teneva prigioni, come scismatici, e cospiratori contro di lui, cinque legati dentro i sacchi ne fece in mare gittare, e gli altri convinti in giudizio, dopo avergli fatti pubblicamente morire in Genova, seccati i corpi in un forno, e servati in certi baligioni, se gli facea portare innanzi co' i cappelli rossi, quan-Colennucc. do cavalcava. Ma Tommaso Costo nelle Giunte all'Isforia del Colennuc-Istor. di Nap. cio, mostra, che ciò non fu vero, e porta l'autorità dello Scrittore degli Annali di Genova, il quale dice, che sei, e non sette furono i carcerati Cardinali in quella Città condotti, e liberatone uno Inglese a richiesta de' primi d'Inghilterra, fece segretamente morir gli altri cinque nella prigione, tra' quali fu Bartolommeo di Cocorno Genovese, che fu Frate de' Minori . Morì Urbano in Roma, e col consenso di tutti i Cardinali fu eletto Pontefice Pietro Tomacello Napoletano col nome di

Boni-

lib. 5.

Tom.Cofto nelle Giunte a cart .203.

Del Secolo Decimoquarto dall'anno 1301. Cap. 33. 389

Bonifacio IX. e vi era l'Antipapa Pietro di Luna col nome di Benedet-

to XIII.in luogo dell'altro Antipapa Clemente VII.

17. Si celebrò in questo Secolo il XV. Concilio Generale in Francia sotto Clemente V. nel 1311 in cui su pubblicato il libro de' Decretali, detto le Clementine, e surono stabiliti i professori delle lingue Orientali in quattro insigni Università dell' Europa per la propagazione della Fede in Levante. Nel 1302 su in Roma un Concilio sotto Bonisacio VIII. e due in Ravenna nel 1314. e nel 1317 oltre quelli di altri luoghi suor dell'Italia.

18. Si svegliarono alcune nuove Eresie per tutta la Cristianità, come de' Beguardi, e delle Beguine: di Dolcino, di Gualtiero Lollardo, di Michele da Cesena, di Giovanni di Poliac, di Riccardo di Armac, de' Turlopini, e di Giovanni Viclesso Prete Inglese, le cui sciocche opinio-

ni non ci curiamo riferire, come ben note appo gli Scrittori.

19. La misera Italia dopo la distruzione sopportata dalle barbare nazioni, si mirò pur distruggere in questo Secolo da' suoi stessi figliuoli colle continue guerre civili, e le scienze quasi rovinate colla rovina dell'Imperio Romano quando pur doveano far naufragio, incominciarono a risorgere, svegliandosi gl'ingegni, ed in miglior gusto rimettendosi prima nella stessa Italia, e poi nelle altre Provincie dell'Europa.

20. Siamo però necessitati di mostrare la letteratura dell'Italia in quetto Secolo col rispondere alla stomachevole Censura di Monsign. Huezio Prelato Francese di grande erudizione, la quale vien riferita dal Chiarissimo Giovan-Mario Crescimbeni, e dall'Eruditiss. Antonio Gatti Profesiore dello Studio di Pavia. Dice l'Huezio trattando dell'Origine del Romanzo, che ne' tempi, in cui la Sede Apostolica su in Avignone, si trovava l'Europa grandemente involta nelle tenebre dell'ignoranza, ed in particolare l'Italia, e che non solo produste pochissimi Uomini di lettere, e Scrittori; ma che quei pochi per lo più andalsero ad imparare in Francia nell'Università di Parigi, che era la Madre delle Scienze, e la Moderatrice de' Letterati di Europa; e che ciò facessero S. Tommaso di Aquino, S. Bonaventura, Dante, ed il Boccaccio, e che coll'occasione, che gl'Italiani co' i Francesi si mescolarono, col loro esempio questi imprendessero a poetare, e romanzare. Tutto ciò riferisce lo stesso Crescimbeni; e i chiarissimi Giornalisti de' Letterati d'Italia, dicono ancora, che il Gatti (dando la notizia del libro dello stesso) passa a dimostrare, quanto poco fondatamente abbia detto il Chiariffimo Monfig. Huezio, che nel Secolo XIII. fosse ignorante affatto delle Scienze l'Italia; e che se qualche barlume in essa ne traluceva, questo le veniva recato dall'Università di Parigi.

21. Da questi illustri Autori ci vien riferita la Censura dell'Huezio, alla quale con molta erudizione risponde il nostro medesimo Crescimbeni, e consutando quelche appartiene all'origine del Romanzo, passa a consutare ancora quelche tocca la letteratura Italiana, numerando le Accademie, che fiorivano nel Secolo XIII. e nel precedente, e i Letterati d'Italia, che suron molti di varia professione e dottrina. Afferma ancora, che S. Tommaso, e S. Bonaventura surono mandati all'Accade-

Huezio, Origin. del Romanz.

Grefcimbeni Istor. Volgar. Poes. Vol. 1. lib. 5. cap. 6. nella prima edizione.

Giornal. letter. et al. Tom. 4. artic. 9. car.

Anton Gatti in Histor. Gymnasii Ticinens cap. 15.

#### 390 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

mia di Parigi, come Regolari da' loro Superiori, e per discepoli de' loro stessifia Religiosi; cioè l'uno di Alberto Magno Domenicano, e l'altro di Alessandro di Ales Francescano; e che Dante vi andò spinto dall'esilio; non come discepolo; ma come le cherato; e numera altresì quegl'Italia.

ni, che furono Maestri nella stessa Università Parigina.

22. L'Eruditifs. Gatti numera ancora le pubbliche Accademie dell'Italia, le quali essendo copiose di Uomini segnalati sì nel Secolo XII.
come nel XIII. non era necessario, che la gioventù andasse suori a cercarne per essere addottrinata. Ripete le ragioni del Crescimbeni, ed allega alcuni Letterati di grido, che vissero in quella età, e tra questi quel
Papia, che su de' primi a compilare un Vocabolario, quale però abbiam
posto nel Secolo XI.e Guglielmo di Pavia, Giovanni Bossario, Sinibaldo de' Fieschi Genovese, che su Pontesse col nome d'Innocenzo IV.e'l

celebre Pier Lombardo Novarese.

22. Ma se pur non ci inganniamo, è ben grande l'abbaglio dell'erudito Monsig. Huezio; poicche per mostrare ingiustamente ignorante allora l'Italia, e l'Europa tutta, confonde i secoli, e i tempi, in cui vissero, e fiorirono quei pochi llomini dotti Italiani, che egli nomina ; ed afferma discepoli nelle Scuole di Parigi. Nacque 3. Bonaventura nel 1221. e morì nel Luglio del 1274. in Lione; e S. Tommaso nacque nel 1229, e morì nel 1274, nel mese di Marzo in Fossanova secondo il Ribadeneira, ed altri Scrittori; e furono ambidue nel Secolo XIII. che incominciò dall'anno 1201. e terminò nel 1300. Ma Clemente V. Pontefice portò in Francia la Sede Apostolica nel 1301. cioè trentanno anni dopo la morte di S. Tommaso, e restitui in Roma la stessa Sede nel 1375. Gregorio IX. essendo stata in Francia per lo spazio di anni settanta, come dice il Platina, e gli altri Autori convengono; e ciò fu nel Secolo XIV. che incominciò dal 1301. e terminò nel 1400. Da ciò ben si vede, che non solo non sia vero, che quando la Santa Sede era in Avignone, S. Bonaventura, e S. Tominalo andarono ad imparare nelle Scuole di Parigi, come ha l'Huezio stabilito; ma con abbaglio fa vivere quei due Santi nel Secolo XIV. quando eran morti nel XIII. Non istudiò S. Tommaso in Parigi, ma in Colonia da Alberto Magno; ed insegnò in Parigi, ove andò a farsi Bacelliere e Maestro secondo la volontà de' superiori. Avea pure in Napoli studiato prima, che andasse in Colonia, e prima di vestir l'abito del suo Ordine, e tutto ciò largamente abbiamo dimostrato nel Discorso della Teologia verso il fine del Cap. 21.

24. Non visse il Boccaccio nel Secolo XIII. ma nel XIV. perchè nacque nel 1313.e morì nel 1375. Dante partecipò di ambidue i Secoli, essendo nato nel 1262.e morto nel 1321. ed era di anni 43. quando Clemente V. portò in Francia la Sede; ed in tale età era letterato, e non discepolo. Le cagioni, che portarono Dante in Parigi sono spiegate dal P. Filippo Bergomense dicendo, che vi su cacciato da Firenze sua patria dalla parte de' Neri, ed andò in Parigi per poter sare delle sue gran virtù in quello Studio qualche sperienza, ove pose pubbliche Conclusioni in ogni facultà, osserendosi a tutti gli Ulomini dotti assai pronto a disputare; il che non poteva sar Dante nelle Scuole di Parigi; se sosse in

P. Ribade.
neir. Flos SãHor.

Platina Vite de' Pontesic. P. Galtruch. Istor. Santa.

Bergoment. Chronic. lib. 13. ad ann. 1313.

## Del Secolo Decimoquarto dall'anno 1301, Cap.33. 391

andato Scolaro . Così il Boccaccio andò in Parigi portato dal suo Maeftro Mercadante Fiorentino, quando ancor era fanciullo, e con animo travagliato seco dimorò sei anni alla Mercatanzia impiegato, sapendo benissimo tener conto de' libri Mercantili, come buono Aritmetico, e dice egli stesso nella Genealogia degli Dei: Satis enim memini apposuisse patrem meum conatus omnes, ut negotiator efficerer : meque adolescentiam nondum intrantem Aritmetica instructum Maximo Mercatori dedit discipulum, quem penes sex annis nibil aliud egi, quàm non recuperabile tempus in vacuum terere. Poco poi del padrone curando i negozi, fu rimandato a Firenze sua patria, e giunto all'età di sedeci anni, si applicò agli studi della umanità, della Filosofia, e della Poesia; ma poscia il padre lo volle applicato alle Leggi, come narra il Betuffi nella sua Vita posta avanti la traduzione della sua Genealogia. Il Maestro poi del Boccaccio fu Andalio Negri Genovese, eccellente Matematico, e Poeta, e familiare di Ugone Re di Cipro, che scrisse un Trattato dell'Astrolabio, e del Quadrante stampato in Ferrara nel 1575.e varie Opere Astronomiche riferite dal P.Coronelli, delle quali faremo menzione nel Discorso dell'Astronomia, e non solo su chiaro Poeta; ma versato in ambe le lingue. Furono anche Italiani altri Maestri del Boccaccio, e gli riferiremo verso il tine di questo Discorso, quando alcune notizie della sua vita avvisaremo.

25. Non era poi l'Italia occupata dalle tenebre dell'ignoranza e priva di Scuole nel Secolo XIV. quando fu in Avignone la Sede Apostolica; e se considerare vogliamo il Secolo precedente, cioè il XIII. oltre la letteratura dello stesso, la quale abbiamo dimostrata nel Cap. 29. siorivano pur le Scuole Italiane, e forse non vi è stato Secolo più selice per gli Uomini dotti, che la Teologia professarono; poicchè nelle Scuole di Parigi, oltre tanti altri Italiani, che in quella Università insegnarono, i nostri Pietro Lombardo, e S. Tommaso di Aquino riformarono la Teologia, e vi stabilirono della medesima, e delle Scuole i sondamenti colla loro dottrina da tutti ne' seguenti Secoli abbracciata. E siccome non ha luogo la Censura di Mons. Huezio nel Secolo XIII. molto meno l'ha certamente nel XIV. perchè vi fiorirono le pubbliche Scuole, oltre le particolari, e su grande il numero de' Teologi, de' Filosofi, de' Leggisti, e degli altri Professori di diversa dottrina; anzi surono restituite le lettere, e l'eloquenza Greca e latina da' nostri stessi Italiani.

26. Dalle pubbliche Scuole cominciando, non vi è dubbio, che fiorivano le Accademie di Bologna, di Orvieto, di Salerno, di Roma, e di Napoli; poicchè nelle stesse vi su Maestro S. Tommaso nel Secolo precedente, dopo avere insegnato in Parigi, come abbiam riferito coll'autorità degli Scrittori, verso il fine del Discorso della Teologia. Fioriva pure la Padovana, che celebre è stata in ogni tempo, come afferma il Tommasini; così la Perugina, in cui v'insegnò Bartolo, e Baldo, e quella di Pavia, che ebbe tra' Maestri lo stesso Bartolo: e la Milanese tutte di gran nome in quei tempi per lo studio anche delle Leggi, che in quelle s'insegnavano; del che abbiamo scritto nel Discorso delle Scuole d'Italia al Cap. 20. La Bergomense era pur celebre in quel Secolo XIV.

Jo:Boccac.Ge. nealog. Deor. lib. 15.

> P. Coronella Bibliot.univ. Tom. 3. col.

> > Jac. Philipp: Thomasin.in Gymnas. Patavin.

#### 392 Idea dell'Istor d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

P. Middendorp. De Academ. totius Orbis.

M. A. Baudrand in Lezic Geograph.

Grispolti Perugia Auguft.lib.1.par. 1.cap.9.

P. Fornari,
Anno Memorab.Carmelit.
Tom.1. a' 29.
Gennajo.cart.
210.

P. Lezana
Annal. Carmel. ad ann.
1364.

Masini Bonon.perlustr.

Panvin Chronolog. Eccle-Siast.

in cui fiorivano anche quelle, che furono di nuovo instituite, come la Ferrarese nel 1216 la Pisana eretta da Raduno, da Alcuino, e da Claudio nel 1239, come scrisse il P. Middendorpio; e quella di Siena nel 1387. e quella ancora di Perugia, la quale benchè il Baudrand l'affermi instituita nel 1387. da Clemente V. che fu il Papa, che trasferì in Avignone la Sede Apostolica; nondimeno fu la medesima incominciata dall'anno 1299. in cui i Cittadini ordinarono alcuni Dottori di Legge, di Medicina, di Logica, e di Gramatica per leggere quelle Scienze pubblicamente, e Clemente V. con suo Breve stabili poi lo Studio in ogni facultà, dando l'autorità di dare la Laurea, e le insegne del Dottorato; il che confermò Carlo IV. Imp. ad istanza di Bartolo da Sassoferrato Lettore di quello Studio, ed Ambasciadore diquella Comunità, che ottenne il privilegio di dare il grado in qualfivoglia scienza, come avea prima il Papa conceduto la facultà al Vescovo di poter laureare. Si-Ro IV. della Rovere concedè poi allo Spedale della Misericordia di poter fabbricare le Scuole, perchè prima in vari luoghi si leggeva; e tutto ciò narra Cesare Crispolti più largamente; e ben si vede, che non su Clemente V.il fondatore, ma concedè folo il privilegio.

27. Narra anche il P. Giuseppe-Maria Fornari, e vi cita il P.Lezana, che da S. Pietro-Tommaso Carmelitano Patriarca di Costantinopoli su fondato lo Studio di Teologia in Bologna, ed egli stesso su uno de' Maestri, come ancora il P. Usolino di Civitavecchia, Agostiniano, il P. Francesco Adriani Bolognese de' Minori, il P. Tommaso da Padova Carmelitano, il P. Tommaso de Frignano da Modana, il P. Pietro Monaco Cluniacense, il P. Giovanni del Poogio de' Predicatori, il P. Bonaventura da Padova Agostiniano, il P. Lodovico da Venezia de' Minori, tutti Maestri ne' loro Ordini, però i Teologi del Collegio di Bologna nella Festa dello stesso spietro-Tommaso loro Fondatore intervengono alla Messa, ed alla Predica nella Chiesa di S. Martino, che dall'anno 1293. spettò a' Padri Carmelitani, il che afferma similmente Antonio Masino; e

nacque il Santo nel 1305.

28. Non vi fu Religione in questo Secolo, che non abbia avuto la gloria di numerare i suoi Teologi Italiani, e benchè tutti riferir non possiamo; nondimeno faremo qui menzione di alcuni i più celebri. Nomina il Panvinio alcuni suoi illustri Agostiniani nell'anno 1205. ed altri pelle loro Croniche si leggono, tra' quali furon celebri Ugolino Malabranca da Orvieto, che fu Patriarca latino di Costantinopoli, Agostino Trionfi di Ancona, che fece il Milleloquium di S. Agostino, Giacomo da Viterbo Arcivescovo di Napoli; nel 1327. Girardo Sanese, Simone Gremonese: nel 1375. Bonaventura Peragino Cardinale, tutti nella dottrina Ulomini rari. Dello stesso Ordine surono Egidio de Bonis di Cortona Vescovo di Vicenza, Aldobrandino Cavalcante Fiorentino, Alesfandro Fascitelli della Marca di Ancona, prima Scolaro di Egidio, poi Lettore in Parigi: Guglielmo Amidano Scrittore Ecclesiastico, Simone Cremonese lodati dall'Arisi, Beltrando de' Torriani Milanese. Alberto da Padova, detto il Principe de' Predicatori del suo tempo, che meritò la Statua di marmo nel Palagio pubblico di Padova con quella di Paolo Giu-

Arifi Cremon.

Del Secolo Decimoquarto dall'anno 1301. Cap. 33. 393

Giurisconsulto, di Pietro Conciliatore, e di Tito Livio; su Scolaro di Egidio Romano, Dottore in Parigi, ove morì nel 1323. o nel seguente. Piorirono ancora Gregorio da Rimini Lettore in Parigi eletto Generale nel 1357. e morto nel 1358. che scrisse i Commentari sopra i primi due libri delle Sentenze: Michele da Massa, Gerardo da Bergamo Vescovo di Savona Teologo e Canonista: Guglielmo di Cremona Generale, e poi Vescovo di Novara, Antonio Rampegolo Genovese, ed altri, che surono

Teologi illustri, e Scrittori di libri in quel tempo. Tra' Domenicani vissero Bartolommeo Pisano, che scrisse la Somma Pisanella, Alberto da Brescia, Giovanni Colonna Romano, e tanti altri, che sono riferiti nelle Eiblioteche dello stesso Ordine. Traº Francescani Astesano Lombardo, Landolfo Caracciolo di Napoli, poi Vescovo di Amalfi, nel 1221. Giovanni da Ripa, e Pietro dell'Aquila, poi Vescovo di S. Angelo, che furono Lettori anche in Parigi. Tra' Carmelitani Gerardo Bolognese Generale, e celebre ancora in Parigi. Tra' Monaci Basiliani, Barlaam nato in Calabria, nel Greco, ed in molte facultà celebre, Maestro di Petrarca nella lingua Greca, e dice il Bergomense, che molti privilegi degl'Imperadori, e di altri Principi Greci facean fede, che non vi era Uomo più erudito di lui, e scriffe molti libri, che non si trovano interi. Tra' Benedettini fiori ancora un gran numero di Uomini dotti, essendo stata quella Religione molto applicata agli studi, in ogni tempo; come dimostra il P. Mabillon.

30. Fu grande il numero de' Leggisti di quel Secolo, e'l Bergomense numera Dino, che scrisse sopra i Digesti, e sopra il Sesto della Legge Canonica a richiesta di Bonifacio Papa: Giacomo di Arena da Parma: Nicolò da Napoli, Francesco Accursio Fiorentino, che fece le Giunte alle Glosse di Accursio suo padre, Giacomo di Ravenna, Guglielmo da Bergamo della famiglia de' Lunghi di Genova, fatto Cardinale: Guglielmo da Berna nato in Bergamo, e Giudice in Vercelli, che condanno Dulcino Eretico: Giovanni Andrea di Bologna, Cino da l'istoja della famiglia Sinibaldi: Oldrado da Lodi Ayvocato Concistoriale, Nicolò da Modana, Rinieri da Forlì maestro di Bartolo, Giovanni Calderino di Bologna, Federigo Petrucci da Siena, Lapo da Castiglione Aretino, Bartolommeo da Osa da Bergamo, Alberico di Rosato, e Giovanni Soardo, ambidue ancora di Bergamo, Paolo Perugino, Bartolo da Sassoferrato Principe de' Leggilti, Francesco Tigrini di Pisa, Francesco Albergotto di Arezzo, Baldo di Perugia con Angelo, e Pietro suoi fratelli, ed Angelo il nipote, che lungo tempo insegnò nello Studio di Padova, e fu poi Avvocato Concistoriale in Roma, e Cavaliere aurato. Di Pietro terzo fratello di Baldo nacque Matteo ornato della dignità equestre, peritissimo in ogni Scienza, e di lui fu figliuolo l'altro Pietro, e l'altro Baldo, anche Leggisti, e di Baldo furon figliuoli Nicolò terminatore de' dubbj della Ruota Romana, e Matteo, che insegnò in Perugia le leggi Civili. Fiorì pure Bartolommes da Saliceto, che impetrò da Bonifacio Papa il privilegio per lo Studio di Ferrara: Alberto di Gandino, Egidio Mandelberto Lettor di Bologna, e Riccardo Malombra riferiti dall'Arili, e tanti altri illustri Leggitti, de?

P. Mabillon De Studiis Monastić. Bergomens, in Chronic,

Ddd quali

#### 394 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. L.

quali anche i loro libri fi leggono; e di gran nome fu tra' Canonisti il Card. Francesco Zabarella Arcivescovo di Fireze sul fine del Secolo XIV.

Tra' Medici vissero Turfiano Fiorentino discepolo di Taddee, Pietro Apono, Dino Fiorentino, Gentile da Foligno, Matteo Silvatico Salernitano, Bonomino da Bergamo, Tommaso Fiorentino figliuolo di Dino Medico, Nicolò Fiorentino, Marsilio da Padova, Guglielmo di Ravenna, che nel 1360 servi Innocenzo VI. ed Urbano V. Pontefici, ed altri ancora sono riferiti da Serafino Pasolino Ganonico Regolare Lateranese nel suo libro degli Uomini illustri di Ravenna.

Pafolin. Uomini illustri di Raven. lib. 3.5ap.5.

22. Tra' Matematici è celebrato dal Bergomense Paolo Geometra Fiorentino, che nell'Aritmetica, e nell'Astrologia fu celebre, e con gli suoi strumenti si ha notizia delle misure de' Cieli. Tra gl'Istorici vissero Giovan Villani Fiorentino nel 1330.il Poggio, che nacque nel 1380. il Guarino Veronese, ed altri, de' quali scriveremo nel seguente Discorso. Tra' Poeti Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, Cino da Pistoja, Francesco Petrarca, Bonacorso Montemagno, Cino Rinuccini, Francesco Sacchetti, Francesco da Barberino, nel territorio Fiorentino, Poeta, e Cano-

nista, e nella Volgar Poesia eccellenti.

33. Fu di grande ornamento in questo Secolo all'Italia Roberto Re di Napoli, che dal Colennuccio è appellato sommo amatore di llomini dotti, nè vi fu Scrittore, che di lui non abbia fatto menzione. Scrisse il P. Bussieres Giesuita Francese sotto l'anno 1222: Circa hac tempora sidera duo fulgebant in italia benignissima luce: Alterum Robertus Neapolis Rex Caroli I. ex filio nepos, virtutibus Regiis cumulat Jimus, nec privatis infra Reges inops: dostrina, & amore in literas, atque literatos: Ornavitque Deus felicitate virtutes, scriptis literati, ut fumam am. plam, & meruerit, & assequutus sit. Lumen alterum Franciscus Petrarcha . &c:

24. Ma veramente tre chiarissimi Ulomini ancora illustrarono in questi tempi l'Italiana Letteratura, cioè Dante Alighieri, Francesco Petrarca, e Giovanni Boccaccio, che non solo furono professori di molte scienze le più nobili; ma recarono eziandio alla lingua Italiana, ed alla Volgar Poesia tanto accrescimento, che han meritato delle medesime il titolo di Padri. Il Petrarca però ebbe la gloria di restituire l'Eloquenza Greca, e latina, ed intieme ancora le lettere da' Barbari già corrotte; perlocche nel seguente Capitolo formaremo un particolare Discorso.

35. Nacque Dante in Firenze nel 1262. fu Teologo e Poeta, e cacciato dalla Patria per la guerra Civile de' Neri, e de' Bianchi, ando a Parigi a far conolcere la sua dottrina offerendosi a sostenere colle pubbliche Conclusioni tutto ciò, che gli fosse contrastato dagli Llomini dotti, e ritornato di Francia fu sempre con Federigo di Aragona, e con Cane Signor di Verona. Morì finalmente in Ravenna nel 1321. di età di

anni 56.come narra il Bergomenfe.

Giovanni Boccaccio da Certaldo, luogo del Territorio di Firenze fu Poeta, Filosofo, ed Astronomo, e scrisse ancora le sue Opere con somma lode, perchè sono di regola a'Toscani Scrittori. Nacque nel 1313. ed ancor fanciullo fu dal padre dato ad un Mercadante Fiorenti-

P.Buffieres Floscul. Hi-Storiar.part.2.

Bergomeni. Chronic, lib. 13. ad ann. 3313.

### Del Secolo Decimoquarto dall'anno 1301. Cap.33. 395

no, perchè alla mercatura si applicasse, e su da quello condotto in Parigi, sapendo come pratico di Aritmetica ben tenere un libro di conti, e dimorò seco sei anni con molto dispiacere, come narra egli stesso nella Genealogia degli Dei. Ma perchè lo Studio più tosto, che la Mercatanzia desiderava, su rimandato in Firenze, poco de' negozi del padrone curandosi, e su posto sotto la disciplina di Cino da Pistoja celebre Leggista, e piacendogli più l'Umanità, la Filosofia, e la Poesia, che le Leggi, morto il Padre si applicò apertamente a quegli studi, ed a legger le cose degli llomini passati, l'amicizia proccurando de' Letterati, e del Petrarca, da cui fu pure sovvenuto di danajo, e di libri. Fu seco tre mesi, quando allo stesso fu mandato dalla Comunità di Firenze per la sua restituzione alla patria, e giunse a tanto l'amor loro, che l'uno portava dell'altro l'immagine scolpita negli anelli. Scrisse di lui egli stesso nel libro de' Cafi degli Ulomini illustri: Quem dum reseratis oculis, somnoque omninò excuso acutiùs intuerer, agnovi esse Franciscum Petrarcham, optimum, venerandum præceptorem meum, cujus monita semper mihi ad virtutem calcar extiterant, & quem ego ab ineunte juventute mea pra cateris colueranz: benchè il Petrarca non fu mai pedagogo di veruno, come afferma il Betuffi . Venduto poi il suo patrimonio andò in Sicilia ad imparare le lettere Greche da un certo Calabrese di gran nome in quel tempo, e poi paísò a Venezia, e presa amicizia con Leonzio Greco, lo portò a Firenze in sua Casa, facendosi leggere la lliade di Omero, e l'Odissea, ed ivi gli procacciò una pubblica lettura; onde fu Leonzio il primo, che incominciò a leggere a' giovani le Opere di Omero state tanti anni ascose. Lo stesso Boccaccio ne sa menzione nell'ultimo libro della sua Genealogia, ove scrisse di lui. Eum legentem Homerum, O mecum singulari amicitia conversantem ferè tribus annis audivi; ed in altro Capitolo dello stesso libro: Nonnè ego fui, qui Leontium Pilatum à Venetiis Occiduam Babilonem quærentem à longa peregrinatione meis flexi confiliis, in patria tenui? Qui illum in propriam domum suscepi, & diu hospitem habui, & maximo labore meo curavi, ut inter Doctores Florentini Studii susciperetur, ei ex publico mercede apposita? Fu il Boccaccio Cittadino di Firenze, si applicò alle sagre lettere essendo già vecchio; ma molto più all'Astrologia, in cui ebbe principale Maestro Andalone, o Andalio de' Negri Genovese famosistimo Astrologo al suo tempo, come dice il Betuffi. Girando poi l'Italia, si fermò in Napoli nella Corte del Re Roberto sommo Filosofo, e riusci buon prosatore, e telice, e buon Poeta, e sono descritti i suoi studi, e le sue Opere da Francesco Sansovino nella Vira, che si legge nel suo Decamerone riformato da Luigi Grotto Cieco d'Adria; e molto più diffusamente nella Vita scritta da Giuseppe Betussi da Bassano posta nella traduzione della sua Genealogia degli Dei . Morì il Boccaccio nella sua patria in Certaldo nel 1375. di anni 62. uno anno dopo la morte del Petrarca; ma vive il suo nome colle Opere nella memoria de' Letterati.

37. Francesco Petrarca nacque prima del Boccaccio, e benchè nel seguente Discorso della sua vita varie cose scriveremo per quelche appartiene alla restituzione da lui fatta delle lettere Greche, e Latine; qui

#### 396 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. I.

nondimeno vogliamo formare un racconto per gloria di un tanto Letterato. Fu la sua nascita nel 1304. in Arezzo, ove i suoi genitori di patria Fiorentini si trovarono, da Firenze cacciati nel 1300. da' Neri, e nell'età di otto anni imparò Gramatica, Rettorica, e Dialettica in Carpentras, picciol luogo non lontano da Avignone, ove il Papa teneva la Sede Apostolica, e fu suo Maestro un'llomo di nazione Toscano. Dopo quattro anni passò prima in Mompelieri allo Studio delle Leggi, e poi a Bologna, e di ventidue anni tornò in Avignone, coll'amicizia de' Principi Colonnesi, quegli studi seguendo, a cui il genio lo tirava. Molto viaggiò per desio di vedere il Mondo, e ritiratosi in Valchiusa a vita solitaria, perchè la fama del suo ingegno, e delle sue scritture si era per tutto divulgata, ricevè in un giorno lettere dal Senato Romano, ed altre da Roberto Fiorentino, Cancelliere dello Studio di Parigi, colle quali era da ambidue i luoghi invitato a prender la Corona di alloro. Risolvendo riceverla in Roma, vago della Maestà Romana, volle far suo giudice Roberto Re di Napoli da tutti gli Scrittori lodato, come dotto e Filosofo, e dallo stesso Re per tre giorni in ogni dottrina essaminato; non solo fu giudicato degno di Corona; ma da lui pregato, che in Napoli la prendesse. Giunto in Roma nel 1341. a' 13. di Aprile con molta pompa in Campidoglio ricevè la Corona dal Conte Orso dell'Anguillara Senatore, e fu dichiarato Romano Cittadino; perlocchè la sua amicizia tutti i Signori di quella età desiderando, dimorò in varj luoghi, e giunto in Parma, fu fatto Arcidiacono, e dopo molti viaggi, e sciagure nel 1249. andò in Padova invitato da Giacomo Carrara, Signor di quella Città, ove fu fatto Canonico. Ma da nuove cagioni mosso ad altri viaggi, essendo anche dal Papa, dal Re di Francia, e dall'Imperadore chiamato, morì finalmente in Arqua nel 1374. Scriffe egli alcune Opere in prosa, ed in versi così latini, come Toscani, nella cui lingua tanto valse, che tiene quel grado tra gli Scrittori in rima, quale ha Virgilio tra' Poeti Latini, ed Omero tra' Greci; benchè l'età sua gli dasse il secondo luogo, come il terzo è dato al Boccaccio, e'l primo a Dante per la riverenza forse degli anni. Fu ancora riputato sommo Oracore, e Poeta Filosofo, e Teologo: scrisse contro gli Astrologi, contro i Medici, che fanno uficio più tosto di Filosofi, che di conoscere la qualità de' morbi, e fu molto amatore de' suoi Italiani; onde fu intento a difendere l'Italia dal biasimo, e dalla invidia degli Oltramontani; e ad anteporla così nella fertilità del terreno, e nella piacevolezza del luogo, come ne' costumi degli Uomini, e nella virtù degl'ingegni alla Francia. Si adirò contro i Prelati, che per ritener la Corte oltra le Alpi, l'Italia biasimavano, e si studiò persuadere più volte a' Pontefici, che colla sua Spola partendosi di Egitto, in Gierusalemme ritornasse, cioè in Roma, chiamando Avignone Babilonia Madre di errori; perlocchè avendo anche scritto ad Urbano V. svegliò gli Oltramontani contro l'Italia in favor della Francia; ma replicò egli con molto sdegno, agevolmente difendendoli, aggiugnendo lode a' nostri, e biasimo a' contradittori. In tanta riputazione fu per la sua dottrina tenuto, che proce curarono i Principi con mesli, e con lettere averlo seco; e quattro Pontefici.

tefici, Clemente VI. Innocenzo VI. Urbano V.e Gregorio XI. l'invitarono, come altresì Carlo IV. Imperadore, e'l Re di Francia; e siccome dall'estremo Occidente vennero alcuni in Roma per veder solamente Tito Livio; così dalle parti estreme della Francia vennero molti a vedere il Petrarca, e tra essi Pietro Pittaviense, ed altri Ulomini dotti, e tutto ciò largamente si legge nella di lui Vita scritta da Giovanni-Andrea Gesualdo nella Sposizione delle Rime. Lo conferma eziandio il P. Briezio; che dopo aver riferito l'onore della Corona di alloro datogli in Roma, soggiunse: Petrarchæ autem tanta fama fuit, ut non tantum Principibus acceptissimus esset; sed ad eum videndum multi en variis nationibus confluerent; sic Tito Livio, atque S. Hieronymo, ut ingenio & do-Erina, sic gloria & bonore suppar . Fu grande il numero de suoi amici. come Francesco Bruni da Firenze, il Boccaccio, Tommaso da Mestina, che conobbe nelle Scuole di Bologna, Lelio da Roma, il Barbato da Sulmona, Francesco Prior de' Santi Apostoli di Firenze, Olimpo Abate di S. Antonio da Piacenza, ed altri dotti Uomini, intitolando ad alcuni di esli qualche sua Opera; ma di quanta lode sia egli degno per aver restituite le buone lettere, lo vedremo nel Discorso seguente.

38. Nella Venezia del Sansovino sono descritti dall'anno 1356. gli Autori Veneti, che vari libri di varia dottrina pubblicarono, e da' Cataloghi degli Scrittori di molte Città i vari Letterati dell'Italia scuoprire si possono. Da tutto ciò, che sin'ora abbiamo scritto, e dal Discorso seguente, che altresì a questo Secolo appartiene, chiaramente si scorge quanto ingiusta sia la Censura data da Monsign. Huezio, che affermò essere la stessa Italia involta nelle tenebre dell'ignoranza, e priva di Maestri, quando la Sede Apostolica era nella Francia, ove collocò egli i

periti delle Scienze, le dottrine tutte, e'l sapere di quel tempo.

Della Lingua, e dell' Eloquenza Greca, e Latina restituite dagl'Italiani.

#### C A P. XXXIV.

1. P Ropria degl'Italiani è veramente stata la Latina lingua, e siccome coll'Imperio Romano dilatandosi, comune a tutte le Nazioni divenne; così dagli stessi Ulomini dotti dell'Italia su nella sua purità ed eleganza restituita, dopo che l'aveano i Barbari sconciamente corrotta. Convengono gli Autori, che sia ella stata per lo spazio di più centinaja di anni poco meno, che estinta e rozza sino all'età di France-sco Petrarca, il quale su poi il primo, che richiamò, come dalle prosonde tenebre le buone lettere latine, e l'antica leggiadria dello stile perduto e spento, come dicono Lionardo Aretino, e Giovanni Andrea Gesualdo nella Vita, che di lui scrissero. Colla grazia del suo intelletto si applicò molto allo studio de' libri Latini, e de' Greci, come di Marco Tullio, di Platone, di Aristotile, e di altri; e tanto ardore e desiderio sen-

P.Philipp. Brietius S. J. Annal. Mud. ad ann. 1341.

Li

#### 398 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Ginma Tom. I.

Petrarch. lib. tì in cercargli, che afferma egli stesso avergli per diverse parti dell'Eupift. I.

16. Senil. E- ropa cercato, e di anni 25. andò a Leodio presso agli Svizzeri; perciocchè udiva esservi copiosa ed antica Libraria. Ivi ebbe due Orazioni di Tullio, e i libri Accademici; e mandò sino alla Grecia per trovare degli altri; ma invece di Tullio ebbe Omero da Nicolò Sirzero grande Interprete dell'Imperadore di Costantinopoli. Molti libri dunque dell'una, e dell'altra lingua avendo da varie parti ragunato, e molti Autori Greci nell'idioma latino leggendo, come Omero, che ricevè dal Sirzero, l'Iliade, e parte dell'Odissea dal Boccaccio tradotti da Leonzio de' Greci di Calabria, Platone, Aristotile, ed altri, che in latino si trovavano, ed imparando ancora da Batlaamo Greco Galabrefe la lingua Greca, benchè non vi fece gran profitto; e colla forza del suo ingegno penetrando, ed Oservando le bellezze della Greca, e della Romana Eloquenza, divenuto di se Resso Maestro, restituì, e rinnovellò ambedue le lingue nell'Italia, e nelle altre Provincie, e destò anche molti leggiadri ingegni a gli studi di umanità, i quali sino allora erano vilmente abbandonati, come afferma il Boccaccio, che lo chiamò suo Maestro. Danno però a lul gli Scrittori tutti la gloria di avere restituito le lettere; e di lui scrisse il P.Giovanni Bussieres Giesuita Francese, che in quei tempi Sidera duo P.Buffieres fulgebant in Italia benignissima luce: l'una era Roberto Re di Napoli, come abbiam riferito nel precedente Discorso, e lumen alterum Franciscus Petrarcha, qui Florentinus ortu, educatione Avenionensis quamplurima scripsit versu, & prosa, lingua patria, & latina. Laura amoribus. celeberrimus. Huic intermortua litera vitam debent, quas contemptui babitas commendatissimas fecit. Din jastatus varia fortuna, tandem in secessus Patavino consenuit, cumulans studia pietate, dignus cui terrarum Orbis de instauratis literis trophaum poueret. L'Autore della Storia Profana in più luoghi dà la stessa lode al Petrarca, e poi al Boccaccio di aver fatto rivivere la purità della lingua latina, e l'eleganza, che da gran tempo non erano più in ulo; indi ad altri Italiani.

Floscul. Hifloriar part. 2. eap.s.ad ann. 1322.

> Scrive dunque lo stesso Bussieres, che su il Petrarca educatione Avenionensis; come se nella Francia educato, abbia dalla stessa ricevuto i fondamenti di quella dottrina, per cui merito la gloria, che a lui terrarum Orbis de instauratis literis trophaum poneret. Ma che questa gloria si debba veramente all'Italia, e non alla Francia, perchè non fu educato in Avignone il Petrarca, dalle sue stesse Opere si fa chiaro; poicche ha egli scritto, che nato in Arezzo nel settimo mese da' parenti menato, andò per tutta quasi la Toscana errando, sino al settimo anno, in cui si fermò in Pisa, donde tosto il padre dalla patria esiliato, e spogliato delle proprie facultà, per sostentar la sua famiglia, e potersi ben provvedere alle sue cose, andò in Avignone, ove allora la Corte Romana risedeva; e tutto ciò si legge nell'ultima Epistola delle Senili a quei, che hanno a venire; ed in alcune altre, delle quali fa menzione il Gesualdo ne' luoghi, onde raccolse la descrizione della Vita. Così dalla prima Epistola del 16. delle Senili si cava, che imparò Gramatica, Rettorica, Dialettica, e le prime lettere in Carpentrasso da un suo Maestro di nazione Toscano per lo spazio di quattro anni. Come dagli undici

Petrarch. Sewil. Epilt. ultima; & lib.8. sp. 1. lib. 13. ep 3. Epist. 1. familiar. ad Surat.

anni

anni si no a' 41. menò la sua vita in diversi luoghi di quattro in quattro anni a Carpentras, a Mompelieri, a Bologna, in Avignone, ed indi ora in Guascogna, ora in Francia, ora a Roma, ora a Napoli, ed ultimamente in Lombardia, si legge nell'Epistola 1. del libro decimo delle Senili a M. Guido Settimo Arcivescovo di Genova; ed ivi della Sorga, e che in Avignone non capendo la moltitudine di nuovi abitatori, molti mandarono le donne loro, e i figliuoli ad abitare nelle terre vicine, si fa menzione, e che il pellegrinare gli scemasse degli Studi, lo scrisse nell'Epistola 2. del nono delle Senili. Non imparò dunque il Petrarca da' Maestri Francesi quelle dottrine, che ristaurò egli, e restituì all'Europa, ed al Mondo tutto; nè su educato in Avignone, come ha voluto affer mare il Bussieres.

2. Dopo il Petrarca si svegliarono gl'ingegni Italiani a restituire la lingua latina, affaticandosi nello studio degli antichi Latini, perchè qui latina lingua eloquentes esse meditantur, in hoc primum elaborandum est, ut latine pure, & quammaxime ex veterum Romanorum usu, ac consuetudine loquantur; come disse Marco-Antonio Mureto. Usarono però la stessa lingua nelle scritture con gloria loro nel Secolo XIV. molti dotti Italiani, ed assai più ne' seguenti; e dopo che dalla famiglia illustre de' Medici furono restituite le lettere; perlocchè sono celebrati come ristoratori della lingua dopo il Petrarca molti Ulomini eruditi, cioè Enea Silvio, Giovan Pico della Mirandola, Giorgio Valla, Ermolao Barbaro, Agostino Dati, Giovanni-Antonio Campano, Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Aldo Manuzio, Gioviano Pontano, il Perotto, il Sannazaro, il Bembo, il Volaterrano, l'Alciato, gli Scaligeri, i Sadoleti, il Giovio, ed altri più moderni. Dice lo stesso Mureto, che post restitutas à Mea dicea potissimum familia literas, infinita quadam vis extiterit hominum, in omni genere Eruditorum, i quali summis ingeniis praditi tam multam in latine loquendi studio operam posuerint, ut id prope unum operis habere viderentur . Afferma egli però , che duo in Italia summi viri duces cœteris ad bane laudem capessendam, o quasi Antesignani fuerunt, cioè Giacomo Sadoleto, e Pietro Bembo, poi Lazaro Bonamico in Padova, e Romolo Amaseo in Roma, e che brevi innumerabiles quadam hominum multitudo per Italiam effloruit', qui illorum exemplo incitati, horum disciplina, ac præceptis exculti, ad hanc benè latine loquendi, ac scribendi laudem incredibili studio incumberent; cum & Venetiis Jovita, Rapitius , & Patavii Benedictus Lampridius , & alii prastantes Viri sitienti juventuti fontes eloquentia recluderent, & à Principibus maximi honores iis, qui latinam linguam egregiè præter cæteros callerent, proponerentur.

4. Di Paolo Manuzio disse Giovan-Matteo Toscano che molti lo stimarono maggior di Cicerone: e di Lorenzo Valla scrisse Erasmo: Onis tam exigui animi est, cujus pectus, tantus invidia angustiis concluditur, ut Vallam non o magnifice laudet, o amet quammaxime, qui tanta industria, tanto studio, tantis sudoribus Barbarorum ineptias refellit, literas pene sepultas ab interitu vindicavit prisco eloquentia splendori

reddidit Italiam.

5. Furono imitati gl'Italiani anche dalle altre Nazioni; poicche i

Muret. Orate

Jo: Matthæns
Toscanus in
Peplo Ital.
Erasm. Epist.
3. lib.7.

### 400 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom.I. loro Ulomini dotti con lode ufarono la buona lingua de' Latini; per-

locche Bernardo Giustiniano Patrizio Veneto creato Censore della sua Repubblica nella Legazione di Francia al Re Lodovico XI. da cui onorato col grado di Cavaliere, e solennemente in Parigi dalla grande Università insieme col suo Rettore visitato, corrispose all'onore con un Giornal. let-Discorso, a cui diede il titolo: Oratio responsiva ad Universitatena Pariter. Ital. Tom. siensem . Accipimus perjucundo, & perquam lato animo &c: da lui recitata in Parigi a' 27. di Gennajo dell'anno 1461. e disse tra le altre cose: Vos enim memores latinas literas ab Italis accepisse, Italis etiam designavistis Collegium amplum, & illustre, cui tu nunc præes venerabilis Donate pater de utroque certé nomine tam Gallico, quam Italico optime meritus . L'afferma anche il riferito P.Bussieres, che tutta l'Europa, anzi il Mondo tutto col mezo del Petrarca abbia ricevuto la lingua Greca, e la Latina; giacche scrisse: Dignus, cui terrarum Orbis de instauratis literis trophaum poneret: e lo confessa pure l'Etmullero, di cui appresso riferiremo le parole. Dell'eleganza dello scrivere dà poi il Mureto agl'Ita-

liani la gloria, e molti Scrittori avendo riferito, soggingne: Qui illud

consecuti sunt, ut hac laus verè, ac meritò propria Italia haberetur, eique

Marc. Ant. Muret. Vol. 2. Orat. 14.

19.cart.368.

catera Nationes scribendi elegantia facilè cederent.

6. La lingua Greca dopo che fu nell'Italia rinnovellata dal Petrarca, il quale svegliò gl'ingegni a leggere gli Autori Greci, e latini, cominciò a fiorire ne' seguenti Secoli, e'l primo Italiano, che l'imparò, su il Guarino, detto anche Varino Veronese, o Guarino Guarini. Fu egli Gramatico, Oratore, e Filosofo, e narra il Pontico nella Vita del Crisolora citata da Arrigo Stefano nel suo Dialogo, De parum fidis graca lingua magistris stampato nel 1587. che lo stesso Guarino, essendo andato in Costantinopoli con un Gentiluomo Veneziano, udi in Greco per cinque anni il Crisolora, ed abbreviò la di lui Gramatica; e di lui scrisse pure il Panvini : Gracas literas primus Italicorum post Imperii Romani casum in Italia suscepit. Insegnò in Verona, in Venezia, ed in Ferrara lettere umane con grande applauso de' suoi uditori, e su la sua scuola il feminario di quasi tutti coloro, per li quali le buone lettere tornarono a rifiorire nell'Italia; laonde fu appellato da Pio II. Magister ferè omnium, qui nostra atate in humanitatis studio floruerunt : e riferendo poi la sua morte, scriffe: Flevere docti transitum ejus, discipuli prasertim, qui ad eum tota Europa confluxere: latinas enim, & gracas literas docuit, libros è gracis latinos fecit complures, cujus labore Strabonem legimus: filios reliquit eruditos; epitaphia ei multa edita fant: nemo ex doctis ætate nostra melius nomen reliquit : Corpus Ferraria servat. Tradusse egli dal Greco alcune vite di Plutarco, e i Paralleli Minori dello stesso; i primi diece libri di Strabone, e ritolse dall'obblivione i versi di Catullo, che ritrovò in un granajo trascritto da un Copista per nome Francesco; il che provano i dottis. Giornalisti Italiani. Altre Opere avendo scritto, morì no. nagenario nel 1460. a' i 4. di Decembre; e dice Leandro Alberti, che fono invero obbligati tutti i Letterati a tanto Uomo, perchè fu de' primi ristoratori della lingua latina, quale gran tempo era stata rovinata da' Barbari.

ter. Ital. Tom. 12.cart.353. Panyin.de Veronens. do-Etrin. illustr. p.51. Pius II. Commentar. lib.2. p. 103. & lib. 3. p. 228.

Giornal. tet-

Giornal, letter.Ital. Tom. 12.cart.369. Leandr. Albert. Defgriz. a'Ital.

7. Gio-

Giovò molto a restituire le Greche lettere nell'Italia Emanuello Crisolora, il quale, come dicono il Bergomense, e'l P. Lancellotto, essendo Costantinopoli assediata da' Turchi nel 1398. suggi in Venezia, e portò con tale occasione le Greche lettere nell'Italia. Ebbe in Venezia molti discepoli; poi fu chiamato a leggere in Firenze con salario pubblico, ed ebbe molti Scolari ammaestrati in latino da Giovanni di Ravenna, eccellente Rettorico; tra' quali furono Lionardo di Arezzo, Paolo Strozzi, Roberto Suffo, Guarino da Verona, Carlo Aretino, Poggio Fiorentino, Francesco Barbaro Veneziano, Francesco Filelfo da Tolentino, e Giacomo di Angelo di Firenze. Ambrogio il Camaldolese fu anche suo discepolo, fatto poi Generale del suo Ordine nel 1431, e nel Concilio di Firenze stese la formola di unione della Chiesa Greca, e latina, e tradusse quantità di Opere de' Padri Greci, e sua è ancora la traduzione di Laerzio. Fu il Crisolora uno de' Professori dello Studio di Parma, condotti da Giovan Galeazzo Duca di Milano; come ne fa menzione il Giovio riferito dal Gatti; e volendo seguire la Corte Romana, andò in Costanza, ove allora vi era il Concilio, e fu seguito da molti discepoli. Ivi morì a' 16.di Aprile del 1415.e scrisse il Platina, che da lui nacquero poi le Scuole della lingua Greca e latina per mezzo di Guarino, di Vittorino, di Filelfo, di Ambrogio Monaco, di Lionardo Aretino, e di molti altri, che uscirono come dal Trojano Cavallo in luce, ed a loro imitazione se ne levarono poi su molti ingegni delicati e gentili. Il P. Bussieres sotto l'anno 1400, fa menzione de Greci, che portarono le dottrine Greche nell'Italia, dicendo: Eo tempore calamitates Orientis egregias opes Occidenti pepererunt, Chrysolora, Gaza, Trapezuntio, aliisque do-Etis è Gracia profugis, & in Italiam thesaurorum cumulos deferentibus; nimirum litteras, doctrinam, o studia, quorum Occidens jam pluribus annis egentissimus, in feritatem barbaram sylvescebat.

8. Visse in quei tempi il Poggio Istorico Fiorentino, che nacque nel 1380. e morì nel 1459. in Firenze, essendo stato di anni dieceotto erudito nella lingua latina da Giovanni Ravennate, e nella Greca dal Grifolora; applicandosi poi allo Studio dell'Ebraica. Trasportò egli dal Greco Senosonte la Vita di Ciro; così ancora i cinque libri di Diodoro Siciliano, come provano con evidenza gli Eruditi Giornalisti Italiani, contro il Tuvino, e'l Burton Autori Inglesi, che la traduzione attribuiscono a Giovan Frea Inglese, il quale su uditore del vecchio Guarino in Ferrara. Ritrovò il Poggio molti Autori antichi, de' quali sono dal Vossio nominati Quintiliano, Asconio, i tre primi sibri di Valerio Flacco, ed una parte del quarto, Silio Italico, i libri di Cicerone de Finibus, e de Legibus, a' quali si possono aggiugnere alcune Orazioni di Cicerone, Nonnio Marcello, una parte di Lucrezio, Columella, Manilio, Tertulliano, Ammiano Marcellino, Lucio Settimio, Capro, Eutichio, e Probo, tutti tre antichi Gramatici. Scrisse ancora alcune Opere, delle quali si fa menzione

ne' Giornali d'Italia.

9. Nicolò Niccoli Gentiluomo e Medico Fiorentino, che in età di anni 73. morì nel 1436. come si cava dal suo Epitassio nel Chiostro di S. Spirito in Firenze, su anche de' primi, che procurasse di raccogliere Ee e di-

Bergomens.
Chronic. lib.
14. ad ann.
1393.
P. Lancellott.
Oggidi par. z.
Difing. 9.

Gatti Histor. Gymnas. Ticinens. p. 136. Platina in Vit. Bonif. IX.

P. Bussieres. Floscul.histor. part. 2.

Giornal. lett. Ital. Tom. 9. cart. 172.

Tuvin 1.3.

De Antiqu.

Acad. Oxen.

Burton biltor.

ling Grac.

Vollius de Histor.latin.

### 202 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. L.

Poggius in Nic.

e divulgare i buoni libri Greci, e Latini, che sino ad ottocento se ne contavano nella sua Biblioteca ; e per sua beneficenza rifiori lo Studio delle Greche lettere; anzi diffe il Poggio: Qua in re verè possum dicere Orat fun. Nic. omnes libros ferè, qui noviter tuna ab aliis reperti sunt, tum à me ipso, &c. Nicolai suasu, inspulsu, cohortatione, & penè verborum molestia esse literis latinis restitutos.

10. Dalla gara virtuosa degli llomini dotti d'Italia di restituir le Greche e le latine lettere incominció ancora lo studio d'illustrare gli antichi Autori di ambedue le lingue, il quale fiorì prima nella stessa Italia, che nelle altre Provincie. Fanno di ciò fede gli scritti di Angelo Poliziano, di Giorgio Merula, di Filippo Beroaldo, il vecchio, di Pietro Crinito, di Dionilio Calderino, di Egnazio, di Pomponio Leto, che ne ammendò molti, e di tanti altri. Il solo Giorgio Merula, che dal 1454. sino al 1464 leffe in Milano, e sino al 1482 in Venezia per decreto pubblico, insegnò lettere greche, e latine, e poi ritornò in Milano, e vi lesse si-Giornal lett. no all'anno 1494 che fu il tempo della sua morte, ammendò, e commentò molti Autori, tra' quali Virgilio, gli Scrittori De Re Rustica, cioè Catone, Palladio, e Columella, quale Opera più volte si stampò nell'Italia, ed in Parigi, ed anche in Lione: le venti Commedie di Plauto, alcune cose di Cicerone, Giovenale, Plinio, Terenziano Mauro, ed altri, e fu egii di Alessandria della Paglia. Così altri Autori Greci, e latini furono anche prima di lui corretti , e commentati da' varj nostri Italiani,

Ital. Tom. 17. Gart. 291.

che qui riferir non possiamo.

11. Coll'occasione di leggersi e tradursi tanti libri di materia diversa cominciarono ancora a restituirsi maggiormente le Scienze, ed accrescersi le cognizioni delle stesse, che per tutta l'Europa eran tutte invilite. Dice Michele Etmullero Profestore di Medicina nell'Università di Lipsia, che gl'Italiani furono i primi a restituire la purità delle linque, e gli Studi delle Scienze, così della Medicina scrivendo: Post Seculum VI. & tempore Justiniani, ut omnes bona litera ita in genere omnis Medicina in Oriente, & Occidente concidit, quin potius post frequentes Barbarorum in ista loca excursiones tandem ad Saracenos & Arabes Audium literarum, & Medicina pervenit. Afferma poi : Sub Barbaris ita & Saracenis abscondita fuit Medicina; donec currente seculo XIII. Itali imprimis linguarum puritatem, & hinc studia denuò revocare caperunt. Ma se affermare vogliamo la vera restituzione delle lingue, cominciata dall'età del Petrarca, il quale si ha per primo ristoratore, dovrebbe dire nel Secolo XIV. essendo nato lo stesso Petrarca nel 1304. del che scriveremo con altra occasione nel Discorso della Medicina al Car. 48.

12. Più si dilatarono le Greche lettere, e le latine, anzi le Scienze tutte nell'Occidente, non solo co' i pubblici Studi, e co' i particolari, in cui si insegnava a' giovani; ma colle Accademie, che si aprirono per elsercizio degli Uomini dotti, che tutti eran Maestri; come quella di Bessarione in Roma, l'altra in Firenze, quelle di Napoli, di Urbino, e di altre Città, nelle quali fu particolar cura non solo di restituire le lingue; ma le Scienze tutte, e di ciò scriveremo un particolare Discorso. Così dalle merci letterarie dell'Italia si arricchirono le altre Nazioni,

Ettmuller. In flit. Medic. cap. 1. §. 11. & 23.

molti

molti Stranieri venendo alle Scuole Italiane ad imparare per poter poi nelle patrie loro esser Maestri. Corrado Peutingero di Augusta, che fu uno de' ristoratori della lingua latina nella Germania, fu discepolo di Pomponio Leto in Roma, e lo scrive egli stesso dicendo: Movit mihi stomachum Praceptor meus, rerum vetustarum alioquin solertissimus inquifitor, Pomponius Letus: e biasima la di lui opinione, che fosse troppo antica la Stampa, e prima dell'invenzione fatta in Germania; come si legge nella fua Opera col titolo Sermones Convivales secondo l'edizione di Iena 1684. Così abbiam detto di Giovan Frea Inglese, che fu Scolaro del vecchio Guarino in Ferrara; e diremo eziandio nel Secolo XV. al Cap. 35. di Antonio Nebrissense, che studiò in Bologna, e di Ario Barbofa discepolo del Poliziano in Firenze, i quali portando dall'Italia la dottrina della lingua Greca, l'infegnarono in Salamanca; il che attestano gli Autori anche Stranieri, citati dal Coronelli. Scriffe Pietro Messia nella Vita di Vincislao Imp. nel fine, che, avendo portato Emanuele Crisolora le letteré Greche nell'Italia, venendo di Costantinopoli a Venezia, ove le cominciò a dimostrare, essendo settecento anni, che elle si erano scordate, da quel principio vennero le medesime nell'Europa al colmo, nel quale oggi le veggiamo.

13. Non può dirfi però, che nell'Italia tutta erano prima del Crisolora affatto perdute le Greche lettere; poicchè vi erano nella Calabria, e vi sono state in ogni tempo sin dal dominio de' Greci, come appresso diremo. Prima del Crisolora si svegliò dal Petrarca lo studio della lingua Greca, e già si insegnava nella Calabria, ed andò egli stesso ad impararla da Barlaamo Calabrese, che poi su Vescovo; e'l Boccaccio le imparò in Sicilia da altro celebre Calabrese (come si cava dalla vita dello stesso si che su il primo a spiegarvi le Opere di Omero, come abbiam riferito nel precedente Capitolo. Bisogna dire però, che colla venuta del Crisolora nell'Italia crebbe molto il numero de' Maestri della Greca lingua, e si cominciò a fare più comune lo studio, e così pasò

poi nelle altre Nazioni. 14. Dimostrano i Chiarissimi Autori del Giornale de' Letterati d'Italia, che grande obbligo hanno gli Eruditi a' nostri vecchi Italiani, i quali furono i primi a raccogliere e spiegare le antiche Inscrizioni, da cui tanto giovamento han ricevuto le buone lettere. Non ultimo di essi è stato Pomponio Leto, come si cava dalla vita, e dagli suoi scritti, e non lasciò di raccomandare questo studio a' suoi discepoli; però il Sabellico fu studiosissimo degli antichi monumenti, e Pietro Sabino discepolo del Sabellico ne raccolfe gran numero, partim ex iis, qua ipse ( dice lo stesso Sabellico) hinc inde conquisivi, partim ex Kyriaci Anconitani, 60 cujusdam Fratris Jucundi (che fu Fr. Giocondo Veronese de' Predicatori) plusculis quinternionibus, quos Laurentio Mediceo obtulit, sidelissime conscriptos, & ex tota ferme Europa collectos. Tommalo Reinilio difende Pomponio Leto dalla censura del Vives, che lo biasimò per lo studio, che poneva egli ne' marmi antichi, come inutile, e dice: Hoc tamen ipsorum blennæ imputandum est, qua fit, ut quæ communi quoque sensu Eee 2

Conrad. Peutinger. Sermon. Convinual. cap. 40.
Giornal. Lett.
Ital. Tom. 22;
cart. 378.

P. Coronell.

Bibliot Univ.
Tom. 3. cart.
1317. Tom. 5.
cart. 358. To.
4.cart.715.

Sabellic. Epift.l.9.

Thom. Rei inif. Var. Leadion. lib. 3. p. 590.

#### 404 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

dijudicari possunt, ea non percipiant: partem enim facit malignitas, qua qua non intelligunt, & intelligere desperant, audaster calumniantur.

Recanat. in Vita Poggii Florentin. c.

Giornal. letter. Ital. Tom. 23. cart. 413. e Tom. 9. artic.

15. Ma quì tralasciar non dobbiamo, che giustamente Giovambatista Recanati confuta l'opinione di Mons. Huezio dotto Francese, e di coloro, che pensano non esser fiorito nell'Italia lo studio della Greca lingua nè in quel Secolo del Poggio, nè meno nel seguente. Così il Conte Lodovico Nogarola Veronele nell'Epistola ad Adamum Fumamum Canonicum super Viris illustribus genere Italis, qui Grace scripserunt, dimostra, che i Popoli della Gallia pretendono invano appropriare a se stessi la lingua Greca, e che abbia fiorito in Marleglia il suo studio; poicchè numerar possono appena un Favorino Sosssta nato in Arles della Gallia Narbonese in tempo di Trajano, quando l'Italia mofra tanta copia di llomini dotti, che grecamente hanno scritto, e che sono stati ritrovatori di dottrine, e di arti, e da' quali i Greci stessi molto hanno appreso. Conchinde, che benchè gli Allemani, gli Spagnuoli, e i Francesi mostrino di aver fatto nobili avanzamenti nelle lettere a' nostri giorni; non possono però a loro confronto sprezzar gl'Italiani; perchè in ogni tempo ha tanti Ulomini eruditi prodotti l'Italia, che sembra l'Europa tutta aver bisogno dell'ajuto della medesima per divenire in qualche dottrina eccellente, come pur riferiscono gli Eruditi Giornalisti de' Letterati d'Italia.

Cornel. Taeit. Annal.lib,

Gellius Noct.
Atticar. lib.

16. E se veramente della lingua Greca nell'Italia introdotta l'antichità vogliamo considerare, ella è già antichissima, dicendo Cornelio Tacito, che nell'Italia gli Aborigini impararono le lettere da Evandro di Arcadia, e che le forme delle lettere latine sono le medesime colle antiche greche; benchè a noi furon poche le prime; essendosi aggiunte dipoi le altre. Conferma il medelimo Conte Nogarola, che Evandro con gli Arcadi portò nell'Italia le Greche lettere sessanta anni in circa avanti la Guerra di Troja, e da quei tempi cominciò la Greca lingua nell'Italia a propagarsi, assai prima, che la latina avesse il suo principio. Di questa, siccome dalla Greca si afferma ella nata, così la sua puerizia stabiliscono nel tempo de' primi Consoli di Roma, quando ebbero le dodici Tavole delle Leggi di Solone degli Ateniesi, e si vede un frammento di quelle leggi stesse in Gellio, la cui lingua latina era molto rozza . Ma che prima degli Arcadi sia principiato nell'Italia il Greco linguaggio, l'abbiamo pur detto nel Cap. 7. poicchè i primi Greci, che vennero ad abitarvi furono i Calcidesi co'i Messenj venuti dal Pelopponeso, e la prima Città Greca ed antichissima abitata nella Calabria fu Reggio, come prova il Marafioti; però Strabone la disse f'data da' Calcidesi, i quali veramente in forma di Città,e di Repubblica la ridusfero,e poi vi passarono gli Arcadi prima della Guerra Trojana. Col piantarvi poi la sua Scuola Pitagora, spargendola nelle parti, che appellarono Magna Grecia, e nella Sicilia, fu cagione, che tutti col greco linguaggio parlassero sin da quei tempi, e crescendo il numero de' Greci, e'l concorso, crebbe ancora la lingua, e molto più col dominio de' medesimi Greci, che la maggior parte dell'Italia dominarono al dir di Giustino. Durò la

Justin lib,20,

lin-

lingua sinche durarono la Scuola, e'l dominio, nè su dopo tralasciata affatto coll' imperio de' Romani; perchè se non era comune a tutta l'Italia o per la stessa lingua de' Romani o per quella de' Barbari, che vi si introdussero; si conservò nondimeno nella Calabria, ove pur s'infegnava, ed in molti luoghi si parlava col Greco anche ne' tempi del Petrarca, e del Boccaccio, che ivi andarono ad impararla; come abbiam detto.

17. L'impararono anche i Romani, quando il Greco Imperio fioriva, e narra Dionigi Alicarnasseo, della Guerra de' Romani con Pirro Re degli Epiroti trattando, che mandato da Roma tra gli Ambasciadori L. Postumio a' Tarentini, questi non applicavan l'animo a quelche egli diceva; ma si ridevano forte di qualunque volta parlando nella lingua Greca, la qual'era quella, di cui a quel tempo essi si servivano, faceva qualche barbarismo, intoppava nel dire, o usava men propri i vocaboli. Quando però sioriva la Repubblica Romana, e quando anche gl'Imperadori dominavano, molti Romani grecamente scriver vollero, come Fabio Pittore scrittor degli Annali, L. Arunzio Astronomo, Sesto Negro, e Giulio Basso Medici: C. Alcidio Istorico, e Cicerone ancora non solo compilò in Greco i Commentari del suo Consolato; ma anche in greco orò con eccellenza, e nella stessa lingua scrissero Scipione Africano, e Tiberio Gracco: A. Albino formò in greco una Istoria, e molti Giurisconsul-

ti, e Imperadori in greco anche scrissero.

18. Delle scienze non vi è dubbio, che anche nell'Italia sieno state antichissime, e pur la Gallia non porta la gloria di avere avuta Uomini dotti prima, che fosse stata da' Romani soggiogata; tuttocchè non solo fu la sua potenza temuta, leggendosi, che Marco Catone appellò i Galli Gentem infestissimam Romano nomini, e che erat semper Romanis, Gracis Francorum suspecta potentia; ma abbiano un tempo dominata una gran parte dell'Italia, che fu da loro detta Gallia Cifalpina in più Provincie divisa. Diceansi Barbare da' Romani tutte le Nazioni Straniere, e quando essi qualche Nazione andavano soggiogando, col formarvi le loro Colonie, trasportavano anche seco le Scienze, quando a ndavano a governarle, o abitarle; ma nè meno ragguardevole appariva il frutto di coloro, che le Scienze stesse coltivavano in quei tempi, nè eran comuni gli Studi, e ciò chiaramente ci fan vedere gli Storici; nè di quell'età si sanno gli Autori, se pur vi era alcuno; anzi una comune ignoranza ci descrive Giulio Cesare ne' suoi Commentari sino al tempo, in cui la foggiogò; del che abbiamo in altro Discorso fatta lunga menzione. Nel Cap. 20. abbiamo riferito quelche ha scritto il P. Lancellotti, che toltane la Città di Marseglia, non si ricordava di luogo, dove in Francia si professassiero lettere, e la più antica memoria era verso gli anni 1300. cioè, che vi fosse lo Studio in Clen nella Gheldria sul Reno, e nella Germania inferiore; senza che vi avesser l'occhio i Principi. Marseglia Città della Gallia Narbonese è stata solamente chiara nelle lettere, e ne' costumi, come ne sa menzione Cicerone nell'Orazione per Lucio Flacco, e Strabone; era però abitata da' Focensi, e lungo tempo mal riguardata; ma di ciò ne abbiamo scritto nel Cap. 8.

P. Gio: Stefan no Menochio, Stuore part. 4. centure 8. cap. 61.

Gato in Oraz.

apud Sallust.

de Bello Catjlin.

P. Lancellott. Oggidi Part. 2. difing. 3.

19. NOR

### 406 Idea dell'Istor d'Ital. Letter di Giacinto Gimma Tom. L.

Celan. Notin. di Nap. Giornat. 4. cart. 45.

Gelan. Notiz. di Nap. Giorn. 2.

Stefano Pighic.
Fr.Girol. Gapugnan. Itiner. Scoto par.

Piazza Gerarchia Cardinaliz. cart. 747.

Strabo Geograph.lib.5.

Bembo, Profe lib. 1.

Mongitor. Biblioth. Si-

Joseph Bifogn. Histor. Hipponii cap. ultim.

19. Non fu dunque propria la lingua Greca della Gallia, benchè fosie in Marseglia coltivata un tempo colle scienze; conforme propria è stata nell'Italia in ogni secolo, anche nell'Imperio de' Romani. Carlo Celano mostra essere stata in Napoli naturale la stessa lingua in modo. che anche nello scriver latino il carattere greco, e le legature delle lettere, che usavano i Greci, imitavano; e lo prova da un marmo antichissimo, posto nella Chiefa di S. Giovanni Maggiore poco prima di giugnere alla porta grande, in cui si vede, che il carattere, col quale scriveano i puri latini, era di altra forma. Molte Greche Inscrizioni antiche si veggono nell'Italia, ed in Napoli vi è la Chiesa di S. Paolo, a cui fu consagrata nel 574. ed era Tempio dedicato dagli antichi, cioè da Tiberio Giulio Tarso liberto di Augusto, e da Pelagone anche liberto, a Dio Castore, e Polluce nominati Dioscuri, quando era Napoli Città Greca, il che si leggeva nella Greca inscrizione posta nel fregio del Cornicione, che era nel prospetto o atrio scoperto ornato di colonne, e poi caduto per lo Tremuoto dell'anno 1688. del che ne lasciò distinta notizia lo stesso Celano tra gli altri. Manifesta la medesima inscrizione, che la lingua greca era in uso anche appresso i Napoletani, siorendo la Romana Monarchia; ficcome caviamo dalla medelima, da' caratteri, dalla spesa grande di tutta l'Opera, e dalla sua persezione; il che offervano pure gli Autori delle Giunte all'Itinerario di Francesco Scoto . Possiamo anche aggiugnere quelche scrive Carlo Bartolomineo Piazza, che il Greco linguaggio fu in più credito, dopo che Ottaviano Augusto ordinato avea, che in Roma si parlasse in greco da' Greci; ed in latino, e greco da' Latini; ed alcuni affermano, come il Sermondo coll'autorità di Aurelio Vittore, che nel luogo, ove si vede la Chiesa di S. Maria a Cosmedin in Roma, vi era la Scuola pubblica greca eretta da Adriano Imperadore. Vogliono gli Antiquari, che ivi fossero anche la Scuola di Cassio, e'l Ginnasio pubblico; benchè sieno diverse le opinioni; se la Chiesa stessa sia detta Scuola greca o dalla Scuola, o da altra cagione: e Strabone afterma, che Napoli, e molte Città della Magna Grecia furono Città Greche.

20. Si mostra altresi l'antichità della stessa lingua nell'Italia da quelche scriffe il Cardinal Bembo, quando tutti si affaticavano a pulire la nuova lingua Italiana dopo il dominio de' Barbari, dicendo, che siccome noi ora due lingue abbiamo ad usanza, una moderna, che è la volgare, l'altra antica, che è la latina: così aveano i Romani Uomini di quelli tempi, e non più; e queste sono la latina, che era loro moderna, e la Greca, che era loro antica. L'Eruditiss. D. Antonino Mongitore disse di Diodoro Siciliano Istorico: Ultramque linguam calluit, Gracam nempe, qua tunc Siculi utebantur, & latinam à Romanis in Siciliam confluentibus acceptam. Sono ancora oggi nella Calabria Villaggi, e luoghi di nome greco, che parlano altresì colla greca lingua, colla quale i Sacerdoti fanno i fagri Misterj, e vi sono pure i Monasterj di S. Basilio dello stesso rito Greco; e dice Giuseppe Bilogno, che sono poco più di cento anni, che la Chiesa Rossanese si è fatta latina. Conservano quei luoghi l'antica lingua, e i nomi dell'antico Greco Imperio, e ciò è bastevole a far conoscere, che

che propria è sempremai stata in ogni tempo quella lingua nell'Italia, e che invano il dotto Mons. Huezio si sforza nelle sue Opere oscurare in più occasioni la gloria degl'Italiani, i quali più volte qui ci conviene

dalle sue censure difendere.

21. Aftermano alcuni, che nell'Italia sia mancata alquanto la latinità, la quale più comune ne' paesi lontanissimi e più praticata si vegga. Ma ciò non è così vero, che contrastar loro non si possa, Autori nell'Italia non mancando, che scrivano di continuo in latino, o Scuole, in cui non si insegni la lingua, o libri, che spesso si accrescano; o professori, che degnamente l'usino. Ancorchè non sia a tutti comune, ciò pure accade ne' paesi Oltramontani, ove non è a tutti nota la lingua Resia latina; anzi quei, che passano per le parti dell'Italia, che non sogliono esfere eruditi, una lingua rozza e popolare latina, e più tosto barbara usare si veggono. Lo stesso a' tempi de' Romani avveniva, e scrisse il Poggio un Dialogo: Iltrum priscis Romanis Latina lingua omnibus communis fuerit, an alia quadam Doctorum virorum, alia plebis, o vulgi: del che ne ha pure trattato Francesco Florido Sabino. Ma quando pur ciò fosse, due cagioni assegna il P. Lancellotto: una, perchè oggi si usa la Toscana, in cui si parla e si scrive assai bene: l'altra, perchè han bisogno gli Oltramontani d'imparare l'idioma latino, poicchè assai più di quei d'Italia essendo in uso di vagare per lo Mondo, e spezialmente di venire ne' luoghi Italiani ad imparar le dottrine, o i costumi; o a tentare le fortune loro, sono sforzati ad apprendere la latina favella comunissima, e necessaria a tutte le genti; il che a' nostri non avviene, che non senza qualche necessità passano al clima loro. Conferma lo stesso il Mureto, dicendo della lingua Greca, e della latina: Harum; de quibus agimus usus toto propemodum terrarum Orbe disfusus est. Italicè loquentem soli Itali intelligent; qui tantum Hispanice loquantur, inter Germanos pro muto habebitur. Germanus inter Italos nutu, ac manibus pro lingua vis cogetur: qui Gallico sermone peritissimè, ac scientissimè utatur, ubi è Gallia exierit, sapè ultrò irridebitur: qui Gracè, latinèque sciat, is quocumque terrarum venerit, non intelligetur tantum; sed apud plerosque admirationi erit. Poteva ciò dire nell'età sua; ma oggi dell'Italiana, della Francese, e non meno di varie lingue si fa studio in ogni luogo; perchè la perizia delle lingue molto è a' nostri tempi bramata, e libri stranieri anche si traducono. Soggiugne però dopo, che majorem latina, quam Graca lingua utilitatem esse fateor; intelligitur enim a pluribus.ltaque ad usum latina potior est, ad doctrina copiam Graca .

22. Si servì egli dello stesso argomento per ispronare i giovani Italiani allo studio della lingua latina, e si scusa prima, accertandogli, che sia molto affezionato all'Italia, benchè sia nato Francese; perchè nell'Italia da molti anni stabilì la sua stanza, e perchè su fatto Cittadino Romano: Quod dicturus sum, nosim à quoquam durius accipi; sed ità potiùs, ut prosectum ab optimo erga vos animo, & à singulari quadam mea erga nomen Italicum voluntate. Qui etiam in Italia diutius aliquanto, quàm in Gallia, ubi natus sum, vixerim, o jampridem in hac Orbis terrarum nobilissima Urbe sedes, ac domicisium collocarim, facere neque

Florid.Sabin: fubcifiv. letion. lib.2. P. Lancellott. Oggidi, part. 12. difing.11.

Muret. Volum. 2. Orate

Muret. Volum. 2. Ores. 14.

pollum,

#### 408 Idea dell'Istor. d'Ital. Letter. di Giacinto Gimma Tom. I.

possum, neque debeo, quin & Italiam totam, & pracipue Urbem Romans pars ac patriam pietate, ac ftudio colam. Indi fi duole, che vix ut jam tota Italia pauci quidam senes, qui eam utcumque suffineant, reperiantur; intered extere nationes, o ut vulo in Italia vocantur, barbara, banc possessionem gloria tanquam à vobis pro derelicta habitam occuparunt; tamque non obscure latino linguo usum, o intelligentiam migrasse ad se, relicta Italia gloriantur. Hanc vos tantam indignitatem feretis equo animo, juvenes, ac non potius omnes nervos ingenii contendetis, ut stolidam illam agrestium hominum vocis insultantium superbiam retundatis? Propone però la sola lezione dell'Epistole di Cicerone ad Attico essere la più utile ad imparare la lingua; ma ciò non avrebbe detto il Mureto. se degli Uomini dotti avesse considerato il gran numero, che non solo in tutta l'Italia fiorivano; ma nella fola Roma, ove egli dimorava nel Secolo XVI. perchè vi andò nel 1563. stimolato dal Cardinale Ippolito da Este suo Mecenate, quando tutte le Scienze appo gl'Italiani aveau ricevuto da'loro professori un grande accrescimento, ed ogni Accademia fioriva nelle sue dottrine. Ma scusar lo possiamo, che si servì egli di quello argomento per incitare allo studio i giovani, non che veramente credesse esservi appena pochi vecchi in tutta l'Italia, che la lingua latina sostentassero.

23. Sono anche stati i primi a promovere nell' Europa lo Studio delle lingue Orientali i Fiorentini, e la Famiglia de' Medici, e ciò attessa l'Abate Eustachio Renaudot Parigino nella Dedicatoria da lui satta al Granduca di Toscana della sua Opera col titolo: Historia Patriarcharum Alexandrinorum Jacobitarum à D. Marco usque ad sinem Seculi XIII. con altri trattati su lo stessio argomento, stampata in Parigi nel 1713. in 4. per Francesco Fournier. Asserma egli, che nell'anno 1701. trovandosi in Italia, cavò molti materiali per la sua istoria da' Codici manoscritti Arabici e Persiani del medesimo Granduca; del che si legge la memoria ne' Giornali de' Letterati d'Italia. Ma sarebbe pur grande il racconto di coloro, che nelle Biblioteche dell'Italia lungamente

Giornal.lett. Ital. Tom.18. srt.14. §.1.

faticando, raccolfero in vari tempi quelle materie, che poi tanta riputazione han dato alle loro Opere. Si può dire però l'Italia la vera madre delle lingue, e di ogni buona eloquenza, che nel feguente Secolo furono con maraviglia accresciure coll'industria di vari Principi Italiani, come pur mostraremo nel seguente Tomo.

#### FINE DEL TOMO I.











